



## METAMORFOSI

Ridotte da Giouanni Andrea dell'Anguillara, in ottaua rima,

Al Christianissimo Re di Francia HENRICO SECONDO.

DI NOVO RIVEDVTE, ET CORRETTE.

Con l'Annotationi di M.Gioseppe Horologgi.

Con rosiile, & con gli Argomenti nel principio di ciascun Libro

DI M. FRANCESCO TVRCHL



IN VENETIA,

Appresso Fabio, & Agostino Zoppini.

M D L X X X I I I I .



## SERENISSIMA

MADAMA MARGHERITA DI VALOES, Duchessa di Sauoia, e di Berrhi.



## GIOSEPPE HOROLOGGI.



O N. douerà alcuno mar augliarfi ch'io habbi voluto indrizzame all'Alterça voltra le Annostationi da me finte (popra le Metamorfo) di Unidio trafportate felicemente in ottaua rima in quella nottra lingua tralatana da M. G'oan, Andrea dell'Anguillara, fe confidererà, che fi come egli fece elettione de' maggior Rè, non pure della Chrillianità, ma di tutto il mondo; per dedicargli le faitche (lue, hauendole dedicate ad Artizo) Secondo Rè di Francia le faitche fue, hauendole dedicate ad Artizo Secondo Rè di Francia.

cia di felicissima memoria, dipoi al Rè C.A.R.L.O. 1 X. suo meritissimo figliuolo, così io habbi eletta l'Alterza vostra, come quella, che è la maggior Donna della nosi fira età, espendo stata sigliuoda cios sigran Rè, come su Francesco Trimo, forella del grandissimo successor suo, e Zio del gia Rè Francesco 11. e del presente Rè, e moglie poi del Serenissimo Emanuello risberto Duca di Sauoia per sarare le mie, quali esse si suo por per che ne celli, ne lo postenno più altamente collocarle.

Di Venetia alli X. d'Agosto M D L X I I I.





## TAVOLA

| A Bante compagno                 | di anaffarete fanciulla in faffo 252                                       | atalan amata da Meleagro 1      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| lo fimile al cign                | el andromeda esposta la mostro<br>o marino 70                              | & e trasfor, in lconza 1        |
| 247                              | anigro fiume, di dolce amaro . a                                           |                                 |
| Acheloo ta a lotta có Herc. 19   |                                                                            |                                 |
|                                  |                                                                            |                                 |
| Achetoo in icrpe, & in toro.is   | 4 anio ha quattro figliuole, che                                           | atlante in monte                |
| Acheloo luperato da Fiercole     | . tutto quel,che toccano, tan                                              | ati fanciulio in pino 1         |
| a car. 15                        | tutto quel, che toccano, fan<br>conuertire in grano uino, &                | ateone in ceruo                 |
| Achemenide compagno a VII        | <ul> <li>olio al fine elle li trasforma-</li> </ul>                        | angelii nalcon d'ona 21         |
| le                               | 9 noincolombe 230                                                          | Acco ha molti nomi              |
| Achille combatte co cigno 20     | 8 amine paffare in uarii corpi 258<br>1 antiffa già ifola, hor terfa ferma | l'acco nasce di Semele fig      |
| Achille uccifo da Pari 21        | 1 antilla già isola, hor tersa ferma                                       | uola Cadmo                      |
| Aci amato da Galatea, e trasfe   | r 259                                                                      | Bacco in fanciullo 4            |
| mato in fiume 23                 | 3 antigona in cicogna 92<br>e api naícon d'un toro 260                     | Bacco in Becco 8                |
| Aconito herba uelenosa nase      | e api natcon d'un toro 260                                                 | Bacco in uua 9                  |
| de la spuma di cerbero 11        | 6 api nascon da principio senza                                            | Bacco entra con trionfo in Th   |
| Acque gelatee in bollenti 25     | 2 membra 200                                                               | be .4                           |
| Adone nato di Mirra giatrasfe    | r apollo in paftore 27                                                     | Bacco fpofa Ariana 15           |
| mata in arbore 18                | 3 apello un'altra uolta in pailo-                                          | Bacco impetra da Medea, cli     |
| Adone uccifo da Marte trasfo     | - re 93                                                                    | faccia dinentar le fue nutri    |
| mato in cinghiale, e'l fuo fa    | apollo in corno in (peruiere', &                                           | di ueccliie giouani. 11         |
| gue in fiore 18                  | in leone 93                                                                | Batto pastore in fallo 2        |
| Aglauro in faffo 3               | in leone 93<br>apol.e Nettuno in huomini 194                               | Bancide necchia in arbore, de   |
| Agmone compagno di Diome         | apollo vecide Coronide 25<br>argo pastore, e suoi occhi in co,             | ta Tiglia 14                    |
| de in uccello fimile al cigno    | argo pastore, e suoi occhi in co                                           | Bibbli inamorata del fratello i |
| 2 car. 24                        | da di pauone 9                                                             | fonte 16                        |
| Aiace, e fua oratione 21         | aranne contende con pallade, e                                             | Borea rapifee Orithia 11        |
| Alcione moglie di Ceice in an    | - fi trasforma in ragnatello 90                                            | Bura, & Helice ci.ta fommer     |
| gello del jue nome 30            | archade in vna delle orfe celefti                                          | ſe 23                           |
| alcidamente ha una fielinola     | . 12                                                                       | Admo cobatte co'l Serpe         |
| che si couerte in colomba p      | aretufa amata da Alfeo in fon-                                             | te,& edifica Thebe 3            |
| alcithoe.e le forelle in nottole | , te 84                                                                    | Cadmoe la moglie Hermion        |
| ouero pipistrelli 6              | arne ne l'augello monedula, o-                                             | inserpenti 6-                   |
| alemena racconta a Tole com      | uerputa 17.1                                                               | Caio firme, haner mutatoil fire |
| partori Hercole 25               | ardea città in vecello del suo no                                          | corlo 25                        |
| altea madre di Meleagro, fi du   | me 249                                                                     | Calaino, e Zeto figli di Bore   |
| le del fielio e'l fa morire .    | ariana abbandonata da Tef. 135                                             | alati 116                       |
| s'uccide 14                      | ariete necchio in agnello 117                                              | Califlo trasformata in orfa, la |
| amafeno fiume di Sicilia, hora   | ascalato in guto 85                                                        | medefima in ftelle 2:           |
|                                  | afteria in coturuice, la medel-                                            |                                 |
| ammone fonte di giorno fred      | main Ortigia isola che poi su                                              | con la moglie si converti in    |
| do-enot e belle 25               | main Ortigia isola, che poi su<br>detta Delo 92                            | uccello 116                     |
| antione Re di Thebe s'uccid      | e aftianate gettato d'una torre. a                                         | Calauroni nascono d'un caual    |
| di fua mano a                    |                                                                            |                                 |
|                                  |                                                                            | Calling                         |

|                                  | T                    | Л        | $\nu$   | 0       | L      | А      |                                     |    |
|----------------------------------|----------------------|----------|---------|---------|--------|--------|-------------------------------------|----|
| Calliroe hebbe due figli, che de | Corn                 | o del    | la cop  | oia     |        | 154    |                                     | 4  |
| finti diuentaro giouani 161      | Corr                 | io di t  | nance   | ner     | 0      | 2.5    | Esculapio in serpente 26            | 4  |
| Camente moglie di Pico da no     | Croc                 | o, e S   | milac   | e in f  | iori   | 62     | Esculapio in Dio 26                 |    |
| me al luogo doue more 245        | Crate                | o,e Sil  | barı fi | umi     | i Cal  | labria | Esone, in uecchio gionane 11        | 6  |
| Cane Lelapo in fatfo 128         | fan                  | noic     | appel   | lli bio | ondi   | 260    | Età de l'oro, & altre etati         | 2  |
| Camaleonte in uarij colori 161   |                      |          |         |         |        | 238    | Etna non arderà sempre, e la r      | a  |
| Canne, che parlano 193           |                      |          |         |         | ıi.    | 62     | gione perche arda 26                | o  |
| Capanna in tempio 143            |                      |          |         |         |        |        | Eumelio ha vna figlia, che fi co    | -  |
| Cauno fratel di Bibli edifica la | D                    | Afne :   | amat:   | a da .  | Apol   | llo in | uerte in uccello II                 | ,  |
| città Cauno 168                  |                      | Lau      |         |         | •      | 8      |                                     |    |
| Ceice i vecel derro Alcióe, 203  | Dafni                | de pa    | ftore   | Ideo    | i faft | o 60   | Ama, e sua descrittione             | ٠. |
| Cefalo ama pocri, & a cafo l'uc- | Deda                 | lo fa l  | e ali   | a fe,8  | k ad l | Icaro. | H a car. 201                        |    |
| cide 126                         | fuc                  | figliu   | ıol,c ı | uolan   | 10.    | 138    | Fame, e fua descritione 14          |    |
| Cefeni combattono con perseo     | Deda                 | lione.   | in spa  | ruier   | 0      | 197    | Fanciullo temerario in stellio      | -  |
| e fon connertiti in fasti 77     | Deian                | ira m    | oglic   | d'He    | rcole  | rapi   | ne,ouer tarantola 18:               | 8  |
| Celeno fanciullo indiamate.62    | tad                  | a Nel    | fo cer  | ntaur   | 0      | 155    | Farogia ifola 258                   | ò  |
| Cena femina i Ceneo mafe.210     | Dent                 | i del d  | rago    | ne fe   | mina   | ti da  | Fenice da se stessa rinasce, a car. |    |
| Cenco in augello 214             | Ca                   | dmo      | _       |         |        | 34     | 260                                 |    |
| Centauri, e Lapiti combattono    | Denti                | del e    | drago   | ne fe   | mina   | ti da  | Fetonte và al palazzo del Sole      | ,  |
| a car. 211                       | Gia                  | lone     | -       |         |        | II5    | e fua fauola 13                     | 2  |
| Cerambo in augello 218           | Deuc                 | alione   | e, e p  | irraf   | alnat  | i dal  | Fetufa forella di Fetote in piop    | •  |
| Cerafte in tori 178              | dilı                 | niio     | -       |         |        | 5      | • po 20                             | è  |
| Cercre perde proferpina, e la    | Denc                 | al, e pi | irra fa | ın cot  | naeri  | tire i | Fenco lago d'Arcadia nuoce a        | 4  |
| cerca 83                         | faff                 | in hu    | omir    | ni,e di | onne   | 6      | chi ne bene di notte, & a           | 3  |
| Cecropi in Simie 238             | Diana                | in ga    | tta     |         |        | 81     | chi ne bene di giorno gioua.        |    |
|                                  | Diluu                |          |         |         |        | 4      | a car. 260                          | •  |
| Chaos in quattro elementi 16     |                      |          |         |         |        | agni   |                                     | i  |
| Ciante Ninfa in fonte 82         | tras                 | forma    | are in  | ucce    | lli    | 247    | in faflo 77                         | Ł  |
| Ciconi hano un fiume che fa di   |                      | madr     | e di S  | emir:   | amis   |        |                                     | Ž. |
| nétar faflo ciò che tocca 252    | fce                  |          |         |         |        |        | Figlie di Pierio in Piche 87        |    |
| Cigno Re di Liguri in augello    |                      |          | rbore   | dett    | a Lo   |        |                                     |    |
| del fuo nome 20                  | a ca                 | r.       |         |         |        | 60     | Figlinoli di Calliroe di fanciul-   |    |
| Cigno figlinolo di Nettano in    | h .                  |          |         |         |        |        | li in giouani 161                   |    |
| augello del fuo nome 210         | CC                   | ho Ni    | infa ir | 11100   | c .    | 40     | Figlinoli, e figlinole d'Anfione    |    |
| Cipariflo in cipreflo 176        | $\mathbf{L}^{e_{i}}$ | zina if  | ola al  | tre u   | olte l | Eno    | vccifi da Apollo, e Diana a         | 4  |
| Città in illagno 252             |                      | pia .    |         |         |        | 121    | car. 27                             |    |
| Cipo a cui nacquero le cor.363   |                      | mogl     | re di   | Num     |        |        |                                     |    |
| Circe figlia del Sole incantatri | te                   |          |         |         |        | 262    | ue,e Mercurio trasformati in        |    |
|                                  | Eleme                |          | trasto  | orma    |        |        | hnomini mendicanti 146              |    |
| Cilitia Ninfa in herba detta Eli |                      | altro    |         |         |        |        | filemone in quercia 146             |    |
|                                  | Enead                |          |         |         |        |        | fiume di Ciconi, ciò che tocca,     |    |
| Chitorio fote le cui acque benu  |                      |          |         |         |        | 249    | trasforma in fasso 260              |    |
|                                  |                      |          |         | lo c    | onte   |        | formiche in huomin 125              |    |
|                                  | · con                |          |         |         |        |        | fortuna di Mare di Mileta 16X       |    |
|                                  |                      |          |         |         |        |        | fortuna di mare di Ceice 199        |    |
| Corallo fotto l'acqua tenero,fo  |                      |          |         |         |        |        | funghi in huomini 118               |    |
| pra l'acqua in fatto 71          | Erchtt               |          | taglia  | ia q    |        |        |                                     |    |
| Corona d'Arianna in stelle 138   | Cer                  |          |         |         |        | 148    | Alantide ministra d'Alc-            |    |
|                                  | Erefitt              |          |         |         |        |        | mena in mustella, ouero             |    |
| Corone giouani nafcó de le fa-   | giat                 | uttoi    | u luo   | patri   | mon    | 10,C   | donnola 159                         |    |
| uille delle figlie d'Echione     |                      |          | ra pi   | gua pi  |        |        | Galathea figlla di Nereo amata      |    |
| 230                              | a car                | •        |         |         |        | 148    | da Aci,e da polifemo 231            |    |
|                                  |                      |          |         |         |        |        | Gani-                               |    |

2 257

|                                              | T     | $\mathcal{A}$ | $\nu$   | 0      | L         | $\mathcal{A}$ |                                |          |
|----------------------------------------------|-------|---------------|---------|--------|-----------|---------------|--------------------------------|----------|
| Sanimede rapito da Giouc. 176                |       |               |         |        |           |               | Lerea in pietra                | 72       |
| selie di bianche nere 53                     |       |               |         |        |           |               |                                | 57       |
| nasone và in Colco à coquista                | Hien  | a, hor        | a maf   | chio.  | hora      | femi          | Licaone in Jupo                | 4        |
| re il velo de l'oro 110                      | na    | ,             |         | ,      |           | 261           |                                | 10       |
| Gigavri fulminati, e del lor fan             | Hipp  | olito         | in Vir  | bio    |           | 262           | Lico fume in un loco à Corbi   | to       |
| gue nati hitomini empii                      | Hipp  | ocren         | e font  | e dal  | niè e     | lel ca        | dala terra, poi si mostra      |          |
| gue nati huomini empij 3<br>Gioue in Diana 2 | 112   | llo Po        | erio    |        | 7         | 70            | vn'altro loco                  |          |
| Gioue in Toro 30                             | Hipp  | odini         | 3.0     | Perit  | -00       | ne le         | Lico compagno di Diomede       | 12       |
| Gioue in Oro 68                              | 10    | 8077          | eloni   | 287    | Irari     | da cé         | vccello fimile al Cigno 2      |          |
| Gioue in Pastore 92                          | tai   |               |         |        |           |               | Lincesto fonte inebria chi be  | */       |
| Gioue in Aquila sforza Afte-                 |       |               | c in I  | cone   |           | 186           | de le sue acque 2              | 59       |
| ria 92                                       | Hipp  | ano fi        | ime.    | di do  | lce.a     | maro          | Linco Re de gli Scithi in lu   | no<br>no |
| Gioue in Montone                             | 25    |               |         |        | ,         |               |                                | 8 7      |
|                                              |       |               | n fiali | not c  | he 6      | con-          | Lotho Ninfa in arfiore, det    |          |
| Gioue in Satiro                              |       | rte in        |         |        | . II C II | 119           |                                | 59       |
|                                              |       |               |         |        | 110 11    |               | Lupo ceruiero fa vn'orina, c   | he       |
| Gioue in huomo 4                             | 3.0   | ar.           | 50      | uci i  | 110 11    | 119           |                                | 61       |
| Gioue e Mercurio in huomini                  |       |               | alaco   | Luad   | re . e    |               |                                | 0.4      |
| mendicanti 145                               | Ĭ     | ael ma        | rr.e.   | i il e | neft      | al'I.         | A Are in terra                 | 27       |
| Gioue in Aquila rapifce Gani-                | -     | fola          | a cyc c |        |           | 120           | Marsia scorticato da Ap        | , 2      |
| mede 176                                     | Ida i | comp          | cno     | d D    | iom       | ede in        | lo in fiume                    | 07       |
| Gioue in foco                                |       |               |         |        |           |               | Marte è tronato in adulterio   |          |
|                                              |       |               |         |        |           | 171           |                                | 57       |
|                                              |       |               |         |        |           |               |                                | 88       |
| Giunone in vecchia 38                        |       | rata d        |         |        | inci      |               | Marte conduce Romolo in c      |          |
|                                              |       |               |         |        | rion      |               |                                | <u></u>  |
| Glanco in Dio marino 234                     | Ino   | c Me          | licert  | a in I | )ci n     | arini         | Medea fa l'arte maga, e rine   | 10-      |
| Goccie d'acquaincantate in ho                | 6     |               |         |        |           |               |                                | 16       |
|                                              |       |               | molr    | e căn  | dene      | . che         | Medea amaGiasone,e l'aiuta     |          |
| Goccie del sangue del corpo di               | di    |               |         |        |           | al re         |                                |          |
| Medufain ferpenti 69                         |       | celli         |         | ,      |           | 67            |                                | _        |
| Gorgoni,e loro descritione 73                |       |               | na del  | Critt  | ione      |               | Medicae due fue forelle . e    | 101      |
| Gree subito nate diuentan nec                | In fi | oliuol        | a d'In  | acoi   | n vit     | ella. 3       | descrittione                   | 7        |
| chie. 72                                     | Iola  | o di g        | ouan    | e vec  | chio      | 260           | Medufa fa diuentar fasso chi   | í l      |
| T Ecuba in cagna 128                         | Ion   | e la Ď        | ca Ifi  | de     |           | 11            | vede                           | 6        |
| Hermo, e Rodopea in                          | Iele  | diner         | uta t   | erra f | erm:      | 260           | Meleagro fa la caccia. & uco   | ide      |
| monti 91                                     | Itiv  | cciso         | la la n | nadre  | Pre       | gnc.2         | il Cinghial Calidonio          | 4        |
| Hercole vince Acheloo 153                    |       | ır.           |         |        |           |               | Meleagride vccelli fatti delle |          |
| Hercole racconta le sue fatiche              | T     | Abe           | rinto   | fatto  | da I      | edale         | relle di Meleagro              | 144      |
| 156                                          | 1     | . 135         |         |        |           |               | Meleagro fi muore al confur    |          |
| Hercole in Dio 157                           | -     | Lagr          | ime d   | le le  | fore      | :lle di       | d'un tizzo                     | 14       |
| Hermafrodito, e Salmace in vr                | F     | etont         | e in ar | nbro   |           |               |                                | 6        |
| fol corpo 63                                 | Lan   | ento          | d'Ari   | anna   |           | 136           | Menefrone volca giacer con     | n L      |
| Herse figlia di Cecrope Re d'A               | Lan   | petie         | forcl   | la di  | Feto      | ntein         | madre                          | H        |
| thene amata da Mercurio.                     | P     | ioppo         |         |        |           | 20            | Mennone figlio de l'Auro       | ra       |
|                                              |       | iti dife      | endor   | le la  | r do      | nne da        | vccifo da Achille, e men       | ıtr      |
| Hersilia moglie di Romulois                  | Ó     | entau         |         |        |           | 210           |                                | e f      |
| Dea,detta Ora 25:                            | Lek   | ipo câ        | di Co   | faloi  | in fat    | To 128        | uille nascono gli uccelli d    | let      |
| Herfione figliuola di Laomede                | Leu   | cotoe         | figlia  | del l  | ₹eΟ       | rcamo         | ti Menhonidi                   | 22       |
| te liberara da Hercole 100                   | n     | e l'art       | or de   | l'inc  | enfo      |               | Mera in cagna                  | 11       |
| Hiacinto giuoca a la palla con               | Leu   | ica ife       | la era  | già :  | terr:     | ı ferm        | Mercurio ruba i Buoi d'Ap-     | οÜ       |
| Apollo 17                                    | 2     | 59            |         | -      |           |               | 27                             |          |
|                                              |       |               |         |        |           |               | Mercuri                        | 0        |

|                                                    | $T \mathcal{A}$ | v         | 0 1       | - 4         |                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Mercurio in paftore uccide Ar-                     | duſa            |           |           | 23          | re a gli Dei toz                                                  |
| go 11                                              | Nettuno i       | n toro    |           | 23          | Pelope d'una spalla di carne ot-                                  |
| Mercurio in Ibi accello 80                         | Nettunor        | rel fiun  | 1e Euip   | co due      | tiene una spalla d'auorio 102                                     |
| Mercurio, e Gioue in huomini                       | uolte           |           | -         | -93         | Penteo da la madre, e le da zie                                   |
| mendicanti 146                                     | Nettuno         | in Mon    | tone      | 93          | vccifo 47                                                         |
| Medina altre nolte congiunta                       | Nettuno         | n delfii  | 10        | 93          | Perdice nipote didedalo in istar                                  |
| con Italia 159                                     | Nettuuo i       | n caual   | lo inga   | nna Ce      | na,ouer pernice 39                                                |
| Metra figlinola d'Erefittone in                    | rere            |           |           | 23          | Periclimeno fratello di Nestore                                   |
| uarie forme 148                                    | Nettimen        | e in ciu  | etta      | 25          | ficangia in varie forme 216                                       |
| Mida Re di Frigia, ciò che tocca                   | Niobe,e f       | ua uana   | gloria    |             | Periclimeno in forma d'aquila                                     |
| fa diuentar oro 193                                | Niobe co        | nuertit   | a in faii | o <u>98</u> | è uccifo da Hercole 215                                           |
| Mida giudice, che par canti me-                    | Nifo padr       | e di So   | illa ne   | l'aquila    | Perifa in augello 119                                             |
| glio d'Apollo, & Apollo gli                        | detta l         | lalicto   |           | 134         | Perimele figlia d'Hipodamante                                     |
| fal'orecchie d'Afino 194                           | Niteo co        |           |           |             | in ifola 145                                                      |
| Miletto uede distrutto il suo ca                   |                 |           |           |             | perseo tronca il capo a Medusa.                                   |
| po da folgori di Giene. 121                        | Numa P          |           | ode la    | lettion     | 2 car. 73                                                         |
| Mileto da fortuna in mare 161                      | di Pith         | agora     |           | 256         | persco fa conuertire Atlante in                                   |
| Miletto edifica una Città, e la                    | Numa Pe         | ompilio   | create    | o Re di     | monte 70                                                          |
| chiama dal fuo nome 164                            | Roma            |           |           |             | perseo sa conuertire in sassi Ce-                                 |
| Minos fa guerra ad Egeo Re di                      |                 |           | go in co  | da di pa    | feni 79                                                           |
| Athene I21                                         |                 | ione      |           | 11          | peste in Egina, e sua descrittio-                                 |
| Minos non facrifica il toro, che                   |                 |           |           | di Chi-     | ne I22                                                            |
| Gioue fe partorire alla terra,                     | rone in         |           | 2         | 2.6         | peste in Roma . 264                                               |
| e Gioue manda Venere per                           | Oleno in        | pictra    |           |             | pico Re di Saturnia in uccello                                    |
|                                                    | Orinadi l       | upo cei   | uieroi    |             | del fuo nome 244                                                  |
| Minotauro mezzo huom, e mcz                        | a car.          |           |           |             | piche augelli fatti de le figlie di                               |
| zo toro 134                                        | Orfeo fpo       |           |           | 174         | Piero,e di Europe 81                                              |
| Monte Ninfa in menta herba. 2                      | Orico na        | a l'inte  | rno       |             | pietre di nere bianche 256                                        |
|                                                    |                 |           |           |             | pigmalione Re di Cipro, e scul-                                   |
| Mirra ama il padre 180                             | li, i fafi      |           |           | 174         | tore, fa che la fita frattia per                                  |
| Mirra in arbore del fiio nome, a                   | Ortigia         | ora gra   | шорц      |             |                                                                   |
| car. 184                                           | ftabile         |           | L D.      | 25          | diuentaniua 179                                                   |
| Mirra gia fatta arbore , partori-                  | Alan            | rapita    | ua Dor    |             |                                                                   |
| fre Adone 184                                      | DAlaz:          | de una    | ore       | la Musica   | piramo,e Tisbe                                                    |
| Monte fatto d'un piano appref-<br>fo a Trezeni 288 | T Latte         | ac us a   | riemar.   | ie minie    | piron serpéte acciso d'Apollo.7<br>pireneo uuole sforzar le muse. |
| Mostro Marino in scoglio 71                        | Pallade ir      | uecch     |           |             | a car. 80                                                         |
| Muro che percoffo réde il fuon                     | Pallade co      | ontend    | e con A   | 79          |                                                                   |
|                                                    |                 |           |           |             | pithagora prima, che foffe pitha                                  |
| Muse,e loro habitatione 79                         | Palemon         | in au     | ercia     | 148         | gora era stato Euforbio 258                                       |
| Muse contendono nel canto co                       | Partolo fi      | ume.      | dentro    |             | polidette Signor di Serifo to-                                    |
| le figlie di Piero, e le vincono                   | lauatoi         | ill Rel   | Mida G    | ce diué     | glie a nutrir Perseo 62                                           |
| e le fanno trasformare in pi-                      | tar l'ar        |           |           | 192         |                                                                   |
| che 80                                             | Pegalo ca       |           |           |             | manda per acquistare il capo                                      |
| Aiade Ninfe in Ifole dette E-                      | dufa            |           |           | 75          | di Medufa 69                                                      |
| chimade 145                                        |                 | ire d'A   | Achille   | foola       | polidette in fasso 78                                             |
| Naiade Ninfai pesce 50                             | Theti           |           |           | 191         | polidoro figlinolo di Priamo uc                                   |
| Narcifo in fiore 43                                | Peleo ua:       | trous     | ır il Re  |             |                                                                   |
| Naui d'Enea in Ninfe 248                           | a car.          |           |           | 195         | polifemo ama Galathea 231                                         |
| Nesso Centauro ruba la moglie                      | Pelia ucc       | ifo da le | figliud   | le 118      | polipemone ha una nipote, che                                     |
| d'Hercole 154                                      | Pelope fig      | gliuolo   | di Tát    | alo veci-   | fi connerte in necello 119                                        |
| Nettuno in cauallo inganna Me                      |                 |           |           |             | polinestore Re di Tracia è cerca                                  |
| •                                                  |                 |           |           | -           | to                                                                |
|                                                    |                 |           |           |             |                                                                   |

to da Hecuba poliffena facrificata a l'ombra di porco Calidonio uccifo da Meleagio preto in fasso 78 progne, e Filomena, e lor traf- Scilla figliuola de usco in ifco- Tirefia hora mafe, hora fem. 29 formatione 109 prometheo creò il primo huo- Scithice donne in augelli 260 mo in terra procri moelie di Cefalo, e sua morte protefilao,e fua morte propetide donne sfacciate in faf protheo in uarie forme 148 pre 'crpinata rapita da pluto 82 Sibilla in noce 117 uerde Rane nascon di fango 260 Sirene,e lor descrittione Rethenore copagno di Diome- Siringa in canna 246 Romolo edifica Roma Romolo in Dio 253 Romolo uede la sua hasta diuen Sorelle in Fetonte in arbori 20 tare un'arbore Roma affaltata da Sabini è dife-251 Almace fonte fan dinentar Spuma di cerbero di Aconito, Vliffe, e fuoi errori gli huomini hermafroditi Sassi gerrari da Deucalione in huomini Saffi gettati da pirra in donne. Saturno in cauallo Scirone in iscoglio 110 Scithone quado maschio, quan Telchini incantatori insettano 7 Eto, e calaino figliuoli di 62 Scitia figliuola di Niso tradisce il padre 139 Terra dal vento fotterranco gó

OL 228 Scilla figlinola di Niso in uccel lo detto Ciri 134 da Glanco 234 dal mezo in giù in cane. 237 glio fotterato 260 129 Semiramis in colomba 208 Serpente nolendo morder la te Tracie donne in arbori sta d'Orfeo in sasso ci fan facrificio 206 238 te 239 86 11 de in uccello fimile al Cigno Simplegade ifole già mobili, ho ra ferme 260 253 Sole i Eurinome madre di Len Venere in pesce cotoe detti Melegride 145 sa da Venere, e da Romolo Sonno e sua descrittione, e sua Vertuno inamorato di Pomona habitatione 201 herba nelenofa Age nato della terra fancinllo indouino 263 a car-35 6 Teleo e suoi fatti 119 26 Teti figlia di Nereo in uarie for Volpe fatale in faffo me ogni cofa con lo fguardo fom L Borea merfi da Gioue

fiata come una ueffica dinen ta piana in monte 226 Scillafigliuola di Forco amata Terra dopo il dilunio forma na rii animali 140 Scilla fiel, di Forco fi trasforma Tereo Re di Thracia sforza filo mena 138 Tirefia fatto indouino da Gio-2 Scorpione nasce d'un granchio Tiro già isola, hor terra ferma 259 50 Tirreni marinari in delfini. 42 192 Tori fatali spirano foco 178 Serpente in faffo, mentre i Gre Tirtolemo mandato da Cerere spargere il suo grano per tut to il mondo Amo d'oliua di secco in Sicilia,e sua descrittione. a car- Tritolemo giunge a Linco Rode gli Scithi Ermi, che fanno la seta in farfalle Venere figliuola del Ma-67 81 60 Venti quattro principali, e lor regioni 263 Sorelle di meleagro in uccelli. Venti Orientali cobattono con gli occidentali

in uarie forme 210 140 120 Vliffe uede i fuoi compagni traf formati in porci, e fa liberargli Tebe edifica da Cadmo. Voce del barbier di Mida in can

neto, che fa le canne che parlano 194 128

118 Zone cinque dividono il cielo, e la terra

## FINE DELLA TAVOLA.



P . I . M . D.

Cingono cinque cerchi il ciel superno Vno nel mezzo,e due per ogni lato Cosi uoll ei, che questo mondo interno Fosse da cinque cerchi circondato. Zone Senton gli estremi insopportabil verno, Quel del mezzo è dal Sol troppo infocato Due fra gli estremi, e'l mezo stano in loco Che son temprati e dal freddo , e dal foco.

Sopraftà l'aere à quei cerchiterreni D'ogni pe o terren libero, e scarco : Ma talbor pien di tuoni, e di baleni, Talhor di nubi, e nebbie, e pioggie carco. Pose iui i uenti torbidi,e i serem , Si pronti a farsi l'uno a l'altro incarco. Che a pena ostar si puote a la lor guerra, Che no distrugga il mar, l'aere,e la terra.

Eoro uerso l'Aurora il regno tolse, Che al raggio matutin si sottopone. Fauonio ne l'Occaso il seggio uolse, Opposto al ricco albergo di Titone. Ver la fredda,e crudel Scithia fi nolfe L'horribil Borea, nel Settentrione. Tenne l'Austro la terra a lui contraria, Che di nubise di pioggie ingombra l'aria.

Tra ler diuisi a pena hauean gli honori Con si mirabil magistero, & arte, Che si mostrar le uaghe stelle fuori Nel bel manto del ciel distinte, e sparte. Poi dando a tutti i loro habitatori, Loco Venere in ciel, Saturno, e Marte A le fiere il terren donar li piacque. A i uaghi augelli l'aere, a i pesci l'acque.

Fra gli animali il piu santo, e'l piu eletto Macana anchor, c'hane fe arte, e pensiero Il qual con piu purgato alto intelletto In tutte l'altre cose hauesse impero. Generò l'huom fra tutti il piu perfetto Quel, che formò l'uno, e l'altro hemispero O pur la noua terra di quel seme, Che'l ciel 2l'infuse mentre furo insieme.

Tutti l'huom superò gli altri mortali KOMA Per l'eleuato suo valore interno. Ne prono il fe come gli altri animali, Che guardan sempre mai uerso l'inferno. Perche mirasse le cose immortali, L'alzò col grave aspetto al ciel superno, E per farlo piu amabile, e piu pio, L'ornò, de l'alma imagine di Dio.

O che così Prometeo il componesse Di terra schietta,e d'acqua nina,e pura, Cre. Poi col foco del ciel l'alma gli deffe, tione dello O pur che fusse la miglior natura : huo-Con questa uenerabil forma resse mo. L'huom su la terra ogni altra creatura. E dato fine a si nobil lauoro S'incominciò la bella età dell'ero.

Questo un secolo fu purgato, e netto de l' D'ogni maluagio, e perfido penficro : ero. Vn proceder leal, libero, e schietto, Seruando ogn'un la fc; dicendo il uero. Non u'era chi temesse il siero aspetto Del giudice implacabile, e seucro, Ma giusti effendo allhor, semplici, e puri, Vinean senz'altro giudice sicuri.

Sceso dal monte anchor non era il pino Per trouar noue genti a solcar l'onde, Nè sapeano i mortali altro confino, · Che i propri liti lor, le proprie sponde : Nè cercanan cercare altro camino Per riportarui ricche merci altronde. Non si tronaua allbor città che sosse. D'argini cinta, e di profonde fosse.

Non era stato anchora il ferro duro Tirato al foco in forma, ch'offendesse, Nè bisognaua a l'huom metallo , ò muro, Che dal l'altrui perfidie il difendesse. Tromba non era ancor, corno, ò tamburo Che al fiero Marte gli animi accendesse : Ma fotto un faggio l'huomo, ò fatto un cer E da l'huomo sicuro era, e dal ferro. (ro Senz4

Età

. Z . 1 . B . R. . O.

Senza effer rotto, e lacerato tutto Dal uomero, dal rastro, e dal bidente, Ognifoane, e delicato frutto Dana il grato terren liberamente. E quale egli uenia da lui produtto, Tal se'l godea la fortunata gente. Che spregiando condir le lor uiuande, Magiana corne, e more, e fraghe, e ghiade.

Febo sempre più lieto il suo uiaegio Facea, girando la superna ssera: E con fecondo, e temperato raggio. Recaua al mondo eterna primauera. Zefiro i fior d' Aprile, e i fior di Maggio Nutria con aura tepida, e leggiera Stillaua il me! de gli Elci, e da gli Oliui, Correan nettare, e latte i fiumi, e i riui.

O fortunata età, felice gente, Che ti trouasti in cosi nobili anni, C'hauesti il corpo libero, e la mente, Questo da rei pensier, quel da tiranni, Doue era almen securo l'innocente Da gli odij,da l'inuidie, e da gl'inganni. Beato, e ueramente fecol d'oro, Done senza alcun mal tutti ben foro.

Poi che al più necchio Dio noiofo,e lento Dal suo maggior figliuol fu tolto il regno, Seguì il secondo secol de l'argento Età de l' Мё buổ del primo , e del terzo piu degno. argé-Che fu quel uiner lieto in parte fento, Ch'al' buo couene uf ir l'arte, e l'ingegno, Scruar modi, coflumi, e leggi noue, Si come piacque al fuo tiranno Gione.

EQ.

Egli quel dolce tempo, ch'era eterno, Fece parte de l'anno molto breue, Aggingnendoui State, Autunno, e verno, Foco empio; acuti morbi, e fredda neue. S'heber l'huomini alhor qualche gouerno Nel magiar, nel uestire, hor graue, hor le S'accommodaro al uariar del giorno (ue, Secodo ch'exa in Canero, ò in Capricorno.

Già Tirsi,e Mopso il fior giunenco atterra Per porlo al giogo, od ei ue mugghia, e ge Già il rozzo agricoltor fere la terra (me Col crudo aratro, e poi ui sparge il seme. Ne le grotte al coperto ogn'un si serra, Ouero arbori, e frasche intesa insieme. E questo, e quei si fa capanna, o loggia Per fuggir fole, e neu , uento, e pioggia.

Dal metallo, che fuso in uarie forme Rende adorno il Tarpeio, e'l Vatciano, Sorti la terza età nome conforme A quel, che troud poi l'ingegno humano, Che nacque a l'huo si uario, e si difforme; Che li fece uenir con l'arme in mano L'un contra l'altro impetuosi, e fieri I lor discordi,ostinati pareri.

A l'huom, che già uiuea del suo sudore S'ar giunse noia, incommodo, & affanno, Pericol nella uita,e ne l'honore, E spesso in ambedue uergogna , e danno. Ma se ben n'era rissa,odio,e rancore : Età Non u'era falsità, non u'era inganno: del Come fur ne la quarta et à piu dura, ferro Che dal ferro pigliò nome, e natura.

Il uer, la fede, e ogni bont à del mondo Fuzgiro, e uerfo il ciel spiegaro l'ali', E'nterra usciro dal tartarco fondo La menzogna, la fraude, e tutti i mali. Ogn' infame pensiero, ogni atto immonde Entrò ne crudi petti de mortali, E le pure uirtà candide,e belle Giro a splender nel ciel fra l'alte stelle.

Vn cieco, e uano amor d'honori, e regni Gli huomini indusse a dinentar tiranni. Fer le richezze i già suegliati ingegni Darfi a i farti, a le forze, & a gl'inganni, A gli homicidi, & mill'atti indegni, Et a tante de l'huom ruine, e danni: Che per ostare in parte a tanti mali, S'introdusse le leggi, e i tribunali.

Ma

# METAMORFOSI



A R G O M E N T O.

Diffingue Dio il gran Chaos, el mondo forma;

Diffingue Dio il gran Chaos, el mondo forma;

Diffingue Dio il gran Chaos, el mondo forma;

Diffingue Dio il granti; e Licaone :

Manila il Dilunio : el Saffo fi trasforma
In nona gente : necifo èl fier Titone.

Dafor, & lo, con Mercurio han neria forma.

Dinien Stringa fiflola, el Panone

Dinien Stringa fiflola, el Panone

Do gli occiò d'Argo la fua coda s'orna.

Lo, nel ornient fombione fun vitona.





Che fu capo à Umperio Augusto eletto
Deischauete non pur quelle cangiate,
Ma molto à uoi più uolte il proprio aspetto
Porgete à tanta impresa bale aita,
Ch' babbiano i urs'i mei propettu nita.

EFORME in Nouicorpi trasformate Gran defio di cantar m'infiamma il petto,

Da i tempi primi a la felice etate

Etu, se ben tutto hai l'animo intento, Inuitissimo HENRICO, al fero Marte Mentre io fotto il tuo nome ardifco, e teto Di figurare si bei concetti in carte, Fammi del fauor tuo talbor contento, Che le tue gratie à noi largo comparte: Che s'effer grato a te uedrò il mio carme, Farò cantar le Muse al suon del arme.

Pria che l Ciel fosse, il, mar, la terra, e'l fuoco, E doue fur ne l'union nemici, Era il fuoco, la terra, il ciel, e'l mare : Ma'l mare redea il ciel, la terra, e'l fuoco, Deforme il fuoco, il ciel, la terra, e'l marc. Che iui era e terra, e cielo, e'l mare, e foco; Doue era cielo e terra e foco e mare. La terra,il foco,e'l mare era nel cielo; Nel mar; nel fuoco, e ne la terra il cielo.

Non n'era chi portasse il nono gierno Col maggior lume in Oriente acceso. Nè rinouaua mai la Luna il corno, Ne l'altre stelle hauean lor corso preso. Nè pendeua la terra intorno intorno Librata in aere dal suo proprio peso. Nè il mare hauea col suo perpetuo grido Fatto intorno à la terra il nario lido.

Quindi nascea, che stando in un composto Confuso il cielo, e gli elementi insieme, Faceano un corpo infermo, e mal disposto Per donar forma al mal locato seme, Anzi era l'un contrario à l'altro opposto Per le parti di mezzo,e p l'estreme. (do. Fea guerra il leue al graue, il molle al sal-Cotra il secco l'humor, co! freddo il caldo.

Ma quel, che ha cura di tutte le cofe, La Natura migliore, e'l uero Dio, Tutti quei corpi al fuo luogo dispose, Seconda il proprio lor primo defio. D'untorno il cielo, e nel fuo centro pofe La terra, indi dal mar la dipartio; El passo aperto, onde essalasse il foco, Se ne uolo nel più sublime loco.

Prosimo à lui s'auicinò primiero L'aer de gl'altri più neloce, e lene; Che quato è il mar più del tarre leggiero Tanto ei del foco è più tardo, e più greuc. Quindi nel cetro il suo più proprio, e uero Luogo la terra più densa riceue L'ultima parte, che resta, è de l'onda, Che d'intorno il terren bagna, e circonda.

E cercar farsi sempre oltraggio , e scorno: Ne la disunion restaro amici, Poi ch'ognun fu nel proprio soggiorno, E partorir quell'opre alme, e felici, Onde il mondo ne giam sì bello, e adorno: Et a far si bei parti, & infiniti, Sol la disunion gli fece uniti.

Poi che'l tutto di pose à parte à parte, Qual fosse de gli Dei quel che u'intesen Acciò che foße uguale in ogni parte, La terra in forma d'una palla resc. Poi fe, che l'acque far diffuse, e sparte D'intorno, e dentro, per ogni paese; Lasciando isole, e terre, e quinci, e quindi A gli Sciti, à gl'Iberi, gli Afri, e à gl'Indi.

E di ridurla in miglior forma uazo, La terra ornò di mille cose belle, Quinci un gră flavno, e quindi ŭ chiaro la Là selue ombrose, e quà piate nouelle. (30 Fe correr più d'un fiume errante, e uago Fra torte ripe in queste parti, e'n quelle, Tanto che giunto in più libero nido Percote in nece de le ripe il lido.

Fece i morbidi prati, ornati, e belli D'herbe, e di fiori, hi anchi, e rossi, e gialli, I freschi chiari, e limpidi ru!celli Gire irrigando le fecondi nalli; I colli ameni di nary arbuscelli Fregiati d'erti, e poco usati calli: E sorger gli alti, e faticosi monti, Quel nudo, e questo pien d' arbori, e fonti Ma quei ciechi defir non firo firenti, Cli erano già ne gli huomini cadati. Dil l'auto nocchier la rela a rent Prima, che ben gli haveffe conofciut. Gli albori eccelli nei moni emisenti Per forza da gli artefici abbattuti, E ridotti altri na ffe, de altri in traui, Si fer Fuste, Galee, Caracche, P. Nani.

Ne fur molto securi i nauiganti, Ch'olere l'orgoglio de venti, e de mari, Molti buomi ii importuni, & arroganti, Su vari segui diuentar corsari.

Laterra,già commune à gli habitanti, Come son l'aure,e i bei raggi solari, Fu fatta in mille parti; e posto il segno Fra cittade, e città, fra regno, e regno.

Nel l'huom contento da la ricca terra.
Trar le biade, el epit care cofe,
Andando quanto più potea fotterra,
Cercòs hause altre ricchezze afcole.:
E rirnocousi il neruo de la guerra,
E l'arme più dure, e perigliofe,
Io dico il crudo ferro, e micidiale.
E l'aro più, bel ferro, empio, e mortale.

Scorta che su la più ricca miniera...
E quel mettallo poi purçato, e netto,
Se nimushiro gli huomin in maniera,
Che per lui sero ogni crudele essero.
Di tut aut' empie 20se empia Megera.,
Falsa Erimin, Tessoro, Metro,
Voi tutte surio adel regno di Dite,
Voi che trionassile voi e di etc...

Va il ricco peregrino al fuo viaggio, Ecco vn ladro il faluta,il bacia,e ride:

E fingendo amild, patria, e lignaegio, L'imita sco à cena, e poi l'uccide... Il cittadin, più cortese, che saggio, Alberga con amor persone inside: Che scaman poi per rubarlo nel letto. Lui, che con tanto amor dè lor ricetto. Fede il genero, graue esse il feno De la majoire, che su'a tosto madre; E dando al ricco socero il veleno, I voglie à la sidat moglie il caro patre. Fa iltro, la cui siglia il ventre ha pieno, Con le sue mani instaiose, e ladre. Dando al genero ricco occulas morte. Fa pianger à la figlia il suo consorve.

Tra fizielli ogni amor fi vede eflinte
Nel partir la paterna facultade.
Vien dal proprio intereffe ogni vin si vinte
Che fieffo la dinidon con le spade.
La matrigna crudel con vios sinto
A l'incauto figliastro pershade,
Che per suo ben l'occulto rosco pigli,
Per veder poi più ricchi i propri figli.

Chi potria dir l'inginiofe notte, Ch' ogni di na con tra marito, e moglie f Chi per goder la roba, e chi la dote. Cercando nan, come l'un l'altro fioglie . Egli l'accide il figlio cella el nipote . Ella a lui, egli à lei la vita toglie . Fa ricco ella il fi amor d'ogni rapina , Ei de la dote altru il a concubina .

Per nutrire il buon padre il dolce figlio Faticase fuda, e sforza la natura Spesso la vita fua vuette in periglio; Per dargli il pane, a la siu bocca il fura, Poi ricco il face il suo suoto consiglio. E'l siglio ingrato morte gli procura; O rimbambito il finge, e di se fune , Per gode funza siu del sossione.

S'accendon l'afre, & borride giornate
Piene di fanguino i alti perigli,
Che finispono à mori le genti armate
Sotto l'offese de lor fieri artigli.
Onde le donne affiltet, es fonsolate
Piangono i mori lor martite, figli;
E'l fanciullin con l'angosciosa madre...
Resta senza gouerno, es enza padre...
A 3 Astra...

L 1 . R . O

Astrea che con la libra, e con la spada...
Conosce di ciascun terrore, ci merro ;
Poi che s'audie, che nou uera firade...
Da giugner con la pena al gran demerto ,
Se non rendena per ogni contrada
il mondo à fatto insuile, c' deserto;
Pria che veder che l'auto si conssimi,
Viima ando s'a si più bacti Numi.

Vemer poscia i Giganti al mal sì pronti, Che spregiando i bei doni de la terra, Vollon gustar gli atti mattera; sonti, El maggior ben che sir a gli Dei si serva; Onde o sir metter monti sport monti, E sons seato per ser lor guerra, Ponendo con la lor mirabil possa L'm sopra l'altro Telio, Olimpo, & Ossa

Il figliuol di Sasarno, che discore

Pris nesando, e si crudel discoo,
E vedendo il periolo, che corre
L'altarocca del ciclo, e l suo bet regno,
Al più dannoso fulmine ricorre,
E solgorando in quel lausoro indegno,
Fè, che quei monit equati à la piamera.
Fu di quegli empi e morte, e sepolmera,

Ma la natura pia, che non confente,
Che quella fitirpe fia s'lirpata a' fatto,
Fa germogliar di muouo via lera gente ;
Del fanque loro in terra putrefatto,
Che fu l'idea d'ogni peruerfa mente ;
E d'ogni opera ria norma, e ritratto;
Di sigue nacque, e ne fiu tão ingorda, da.
Che di sigue rea rogo hor macchiata, e lor

fague

de gi

ganti

traffó

mato

i huo

mini,

Nè fu contra gli Dei la più spietata, Nè che il lor culto i più dispreggio bauesse. Or mëre il gran motor li menede, e guata, Sdegno degno di Gione il cor gli oppresse. Et hauendo la mensis schevata, Et mille ingiurie ne la mente impresse Del empia Artaldai, con turbato ciglio Fe chiama gli altri Dei tutti à consgibio.

In a filendida via nel ciel rilace ;
Candida si, che dal latte s'appella ;
La nobittà del ciel vi fi riduce ;
La plebe alberga in questa parte, è n'alla.
Questa è la via, la qual d'aitro conduce
A la corte real, superba, e bella.
Ter questa via con pompa, e con concistoro.
Gli Dei n'andaro al fanto Concistoro.

Alflo ogu nn nel fuo be feggio adorno, En e l'alto regale il fommo Gone., Ginando e il infiammate luci intorno Mofirò di baser cofe importanti, e noue: Crollando il capo altier, che do gni nutorno il cicl, la terra, il mare, e i venti mone: Per far noto de hen tutti raccolle., La lingua ir ata in ta i parole [cios]e...

Non mi trouai più grauemente oppresso Ter le cosè del mondo dal pensiero Nel tempo, che i Giganti sottomesso Hausemo tutto l'artico hemispero, E tutto i i ciclo in grant ranaglio messo, Cercando opprimer noi col nostro impero, Tentando con la sorza, e con l'ingegno Dar sine alnostro presso.

Che fe ben'era l'inimico acerbo
Del corpo forte, e de l'animo inficme;
Pro tutto quello indegno atto, e superbo
Nacque fol d'una origine e d'un fene.
Solosma cepia al mondo or ne riferbo,
Che la deid mostra adora, e teme.;
Ogni altro,ounaque il Sol luce, e le fielle,
Per tutto il mondo à mo stato vibelle.

E per quell'acqua giaro, che m'afringe A douer officrar le mie parole, (ge, Per tutto, ouisque il mar abbraccia, e cin Voler tutta annullar l'humana prole; Che fe neceffuade de cin e finge, V na piaga incurabil fe ben dole, Con ferro, ò foco firecida, e netti, Petche la parte fana non infetti.

Satiri.

Satiri, Semidei, Fauni, & Siluani No degni anchor de l'alto honor del cielo. Fra spirti sì crudeli, e sì profani, Come uiuran sotto il terrestre nelo: Se me, che con le proprie inuitte mani Lancio l'ardente, e spauentoso telo; Me,che dò legge à la celefte corte, Ha cercato un mortal condurre à morte?

Gran mormorio fra lor, gran romor nacque, Poi tra se disse. Io mi son risoluto V dita si peruersa intentione : E tanto à ciaschedun dolse e dispiacque; Ch'ognun cercò saperne la cagione, Chi sì ne le mal opre si compiacque, Ch'osò d'usar si gran presuntione. E dimostraro tutti à più d'un segno Ver Gioue gran pietà, uer lui gran sdegno

Ma poi, che con la mano, e con la noce Comandò, che ciascun tacendo, udisse; Via più che mai terribile, e feroce Ruppe il nono filentio,e cofi dife. Lasciate andar che del suo fallo atroce Volli, che degna pena ei ne patisse; Però, che li cangiai la forma , e'l nome Per suo supplicio, or udirete come.

Quando mi uenne per sorte à l'orecchio L'orrenda che del mondo infamia suona: Dal ciel discendo, e cercar m'apparecchio, S'è uer tutto quel mal, che si ragiona. Predo humă nolto, e'l mio sebiate uccchio Lasciose uò non credendolo in persona. Quì saria lungo à darne il conto intero, Che la fama trouai minor del uero.

Vidi cercando dinersi paesi Regnar per tutto la forza,e l'inganno. Gunsi al fine in Arcadia, e quim intesi, Che u'era un crudelissimo Tiranno. Ver le case spictate il camin presi, Per uoler riparar'à sì gran danno ; Fei per gran fegni noto al uenir mio, Ch'io er a in corpo human l'eterno Dio.

Gli spirti piu sinceri, è piu deuoti Già per tutto uenian per adorarmi, A mandar preghi, & à prometter uoti Per fegni che uedean mirandi farmi. Ne far li potei mai sì chiari,e noti. Che fede Licaon uolesse darmi: Anzi di me sì forte si ridea, Che s'adombrò ciascun, che mi credea.

Voler di questo fatto effer più chiaro, Se questo è Dio, ò pur qualche huomo astu Che cerchi d'inganare il uulgo ignaro. (to M'imuita feco à cena.io non rifiuto, Perche'l fuo mal pensier gli costi caro: Ch'era di darmi in quello state morte. (te. Che'l sono à gli occhi miei chiudea le por-

E non contento del mortal oltraggio, Che ne la mente sua tenea celato, V ccifo c'hebbe un felice ostaggio, Che pur dianzi i Molossi gli hauca dato, O per afficurarlo de l'homaggio O per altro interesse del suo stato ; E'n narie foggie quel cotto, e condito L'appresento nel funeral conuito.

Io l'horrendo spettacolo uedendo, Tutta di fuoco quella casa sparsi: E gli Dei suoi famigliari,essendo Degni di maggior pena, accesi, & arsi. Ond'egli sbigottito andò fuggendo Doue meglio pensò poter saluarsi; E doue il bosco ha più le parti ombrose Più tosto, che poteo, corfe, e s'ascose.

E uolendo parlar seco, e dolersi De la sua acerba, e meritata pena, Subito in ululato si connerse La noce fina, d'ira, e di rabbia piena, L'humano aspetto tosto si disperse, Volse il corpo à la terra, al ciel la schena. Il wolto buman si fe ferina faccia, E piedi, e gambe, le mani, e le braccia.

Si fe d'un huomo un lupo, empio, e rapace, Da parte tofto ogni penfier si mette, Seruando l'>fo de l'antica forma, Che l'human sangue più che mai li piace, De'suoi vecchi desir seguendo l'orn: ...... Hor per empire il suo ventre vorace Serua nel gregge ancor la flessa norma. Gli occhi ha lucenti,e guardatura fera, La canicie, e'l cor come prim'era.

Solo una cofa ho spenta. hora àme pare, Fa dire ad Eolo la corte superna, Che s'haueria à mandar le cofe vguali. · Perche per tutto, oue la terra appare, Han preso imperio le surie infernali: Pensate, che giurato habbian di sare Gli huomini tutti i più nefandi mali. Si ch'io condanno ogni mortale à morte, Perche pari à l'error la pena porte.

La sentenza di Gioue ogn' vn conferma, Altri con cenni, & altri con parole: E stan con fantafia stabile, e ferma, Ghe fplender debbia à nuono modo il Sole, Pur à ciascun, che'in quel pesser si ferma, Sì general iattura incresce, e dole : Che fan, che'l modo effer non può perfetto Prino de l'animal, c'ha l'intelletto .

Chi porterà, diceano, in nostro honore Ne'facri altari gli odorati incensi? S'han forse à dare in preda al gra furore Le città d'animale vorrendi, e immensi? Lasciate andar , c'ho questa cosa à core , Rispose Giouc, e non sia chi si pensi. Con mirabile origine io fo stim a Far gente assai dissimile à la prin:a.

Co'suoi folgori ardenti allbora allbora Gioue distrutta haueria tutta la terra. Ma tanti focchi ben poteano anchora-Ardere il cielo, e ruinarlo à terra. Sa ben,che'l tempo ha da uenire,e l'hora, Che'l fuoco à tutto'l modo ha da far guer-E confianar con le fue fiamme ardenti(ra, La terra,il cielo, e tutti gli elementi . .

Che d'intorno à l'incendio il cielo hauca, E si ripongon tutte le sacte Che fa Vulcan ne la montagna Etnea. In quanto al modo ogni Dio si rimette A quel, ch'occulto anchor Gioue tenea , Che fu cotrario al primo, e à tutti piacque Di nasconder la Terra sotto l'acque.

Che vuol la terra à l'acqua fottoporre, Egli, che i venti à suo modo gouerna, E ch'à sua posta gli può dare, e torre, Rinchiude Borea in una sua cauerna, Et ogni vento, che la pioggia abhorre; E l'Austral mada fuor, ch'è detto il Note Che per molti suoi segni à molti è noto.

Con l'ali humide fue per l'aria poggia, Gl'ingombra il uolto molle,oscuro nembo. Dilu. Dal dorfo horrido suo scende tal pioggia, Che par, che tutto'l mar tenga nel grebo . Pionon fesse acque in spanentosa foggia La barba, il crine, e'l suo piumoso lembo. Le nebbie ba in fronte, i musoti à le bade, Ouunque l'ali tenebrose spande.

Quando con l'ali egli dibatte, e scuote Le nubi intorno, e fra le palme preme, Vn strepito, vn rumor l'aria percuote, Che par, che l'aria, e'l ciel s'urtinoins ame. Vien già la pioggia più fpeffa che puote, L'aria percossa ne borbotta, e freme. Arbori spoglia, & herbe atterra, e biade Done le pioggia ruinosa cade.

Il miser villan , ch'intorno mira Venir dal cielo il non pensato danno, Con intenfo delor piange, e fospira, Che perde il suo lanor di tutto l'anno. L'arco incurnato suo carica,e tira La nuttia di Giunon; che quando vanno L'aria offufcando i più torbidi uenti, Porge à le nubi debiti alimenti .

E non

E non bastando il mal, che à basso infonde Il ciel, continuo; ch'ogni cofa atterra, Nettuno con le sue mortifer'onde Contra il terren prepara vn'altra guerra. perche più facilmente lo sprofonde : Gli Dei chiamò de l'acque de la terra, E lor diffe in parlar rotto, & altero, Il giusto de gli Dei sdegno , e pensiero .

So ben che non bisogna, ch'io ui essorti (Disse) ad empir la volontà di Dio, Che uuol, che tutti gli huomini sian morti sotto il potente, & ampio imperio mio. . Hor vi mostrate impetuosi , e forti A ruina del mondo infame, e rio. Hor wedro, con che cor ciascun si moue Per pbidir il suo signor, e Gione.

Com'egli ha detto, si troua ogni fiume, Erompe à l'acque ogni riparo, e bocca. Percote col tridente il Marin Nume L'afflitta terra, & à pena la tocca, Che trema tanto fuor del suo costume, Ch'in sì grā motto il mar crudell'imbocca, Trema,e par ben , che in precipitio cada , E d'inghiottirla al mar s'apre la strada.

Corrono al mar con furia i fiumi alteri Di tanta altezza lor go, fiati, & empi: E tragon feco imperiofi e feri Arbori, & animali, e case, e tempi. Ruinan'i paiazzi interi interi, Quel che mai no poter tanti anni, e tepi : E s'alcun restò saldo, come prima; Gli coprì l'acqua l'eleuata cima.

Che al fin congiungon le parti supreme : E famo di molt acque vn'acqua grossa Per gire in una massa vnite insieme. Van con tanta arroganza con tal posta, Che'l mar silegnato le ribatte, e preme. ETe con tal fisror prtan, che pare C'habbian fatto una lega contra il mare.

Nel mare in quello incontro entrano i fiumi Ne'fiumi il mare, e rotta horrenda fassi. Prenale al fine il mare, onde i cacumi De gli alti monti ogni hor si fan più basi. Escon le fere de gli hispidi dumi , E gli huomini di casa afflitti,e lassi; E in cima al monte patrio se ne vanno, E intorno intorno affediati stanno .

Stansi piangendo il lor crudel deslino, El'acqua tuttania cresce, & abonda. Ha grade insidia à l'Alpi, e à l'Apenino, Che par che poco anchor tema de l'onda. Superbo intanto il gran furor marino Gli huomini, gli animali, e'l mote affonda. Nuota il lupo fra capre, e fra montoni, Egli huomini fra tigri, e fra leoni.

Non nale à l'huomo il suo sublime ingegno; Nulla giona al leone esser feroce: Non à Signori hauer imperio, e regno; Poco rilena al cerno effer veloce: Che'l furore implacabile, e lo sacgno Del mare à tutti parimente nuoce. V an fragli arbori i pescine le selue, Già nidi, e tane d'augelli, e di belue.

- Molti fuggiti in qualche monte alpestre. In torre, ò rocca van correndo à porsi; Cercando al mar con le lor proprie destre Con infiniti mezzi contraporsi: Rompe l'onda sdegnata vsci, e senestre, Ch'al fermo suo voler cercano opporsi; E batter quella rocca mai non cessa , In fin che non l'ha presa,e sommersa.

Questo e quel fiume tanto, e tanto ingrossa. L'afflitto montanar col figlio in braccio Di casa sugge, e maggior monte sale : L'acqua l'icalza, e già u'è detro u braccio. Sopra un'arbore monta, e si preuale: L'acqua anco il giuge , ei sostië col braccio Al più supremo ramo, e non g!i vale : Che souerchiano al fin le tumide onde, Quel monte altier, quell'eleuata fronde.

Le naui, che folcan per l'alto mare Andar folcando il lor noto siaggio, Hor fopra terra fi seggon portare ; Sopra questa cittade, e quel sillaggio. E non è lor pofibil contralare A tauto e non mai tal prosuto oltraggio. L'onda è fi groffa; il vento è tanto grasse; Che forza k, che perifa ogni gran nauc.

Hor come dunque i miferi mortali
Toteano in tanto mar notundo aitarfi?
Come poteano i pià forti animali
V arcar tant alto pelago, faluarfi?
Si tenne vin tempo i luago augel fu ali
Cercando arborçò terra one pofarí;
E flanco al fin lafeiò nel mar caderfi;
Che tutti altri animali banca fommerfi.

Era già il mare à tanta altez qa giunto , Che fuperaua ogni fuperbo monte : E per tutto era il mar col mar congiunto ; Tutto era mare il lago, il fume, el fonte. Il mar potea rederfi in ogni pusto Bagune: intono intorno ogni Orizonte. Tutto il mondo era mar per ogni fito , Nè il mare haute da uterno lato lito.

Se i muoli,e le nebbie folte,e nere,
Nont haussser celato. Apollo il uolto:
Come hausssit sosser coi usedere
Il mondo,à cui us slorda in mar sepolto s'
Hauressi il pianto potuto tenere s'
Non haueressi il carro alroue uolto s'
Ma ta per non ueder cao si duro,
Ti telasti s'un nembo cosi suro.

Ditemi, hauete uoi frenato il pianto
'Nereide, e uoi maritimi diuini,
'Vedendo l'human feme tuto quanto
In bocca d'Orche, e di mostri marini è
Et ogui luogo sarvo, e tempio satto
Ricetto di Balene, e di Delfini è
Che douce fure in uoi uilla si tetra,
'S'bor da chi non la uide il piato impetra?

Fra gli Attici, e gli . Aoni un monte fiede-Che con due fommità e erge à le Stelle , La cui cima à le nubi foprafiede , Ne teme l'oltraggiofe lor procelle. Due quiui alme arrivar, à amora di fede E d'ogni altra uirtute ornate, e belle. Ch'in wan piccioletta, e debil barca , Scelfe, e falvò fra tutti il gran Monarca.

Il figliuol di Trometheo, io dico quello, Che fol een la conforte era rimafo, Sommerfo goa' altro dal marin flagello Dal Borca d' L'Aufro, e da l'Orca d'Occa Tofo che s'accofico el flo battello (fo-A la cima del monte di Tarnafo, Le Coricide Niofe, e Themi adora, Che l'oracot tenna de fai allbora.

Più giusto huom mai non finne più leale Di quel,che folo allbor fuggi la morte ; Ne più religiofla, fibritale Donna de la prudente flu conforte , Gione,che dal celefte tribunale Scorfe tutte le genti effer gia morte , El uiuer folo d'aue corpi permeflo , Yno de l'un, l'altro de l'altro fosfo.

Trouandogli ambo fidi, ambo innocenti, Ambo d ogni uirti nobile ornati, Fe per l'aria foffar gli Attivi uenti, Da cui for tutti i muoli feacciati, Refferenati tutti gli elementi; Ch'erun hunga slagion flati offufenti, Mofirò la terra al mondo de le flelle, Et à la terra el cofe dite e, bulle,

Il gran Rettor del pelago placato,
L'in a del mare in un momento tronca,
L'in del mare in un momento tronca,
L'in del mare in un momento del diaso
A la caua fonora, e torta conca.
Al funo altier da tal tromba firrato
Non può rifonder concauo, o fielonca,
Ma rompe in modo l'aria, e con tal uolo,
Che ne ribomba l'anos, e l'altro polo.

Sparte

Sparto c'hebbe Triton l'horrendo fuoro Che vuol che à l'uoghi lor ritoral l'acque, Ch'infleme dolci, e falfe vinite flow), Fer tutti quel,ebe al Re de l'ode piacque. Si mile ogni acque in corfo, en abbandous Ein, che nel primo fuo letto fi giacque. Cià l'onda tuttania manca, e diferefee, Efecondo che mancaji terren crefee.

Il noto lito già percoton l'onde
Del mar, che poco cara vi firme fuoro.
Ogni fume ha dai lati argini, e sponde
Atte per l'ordinario suo sinore.
Se revissiforo qui, che l'unara essonato.
Saria resa la terra al primo honore.
Standosi adunque muta in ogni canto.
Costi l'hos ruppe l'aria in uvoce, e ni piàto.

O Pirra, ò mia fovella ; ò mia conforte, O doma da gli esi fola faltata... O fola à me di fangue, e di un pià forte Nodo d'affinità gianta, e leçata, O fola, à cui m'unifee hor l'empia forte ; Ch'in noi l'humana fipetie ha viferuata; Ecco bor noi fam tutta l'humana prole; E doue nafee, e doue muore il Sole.

Noi introl popol, noi intra la gente.,
Di tuttol mondo famo infieme unita,
Ben che auchor l'aria mi turba la mente,
Ne fiam molto ficuri della vita,
Deb che farefii inifera, edoente,
Se foli ferza me dal mar fingita. è
Come fola il timor difeaccerretii
Enit conflorria è done n'anàrefii è

Suppi pur certo compagnia diletta...,
Che fe l'onda ver noi eruda, & aurra,
Hauesfe ancor di te fatto vendetta...,
E me lasfiato in questa vita amara :
In ti feguitere i con quella ferta...
La qual ricercheria cofa fi cara:
Anchi omi gittere in el mar profondo.
Ter non star fol nel defolato mondo.

Sapfili almen con la mirabil art.
L'huom di terra for mar del padre mio,
E dargli l'alma, e riparare in parte
Quel,che morrà,fe tu ti muori,c'r io.
Hor fiă de Huomo effempio in ogni parte
A i monti,à i bofchi,à g'elementi, à Dia;
Et adon flo i nofiri alti lamenti
Leviue; Jaffile campagne, e i venti.

Miferi, che faren noi foli in terra. E Già non potremo habitar noi per tutto. Come empieremo il monào, che la terra. Non renda in vano il fuo pregiato fratto? Come faralfi, quando andran fotterra. Ch'ella ron refit defolata al tutto? Qual llogo habiteremo, quello, à quefle, Che non laftan; dishabitato il resto?

Voi, che non mai cun mille, e mille ingegni
Nel volere acquiflar spuntastie auam ...;
Voi, che per farui ricchi, asfati, e degni,
Vedesse hour Tonente, hova il Leuante;
Voi, che per possed entere, e teante;
Hauete fatte tante guerre, e tante;
Che fate, shi lasso perche non correte
A farui hov quella parte che volete...?

Fermò il parlare hauendo così detto, Ma non potè fermar l'immenso pianto. Straccia il Domna il crin, percote il petto, Di lagrime spagendo il viso, el manto: E s'è lo spirto in modo in lei vissivetto, Che non puote sermar parola intanto. Planges, sila mutase! sido spos abevaccia, E non salces si dica che si saccia.

Conchiudono ambo al fin, che si ricorra.

A l'oracol celeste per ainto;
Tregando, che responda, cho discorra.
Come han da racquislar quel, c'ha perduto
Non hanëdo altra via, che à ciò soccorra.
Se ne samo al Cesso, che venuto
Se n'era già ne le sue note sponde.
Es mondara ne l'ancor troitale onde.
Es mondar ne l'ancor troitale onde.

Viui pur figlia mia uergine, e casta,
Le disse il padre: ma uergio in esserto,
Che al desiderio c'hai, stroppo contrasta
Contesso uago tuo leggiador aspetto.
Febo l'ama,e la mira,e non gli basta,
V orria sposarta, e far commune il letto,
La spera,e ne compiace a idesse sul ma desidenta,
Magli oracoli suoi mentono a lui.

Come l'arida Sioppia accende il foco, Ofecca fiepe, manda in aria il uampo, Comincia in una parte, e a poco a peco Rinforza intorno, e rède maggior lampo Si fharge ful finendo in ogni loco, E tien tutta la fiepe, e tutto l' campo: Così il foco di Apollo al col ridutto Al fin si fipar le inflammo per tutto.

V ede a la Ninfa înculti finoi crin d'oro, E che farian, dife egli effendo ornati. Raccolti in qualche sago, e bel lauoro, Era gème, coro i più foggie intrecciati Loda la macFil doda il decoro De i fanti modi fino' leggiadri, e grati; Ma più quel sago lume il tira, alletta, Onde il flogora Amor [cmpre, e fatta.

D'ogni parse del ujo adorna, e piena
Di gratia, e di beltà, diletto prende.
Di forme il pafie l'aria, lua firena,
E La benignità, c'i ini viriblende.
Loda la dolce bocca, e duolfi, e pena,
Che i frutti fuoi non proua, e non intende.
Le bracca i mezze i grude armaira, e que
Tarti, che afcofe fon, crede più belle.

Vede l'accorta Niufa il bello Dio, Che eu i intento, e fifo la riguarda E perche ha il cor contrario al fino defio, Trende una fuga fibita, e gagliarda: Ma non fi toto il corfo i picui aprio, Che la moβa di lui non fu men tarda. Fugge ella, e i fegue, e n queste docli note Le parla, perciò ferma la potote.

Deh non fuggir uaga fansiulla, e bella
Dal gaugho d'ambedue, dal piacer nostro
Come fugge colomba, o tortorella,
De l'Aquila crudel l'artiglio e il rostro
Come dal tupo la timida agnella;
Come fi fugge vn frauento fo mostro
Ben'è il douer, se il nemico si fugge,
Ma non chi per amor egue, se frugge.

Guarda quei pruni, oime ferma i tuoi passi Che non i muellin l'aureo fiari oc rine. Oime s'in qualche tronco i intoppassi Fra il precipitose, alte ruine, Et io sossi cue quon, che dirupassi Ter aspri feogli, e fra, pungenti spine, Qual mal porter trouar si duro, forte, Che potesse ad un Dio porger la morte?

Deh non gir si veloce, & habbi mente, Se qualehe acuta fina in terra fiede; Che con la punta fua dura, pungente Non feffe oltraggio al tuo tenero piede; O ferpe, ò d'attro infidoj deatte, Che s'afconde fra l'herba, e non fi uede. P'à Ninfa, uà con pafo men gagliardo, Et ancorio et figuir piu tardo.

Corca,e discorri, à cui non porti amore,
Chi fuggi,e chi sia quel, di cui pauenti.
Io non son montanar, non son passore,
No guardo rozzo qui gregge, od armeti.
Deb nosqi un pocco a me la fronte, el loro er
Tiè nel mio notto i tuui begli occhi interit
Non si stolta, non sia chi suggie credi
Fosse motto ucdery ana multa, sedi.

Huố terrestre io non fon,ma Dio del cielo, Beuche in terra do domino illustre, e rara Che son signor di Tenedo,e di Delo, E di Delso.e Pataras,e di Claro: Toglio a la note il tenebros ouelo, E rendo al mondo il ai splendido,e chiaro, Quel ch'è, ciò che già sip, quatuo poi sia, St puo siper per la scientia mia. 10 fon figliuol del fommo Gioue, e fono Quel, che incordado i nerui al eauo legno, Rendo col canto mio il dolci tuono.
Che rompo, e placo ogni răcore, e fdegno.
E s'hora hauefli il pletro, e al fuo belfuoTotessi il canto unir forse che degno (no Faressi me, ch'io i i mirassi alquanto,
V ima dal uario suomad loce canto.

Non si troua serir più sermo, e uero
De l'arco mio, ne più certa sactia.
Anzi m'h a unto un più sicuso arciero,
be da begli occhi tuoi sere, e sactia.
Ho ne la medicina il sommo impero,
La gran urisù de l'berbe è a me soggetta.
Ome non unglion berbe a l'amor mio
Nè si, sogno a al mo siona al sino siona al siona siona al sino siona al sino siona al siona siona al siona al siona siona al siona siona al siona siona al siona siona siona

Che cofa più,crudel, giouar mi puote, Sel giulio 'priego mio non può fermarit' Non l'amor mio, non le dolenti note, Non mille, e nille mie lodate parti: Ma quanto più il mio duol l'aria percote, l'anto più figgi, e men polò arreflarti: Nè giouar ponno ale mie piagbe acerbe Regni, fatti, belta, anto, erco, & berbe.

'fu l'imamorato Dio i accoyge, Ch'ella non unol, che'l fuo parlar conchiu Tacz, ela mira, e piu bella la forze, (da; Che'l corfo fa, ch'ella arroffiffe,e fuda. Confia il unol e uesti; e manca, e forze, E mostra bor questa, hor silla parte igula arca, che al corfo fuo corraris fiira, (da La chioma al agatain aria apre, e raggira.

Visto che ogni hor più uago il diuo aspetto Cresce a la Ninjër, e chi ascoltar non uuole Non può sossiti l'accesso giounietto Di gittar più lusinghe, e piu parol.: Lo cuoce in modo il fuoco, c'ha nel petro, Che non par più che corra, ma che u sle: E per lusimo suo mazgior soccosso. Come gli mostita Amor, tiverre al corso.

Tal fe tal hor la lepre al ueltro immuzi Si flende al corfo in hen aperto campo, Ch'ei corresoue correua ella pur dianzi, Col più l'un cerca preda, e l'altra fampo, Esperche l'auerfairo non l'aumzi, Quella,e quel paffa ogni dubbiofo inciapo fià il ci al a piglia, e par tec habbia in boc Ella è i dubbio s'è prefa, ei no la tocca. (ca

Etia e tamono s e pria, etno ta octa. (ca Cofi Febo, ela nergine fugace, A fin chi fegue tiramo, è rapace, Nel corfò è più neloce, e pertinace, Già il refirrar, che dal corfò è maggiore, Soffia nel crin Della Ninfa gia flanca, A cui la forza e la preflezza manca.

Mirando sbigottita il patrio fiume Diffe piangendo. O mio benigno padre, S'e uer, che i fiumi habbiă potere, e nume, Toglimi roflo a me le mani empie, e ladre Terra, che tutto produci, e confieme, Terra, che a tutti fei benigna madre, Quefta, onde offela fon, bramata forma. Inghiotti, d'in altro corpo la trasforma.

Ingniotts, in auto corpo la trasjorna.
Volca più dir; ma di tacer la sforza
Tono ilspor, che tutto, il corpo prende s trasfo
E fallo un corpo immobil [enza forza, entata
Che non ode, non uede, e non intende,
La cinge intorno una nonella forza,
Che dal capo a le piante fi diflende.
Crefo le braccia in rani, e in uerdi frode
Si spargon l'agitate chiome bionde.

Il più ueloce s'appiglia al terreno, E con radice immobil ui fi caccha: La fommia del nouo arbore ameno Tenne la gratia fue leggiadra ficcia. Scruò fol lo flendore almo, e fereno. (cia Che uuol, ch'a Febo deor quest'arbor piac Dubbiofo il toccase troua con effetto, Tremar fott altra feorza il uiuo petto. Cofiripieno fu d'huomini il mondo; Che del luoco natio fer poca siima: Girar fia 1901; e El equinotti oi I tondo, Fin c'habitaro ogni paele, e clima: Al terren, più che mai lieto, e fecondo Mancaua ogni anim al, che u era prima. E quelli ad ujo de l'humana gente. La terra patori fiontamamente.

Che poi che riscaldò Febo il terreno;
C'hauca renduto dianzi humido il mare;
E concepi nell'uo scendo seno.
La terra la uirtà del generare:
I'humido, c'l caldo, teme ranto a pieno
Le parti, oue uolean l'alme informare,
Fer, che la terra partori per tutto
Questo, che de l'annale, à belto, c'l Prutto.

Come quando le feite altere corna
V nifee il Nylio, el fuo paefe inonda,
To sto che nel fuo letto antico torna,
E va levando la fue vicca sponda,
F a d'avimati affai feste adorna
La terra, aitata dal Sole, e da l'onda.
Eco una fera intera, una imperfeita (ta.
Mezza nie viuna, e mezza et terra fichiera.

Efe ben l'acqua, e' foco son difcord; Posson l'humido e'l caldo unirsi insteme; E fatti amici temprati, e concordi; E an grauda la terra del lor seme. E se ben quelto a quel par, che discordi. E sempre l'un l'altro contrario preme; Con la discorde lor concordia s'anno; Che nasson gli anima; unuono; wanno;

Enonfalvinono l'antiche forti
Degli inimali a fe llefla la term.
Ma. appraise mothi, immény, e fest,
ch infaith a nimale caccia estreval
Ma puù de te nchur festir è protit,
En elle tiste I monco maggin grend
Da te criche d'inn scegario injudeo,
che guan il mobile tirone fui caso
che guan il mobile tirone fui caso

Come una gram montagna era emineme ; fi E nero d'un color, come d'inchiofro ; the Pra groffa colomna era agni dente, E n' bauce tre corone intorno al rostro ; Sebraua ogni occhio una fornace ardite; Ogni mictro, che hauea, tenea del mostro. Febo al mondo leuò fi graue incarco, Voltando la faretra, oprando l'arco,

L'arco, che folo in cerui, in caprij, e'n dame Dal biondo Dio fin ne le caccie ufato, Forò la pelleç quelle dure flyame, Onde il mostro crudel tutto era armato. E cosi Febo quella ingonda fame, Spenfe, che'l mondo hauria tutto ingoiato Es uccifo che l'hebbes, faisperfe, E come prima in terra si conucy e.

Eperche il tempo ingordo non s'integni Tor la memoria di s'i degna offleta. Tili diochi instituti celebri, e degni Ter l'exi gionenii nobil contefa. Chiamolli Titti, e die premie condegni Al uincitor d'ogni proposta impreja, Che per immense, più lodate prouesi coronname de l'arbor di Gione.

Colni, che più neloce era nel corfo, Il premio hauea de l'arbore, e l'honore, Esfe col carro adeun meglio hauea corfo, Il medefino tenea pregio, e finore. . . Chi con più frorz adeli rezza, e diflorfo Restauane la lotta um torre, Cingea di quelle frondi il capo a tondo; Chacco no era al uerde Alloro al modo e

Apollo allbor dogni arbor d'ogni sirte

Drin le belle tempicel siu arind oro.

Fincle I rua pirmo amp non se in serve
(sia marga al manta il varione sende alloco

E rom se in enviro i relativa no se

E rom se i enviro i relativa no se

Cho' feco retura e fellamino do chao;

Ma degno orde lo liter sima seccele.

Per l'alreganza ser I spelle viriste.

Tu cingeral l'imaito capo iutorno
Li fommi trionfanti Imperatori
In qual fiftino, e gloriofo giorno,
Che i merti mosfrera de' unacitori;
El Tarpeio nedra fiperbo, e adorno
Le ricche pompe, e trionfali bonori.
Le porte augusta ornerat', di ghirlande.)
Hamendo incontro l'honorate ghiande.

Le bionde gionenil mie lunghe chiome 7 Nő mai da ferro, ò mã trúche ; ò feorciate De le tue frondi ; e del tuo laureo nome Andran mai fempre alteramente ornate. I formir ami fluo fer cemo, come De l'arbor capo, effer accette , e grate Le fue larghe promoeffe più , che prima.. Chinando fiefo la cortefe cima..

Ha l'Emonia una valle ampia, & amena Cinta intorno di felne alte, & ombrofe, Ch'è deta l'empe, doue in giro mena Il Tenteo l'onde fue torre, e fipamofe : E dit tal nebbia cire l'arie vipiena, Ch'auanza l'alte felue, e tienle afcofe : El fuo gran mormorar tanto fi flende, Ch'intorno più, che i fuoi victini offende.

Quì di fingnos [assi t'alta sede.
E l'antro opaco del potente siume:
Doue à dar leggi à l'onde altier rissede,
Et à le Ninsfe, bras l'onde per nume.
Ogui ssume, che à lui prosiquo ssede.
P'ême à servar l'antico suo costume,
Dubbis tra lor di quel, c'hauecuo à farsi
O da dubers servas l'antico suo d'arsi
O da dubers servas l'antico suo d'arsi

Fra l'adorne di pioppi ombros l'finaleto, V'i vice la Sperchio, el Estipeo inquieto, L'Apidan sacchio con le lie fredde onde, El Laffris piacenole, equicto ; l' Et altri, e' altri ne neurono altronde Per fin quell'atto fra doglioso, e licto : E fer con dignitade, e con decoro Quel cho e apparterensa a la diso loro.

Inaco (ol reflò,ch'ini non urme,
E mancò (ol di quel,che far donea:
Onde imputato da qualch'un ne uemne,
che l'fuo grande infortunio non fapea.
Di far li degno ufficio lo riteme
V na fina figlia che perduto banea,
Per cui ne l'antro fino chiufo fi giar que,
Forze acquillado col liu funto d'I acque,

Tien per trounda opin mode, ogni mia, E più, che innetliga, men ne fente; Ne può penfar, che in alcun luogo ssa; Ne che dimori fra l'humana gente; Poi che luogo non trous doue sta; In qual si uoglia Occaso. & Oriente. I o, nome hause ala sinciulla, e per frodo Fu trassiguata al parte a questo modo.

La vide un di partir dal partio speco Gione, e disse ure lei con caldo assistos O ben depan di me, che sha, che teco Forria bean nel tuo sellice letto ? Deb viën i o Ninsa fra quell'o ombre meco, Che fian hoggi per noi dolce ricetto , Mêtre alto è il Soche il suo torido raggio Non sessi è a beltà noia, co straggio.

E, se qualche animal nociuo, e strano Temi, che non è ossenda, è i si squaenta, Non temer, che que l'oi octro, s soprano, Cha lo scettro del ciel, mai gliel consenta ; Quel Dio, che con la siu sistema mamo Il tremendo dal ciel solgore auenta. Non segir Ninsa me, che son quellio Del Ciel sigurore, e solgorante Dio.

Fugge

L 1 B R. O

Fugge la bella Ninfa, enon afcolta?

Ma Gione, che d'hauerla era diffostio, fe naficer-un arbbha ofuna, e folta, che con la Ninfa il tenesse nafiosto;
Qui lei firmata, a' assim greghi uosta.
Non pensa di partirsi cost tosse de la consensa de la sun anche con quel piacer si grato prende.
Che quel, chi ama, e l'otticn, beato rende

Gli occh in tunto Gission chinando a terra Vide la fieffa subbai in quel contorno; E che poto terren ricopre, e ferra, E chi so qui altra parte è chiaro il giorno Vedendo, he ni finnii, in bla terra L'han generata, riguardando intorno; Del marito ha timor, che'n ciel non vede, Z conofec i fissi fiat'i; e la fia fade.

Nol ritrouando in ciclo, è piu che certa, Che fian contra di fe fraudi, co offele. Discende in terra ; e quella nube, aperta. Non fe le fe quel, che credea, pul [c.]. Gioue, che al neunta bauea fioperta, Fe, che la douna un'altra forma profe, Efe la niolata Ninfa bella. Vna matura, e candida V itella.

Poi finse per diporto, e per ristoro
Andar godendo il bel luego, one egli era.
Giumo no meglesia, con gran martoro
La giunenca miro siegnata, e altiera.
Bus finse, e dicco bus fiche Toro,
Che goderà cos le seguadrasfera.
Cerca saper qual fin, donde, e di cui,
E di che armento, e chi lha datu a lui.

Per troncar Gioue ogni fospetto, e querra, Che la gelosi qui nel suo cor sene: Perche non ne creshi altro, che la terra L'ha da se partorita, asserma, e mente. Ella, c'hauer no suod quel dubbi on terra. Cerca, che uoglia à lei sarne sur presente. Che sara Gioues à che risolmi il core Quinci il douer tis prona, e quindi amore. Troppo è contra il fuo fin, cò egli fi fpòglic D'una uita fi dolee, e fi noiofa. Ma fe nega à la fua forella, e, moglie, Che fosfetto darà di filiene cosa è Amor uno che ei copiacta ale fue noglie, Ma non unol già la fia moglie rirosa. Al fin per torte allbor quel gran sofietto, Tolfe a fe steffo il fuo maggior diletto.

Così la Dea ben cuoiofa ottiene
. Quel don, che tanto trauagliata l'haue:
'Ne però tolto quel timon l'eniene,
che l'imprime nel cor cura fi graue;'
Arzital gelofa nel cor ritiene,
Che nuoui ingami, er nuoui firit paue:
Onde diè il don, che sì l'accora e'nfesta,
In guardia ad un, c'hauea ceto occhi refa

Argo hanea nome il lucido pastore,
Che le cose unclea per cento porte.
Gli occhi in givo dorniuni le debite hore,
E due per uolta haucem le luci morte.
Gli altri sperçendo il lor chiavo splendore
Tra lor diussi fem diuerse score.
Altri interno facca ha le minuella,
Altri interno facca ha le minuella.

Ounque il bel passor la faccia gira, Cha di siriche gemme il capo adorno, A la giunca sua representa di dicro il gior Regione di dicro il gior Ne glie d'hopo, a dirone ella s'aggra, Voltar per ben uederla il capo attorno e Che se den dietro a lui si parte, ò riede, Dianzi gilo octri soni sempre la uede.

Lastia, the passa il di Ihrbose sponde.),
Che sparse somels so bet patrio regno,
Aspue sangole, & berbe amare, cironde
Le sue immande sono, el lino soliegno.
Ma come il Sol ne l'Occan s'alconde,
Argo le gitta al collo il lacto indegno:
Ele sue piume son, done la sorra.,
La non ben sempre strameggi ata erra.
Tal

Done la guida il fuo passor, Joggiorna, ,
Passendo l'herbe ficsibe, e tenerelle.
A le paterne riue un diritorna,
Dong giocar folea con le sorelle;
Ma come le sue non e devele;
Ma come le sue none altere corna
Mira ne l'acque crissalline, e belle,
S'adombra tutta, se frittra, e mugge,
E mille uolte ni si specchia, e singze.

Le Naiade non fan, che la uitella...
Che unod giocar con toros, ele ficompiglia...
Sia la perduta lor cara forella...
El Inaco non fa, che fia la figlia.
Tutto quel de fief fan, und fare anche ella,
Dando à tutti di fe gran meraniglia...
Tocara fi lafciase fitegestorna à prona...
Come fi il came hel fiu pa tran vitrouna...

Mentre scherzando ella s'aggira, & erra, si nesto patre sino grato, & bumano. Suelle di propria man l'herba di erra, A lei la porge, e mostra di lontano. Ella s'acciò sa leggiernete afferra. L'herba, e poi bacia la paterna mano. Dentro à se piange, e c: ebbe anche forte, Se possible patra s'etno di pratra s'etno a l'entra s'etno a l'ara s'etno a l'a

Pur fischel padre (tunto, e tunto a etenna.)
Seguendo lei nel mudo lito feende.
Douse l'ungiha fina feffa y sia per penna.
Per far noto quel mud, che fi l'offende.
Rompe co fice da lito la cotema
Per dritto, per trauerfo, c'n giro il fende:
E tunto, e tunto fa, che mostra ferito
I sia con finicia ca padre affitto.

N. D. U. Quando il mifero padre in terrà legge, Che la figlia da lui cercata tanto, E quella, che credeue effer del gregge. Na focla fioto a quel bouiso manto, A pena in piè per lo dolor firegge. Raddoppia il duol, la pena, il grido; l' pià-Le noue corna à la fiua figlia a abbraccia (to Bacianulo spesso la cangiata faccia...

O doke figlia mia, che in ogni parte
Da doue nafee il Sol fin al Occafo,
Già ti cercaine mai pote i tronarre
E finalmente hor t bo tronato à cafò.
Figlia, onde il cor per grà duol mi fi parte,
Mentre ch io penfo il un orfando cafò.
O dolce figlia mia, deb chi i' ha tolto
Il tuo leggiadro 5 e delicato nolto?

Deb perche col parlar non mi rifpondi, Ma fol col two muggir i duoli, e lagni? El mio parlar col two muggir confonci? E col muggito il mio pianto accompagni? Tu fai dal mio parlar, che duol m' abondi; Vedo io dal two muggir, come tu piagni. Io parlo, e fo quel che fi de fra noi: Matu fol muggi, e fai quel che far puoi.

Oime the le tue nozze io preparaua.
Far con pompa, con gaudio, e con decoro,
Onde nepoit, g enero a fertatua.
Per la mia ucchia et di dolce rifloro
E queflo dunque il ben, ch'i on e speraua.
Per la mia ucchia et di dolce rifloro
E queflo dunque il mori prepara.
Dunque in titelli al nosi ro ceppo ignosi
I tuo sigli faramo, e i mis neposi ?

Potessi almen sinir con la mia morte
L'intenso, e dispicato dolor mio;
Che din were di si peruera si orte.
Veggo hor quanto mi noccia essere Dio.
Poi d'al movir mi son chiuse le porte.
Che posso datro per te, she dolermio s
E mentre rotan le celessi tempre.
Il trisso cuso suo panager mai sempre.
B 2 Mens
B 2 Mens

Mentre il misero secchio anchor si duole, Etutte le sue pene in un raccoglie; Lo ftellato paftor, che la rinnole, Presente il padre la rilega,e toglie : E per dinersi pascoli, one suole Condurla fpeffo,la rimenaye scioglie. Egli in cima d'un colle fa soggiorno, Che scopre la foresta intorno intorno.

Gioue non uuol come con ben grato amante, Re i gelati d'Arcadia ombrosi monti Ch'in si gran mal l'amata sua s'innecchi. Onde al suo siglio, e nipote d'Atlante Comette, che contra Argo ir s'apparecchi Esperche non sia più si uigilante, Vegga di tor la luce à tanti specchi. Tosto ei la uerga,e l'ali, e'l pileo appresta A le mani, & à piedi, & à la testa.

Lasciata l'alta region celeste Ne la parte più bassa se ne uenne : Doue giunto muto fembiante e ueste, E lasciò il suo cappel, lasciò le penne. Per far dormir le tante luci deste . Sol la potente sua nerga ritenne: E, doue è quel paftore, al camin prefe Che'n capo tien tante facelle accese.

Come rozzo pastor gli era da canto, Che à le fresche herbe il suo gregge ristora E con le canne sue si dolce canto Rende, che n'addolcifce il cielo, el ora. Hor l occhiuto pastor, che l'ode intanto. Di si soani accenti s'innamora ; E dice à lui, Qui meco uenir puoi, C'haure grata berba, et ombra il gregge, e

Il cauto Dio fa tutto quel che muole L'aneduto cuftode, e circofpetto; E col fuon dolce,e le faggie parole Cerca addolcirgli il senso, e l'intelletto. D'Argo molti occhi ha gia pduto il Sole : E forza è, che flim chiufi à lor dispetto: Ma molti ci ne tien desti,e gli ritarda, E con quei negghiase la giunenca guarda.

Mentre in parte discorre, in parte sogna, E non dà noia al discorso il sognare, Col pensier desto di sapere agogna, E'l pastor prega, che uoglia contare, Come fu ritrouata la sampogna. Che si soauemente ei sa sonare. Diffe quel Dio,cantando in dolce tuono, Facendo paufa al fuo cantar col fuono.

Fra l'Amadriadi Nonacrine piacque Vna, che Naiade era, che'in quei fonti, Che surgon quini fe sua nita, e nacque. Satiri, e Fanni, e Dei più uaghi, e conti, Sempre scherniti hauea tato le dispiacque Il comercio d' Amor, quasi empio, e stolto Per baner à Diana il suo cor nolto.

Siringa nome hauea la Ninfa bella, Che fludiò d'imitar l'Ortigia Deas Con la uirginità,con la gonnella, Con ogni cofa,ch'effa ufar folea. Non si riconoscea questa da quella, Ch'in ambe ugual beltà si discernea. Ne l'arco fol disconuenner tra loro; Questa l'usò di corno, e quella d'oro.

Mentre ella un di dal bel Liceo ritorna Casta nel cor, nel nolto allegra, e nana, La uede un Dio, c'ha due caprigne corna, Co i piè di capra,e con sembiaza bumana. Come ei la wede sì uaga,e sì adorna, Ne fa, che'l cor facrato habbia à Diana, Ledice, or Ninfa lolci uoti attendi, E quel Dio, che ti unol, marito prendi.

Hauea molto che dir Mercurio intorno A quel, che à Pane in qsto amore occor, e, Il qual di Pino,e di corona adorno, In uan pregolla, in uan dietro le corfe: E come corfo haurian tutto quel giorno Se no, che un fiume à lor uenne ad opporfe Che'l Ladon fiume il correre impedio A la gelata Ninfa, al caldo Dio.

La doue

TERZO.

Sirin L'adone giunta pregò le forelle . ,

ga fi che notesfer faluarla in alcun modo;
formain Atterne paludoje, poco fodo,
cana. Che tutte l'osfa fue si fire camuelle. .
C'ogni giuntura fua si fece un nodo;
C'he gan fygite si fer le negli tosfo,
C'he gan fygite si fer le negli tosfo,

E tuto il corpo fuo tenner nafcofto.

E che correndo Pane in abbandono.

Pensò tenerla, e siògar la fua vogli...;

E che prefe una canna, donde un tuono
Flebile ulcia, come d'huom che fi dogli...;

Che mentre cla firò, venera quel fuono
Il ucrito moffo in quella caua fpogli...;

E come Pan da tal doleczza prefo;

Diffe; in un non hanò ra lu juono intefò.

E di non pari calami compole.
Con cera aggiunti il flebile i l'Irumento.
A chi polita Siringa nome poste.
Dal nome sio da quel dolce lamento.
Donea dir queste con molte altre coste.
Mercurio incontra questo fambiamento.
Ma perche già trute le luci chisse
In Argo scorsci il suo parlar conchisse.

Da la (juppogna il fuono, e la finella.

Da la fine lingua fubito diffinge.

Con maggior fomo poi gli occhi fuggella,
Che con li urega fine toccando aggingue.

Sfisira la fipada fine lucida, e bella.:
E doue il capo a lecollo fi congingue,
Fere, e tronca la finda empla, e fuperbase
E macchia del fuo fungue i fiori, e l'herba.

Argo tu giaci, el gran lume, che haueui In tanti lumi, um fol corpo ti fura...
Tanti occhi, onde ue gețiar fempre foleui, Perpetuo fonno lor i addormenta, et tra; El di, che più do goi un chino uedeui, Vn. tinfelice, et rite motte oftura...
Solo una mă con tuo gran damo, e feorno Tha tolto i lumi, la uigilia, el Ejorno.

R. L. U.S.
Ma la gelofa Dea, che gli occhi àterra
Chimaua spesso di uo stato passore.
Quando il uide giacer dissessi in terra,
El capo tronos lenza il suo splendore,
E che empia morte quei bei lumi serra
I quai, soleamo assicurate il core,
Dal morto apo quei ceme costi sulte,
E sa le penne al suo pauon più belle.

Gli

occhi

d' Ar

go or

nano la co

dadel

Pauo

Empio di gione la superba coda Del sup o auone, giu dochi, che distacca Dal capo tronco, sui gli suprime, e schioda E con min shil arte su gli attacca. Tuta arrabbiata poi la lingua snoda; Dunque, sisse, debb io per quessa succa Sempre star in sospette, in pene, e in guai, E non sui debb orifestir giamas?

Non pon giàtempo in mezzo à la uendetta , Ma fa uenire una fioria infernale Contra la figlia d'inaco riffreta Dentro à la feorza d'un brutto animale: Là doue giunta, il corpo, e la lana inferta Di quella affitta, e giugne male à male : E tal favor a lei ne l'alma porfe, Che tuto il mondo profiga trafcorfe.

La firitata bestia scorre, e passa
Done il rabbios sino staro ta mena:
E è alcun le coppon, le come abbassa;
El la cader da l'aria in sù l'arena
Gli buomin, egli animali urra, e fracassa
Ch' à sempo à lei non san untar la schena.
Tu solo altero Nil reslami in terra.
A ueder la fur rabbia, e la spa sperra.
A ueder la fur rabbia, e la spa sperra.

Là doue giunta prostata fit lito
Sol col uolto, e con gli occhi, al ciel s'erefie;
E con un fospirar, con un muggito,
Che urvanente parea, che jung, sfe-;
Parea, che con Giunone, e col marito
De fuoi strani accidenti si dolesse;
E che chiedesse di ni come innocente
Del suo doppio martir, che proua, e sem L.

Gione con grato modo, e caldo affecto Ter ammorz are ogni rancore, e faceno, Che rode à la gelofa moglie il petto, Ter l'ucque giara del tattareo regno, Che mai più non baurà di la fofpetto, E tenga il giuramento Stigio in pregno : E prega che placere homa fi soglia, E torie, quella rabbia, e qualla froglia.

V dito il gimamputo allegra tornaGimon, & To racquifia il primo flato.
Si fan due bionde treccie ambe le corna-,
Ogni altro pel da lei toglie commiato.
L'occhio (uco come pria picciol vitorna,
Il wolto è piu che mai giocondo, e grato.
E tornata che ful bumana faccia-,
I piè dimargi (uos) fi fe du braccia.

Io di

vitel

la ri-

tor--

na in

dona

L'uzgivia fuk fessa i mono fi fende
D'altri tre fess, che fan civaque citta.
Lamar già fi dipoda, e già s' errende
E torna più che maj ficoltra, e fiziu a...
Tosto fi leuaze, in alto i diplende,
F ferma fi due piè tutta la nita.
M'utata tutta in un punto fi ucede;
E quanto piu le par mee fau cela crede,

Volca parlar per seeder s'era quella, Ch'ejler folca, sma termea son murgir e., Apre la bosca ad dir, poi la figgella. Ter non udir quel, che faggia a usire. S'arrifebia al fisso, ma con rotta fauella. Tutta dise biofa fotto use d'are. E poi, che l'eafu fino comobbe espressi Il viel ri gratio ael bumo facee fo.

A cui dapoi più d'un tempio s' reffe, E uenerata fi fia gli altri Lei. O nle fitienche di Gione ndesse Epafi, un bel fisiund, chuft di lei. Et in fegoo di col, part, che cell bauesse Nel modo tempr, a fai giu ti à cojtei. (po D a imos e d'avi ugu i chebbe i qua l'emero fissiundi colui, che tempra d'empo. Fer fit mobilia gli smit, el ustore, C'hebber contessa de la preceden za... C'heber contessa de la preceden za... Ch'ester questo di quel molen margiore, Ciasan per la celeste discondenza. E flauas fi ne i punti de l'houore, Che ne fu gran quercla, e disferenza... Perche Feronte il bel figliaol del Soie, Disse un motto alter queste parole.

Non potè più patir quell altro altiero Figliuol di Gione, e d'Inaco nepote: E diffe di tutto alterato, fiero Con quelle acerbe , eò orgogliofe note. Come fai tu di quella bilioria il uero è Chi fir del tuo parlar fede ci puote ? Qual ragion, qual certezza à dir ti mone, Che tu fie figlio al Soluproce à Gione?

Ia ben con gran ragion poffo uantarmi
Delki nato di quel, obere ge il tutto.
E di queli fun fed i tempo, e i marmi;
Che a la mia madre fon facri per tutto.
Mat up er quel [egaal poid dimollirmi],
Che tauto illufire Dio i habbia produtto ?
E quanto auchor di ciò delfi alcun [egro ,
Ti terrei forfe agual, ma non piu degoo.

Tu moliri ben poco fano difeorfo,

Toi che ogni cofa da tua masire credi;

Tô per lunazi a la tua inqua il mor, 's,

Fi. che morgar chiarez, a non ne ucii,

Fi. to te albur cofi shattuo, e morfo

S. do to mo fe i fuoi ueleci piedi;

E. el la masire Climene audo ratto

Ter risroma il uer di questo fatto.

Toste

Tosto la madre fua trona Fetonte.

Spinto da quei pesser, che entro il costuma .

E prima, che s'lluo obbrodrio le racconte .

Tiù nolte fra s'estes silve, e ruora.

Madre mia, disse poi, non bo piu fronte .

Farmi siglinol di quet, che t inodo albuma .

Poi che non posso indubitata s'ede.

Farme à ciassien, best luega e no mel crede.

E quì le raccontò tutto l'oltraggio, Ch'intorno à questo gli era flato opposto: E che per non poter del luo lignaggio Dar fegno alcun, non bauca mai risposto. E s'ella à lui monne dana alcun faggio, Saria sempre à tal biasmo fottopolto E saria sempre astretto di star cheto, Per non poterto ributare indietro.

Hor fe gliè ver che di flirpe celes le-Dal gran pianeta, che distingue l'hore, to tragge quella mia corporca ues le-, A cui l'alma da legge in mezzo al core. Se felice Himenco le nozze appreste De le forelle tue con ogni honore; Danmi qui l'gni che figliuol mi fanno Di chi col ho camin pon met a il anno.

Non sò chi ne la doma habbis più forza,
O'l priego di Fetonte, ò la grandira;
O'le l'une l'altro à rilfonder la sforza
Quel, che l'temprato fuo fuor l'infipra
O figliuol, diffe, ogni fofetto ammorza.
Che fopra ciò l'affitzee, e ti martira;
Ch'à l'effer uso uital diede la luce.
Il gran Rettor de la fupera luce.

Edifendendo al ciel ambe le braccia.
Per friggir tauta injamia, e tauto formo,
Diffy, Sie figlio à quella allegra fracia.
Che con bel suriar dà luce al giorno;
A quel Byledor, che le tecnore fraccia.
Per tauto, oue apparifee intorno intorno;
A quel, ch' apporta quella nostra sitra
Eflate, Autumo, V erno, e Primauer...

Ti cinfe l'alma di corporce fasc.
Quel, c'hor le luci abbaglia ad emibedue;
Quel Dio, che sõpre muore e s'épre nafer.
Quel Dio, che sõpre muore e s'épre nafer.
Quel, che fargeudo à noi, tramota altrui :
Quel, che contien, che trasfortar s'i lesce
Contra il suo sin da che può più di lui.
Es ci quel bel Sol sigliuol non s'ei,
Sos somo siggi per sepre à gli occhi miei.

Ma-perche meglio in questio i contenti; E ben che da lui proprio te ne vadi; E chel I un defiderio gli apprefenti Di quel fegnal, che par, che si i aggradi; Tun chel lumpo camin non i fipanenti; Che fi difcofia da noi nonanta gradi. Fetonte à ciò d'attien con buon coraggio; E stima poco un fi lungo utaggio.

Ver l'orto hiberno fi drizza Fetonte, Eud il ratto che par c'hibbia file... L'Orla,quato ci piun a, piu par che finôte, El cretiin da fiender manco feale... Vide ambi 1 robi ffar ne l'Origonte..., Quand egli entrò nell Equinottiale: E quindi andò contra la Zona ardente... A la corte del padre in Oriente...

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.



### ANNOTATIONI DEL TRIMO LIBRO.

Seguendo Ouidio Iopinione di Hefodo, & di Euripide deferiue nel principio di quefto primo libro delle Mexamorfofi, il Chaos, che e quella prima materia e quella prima confuñone d'elementi amalfati infieme, dalla qualte fisiceo per opra del grand'i Iddio quefta bella didinta e naghiffiuma facea del mondo, leggiadraméte espretità dall'Anguillara nella fanza, Pria che I Cael foffei, il mar, la terra el foco e nelle due feguente, come fi rede ambora ficialitamamente fijiegazi la diuffone de glic elementi, infieme cou la difeordia, e da poi l'abincita loro, le cinque Cone della Sera, le due efterue vicinca i poini aggisticaciera, quella di mezzo arida, & aria ', a come quella, che fiente il maggior uigore del Sole; e le due temperate poste fra questa, e cuelle.

Viene dopó alla martiugliofa creatione dell'huonou mofitando come il grand'Iddio non lo foce con la faccia alta migui, come tutti gli altri animali, di che haueua ripena la terra anzi utolle che con la faccia alta mirafle verfo il Cielo, come folo atto alla conceplatione delle co-fe diunee, e mezzo fra l'altezza di Dioje la balfezza delle cofe create, hauendo egli folo portare le le cofe diunien in terra, hauendouj portata l'amina intellettua ureramete diunia; e medefima mère anchora le terrene in Cielo; come quando per fede foltenata da biono e operce degno di effere hatto membro celefte, Re con le membra terrene, faltica il l'eterna felicità del Cielo o.

[O che cosi Prometheo il componesse.]

Marao gli antichi che basendo Promet heo formato un'huomo di fango. Minerua rimale molto marauigliata di cofi bell'opera, e gli dihe, che chiedelle tutto quello che volea dal Cielo per dar perfettione all'opera fua che ne l'haureebbe complactaiuto le ripole Prometheo che non fapena che chiederle uon lianendo uedute giamai in ciclo quello cofe che poteutamo in que fot offengli gionucoli. L'malzo Mineru ail thora a nedere i beni del Cielo done vide la sigurate te le cole ellere animate da fiasume di fuoco per dare diunque l'anima alla fua fattura, prefe una vega; à auticulo la fece tamente alla rota del Sole, e hauendola accefa riportò di quel fuoco in terra, 8 acco l'atolo al petto dell'homo formato da lugli infule l'animaquius s'afimigliaria a Prometheo il Prencipe, faggio, e prudente, ilquale falendo al ciclo guidato dalla fapienza, ner porta un pfetto ordun-delle (eggi, della religione, e delle buone, e Sante militutioni, cho foto l'ad del popolo fuo rozza, come quello che e formato di fango; riducendo a una vita quetta, ciuile, ripofata melto fimile a quella dell'età dell'Oro finta cofi diuinamente dal Poeta, come anchora ta risportata felicemente dall'Angullara.

Dopò Tetá dell'Oro, fegueno quelle dell'Argéto, del metallo, e del Ferro, per lequali fi puòageuolmète conofere, quanto gli huomini fiano molto più inclinati ad all'ottranti dalla utriu,
che à far fele vicini poi che andaró di mano in mano s'un ciolado, in ogni maniera di utrio d'in
eficietà, e di misei sue cumero a tanto che l'Poeta dopò hauerne destruta una gran partecchiamale fuire del Regno di Plutone a descruterne il rimanente come ritrouate da effe: sedendo
che tutte le uirea ministre della felicità della prima età, erano suggite al Cielo per non calere
del continuo le mal'opre de gli buomini infolente, uittos, "utitura delle quali su Altria, à falle

ui, che e la Giustitia.

Cadui gli huomini nella infidiciti dell'età, del Ferro, vennero i Giganti, che mettendo me tifopra monita l'un fopra l'altro, Olimpo monte di Maccdonia, Relio, & Olim monti fumofini Theffaglia hebbero ardire di mouere guerra al Ciclo, (flegnato Gioue del loro folle ardire finanando col fior tremendo folgoreri monta, ideel loro i alme madefinio tempo morre, e fe-poltura, i giganti non fono altro che i faperbi Tiranni, i quali con le loro forze deboli, e morta liperfano arroganemente di effer viguali a Dio immortale. & onniporentifiuno, onde folmata in dalla giultifiuma i rafu aper uendetta rimangono fperin informe con la fuperbia for lo Laquale poi di mono ripigliando uigore fi informe con la natura che del fangue putrefatto degli infelio figianti uiene a germoelfare una muoua gente, empis, felerata, e na piu cuedele do gin altra contra Dio, e contra gli huomina, che diremo che fignificia quella nuona, gente fenon che dalle radiriedella fiquerba ne nafocon tutte le empiera, tutter le fecleraggini. Onde filegnato di nuono Giouc, cos per le fecleraggini, che viana Licaone, trudelifiumo Tiranno di Arzadia, che funimusa a mangiar feco i forelleri, gli ucidena, dapo gli faceta unangiare de

quelli.

quelli, che mangiauano con effo lui, come ancora per molte altre ingiurie circutute da effo, havendor agginato il Configlio de gil Die, deliberatu di fregeneri le quere ribumano. Due fi vede con quanta vaghezza habbis il Anguillara trafportata nella nofira lingua in verfi la deferitito en, che fi Oudio del Ciclo, del luogo doue fi adonanano a configlio gil Dei, del camino per andarria, della propoltà di Giouge, della narratione, che fi, e come poi feendendo in terra for forma humana non vi troso che feeleraggini, volograze, 8 inganni, e come gionno talla cafa di Licanoe, non pur lo vide, c, che fi acetta cificrno della fina diminità, ma fopra anchora; che la cuenta van maligna intettito edi atumizzarlo, come pruma fi fulle podro à dormire, onde hanca do dato il fino calla cafa fina l'abbruggio, e Licanoe fuggendo verfo i bofchi fu in quel pnno trasformato in Lufo.

Parmi che questa fanola sia tolta da vn'historia scritta da Leontio, laqual narra che essendo vennti à connentione di pace dopò vna lunga guerra i Molossi, che sono genti di Epiro, hoggi di detta Albania, con gli Arcadi detti Pelalgi, de'quali era Prencipe Licaone, alquale diedero gli Albanesi per ostaggio per un certo tempo un bellissimo, e u obilissimo gionane, passato il ter mine vedendo che Licaone non lo rimandana loro fecondo le conuentioni, mandarono à chie derlo per i loro Ambasciadori, sidegnato Licaone che glie l'hauessero mandato cosi superbamé te à dimandare, come quello che era bisomo crudeliflimo, e pieno di ogni maniera di fuperbia, e di sceleraggine, sece amazzare l'hostaggio, e hauendo inustati gli Ambasciadori à desinare co effo lui, effendoui anchora Lifania giouane appretto gli Arcadi di molto valore, che fu poi detto Gioue, fece loro porre innanzi per viuanda le membra cotte dell'infellee giouane già oftaggio, vedute Lifania le membra humane, gettò furiofo la menfa à terra, & adanati molti fuoi ami ci,e factiofi infieme, combatte co Licaone, e'l vinfe, fuggi l'huomo sceleratissimo co alcuni suoi, à i boschi, done stando alla strada amazzana, & rubana tutti quelli che gli dauano nelle mani, il che fu cagione poi che l'Poeta lo deferiuesse cangiato da Gioue in Lupo, come sono cangiati anchora tutti i crudeli, e pieni di sete del sangue altrui che meritamete poi sono detti i lupi per la fimiglianza che hanno con detti animali , ne per altro crederò che Planto dicesse poi che l'huomo dinenina cofi contra l'altro huomo, essendo scelerato, yn lupo, come anchora essendo buono, vn Dio.

Rifolitto Gione di spegnere il genere humano, confirmorono tatti gli Dei la sua sententia, anchora che contra lor voglia, perche perdeuano i pierghi, gli altari, i voti, e gli odorofi facrifici, che erano loro fouente fatti da gli huomini, volendo poi venire alla efecutione,non volle farlo col fuoco de tinoi folgori per timore che dopò che foffe da tanti fuochi abbruciata la ter-ra,non s'appiccaffero le lor fiamme anchora nel Cielo , e ne rimaneffe medefimamente arfo , e confumato, ma prefe rifolutione di farlo con l'acque, facendo venire il diluuio vniuerfale: qui ui si vede apertamente che Ouidio scriuedo queste sue trasformationi si serui de libri di Mose, onero lo scriste spinto da vna nascosto virtii della verità descrinendo cosi propriamente l'innondatione, che spense l'humana generatione descritta da esso e si come quello cosernò dal diluuio la humana prole in Noc, e nella fua donna, cofi questo la conferna in Deucalione, e Pirrha, doue si vede quanto felicemente così il Poeta latino, come il volgare, deserina come Gione dopò hauere riposti i suoi solgori nel monte Etna, comanda ad Eolo Re de Venti, che rinchiuda Borea e gli altri venti nemici alle pioggie,e che dia libero corfo all'Oftro humido,e piouofo,ilqua le palefando furiofamente le forzze fue, spoglia gli arbori, & atterra l'herbe, e le biade, e come Nettuno persuade à tutti i fiumi che escano furiosi de i letti loro, e ingombrino tutta la terra, roninando palazzi, cafe, e capanne, e tutte quelle cofe che possono impedire i corsi loro, e come gli huomiti abbandonando le proprie case suggiuano ne più alti monti,per non esfere colti dal l'impeto dell'acque. Bellissima digressione e quella dell'Anguillara, come sono molte altre anchora che s'andaranno vedendo nelle sue rime, che incomincia dalla flanza. [Non vale al-

l'huomo il fuo fublime ineceno. E la couserfione alle Ninfe, e Dei del mare posta molto vagamente nella stinza. [Ditemi hauete voi frenato il pianto.] come e anchora quella à gli Auari, & Ambitiosi, dopò che sturono cellate l'acque del diluuio, in quella stanza. [Voi che no mai con mille, e mille ingegni:

La fauola di Deucalione, e Pirrha, i quali folt rimafero dopò il grandiffimo dilutio in viea, è colta da van fifioria antica che narra, come effendo coperta tutta la Grecia dall'izque del dilutio, Deucalione Re di Thefisglia fapientiffimo con Purha fua moglie raccolfe rutti gli. Lumini haomini che fuggendo l'acque, s'erano faluati fopra i monti nel monte Patrafo,doue per mez, 20 della prudenta figurata per Themis figlinola del Clejo, della Terra; l'indufte da quella lo 10 primiera durezza di pietra à una uita quieta, humana e ciuile, con le fante leggie con la reli esone.

Pirone (pauenteuole Genente anazzazo dallo firale di Apollo, allegoricamente il fontechio humore riuma fospa la terra rio poi linondatione dell'acqualquale corrompena gli huo
mini, informatagli egli vecideua che fu poi foemto da i rargi del Sole, che fono le faette d'Apol
18,6 fu ridotta la terra in vna fruttifera purità, che util fouter chio lumore ne la fouterchia anderza la rendeua fierile, e poco avra ai produrrei futti, che foltueltuno la utato noltra. Che dalThumido poolfo da i raggi del Sole fen e vedeano vicire dalla terra diuterfia mimali fe ne ha 1effempio charo de Mivo hume dell' Egito, alqualet inondando quo paciça, che di aro fonte la be
nignità dell'acque, che piotono, lo rende fettilahino; onde quaduo ritornano le fue acque à i
etti coloroperche entra oupe freter Eo ei en lames, defec che quella humidità, he rimane fopra
la terra, rutcaldata da i potenti raggi del Sole produce diuerfe forti d'animals, come cocodrilli,
è altric he altria fue gono ritumer i upperfetto.

Acquittotii Appollo dopo hauer tipento il noceuole Pithone, il nome di Pithio, e diedelo anchora ad latuni giochi, che ifaccuano i gara nel correre/faltare, fix al la totta: e i unicitori neriportauano in legno della uittoria corona di frondi di Quercia arbore all'hora grato i Febo, come quello che uno en a.n.hora acceto dell'amore di Daphen, en prefio per fiu ol lauro ta

to bramato,c da g! Imperatori,c da i Poeti, come infegna de l'oro perpetui honori. La contentione del tiera de l'Iraco tra Ecboc, Cupulo, onno a 14 rro, che quella, che è fra l'uti 16,8 il diletteuole nel médo. Le factte di Febo, che fono i fuoi raggi, fono vultifume, foamifume, ce tiso, che offuciano cou grandifuma forza l'intelletto, ce la ragione all'homogonde p far cono fecre meglio Cupido quato le ferite de l'uoi strali fosfiro maggiori, è piu, proude; impago i lo re dell'uffelo Popollo con una fetta d'oro; la utirit della quale fin di fipingerlo ad amare ar dentemente come anchorà feri il core di Daphne d'una di piòlo, che per la fua frigidità fa contrario effetto, pendendo ci I piombo tatti, là pigir in e i piaceri amoroti.

Daphne cangiata in Lauro alle fjonde del fiume Penco, ilquale foorer per la valle Tépe ame niffinia felua nella Enomia e detta uagamente quella tras formatione p eliter quella ualle piena de Lauri. Ch'ella fuffe poi cangiata in quest'arbore fuggendo i piaceri amorofi di Apollo, fi più vedere la fiut vaghezza per la filmigliatraz, che ha quell'arbore on la catità, i Jaquale vuole effer perpettus, come e perpetuo il uerde del Lauroge fridere, e far refifteza alle fiamme d'amo e come firtidono, e refifino le fite fic pelie e i fiori ami getatti fopra i finco. Alcuni hanno uolt to poi dire che Oudio finfe quelta in piacere di Augusto figuraudo cofi per Apollo, come Liuia per Daphne. Chiamafi il Lauro poi arbore di Apollo, che e Dio de gli Oracola, e dell'indouina reper effere le fiu e frondi atte a far indouinare in fogno, posto fotto il capo di chi vuole quando na à dormire.

Che diremo che fignifichi la funola di l'o amara cinta di temebre, e corrotta da Gioue, e po trafmutata in ma vaccatie non l'humido unitale del ciud del Illumono amaro dal Sole; che de fidera operare in huisperò nel uentre della madre lo circonda di vua folta nebbia, per conferuar locla quale nebbia e giobrata da Gioue, e giarrat quini per la Luna; conte que la la liquate s'al petta come Dea dei parti, aggrandire i meati de i corpic condurli in lucce, quetto humido că giato in vacca, puamdo e fatto aminale; che ha quetta fimigliantaz con la vacca. Che fi come el la ei animale fruttifero e fruicolo; coli l'huomo volendo conuerfare fra gli huomini fa bifogno che renda frutti, fea fatticolo, fielmdo cofina co alla fattia, come li Vecello al utolo. E dato l'huomo diutera to mimale in guardu ad Argo che el aragione, la quale vede con molti occhi, che dapoi addornétata da Mercutio, che non e altro che la dele trattorne de gli oggetti propinqui, vien marzatta da effo, egli occhi tutoi che prigra uon uedeuano che cofe diritte, e giufe, fi volta no polii nella coda del pauno el Giunnone, qlauque non e altro, che il fourercho dei dierio delle ricchezz, de gli bonori e delle baffe, cimperfette bellezze di qua giù, a mirarle con uana, fira-boschouole, danno fasfittione.

La fauola di Pan,e di Siringa è affai nota ; perche questa voce Pan nella lingua Greca fignissa il tutto. Si dirà dunque che la natura che è il tutto figurata per Pau, rimane uinta dall'amore quando ama come fa, le cofe prodotte da effa, e Siringa amata da Pan, ferà quel conectio, e quell'armonia fosunifisma de i moit delle dere amata motto da effa na atuta, come quelli, she fo no guidati con tanto ordine, e con tanta maefrita à un fine determinato, che non e altro che I fine Ladone. Haño gli antuchi, fera gli altri Verglio voltou deferiure e la maraiglio da, e miferio fa guard di Pan, dictendo prima che ha le corne fiifo nella fronte, che mirano verfo il Che lo, labarba limega, she bij penedi guipre ri petro, cono una pelle difintata à maeche, e the lo coppono in luogo di vette chamata da gli anchi Nebride, che porta in una nano un ballone, e nela l'attra vi mitrumento Maficale con criete came, ha poi le membra più salle hippide, pe plotte con l'attra vi mitrumento Maficale con criete came, ha poi le membra più salle hippide, pe plotte con l'attra vi mitrumento Maficale con criete came, ha poi le membra più salle hippide, pe plotte con l'attra di dispras, la bona la feccia rolla, effendo celli figurato per il Sole, La Junga barba che gli ped da di memo ni famo i raged de fols Sole. La pelle diffinata à maechi e l'ornametaco, la vasphezza, che dernua dalla fua luccal baitone poi la dippofitione e l'ordune delle coie, l'initrumento poiti guar l'armonia dei Cicli conocietuis per il moto del Sole.

"CHE fignificht poi che Siringa fipreggiaffe l'amore de l'Satiri, fi può dire, che fignifica, che la mufica fia l'empre poco amara da gli hisomini rota è l'intirumento co l'iuno ad el quale ador menio Mercurio gli occhi della regione, fu l'itleffo di Pan, che con la fua dol cerza ci adormen ca di maniera, che rimanemo morti, quanto all'alta, e dituita confideratione delle maranghio opere del Crastore come quelle the andainno perduti nella dilevatione delle cole create, Giu none, incéndo morto il luo Gardiano, e la vacca libera da Argo, e l'huomo libero dalla ragio no, ce de Giunono d'étgnaza poi come defidero da fia frave nendeta, l'ingombra di malgini fipriti, che gamani non lo laticano ripofare, ma fempre follectiato, e infuriato da effi va icorrèdo tut col imdodo finino de l'ouerchio dedediro delle richerze, da li patere dell'ambitone, e da tute te quelle s'fenate pationi c'he lo tormentano : al fine giunge in Egitto , chec le tenebre della mottonie Effech, che fignifica latera-perche tutta il fine diuenimo terra-ripiellando motte done diuenimo terra-ripiellando

la prima figura del primo huomo che non fu altro che terra.

LA coutentione poi di nobilità fra Feronte, che uien à dir'intendio, & Epapho figliudo di Idde, che da terra a noi a latro che la dificordo, che e fra l'elemento del floro, e quello della terra forbentat in quella maggiore ugnalità, che fipulo per benganità della natura dell'arec, e dell'arqua pe forte tutta volta che uciel l'arqua, peche le forze dei raggi del Sole fono per ta fin uggiore per al fino giro come padre del finoco qua giu, ed inaniera, che infiammi l'arre, s'affacta con le viogegie del la primacera, con quelle dell'artunno fe di modo che la terra fenti manoro darino dall'ardore dei fino raggi, che fia poffibile quardo s'alza più uer noi, e fe'l haurai fentico graune nella maggior fruis del cane ne fai rifortaz, come prima cominciarà il Sole à pella vicino al la Libra, & a lo Scarpione-medefinamméte quando la terra e fourerchata a dall'acquad, uno do che rimanercobe per la fourerchia humidisti civile, e fenzo fiaturo, fa'il arec frombrando i nuuoli, e la nebbice, la tetande che i raggi del Sole penetrino fin'alle parti inafcofe, afcingando l'humore fourerchio, e nducendo la tra in produrer i fruitt. Che Fetente andiffe posì rive va-re Apollo fito padre, fientifica che ogni ardore fiparfo, e duito in molte parti al face fi riduce al futo padre, feno no a airo che I Sole.





LIBROSECONDO.

Fetorte à fulnimato: Ele forelle.

Dinengon Pioppe; el 20 camoro augello:
Orfe Arcade, & Califlo, e poi due ficlle.;
Coronide Cornice. al Sol rubello
Rettimene èl augel. Ter fise nouelle.
Ci cargia in ner di bianco il Corno fello.
Sandla è Octarà; e Batto Indice; e. Agleuro
Dur faffo: e Gioue un bianco, e vago Tauro.







.bo tetto ,
Di lui,che'l mondo alluma informa,e ueste ,

Ed Argento, d Auorio, ed Oro schietto, Con gemme riccamente i ui conteste. Ben opra par di diuino architetto, E non terreno intuglio, ma celesse; E che nal (di tal pregio è quel Lutoro) Più l'artificio, che le gemme, e l'oro.

Il muro in quadro è di massiccio Argento, D'Or le superbe si atue uniche, e sole , Che sanno insieme bisioria, & ornamento E mosiran tutt gli effetti del Sole. Anorio è il tetto,e marmo il pauimento De la superba, incomparabil mole. Quel poi, che sporge in stori, cebe trasspare Son tutte gemme pretiose, e rare.

L'eleuate colome, ei capitelli
Sporgon contanto il fregio intere in fiuore,
Di rocinnoi zaffis, d'altri gioielli
Dinerfi d'artificio, edi colore.
Ricchi carbonchi trafharent i,e belli
Ornan tutta la parte inferiore.
Son le colonne del piu baffo laco
Carbonchi, che fianmeggian come foco.
Tofano

Pojano queste fenza baje in retra ez Di fette teste, ed un lauoro egrezio. Di tre colonne un un tra lor si ferra---Esse situa fotto à triglisi del s'egio. Pionon più fotto que i triglisi à terra Sei vare goccie di neredibil pregio. Più fotto il capitel rendono adorno Gli usuoosii, be gli fan coroni utorno.

Fra coloma, e coloma compartiti
Distinje i fori il nobile architetto,
I mefi intorno à quei flauno folipiti.
Che mostran tutti in lar diserfo effetto,
A i corp in mezzo flur del maro uficiti,
Fan l'architraue, e la cornice un tetto,
Advana le metopo in più maniere
Affrolabiy, quadra anti, protoge, e s fiere.

Di qui rolfero i Dori il bel Lutoro, Che dorico hor fi fa per tutto i' mondo, Come telfero gl' long anchora il loro Da la forma de l'ordine fecondo. Qui le colome di diamante foro Col capitel, che incurua i lati al tondo, Ch' àttitrar la fiar voluta in dentro Diuerfo uno tredei subte il centro,

Le-feconde colonne un quarto meno Son de le prime, ma col piede stallo s'inalzan tanto, che nh più, nh meno V ien l'ordine alto il medelfimo internallo. Noue larghezze del cerchio più pieno Dan lor l'altezza: e fan nel fregio un ballo Fanciulli igmuli suephi, e la feini Fra felloni d'Allor, che paion uiui.

Intorno à l'ampie fenefre feconde.

I feçni filendon del Zodiaco in aro,
Eciafano fopra il filo mefe rifionade
Co i propri m'fuffiche pionono in loro.
Feco il Leconophiaco il Aquario infonde,
Sparge il mondo di fior l'Ariet; el Toro.
Tiù qual Ita il Carpe, più là il Carpe, arno
Questo fa lungo, e quel fa brene il giungri.

L'ultimo adornamento, che sta fopra E poca cosa digierente à quello, C hoy detro habbia Jos fan diserta l'opra Le figure, le pietre, el capitello, Questo à fogilami par, che mostris, s'eopra V n artificio più fuelto, e più bello, Le pietre pretoje ni conselle Son di Zaffiro, e di color celeste.

Par, che nel terro fregio si dispicchi
Vn siticcio, che ua con uari giri,
E con questia, con quella estra sepicchi,
E intorno à lor s' autologa, e fi raggiri,
F an orlo al fregio pretios, e racchi
Robini in oro, smeraldi, e Zassivi,
Fior, fode, e fruit ingobran dentro il loco
Di Luso, cedro, gira fole, e croco.

Non fon l'altre facciate differenti Da l'ordine di qualch ac chitettura. E ben uer, ch'altre hilbure, e'm altre genti Mostra in lor los fampello, e la scultura. Son però tutte cose appartenenti Al chiaro Dio , che di quel luogo ha cura. Ma tutto à mulla d'upel, che di sua Ne la gran port a d'or sclopì l'ulcano.

Il mar ui fe, che circonda la terra.,
'Rel mar pofe i maritimi dimin;
Doue ogo i un lieto diportandofi erra.,
Sopra grand Orche e ueloci Delfini,
Triton con la man deltra il corno affera;
Con l'altra affrena i fuoì destrier marini,
'P'èquel, chi imanzi il fino gregge fi caccia
E muta d fuo placer perfono, finccia.

Con qualunque si stia , unol magiar sempre . Ne spegnerai, come di molti Heroi , E cibi poco pretiofi gode D'acciaio ha i denti,e di sì dure tempre, Ch'ogni (burcitia, ogni durezaa rode: Par,che'l ferro, e l'acciar dinori, e flepre, E se si pon trouar cose più sode : Ma molto più si pafca, e si nutrichi Di flatue rotte , e di edifici antichi.

Se ben il . tempo è tanto ingordo vecchio , Con gli occhi il Sole, onde illumina il tutto : Ch'à lungo andare ogni cofa confuma, Egl'è padre del vero , un lume,ut specchio Ch'ogni intorno pefier scuopre, et alluma. Ha si buon occhiore si sottile orecchior Che non bisogna, ch'alcun si presuma Parlar mai sì secreto,ò mai far'opra Si fol, ch'egli non l'oda, uegga, e scuopra.

Ciò, che i secoli suoi gli dan dauante, E i lustri, e gli anni, e i mesi, e giorni, e l'ho S'ingioia insino al porsido, e'l diamate, (re No che'l gaudio, e'l dolor, l'odio, e l'amore Tranguagia le scritture tutte quante, Măgia la gloria altrui l'arme, e'l ualore. Sol tre libri v'ha falui ornati d'oro. Incoronati di palme,e d'alloro.

Ha rosa à questi intorno la coperta, Mala corona non ha punto guasta. S'ha mangiata la margine, è scoperta La lettera, ch'anchor dura contrafta. La scrittura si sta libera, e certa, Che'l suo rabbioso dente non gli basta. Quini sono tutte l'opere de i migliori Filosopfi, Poeti, & Oratori.

Guarda quei libri di mal'occhio il Tempo, Eroderglisi sforza più che mai: Poi fra se dice: E verrà bene il tempo. Che di si saldi io n'ho perduti assai, Questo non sarà già cosi per tempo, Nè le glorie giamai spozner potrai Di quei prudenti Principi, e discreti, Amici,d'Oratori,e di Poeti.

L'inuito nome di Henrico secondo, C'ha fatto l'alto Dio scender fra noi, Acciò che dia più bella forma al mondo . Cantan gid molti chiari gesti suoi Con si felice stile, e si giocondo, Ch'à far, che restin divorati, e spenti, Tivarran poco i tuoirabbiosi denti.

Onde scopre ogni di tutte le cose, Vide il figlinol, che Climene ha produtto, Star con le luci basse, e uergognose, O figliuol, disse, e chi t'ha qui condutto? Chi tanto alto desir nel cor ti pose? Chi t'ha dato l'ardire, e chi'l gouerno Di peruenire al bel regno paterno?

O padre, ei disse, s'io non sono indegno Di poterti chiamar per questo nome, Per lo splendor ti prego illustre,e degno, Che nasce da le tue lucide chiome, Dami qualche certezza,e qualche pegno, Onde si uegga manifesto, come Io sia uero à te figlio, à me tu padre, (dre. Nè m'habbia il falso mai detto mia ma-

Il Sol, ch'intende quella intenfa uoglia, C'hafatto al figlio far si gran maggio, Per poter meglio à lui parlar si spoglia Del sito piu chairo, e luminoso raggio Ne basta, che l'abbracci, e che'l raccoglia E gli mostri nel uiso il suo coraggio, Per dimostrar, ch'egli è sua uera prole, Diffe lieto uer lui queste parole.

Non si potrà negar giamai Fetonte, Ch'un ramo tu non sia dell'arbor mio Per quel, che mostran l'animo, e la fronte, Che ti scopron figliuol d'un grande Dio, Non mente Febo,e Climene: & ho prote Le ueglie ad empir meglio il tuo desio. Chiedi pur ql, che più t'aggrada, e giona, Che di questo uedrai più certa prova.

LIBR

Circa il propolto mio fermo penfiero
Serua Padude fiigia il sto rigore:
Voglio, perebe ei non dubiti del vero,
Chi meio mi leghi il mio libero core.
Dela perfetta il gioimetto aliero,
Troppo fi confido del fiu valore,
E diffe yn giorno uoler esfer duce
Del fiu bel carro, ede la fia gran lucc.

V diot l'incredible ardimento,
Subito il padre si uenne à pentire
De la promessa, e del gran giuramento,
Che l'impediano à potersi dissire.
Crollando il capo illustre, mal contento,
Disso signi quello è troppo alto ardire;
E semancar potessi à i detti mici,
Questa domanda sol il negherei.

Da quello figlinol mio ti diffuado, Come quel, cl'amtiuedo i nostri danni, Che, mio sta perivelli, e tu omalegrado: E fe credi disramente, su tingami. (do: Quell'etroppo alto homa, troppo alto gra Tre le tue forze, e per fi teneri ami. Quell'èpenfier, dou hai l'animo intelo. E per gli homeri tuoi troppo gran pefo.

Figlinol i' ha fatto il tuo dellin mortal, i'i pare-Ma quel, che cerchi, dal mortal, i'i pare-Che regger questo carvo alonn mor vale Fuor, ch'i o, che n' ho l'offerierra, e l'arte. Gli sfrenai desfirer, l'erapide ale Non porria raffrenar Gioue, n'e Martet Gioue, che auenta i folgori, e'l ciel mone E che fi può trouar maggior di Gione?

I via è la prima via sì , che à gran stento I miei freschi destrier posson monarda a Quando à l'alezza pos igunto mi sento , E vengo con la mente à misserata, d'affai tanto simor, tavito shauemo , Ch'io non oso con gli occhi viguardarla ; E tremos, figlio, author solo à pensare , Quanto bassa si la la terra, e' mare-

Quindi comincio à declin are al basso.

E tas sirvia à la china il carro nunca se possi in tal trauaglio, in tal conquasso.

Che mi sa perder l'animo, e la sena:

E regger possi assiratione, e lassi Common ambedus le man la briglia à pena., I also Theis tal hor pauenta, e teme,

Non pera is co' caualli, e'l carro insteme.

Epjà bilgyna opporfi al ciel, che gira,
All'affaho rotal del mobil primo.
Ch'aforza in alto l'altre fielle tira,
Di nia le toglie, ch' le trabocca al imos
Me dal viaggio mio già non vitira,
Gli sù ficuro incontro, e mon lo filme,
Ti doùl carro, i defrier, la sferza, el morfo,
Penfi u contra il ciel fare il tuo corfo

Nèti reder tra uia prender riflano, selue, e città del ciel poter godere.

Teja pur pria, che gueja di ucchio Mano, 11 fidie attrauerjar d'horrende fiere.

S'ha da paljar fra le corna d'yn Tano, Chel più terribil non si può vedere, Questo mai del zodiaco non si parte, E ne guarda di dodeci una parte.

Si và, doue facts il Sagittario, E doue ruggia il feroce Leone. E ciafichelun di lor crudo anerfario A chi puffa di là tolto s' appone. V'è quel, chi incurua le brache al votrario Di quel, che fa l'horrendo Scorpione.; V'n pieza, el altro sì stende le braccia, Che fior del fegno fuo la Libra abbraccia.

Ti pensi tu gli alipedi destrieri, Fatti arditi dal succo, ed alu uneno, Che shussin siori indomiti, & altieri, Toter ben gouernar sotto il tuo freno ? Tosso à pena sar lio, quando empis, seri Ter la grans siga bă maggior soco in seno. Deb sițiliudi mio non m astringer si sorte. Perche l'autor sarie de lua morte. Tu cerchi folo un fido pegno hauere,
Ter Japer fe da me difesfo fei:
Questo en puo ded mio nolso fapere,
Da la pieta, che sta ne gli occhi mici.
In lor puoi chimo forzere, cu edere,
Si o i fon padre, oho. cofi norrei,
Che penetra potefi ne l'interino
Ter ucder meglio il mio penfier paterno

Che mi preghi infelice, che m'abbracci
Per ottenere il temerario intento è
Che [enza, che parola più hue facci,
Ho da feruar lo fligio gineamento.
Mi [piace ben, che cofa ti procacci,
Ond io ne una poi [empre [contento.
Viò, che chiedi, bauterai: m a ben i efforto,
Che più nel chieder tuo i mofir accorto.

Ciò, che di ricco ha il ciel, la terra, el mare, Chiedi figliuel, che non ti fi contende: Ma questo, che detto hai, lafitalo Ilare; Ch'ogni ruina tua di quà dipende... Quel defio, che ti fa tanto cleuare, Sol la baffezza tua cerca, co attende. Quell dio honor; che il tuo pefiero agogna. Sarà la morte tua, la tua uergogna...

Hauca giddetto il Sole ogni ragione,
Che piu dal fio defio potea ritrarlo;
Ma unol Fetonte il carvo, e fe gli oppone ;
E dice tuttauia, che unol guidarlo.
Quando i sude la flefia intentione ,
E non poter da lei punto leuarlo,
Conduffe his prendendol per la mano
Al carvo, al dono egregio di l'ulcano.

Di ricche gemme è quel bel carro adorno, Et ha d'oro il tronocço-l'affè d'oro. Le corvature de le rote intorno Da falda fafcia d'or cerchiate foro: I raggi fonche fun pin chiaro il giorno, D'argento, e gemme in un fottil lauoro. Et tuto infleme fi gran lume porço, Ch'in ciel da terra il carro non fi foroge. Mentre mira il magnatimo Fetonte.

Il nobil carro; il lauror eccellente.

L'Aurora uscendo siror de l'orizonte
Sparge di rose tutto l'oriente.

Fuggon le fellese, si bendan la fronte
Tosto, ch'appar la stella più lucente.

El'anchor si mostra, e coprir non si nole,
Se suor non nede pria spuntare il sole.

Febo che l'aria gid farfi nermiglia V ede, e faggir le tenebre l'Antora, ; Comanda e l'troe, che mettan la briglia, E ciò, che fa meslier per ufcir fuora. Corre la nelocisfima famiglia, E fa tutte le cofe allbora, allbora. Tofto i frefchi defirier d'ambrofia pieni Sentiro a l'eolo i lor fonori freni.

11 Sol pria, che Fetonte il lume prenda, Gli unge di liquor facro il capo, e il nifo, Che da la fiamma rapida il difenda... E l faccia flar da lei fempre divifo, Gli uefle i raggie, fac, bel caro a flenda. E poi, che nel fino feggio il vide afffo, Tiangendo diffe; Pojo, chi ri a proceccii, A quel, c'hor ti vo' dir, prefla gli orecchi.

La sferza coi destrier non usar troppo, Ma sache sappi ben tenersi in freno; Perebe con Gradinario tor galoppo Faran questo uiaggio in un baleno; Attetà hor per nos dari un paache introppo A quel camin, chi oi i discriuo à pieno. Per quella zona bai da guidare il plaustro Chi mezzo la fra l'Augulone, e l'austro.

Vn crchio obliquo quella zona cinge:
E per confin da quella, e da quel lato
Hale due zone, che la nostra attinge.
In questo obliquo è il tuo camin ferraro.
Il vestigio vedrai, che vi dipinge.
Il carro mio, che per tutto è septato
Ma fa, ch' à questo anchora babbi rispetto,
Ch'importa mosto più di quel, c'ho detto.

Per far la terra,e il ciel nel caldo egnali Fa che troppo alto, ò baflo andar non tèti. Se fijeghi uerfo il ciel troppo alto l'ali, Gli arderai tutti i fuoi corpi lucenti: Ma,fe troppo il ingiù it atterri,e calli, Con la terra arderai gli altri elementi. Se'l ciel uuoi faluo,e non arder la terra, Fra l'uno, e' altro il tuo camin riferra.

lo raccomando a la furtua a li rello, .
Che meglio di te flesso ti consigli;
E di nuou ri essore ci i protesso, o
Che'l periglios se suo nuo man non pigli:
Ma bissona d'audar, chi sopo richiesso
Da i colori del ciel, bianchi, e uermigli.
E già la notte, suegendo ta luista.,
Nel Occas, o momes su s'oras, e trista...

Tiù non può starfi, ecco i il freno in mano, O,fe pur è mutabile il tuo cuore, Mêtre aucor fare il può,fajecè al piano E lafeia quida me del mio filendore. Ti metti ad un priglio forpa humano, E da poterne rifeir con poco homore. Deb non voler andar, deb prendi figlio Più to ilo ole i vuò cerva, i uni o configlio,

Egli con giouenil corpos, penssero.

Possibede allegro il bel carro paterno.

Allegro pressde il fren dogni destricro,
Gli accossite allegro fosto il sin goserno:
E più che fossi mai uno, e leggiero,
Ringratia il padre che'l dolore interno.
Molira col sossiro, cho ogni bor rinossa.

E con ogni attion, che l'evo approssa.

In tanto Eto, e Tiroo, con gli altri augelli, Che [mton de la sferza il moto , e l' pento, Si muouon ji raccolgon, fi an belli, E co i pit zappan tutto il pauimento. Shuffan fianme, amirificon, come quelli, Che tutto hanno al uolar l'animo intento, Toli tutti i ripari, e in aria alzati, Trapfan gli euri in quelle bande nati.

Giolfic all apparir del Sol la terra, Leuari allegre il capo l'herbe, e i fiori: Cantando il vago angel: aggira eò-erra, E faltut la lues, che vien fuori, Superbo l'aureo ferpe e fe finterra. Che fiera al Sol goder gli ufati amori. Godono homini, e fire i tuorno intorno, Che reggon far fi bel principio al giorna.

O cica terra,o miferi animali,

Non fapete, che mal il Sol n' apporti,

Nèmene hoggi faran tunti i mortali

Dal fuo fuo crudel diffrutti, e morti:

Poco a tergao angel giomeran l'ali,

Poco a uni ferpi effer al Sol piu forti;

Ete terra, cui par, che tanto gione,

V'edrò contra di lui doletti à Gione,

Fendon le rare nebbie i destrier tuate
Co i piedi,con le penue, e con le rote;
Ele fa tosto rimaner distrutte
L'impotuofo So, che le percote.
Eleuci li pelo, che le roto conduste
Son da i desirier per regioni ignote.:
Che non sentendo di Vio il giogo grauc.,
Van come i mar mal gouernata naue.

Naue, che fenza il pefo, che richiede, Sia combassiuta dal wento, e dal mare, Che fi flora caqua il man uagando fiede. Che pur, che fempre Bia per traboccare: Hor s'alga, bon fi ribalta, bor torna in pie Cofi quel carro era costretto a fare, (de E fenza il pefo fio con piu d'un falto Gir balzado per l'aria, hor baffo, hor alto.

 V aghi forse useder varié paes E canalli cominciano à drizzarsi Doue il giornos La note è di se innes ; Doue si mede il rolo immobil Etarsi. Glà Vorse, è budo da troppo cado ossesi Nel prohibito mar voller tusfarsi; E tu non mere di lor tarde Boote Fuggiti anchor con le ne pipre rote.

Quel pigro drago, che did frédio álberto Rom fernia formidabile à neffino , come fent dal Sol feddanf il perto, Dinenò fiero, borrislièse importuno. Cicl fi repeace, el merte in affeto D'uccider quei canalli ad uno, ad vios, E s'oppon lor fi finantofo, e fiero, Che gil fece tangiar stradas penfiero.

Perfuggire i caialli e danno, e formo, V olta là groppa al Drago: e uia fen' unmo Tanto affrettando serfo il mezo giorno, Che'l Tropico del Canero pulfat hamo. Già non pealna gri l'dad Capricorno, Come nel noto lor uiaggio famo; Ua per non gi, some haueā fatto a cafo, Si drizzan per la petla muer l'ocafo.

Hor come l'inesperio auriga e floto
Mira da l'alto ciel la bassa e l'octo,
Trema, e diuent a palisto nel sosto,
E poco men, che non ruina a terra...
Cià quel tato spledor gib ai sueder tolto,
Che gli occhi contra il suo noler gli serra
Porria già bauer credato a la sua madre
E non huner mai conossicuo il padro...

Gli Afrologi faqaci, er altri affai, Se ben non fino in tal ficienza instrutti, Stupi (con,che i folari artenit rai Feggon da Polo a Polo effer conduiti, E più, che adon fi torridi, chomai Gli ban quafi tutti quati arfi,e distrutti; Ma ben nouo fiupor allbor gli rombra, Cli all'Anffor il corpo lor nego far ombra

Che fan l'infelite, ha qu'i leficiato
V n gran spatio ai ciel dietro a le spalle,
E gia si unede a quel sigogo arrivalto,
Done comincia a declinar il calle,
o unglia ainada da questo, da quel lato,
Forza è calar ne la prosonda valle:
Tiene il fren, ma not regge, e non sa come
Glinssamant il delire è chiama per nome.

Mentre feorrendo il ciel piange, e folfira Il timido garzon, në fasche farfi, Molti borrendi animali inconera, e mira, Che fon per tutto l'ciel dindise fbarfi. Fra il Sagitario, e la Pregine il tira Il carro intanto, de reco apprefentarfi. L'horrendo Scorpion, che si e ellende, Che'l luogo di due fezni ingombras, prêde,

Qusudo il pentito gionane s'accor pe-De l'animalcie per ferir s'èmoffo, Eruggiadofo, & bumido lo feorge-Di mortifer uenen per tutto il doffo, Che reflette la coda, e inanzi frorge L'acute branche, e mol uenirgli addofto, Ter figgir lefteta il freno, e piu che puote, Con la sigrar à deflirir batte, peruiobe.

Come i canalli abbandonato in tuto Sentono i frieno, e batterfi fil dorfo, Schiuan quell' animal nociuo,e brutto, El fuo crudele, e uenenofo morfo. Scorromo bor alto, for baffo, di cie p tutto Che più nol uieta l'inimico morfo. Il mifero appigita one ha più fede, E più fermo che può, fu' i carro fede.

Come il nocchier, che l'arbore, c'l timone Terde, rijolue il fuo dubbio foetto, Contra il tuole del mar pin uno s' appone, Chè non può piu falturfi al fuo differto; Ma fi dat tutto à fuo differcione; Indi fi suoge à Dio concaddo affetto: Tal et; c'ha il freno; l' fuo camin perduto, S' arrende, gol da pio vierca aiuto.

Tarto perfo la terra il carro scende, Che si trona da lei poco lontano. Marauiglia, e stupor la Luna prende, Vedersi sotto i destrier del germano. Froman le nubi, e la terra si fende, Arde già il mote, e tutto aperto il piano. I pascoli del Sol percossi, e secchi Dinentan tuttania canuti, e necchi.

Già le mature, e secche biade danne Occasion che ui si appicchi il foco; E porgon materia al lor gran danno, Ch' ad arder son le prime in ogni loco. Gli arbori senza honor ne'monti stanno, · Già si vezgon fumare à poco à poco . Arde l'antiqua quercia, e la castagna; E sembra un Mozihello ogni montagna...

Arde il già uiuo frassino , e l'abete, . Come farialino incerato, ò paglia. Tutto è foco Ida, & Emo,e Tauro, et Ete, In Frigia, i Tracia,i Cilicia, in Tessaglia. Freddi monti di Scithia non potete (glia; Far,che'l noftro gran freddo hoggi ui na-Caucafo abbrugia, e Cinto, Olimpo, e Cal-Et ogni parte, oue dividon l'Alpe. (pe

Il pien di nebbie, e siluoso Apennino, E Pindo, & Offa,e Parnafo s'accende; Più basso arde il Tarpeio , e l'Auentino; Et raddoppiate fiamme Etnariflende. Indi prende nel pian for za, e domino Il foco, e in ogni parte si distende. Converte al fin , così terribil fassi, In Cener le città, le mure, e i sassi.

Vede il mesto Fetonte il mondo acceso, E star di viue fiamme rifplendente. No sa che far, ch'ògni hor più xesta offeso. Dal cicco fumo, e dal calor, che fente. Il metallo del carro ha il calor preso. Che da Vulcan ne la fucina ardente . Confuso Sta,ne sa done andar debbia. Cieco da la fiamofa ofcura nebbia.

Allhor si crede ch'arso, e in sumo volto Dal foco il sangue à la suprema carne L'adufto Ethiope fortiffe quel nolto , E quel nero color uenisse à tratne . Allhor fu al terren Libio il nigor tolto Che mai potesse poi più frutti darne. Le Ninfe allhor co i crin sparti, o incoti Cercaro in nano i finmi,e i lagbise fonti,

Beotia Dirce, & Efiro Pirene Cercano, & Argo d'Amimene l'onde, Ne foll angusto fonte secco viene, Ma i fiumi, che più larghe hanno le fpode, Chi da i lati l'Europa,e l'Asia tiene, In mezzo all'acque auampa,e si nascode. Xanto impara à gittar fiammo, e fauille, Per saper arder ben poi contra Achille.

Arfe in Armenia Eufrate, in Siria Oronte, Il Gange, doue à noi na sce l'aurorar Arfe in Scithia il ueloce Termodonte, In Spagna il Tago', che'l suo letto indora., Nel mondo estremo la superba fronte Nascose il Nil, che sta nascosta anchora; E le sue partigià da l'acque ascose Fur fette ualli aduste, & arenofe.

I fiumi da l'Hesperia non sur meno De gli altri fonti lor secchi, or ascintti, Il Rodano resto senza acqua, e'l Reno , E'l Tebro altero Imperator di tutti . Il mar, che suol hauer sì gonfio il seno, Alihor mancò de'suoi superbi flutti. Molti hracci di mar chiusi fra terra Restar campi arenosi, arida terra,

Crescon per tutto'l mar gli scogli, e monti, Che l'eleuato mar tenea coperti. Più non sono i Dolfin agili,e pronti A saltar sopra il mar tutti sceperti. Altro pefce non u'è, che sopra monti, Ne stan molti sù i lit i arsi, e deserti: Molti sopr'acqua i più grandi , e più forti Ne uanno à galla arroversciati, e morti.

E come

E come suona la fama nel mondo, Il dubbio Proteo,e le Nereide,e Dori Trouar del mare il piu sepolto fondo, Sotto i men caldi, e men nociui humori. Nettuno in uolto irato, e furibondo Infino al petto pfci tre uolte fuori, E tre wolte attutosi, e non fle faldo, Per non poter foffrir la luce, e'l caldo.

Ha fessure, e uoragini la terra, Che scuopre detro ogni suo lungo interno. Tal che'l raggio solar, ch'entra sotterra. Falume al Re del tenebrofo inferno. Tem'ei,che'l ciel nö gli habia moso guer-Per priuarlo del suo Stigio gouerno. (ra Percote Erinni il petto afflitta,e mesta, E'l capel viperin si straccia in testa.

L'alma gran Terra, ch'è cinta dal mare, No puo nietar, che'l foco empio non entre Done son seco ritirati à stare I fonti nel materno ombrofo uentre. Alza il frutifer nolto per parlare, Oppon la mano à l'arfa fronte ; e mentre Vuol dir,trema, e si moue, e gir si lassa Più, che flar non solea, terrena,e bassa.

Poi disse con parlar tremante, e fioco, O gran Dio de gli Dei, che pensi farmi? Se ti par che perir merti di foco, Fà, che dal foco tuo senta abbrucciarmi; Auenta il folgor tuo, che'l duol non poco, Se tu l'auttor sarai, uedrà mancarmi. Che'l mal non mi parrà, che sì m'aunoi, Se questo tu farai, che'l tutto puoi.

Perche sì crudo, & empio hoggi il Sol uiene, Deh gran rettor del ciel prouedi innante, Che meco i dolci figli arde, e confiama? Perche non fa quel, ch'à lui si consiene, Nè il mondo come pria scalda, et alluma ? Perche fa quel, ch'à te fol s'appartiene ? Com'effer può, che tanto ei si presuma? Che faccia à tutto'l mondo si gran torti, E tu presente il vegga, e te'l comporti?

Oime, che à pena la mia debil noce Nel mio flebil parlar rifoluer posto , Impedita dal foco, che mi coce Il mie già lieto uolto, e tutto'l doffo; Il qual non folo in quel, ch'appar, mi noce. Mastruzge dentro la medolla, e l'osso. Guarda gli arsi capei, l'arsiccia pelle De le già membra mie si naghe, e belle.

E questo il guiderdone, è questo il frutto? Dunque i miei premij,i miei merti son tali De la fertilità, ch'io fo per tutto Di fior, d'herhe, di frutti, e d'animali, (to Ch'ogni anno hò il corpo lacero, e distrut-Dal crudo aratro, e da gli empi mortali? Nutrisco piante, augei, montoni, e buoi, E fo le biade à l'huom, l'incensi à uci.

E dunque ben, che per premio, e per merto Di conuertirmi in cener ne confegua? Hor sù poniam per qualche mio demerto, Che'l crudel foco m'arda, e mi perjegua : C'ha fatto il tuo fratel, che sta coperto In mezzo à l'Oceano, è si dilegua? Che'l batte il Sol si pertinace, e duro, Ch'in mezzo a l'onde sue non è sicuro.

Perche gli manca il mar? perche discresce Quel gran regno, ch'à lui toccò per forte? Perche gli uccide il suo gregge, il suo pesce Il più superbo Dio de la tua corte? Hor se di me,nè di lui non t'incresce, -E ziudichi ambedue degni di morte: Deh mouati il tuo ciel, deh guarda intorno Come l'infoca il portator del giorno.

Che'l tuo ciel cada, à quelle fiamme sparte, Ch'à te brucian le stelle, à me le piante, E fan già rosso il cielo in ogni parte, E cuocon si le spalle al necchio Atlante, Che lascierà cader Mercurio, e Marte, E te, se i poli il foco arde, e consuma; " E uedi ben,che l'uno,e l'altro fuma.

Perche

Perche non pera il ciel, la terra, e'l mare, Ne tornum, come pria, tutti in confilo; Salua dal foco quel, che puoi faluare, E riferua le cofe à miglior ufo. Il uapor non pote piu foporotrare La terra, e'l uolto in fe medefima chiufo Si vifti infe nel fio luogo più interno, Treffo al già bui, bor lumino fo inferno.

Mosso da giusto priego il Receleste
Tutto chiamo per testimonio il cielo:
Equel, che ciace il taros, equella ueste,
Che ssorza l'avree silelte à porssi il uelo;
E mossirando le samme ingorde, e preste
Che fa nel mondo il distrator del gielo;
Disse: Arlerd, se da noi gli è permesso,
La Terra, il cielo il Mart, drais, e se sesso.

Tofto al'alterza malagenol poggia,
Onde di nubi, enebbe il mondo ingombra «
Ed inene, di grandine, e di proggia,
Di tutto quel, bi al Sol foglion fir ombra,
Ma la tronò con nonase firma foggia
Tutta dal foco ffer bruciatase (gembra,
El luogo, onde credea figener l'ulano),
El rirronò tutto dileguado, e anno.

A la maggior' altezza ai rato aftende,
Onde tra le faette accende i lampi;
Vn movifero folgore in man prende,
Poi fische il cielo in quella parte auampi;
Lancia, et comando in petendo feende
L'ardente firal, che giugne năpi à nampi.
Quel toife al mifer l'alma, el corpo accife
Onde foco per foco allibor fi fifenfe.

Si uolge in precipitio il corpo affinoo. Ardendo l'anneo crin doppia facella , Eper l'aria al l'ingià grant ratro fipinto, Sembra quando dal ciel cade ema fiella.; Efe non cade, e quel cadre e finto , Tur par, che cada, e che dal ciel fi fuella . Lontan da la fiua patria il To l'accoglie, E lana lui con l'infiammate fipoglie.

Le Ninfe de l'Italiu, il facospento, (finme (Chel corpo anchoxa ardea) nel maggior (Chel corpo anchoxa ardea) nel maggior (Chi dier spoltoro, ser si li monimento Così notar da le fabrili pinme.); Fetonte giace quì, c'hebbe ardimento Del carro esservitor del maggior lume: Es reggere al sin ben nol potco, Tur o sando alte inspre se ars, es cadeo.

Il mesto uotro il suo padre instelice

Al mondo associe, eutro soli si dosse:
Es crecie neossiam quele se si dice.
Vn di passo, chi egis grar non uosse:
I'incendio, chi egis grar non uosse:
Ardena, ad mondo il suo spiedor no tosse:
Tutto il mondo allamo li mendio, el socio.
Tanto, che pur gionò quel damo un poco.
Tanto, che pur gionò quel damo un poco.

Poi, che la madre Climene bebbe detto Quel, ch'intanto infortunio era da direz: Stracciando i crinic, percendo il petto. Fe noto à tutto l'mondo il fino martire, Come infenfata ufel dal patrio tetto Spargendo amare legiume per gire Per tutto il mondo tapinamio tanto. Che poetife al figline l'norri à camto.

O Dio, che disse, e se, quando su giunta.

A la terra lontana, e persona.

Done il Tò sende in due parti la punta,

E ne na per che sirade da marina.

Da sourchio dolor trassita, e punta

Sopra il nonde spocto a lunto china.

Lege, e sparge di pianto il dolce nome,

Stracciando le canute inuite china.

Alzando

Alzando

Non hobbe intention d'ardere il mondo Quando à accinfe à si magnanim opra ; Non ornò di queix aggi il fuo crin biòdo Per far oltraggio à too, che slate (opra . Per saper quel niarggo obtiquo , e tondo Che sache uario il giorno à noi si sporta, l'andò perche s'apendo far egli anco, Potea giovar tabor al padre s'lanco.

Deb non poteui fenza fulminarlo, Raprio dal bel carro, oue fedea? Et al nel two fisperbo imperio furlo, Qual meritana l'animo, c'hauca? Adolo maggior honor e'ra affaltanlo, Ter lo spirito diuin; che in lui splendea. Ben poteui schiara quel gran perillo, Enom mi er si genero fastio.

Quella nobile idea fublime, e degna, A cui, figlinols, tuto il mondo era poca, Twò flar, ch un picciol faflo bor chiuda, e F caper poffa in così firetto loco? (tegna, Abi facta mortifera, e' indegna, Abai crudo ingrato-e fconofeente foco, Cl'o faffi à sì bell alma arder la focoza, Che nota fe la tua poffanza, e forza,

 Ogni forella di Fetonte, e, figlia
Del Sol,non men di Climene fi dole.
Si graffia, fi percote, e fi Capiglia,
Et empic il cied di pianto, e di parole.
Questi a la ga di ciel le vingi dadofe ciglia.
E quada o incolpa Gione, e quando il Sole =
Questa fara fi pranciore fi diffenta
E chiama il frate in uan, che non l'incède

La terza flanca al fin s'affide in terra, Le man commette, in feno afconde il ufo E fra le braccia il muto capo ferra Col penflero al fratello intento, e fifo. Statuis un grã perzo, e poi le mã differra, E rompe quel filentio à l'improssifo; Si graffia, e ŝtraccia, e le man batte, e firifin che di novo fil flanca, e s'affide. (de,

Passado uan d'uno in un'altro gesto, B'un in un'altro gemito, e lamento: E ad ogni atto gratios, e mesto Damo un souse, e doloroso accento. Passas munou poi di quello in questo, Doue le moue e sprona il lor tormento: E tutti inditio manifesto famo Del crudele asso, e del dolor, che n'hamo.

Quattro soble (coperte, quattro afcofe La Luna banea le luminofe corna: Da quattro fegni banea di gigli, e rofe L'Aurora imanzi al sol la terra adorna Cento, e più solre banea tutte le cofe Scoperte il biòdo dio,che'l mòdo aggiorna E quelle per lunga obbito, e coflume Anchor piageano il mal rettor del lume

Stanca Fetula, la maggior firocchia,
Penja federlj, e rona l'infelice
Le giunture indurate, e le ginocchia,
Nè come prima più feder là lice,
Lampetie andar ui unol, che questo adocMa la ritiene infolita radice. (chia,
Crede l'altra firacciar le chiome bionde,
Esfi rona le man piene di fronde.)

LIBRO

Chi fi duol, che non può con ogni força
Tiegar le gambe, oure girar la faccia:
Chi che virtae injolita gia força
Farfi due lunghi rami ambe le braccia.
Veguono in tanto map ilu dara força.
Che'l corpo lor à poco à poco abbraccia.
Sol reflaua la voce, e il mesto viso,
Con cui ne diero a la lor madre auifo.

Hor che può far la fonflottas, e mella.

Che fi firano fiettacolo rimira ?

Et ale ficile vede un altra uefla,

Se non andar done il fivor la tira?

Corre, focorrer unole bro 'dla, bor queVusl far, nò la che fanfi, c pur a aggira.;

Guarda, e non vede cofa in quel contorno

Da torle quel nouclo arbor d'intorno.

Ai più tencri rani al fin s'appiglia
E d'ira accesa à più poter gli fibianta.,
Per libera l'incarcerata figlia
Da l'indifereto legno, che l'ammata.
E dels fio fingue la terra vermiglia
O gni firitase l'acerata pianta.
E dice, Non tronza madre, fe m'ami,
Che l'acer il mio corpo in quessi rani.

La força intanto tatte le circonda ,
E toglie à laro à luolos, le parole ;
Il piarto nò, che più che mai n'abonda
L'arboy, c'hor fol col lagrimar fi dole\_;
Ben ch'al fin perdon la forma de I onda
L'elsgrime incurate à più d'un Sole\_.
E fe hor fon pioppi, ambre i disfatti lumi,
Quelle ador nan le domne, e quelli i fiimi;

A questo nouo, e monstruoso satto
il Re de la Liguria sia presente,
Dal grande amore à que l'opotro tratto,
Che porta al folgorato suo parente.
Mas Dances più, che per lo sarque, fatto
Che gli era giunto d'animo, e di mente.:
E lo stimò si generos se deno.
E do stimò do per la girmato il regno.

Tiù foit iofchi per li noui rami
De le meste forelle di Fetont
Ripiemi hauea di dolorofi, grami
Piăti; elamêti; el lipume, el piano, el măE vedendo glinfoliti (egami. (te
Che copriam lor la dolorofa fronte,
Credo, ch' muida gli toccaffe il corv.,
Che fosfer fuor del folito dolorv.)

Tofto altro fuon la mefla voce rende.)

Di bianche piume poi coprir fi vede : Il collo fe gia lalunga, e fiditende,
Lega roffa giuntura i diti, e il piede.
La voca vor roftvo nin aguezza prende;
L'ala afconde la mano, e non fi vede.
Cigno haucu nome il Re Ligure, e quella
Nome riterure esfendo futo augello.

In mente anchor quanto già nocque, ferra,

A Fetonte à spiegar troppo alto l'ale,
Terò non molto alzari, o già da terra-,
Che teme Gioue, e il sio silumine strale,
Sol fra paludie gil i aggira, e e erra,
E per non cader giù, poco alto sale.
Habita sumi, e lagbi, cò ogni loco.
Che pare à lui, che sia contrario al soco.

Squalido il padre di Fetonte intanto, Come morto cader dal carro il mira; Odia il giorno, e fielfo, il regio ammato E lenza il fuo filendor piange, e fofira: Nè balla-koh fi doni in preda al piano, Che dal pianto fi dona in preda al rira, E nega m volto irato, e fariboudo D effer più foorta de la iuca al mondo.

Troppo è flato inquieto il viuer mio
Dal fecolo primier, ch'incominciai,
C'hauendo al mondo di giouar defo e
V agato fon ferza pofarmi mai.
Poisch'altro bonor di ciò trar non possi e
Me ne staro ne mici tormenti, e gual.
Tronis in altro duca, yra altra scorta,
Che guidi il carro, che la luce porta.

S'alcien

Mentre che'l Sol così s'afflige, e dole., , , , Tutti i celeffi Dei gli flamo intorno, E pregan lic on fipplici parole, Che vede ben, che l'univerlamole. Fia tenebrofa, fe gli toglie il giorno. Gioue fi felda, e prega, indi minaccia, Non però i, che più flagmato il faccia.

Gli pari raggi per gii arl fentieri
Febo ritrousse l'infammate fipoglie;
Gli anchor imarriti, e luppidi defirieri
Sotto il fuo duro fren di muono accoglie;
E nocha lor, che si vani, e leggieri
Mal fecondar l'altrui giouenil reglie.
E come fiançagion del fipo mastroro;
Gli batte, e sferça, e incundelifipo in foro.

Poi che l'alto motor le lusi fivarte Vide raccor dal forettor primiero; Volle veders l'el foro in qualche parte. Notitto baues l'a fino (aperbo impero : Dosc Wenes trou), Satumo, e Marte - Tutti il lor cerchio hanc faldo, & intero: Onde uolfe ala terra il fino coragio Per riibrarie l'riceuro oltraggio.

Discende in terră, e la sția maggior cira.

E di rifarle în tuto îl torto, e! danno;
E troua î simmi auchor pien di paura,
Che nel materio venire ascosi flumo;
E d'ysser stora asserva assistante
Il timor, c'han del soco hausto, & hanno
Eşti li sce user, bon che sobreti.
A dar da bere à i lor bruciasi letti.

Gli arbori árficcie, e farza il primo ornato, .
Senza for sferza frustis, e fenza frondi,
Tutti fa vivornar nel primo Itato
Di tutti i pregbi lor lieti, e fecondi.
Fache la lightuote, e poluerolo prato
D'brobe, di fior, più che mai lieto abboil
E fiumi, e piante, e pratis, cherbe, e fiori,
Racquiffar tutti i lor perduti bonori.

Anlando Gioue in questa parte e en questa.

Der neder è altro il mondo hanea di ganTrona i Arcadia una uergine bella, (sto.

10: Cha il fembiante lassiuo, el petto casto.
Serue Diana, e Castio è appella,
Figlia à colui, che lupo era rimasto,
Ouendo per sar le temerarie proue,
11. Pè quel comuito sì nesando à Gione.

Sopra tre lustri hauca girato il Sole

Vna rolta il suo eccicio intorno intorno
Dad dichi in terra susci i degna prole,
Chefe di si bed dono il mondo adorno.
Ben mostran ile bellezze uniche, e fole,
Che no ha più più manco tempo un giorno.
Che i ben disfollo corpo, e la beltade.
Ben corrisponde da la sua vera etade.

Non vuol, ne men l'accade per ornarsi, Che capei biondi l'grocacció, finge Ch'a fail t'è, perche i suoi no cadan sparsi, Ch'us sortul natiro si circondi, e striuga. A i uscilimenti suoi succinite, scarsi Baïla tauta cintura, che si cinga. E slas i ben disposa, oqui sua parte, Cher a; sembra un di pregio fatto ad arte.

Sola, e ficurala vergine bella.
Figlia del Re d'Accatia fe ne gia.,
Veflita à giuf a funa paflorella,
Come à la legge fius fi comuniua:
Terche collume fia dogai donzella.
Che di Dianala norma feguia,
Fuggir le pompe, e ueftir puro, e schietto.
Ter dimostrar la purita del petto.

ROMA L'Angelice

LIBRO

L'Angelico [10 sil] o, il bel fembiante,
Il vago de begli occhi; e lo filendore,
E le maniere gratiofe, e fairer
Che mostran la bellezza interiore,
El altre cost belle, che fon tante,
Quante n' ha fatte di sua mano Amore,
Con dolce sugo fan, ch' insteme accolto
Fà V enere alberga re la livo be luolto.

Gione come farà, b'incontra, e guarda Vn fi leggiadro, e sì diuino aspetto, Che nuouo amor p lei nol prella, & arda, Che non cerchi gustar muouo diletto ? Per lo piacer, che esti ha pus fritarda. Del suo libero andar serza sospetto . Quel bello andar dal suo deso l'aresta, Che sa superto l'arco, e la faretra..

Dal più fupremo ciel Febo hause vifto Tutti i cado fuegir del mezzo giorno; Volta era al ecrelio l'Ombra di Calisto Ch' ella fe poi di si bel nome adorno, Col metro la cicala infame, e triflo Rendea noiofo il mondo d'ogni intorno, Quado ella per fuegir quel cador aggio, Volle por meta adpuanto al fuo viaggio.

Dal Sole in vna [elua fi nafconde\_
Di groff, fag gi, e d'eleuati cerri,
Che cento volte hauea cangiate fronde,
Rè mai fentiti gl'inmici firri.
Si ferma ad un vufeel di limpide onde,
Ma l'arco allema prima, che s'atterri.
L'arco s'allunga, e' l'neruo corto torna,
E tocca un fol de le diffef corna.,

Indi fi china à la gelata font.

El fiesso l'acqua in fu con la man balza.

Le sitthonde fauci aperte ; e pronte
Quella parte n'inghiotton ; che piu s'alza
Bence, po i lauta la fudata front.

Indi s'assiste in terra ; e si discalza:
Laua poi (che ueduta esseno prin di s'assiste più l'acqua et la la poi (che ueduta esseno più l'acqua poi fin al givocchio il fluo candido pied.

Vefito c'hebbe il pie fatto piu bianco, E ben revolte rivattafi la fere, E la favetra toltafi dal fanco ; Tenfa prender alquanto di quiete ; Diflende i torpo trauagliato , e flanco Ter darfi per vn pezzo in preda d Lete ; La faretra le ferue in quei che pote ; E fa guarciate d le terruglie gote .

Giouc, che fempre n'ha feguita'i orma Con l'animo, con gli occhi afiofamento Et à la uaga fua maniera, e forma, Di fi belle attioni ha posto mente, Non fi sura afpettar, ch'ella s'adorma, Ma fi muta di uolto inmantinente; Da lei la vinerita forma piglia De la riforme fua pudica figlia.

Già non faprà questo mio fiarto , e frodo, Difficial differtofa mia conforte ; E fe l'a ben, debb' io filmarlo in modo, Che diffrezzi un piacer di questa forte? Quando m'abbatteròs', bro non la godo, In cosi rara apuenturo fa forte ? E giunto à lei con la mentita faccia , Le domando dou era flata à caccia.

Tofto fi leua la Vergine bella, E riuerente da fiua Dea s'inchina; E dice con la fiua dolce fauella; O ouera de le Vergine Regina Sappi, ch'i oprefrifica la tua fella A tutta quanta la corte diuina. Et anchon, ch'o egli m'oda, dire ardifco, Ch'à d'Gioue padre un ti preferifico.

Tu sei di castitate un uero esfempio
A le dilette tue pudiche ancelle:
Egli ss stalbor rapace, co empio
Ver le donne, ch'à lui paion piu belle;
Trassroma il volto, e con lor graue seigno
Svole ingamar le semplici doncelle.
Ride ci, che preserir s'ode à se stesso.
Et accusar del suo propinquo eccesso.
Allegro

Allegro Gione intanto al bacio miere, Bacio, che poco d'alonna castalice, E non, che ad una uergine fiia berc., Ma faria troppo ad una meretric.. Ella per far quel, ch'à lei fi comine..., De la fua caccia le ragionae dic..., Ma tratofi ce fel le mentie fogli.e., Dir non la lafcia, e l'honor fuo le spoglie...

La mifera donzella per fatuarfi
Con parole, e con fatui fi difende...
Ma come puote una finacitulla aitarfi
Contra chi tutto mone, e tutto intende...
Fur l'infelice fa quel, che puo farfi.
Guarda, guarda Giunon, e ella contende:
Che non faran fi crudi i penfier tuoi...
Nè il mal firai, che le facelli poi.

Gioux nel ciel suitorio lo riece, E lafcia quella feonfolata, e meffa, Cha quella felua in odio, e ciò, che uece. Cha ueduto il fito cafo, la molefia. Dal condiponol loco à torre il piece. Si mone fi follicita, e fi presta. Et ha tanto la fretta d'andar ni a., Che quafi l'arco, la faretta oblia...

Mentre fra fe la fua fortuna piagne.,
E quest ad ogni fuo passo fissione.
Diana fecuna da le fue compane
Venirle incontro di improssiso mira..
La Dea fue termo dei, che à cacompagne:
Ma queila al primo fiagge, e si vitira;
Che teme anchor, che Gione instituso
Xon si dimori in quella forma associato
Ton si dimori in quella forma associato.

Ma come poi s'accorge, che le unamo
Non longi l'altre fine caste forelle...,
E che conofice effer lontan l'ingamo,
S'accofia, e crefe ei l'unmero ei quelle...,
A H I come afonde ma fleta, ne pamo
Quel vitio; che fi donne le donz elle...;
Come ne damo indubiato anifo.
Le maniere, l'anda , la lingua, e' l vi fo.
Le maniere, l'anda , la lingua, e' l vi fo.

This non fi nede andar lictase fiper basenar; à l'altre, come fiar folt a :
Maglio colin non ardigie alzar da l'herba
Nèil nolto à l'almage rinevita Deas.
The cerca afonde la fia adoglia acetba,
Per non fiar noto il cafo, ond'ella è reas.
Ma di poterla ben celar l'è tolto
Dal raddoppiato fior offio del volto.

Le Vergini hanno il cor pudico, e netto ;
Nè fois per fegni accorgerfi del uero :
Onde tutto ne uan ferza e afopetto
Penfando, che le prema altro penfero.
Ma ben faprete, onde uinen il diffecto
Primaçhe passi il nono mese intero :
Viuete pure, e comursate insieme,
Che faprete il doloy, e hoggi la preme\_.

Dal di, bi in forma de la figlia Gione ...
Sfogò l'immoderato fio defio ,...
None solet mostrò le corna none
La Luna, co altretante il tondo empio,
Tria, che Diana un di giugnife, done
Le parue di fermarfi, apprefio un rio,
In una felua di quercie, e di fuggi.
Ter fuggre i fraterni estiu raggi.

Lodato c'hebbe l'ombra, il boloo, el l'îto, Le parue fare il fuggio anchor de l'acque : E dentro il piede postoni, e fentito Il fino temperamento, affai le piacque :; E fatto à lutte un generale imitio Di douer fi bagnar, lor non disfriacque ; C'hamo il loco opportuno , e ben disfresto Et ogni occhio, d'o gaji arbitro disfolto.

Hor che far à Califlos se si spoglia, For z'e che l'error su si manifeste. S'mdugia, e moss ra ben, che no n'ha uoglia Ma l'alre à sorza le traggon la ussie. E stopron la cagion de la sua doglia, E il bel ricetto del seme celeste. Ella non puo com man celar si il seno, Che l'error non palesi il mentre pieno.

- Fuzgi putta sfacciata,e come hai fronte Star con noi senza il tuo uirginal fiore? Non profanar questo sacrato fonte, Non macchiar questo limpido liquore, Deb non Diana, non le dir tant'onte, Che s'hà corrotto il corpo, hà casto il core Ha sano il suo di dentro, ma la scorza Non, che'l tuo genitor l'ha fatto forza.
- La casta compagnia sdegnata diede A la compagna rea perpetuo esfiglio. L'infelice Califto, che si wede Eser'in odio al uirginal conciglio, Scontenta, e trifta al patrio albergo riede, Done poco dapoi diè fuora un figlio, Che riusci da seme si perfetto Nobil di sangue, d'animo, e d'aspetto.
- Giunon lo Stupro hauea già presentito, Che fatto hanea l'adultero conforte, Et hauea in buon tempo stabilito Di castigar colei di mala forte : Ma come hà poi notitia, ch' al marito Hà fatto un figlio, s'altera sì forte, Che più la pena a lei tardar non nole Per l'ira,c'ha de l'odiofa prole.
- Questo mancaua un testimonio terto De l'altrui fallo, e de l'ingiuria mia, Disse:ma tosto n'hauerai quel merto, Ch'à la tua colpa conueneuol fia. Hor'hor'uoglio, che toglia il tuo demerto A te la forma, à me la gelofia. Non haurai più quel si lodato nolto, Col quale il seno al mio marito hai tolto.
- La prende con gran rabbia ne' capelli, E la declina a terra, e tira, e straccia. Quell'alza gli occhi lagrimosi, e belli, E supplice ner lei stende le braccia. Già coprono le braccia horridi nelli, E uer la bocca s'aguzza la faccia, Si ucste a poco a poco tutto il dosso D'un ruginoso pel fra'l nero, e'l roso.

- Poi le toglie il parlar grato, e giocondo, Perche non possa altrui mouer col dire: Vn minacceuol suono, & iracondo Dal roco gozzo suo si sente uscire . L'unghia s'aguzza à la forma del tondo. E si rende atta à graffiare, e ferire, Curuar prima la mano, e poi si uede L'ufficio far del faticoso piede.
- Quel si leggiadro, e gratioso aspetto, Che piacque tanto al gran rettor del cielo, Dinenne un fero, e spanentoso obietto A gli occhi altrui fotto odiofo nelo. L'hianana mente solo, e l'intelletto Seruò fotto l'hirfuto, e rozzo pelo. Questa,ch'in ogni parte Orsa diuenne, L'antica mente fua sola ritenne.
- Se Gioue ingrato ben chiamar non puote, Ingrato dentro à l'animo il comprende. E se non può con le dolenti note, Quelle mani, che puote, al ciel distende. E'n tutti gli atti suoi par, che dinote, Che tutto il mal, ch'ella ha, da lui dipende: C'ha per lui il wolto, e l'honor suo perduto, E che appartenga à lui di darle aiute.
- O quante nolte sola dubitando Gir per le selue come l altre fere, Sen giua intorno à le sue case errando, Ouer per mezzo a qualche suo podere, De i propri noti suoi frutti mangiando Pruni mele, castagne, noci, e pere. Ch'anchor conosce, che fa mal colui, Che del suo puote, e unol mangiar l'altrui.
- O quante, e quante volte l'infelice Scordatasi, c'hauea cangiata faccia, Fuggi tai fiere, ch'à gli Orfi disdice, Se non cercan di lor seguir la traccia. Quante nolte l'afflitta cacciatrice Da i cani, e cacciatori hebbe la caccia. Se uide i lupi, hebbe paura d'essi, Anchor che'l padre in loro ascoso stessi.

Fuege gli Orsi esfendo Orsa, e amor la sfor- Lo veggo, io ueggo ben come tu piagni Fuggirsi al aprio albergo, è li vicino. (za Misera done vaisragione,e forza Ti toglie il tuo per l'empio tuo destino . Non può la mente tua sotto tal scorza Tenerne più possesso, nè domino: Che la legge del mondo nol comporta: Che sei fatta una ferase t'hà per morta. .

Quanto infelice sei se ben ci pensi, Tu vergine, e compagna di Diana Sei per sforzar gli altrui sfrenati fensi, Dal tuo tempio fatt'essule, e profana. Quanti hoini hai col tuo bel pilo accenfe. Et hor non hai pur la sebianza humana. Tu nedi il tuo bel regno, e'l tuo potere, Ne'l puoi più domandar, nè possedere.

Giouane, e nobile ne le caccie altera Ferir ofasti ogni animal feroce : Et hor, che sci si ualorosa fera, Ogni uil'animalti cacciase noce. Deh mostra lor la faccia horreda , e fera . Fa loro vdir la tua tremenda uoce. Le forze, il morfo, e l'ungie tue son tali. Che non hai da temer gli altri animali

O sfortunata, abbandonata, e prina D'ogni commercio, perche fuggi gli Orfi ? De la lor specie sei , lor non sei schina, Non dei temere i lor graffi, i lor morfi. Quanto meglio saria non effer viua, Ch'ad animal si brutto sottoporsi. Pur per më mal d'andar con loro eleggi, Ei lor costumi impara, e le lor leggi.

Filio del Re d'Arcadia, che poteui Fratanti regi eleggerti un consorte, Ahi, quanto, quanto credo, che t'aggreui Sopporti à un'animal di si uil sorte. Fallo scontenta, fa, che farlo deni Mentre non ha di te pietà la morte. Per l'huom deforme sei, stuprata, e sella, Ma gl'Orfi alme t'haura p buona, e bella.

Leuata in pie, stendendo al ciel le braccia; Col batter zapa à zapa ancho accopagni Il fuon, che l gozzo rauco fuor difeaccia. Oime non ti graffiar, vedi che bagni Del sangue tuo la tua ferina faccia; (de: Che l'ongia è troppo aguzza, e fora, e fen-Quella solo usar dei,s'altri t' offende.

Arcade, il figlio, che già fe Calisto, (Così hauca nome ) del Rettor superno Fra le stagion de l'anno hauea gia uisto Quindici uolte effer signore il uerno; El'Orfa in quello stato infame, e tristo. Hauea uagato il bel regno paterno, Insidiata, e piena d'ogni male Senza tor compagnia d'altro animale

Cacciando per le selue d'Eritmanto Arcade, e ricercando ogni pendice, Con cani, e reti, e con cento altri à canto, S'incontrò ne l'ignota genitrice . Come ei la vede si ritira alquanto, Manon si ritirò quella infelice; Ma come ben riconoscesse il figlio, Tenne in lui fermo il tasformato ciglio.

Ei, che s'accorge, ch'àlui fol pon mente, Teme di qualche mal, se non s'aita. Lo strale, e l'arco incontra immantinente, E pensa darle una mortal ferita. Che farai scelerato, e sconoscente, Darai la morte à chi ti die la vita? Prouedi al paricidio ò sommo padre, Se non tuo figlio ucciderà sua madre.

Pergetar Gioue, ch' Arcade non faccia Arca Quel maleficio, alquale il uede intento, de,ca Gli cangia in un mometo e fesso, e faccia; listo Fallo un'altra Orfa, e fa lenare un uento, traf-Ch'ambe le lena in aria , e pia le caccia form ati in Verso Boote assiderato, e lento; ftelle E tanto le portò per l'aria à nolo, Ch'in ciel le collocò nicine al polo.

Là done poi la lor rugofa pelle.

3: fice un mano chiano, e trafparente,
£; fice unte le low membre fielle.

Quefla è men gräde, e quella è più tucëre
Hor l'Orife ond ei cell ucides, e belle:
Et Orfe ancor fon dette da la gentè:
Z per l'Orfa minor la madre nota,
L'altra è maggior, che fa più larga rota.

Asi come si gonfiò d'ira, e di slaegno Gimonyvisto cole i filender nel cielo, Et esfer fatta dad celefte regno Senza l'birfuto e e rigginolo pelo. Senza l'birfuto e e rigginolo pelo. Senza l'birfuto e e rigginolo pelo. Senzo nel consolito de come fen alteròcicome si esgeno Del nouso mato al cor timore, e gelo: Come andò posto di seprir le siu enoglie. Al camto o Genzo, e ma enoglie. Sel camto o Genzo, e de la moglie.

Io sò, c'huece di [aper defio.
Diffe, percè io con paffezgio l'ouda.
Altri nel ciel poffiede il loco mio,
Tiù grata al mio marito, e più gioconda:
E ucdrete ben, ben non mento io,
Toflo, che'l Sol la fiu luce nafionda.,
Se in ciel ver Borea drizzate lo [guardo
Nel erchio, ch' è più piccio o, e più tardo
Nel erchio, ch' è più piccio o, e più tardo

Chi ha per l'auenir, che non in offenda l' Chi, che mi tema più per quel, ch' io vedo? Come nel m malo il mio poter s'incenda..., Ch' allora io giono, che d'offender credo. Da me tal pena ogni nocente attenda: Quella è la gran polfanza, ch' io polifedo: Ter nocer toglio altru'i l'immana vefle..., E giono, e folla dinenir celofle...

Perche non rende die il annica faccia, Come di la figlia d'Inace fe Gione? Perche dal letto mio me mon difaccia? Ron fo dinortio, e mo mi manda altroue ? Perche nel letto mio po in on abbraccia. Le bellezze per lui vi rare, e noue ? Che non la fipofa oltre il commesso strupo E per focero fio non feccile vn lupo ?

Hor voi, le l'bonor mio punto vi preme j. Voi mia nutrice, e tutti i Dei del mare, Le fette stelle che vedrere infleme Fra l'polo, el circulo avrico girare, Che fan quell'Orfa, che naque del l'eme D'un lupo, non la feixte in mar tuffare, Ch'al luporta, go man lauar non ice Via fluprata, go una merctrice.

Gli amici Dei del mar vatei fer feguo
Di volerle offeruar quano chiedea.
Onde tornoffi al fino velefle vegno
L'anchor geloja, e mendicata Deci.
Nel carro fino torno nobelle e degno,
Che più, che mai fuperbo rifflenden.
Poi che la morte d'Argo, el fino grà lume
Fece sì belle al fino panom le pinme "!

Con diligenza, e catito il pausme

A fernir la fina Dea contento attefé

E quando seeme poi l'occafione,

V'edete il guiderdon, che li me refe

Inita Henrico inuito loggi Gimone,

Et Aleffundro il mio Signor Farnefe

Che chi con lealtà ben ferne l'oro,

N'acquilla honori, e dignitadi, co oro.

T.Al'hor del ben servir s'hebbe buon merto
Mais e non mal del ma feruir nou senne
E può di questo ogni huom t'àder essero
Quel, eb' al pauone es- al corno internène.
Corno logneze sai, che l'un demerto
Fecc altramente di et cangiar le penne:
E s'ei ne si si mobilmente adorno,
Tu ne portatil biasson, miamia, e scorno.

SEMTRE fi deue comi cofa coprire.

Che può portare altrui noia, et affamo.

Non fi unoi mai ne rapportar, nè dire

Cofa, unde naferr può famdalo, e danno.

Tu fia, che per merce de luo fallire

Ti conuenne uestir d'un altro panno:

E done bianco, e yrato eri, et allegro,

Sci brutto, emeilo, et odos (e regro,

Sci brutto, emeilo, et odos (e, regro,

Non fu ueduto mai piu vago augello , Più grato ne l'afesto, e più benigno. Pu maio il Coruo bause af bianco, e bello, Che non cedena a le colombe, e a leigno: Ma deutro il core hause rudeles fello, E l'animo inamabile, e maligno. E ben il dimostrò, quando non tacque Cofa, onde poi tamia ruima nacque.

Tempo fu già-che amana ma fanciulla Febo in Teffaglia, nata turiffe. Che la belta rei far fatta hani a mila Di qual fi roglia in ciel fuperba Dea. La ucede il Corno un di-che fi traffulla Con altro, amante, e che ad Apollo èrea: E ua per accufar l'ingrata, e fella e fice per nome Coronide è appella.

Il Coruo fe ne uà ucloce, e preflo,
Per accufar la donna; e non difcorre,
se bene, o male è per ufcir di queflo;
Nè in che periglio cgli fi uada à porre.
Di fruire il padrone è ben boneflo;
Ma non pero dirglio geni cofa occorre.
Hor mêtre andana; il side la Cornacchia;
Che fempre nolontier ragionase gracolis.

Ella, che l'uede leggier come un unento.
Con tanto fludio il fuo camun flucciar.
Subito prefe indicos de argomento,
Che qualche gran negotio andaffe à fare.
E de le doune vinuerfale intento
Volere i fatti altrui fempre fihar.
Onte lla per femare il lor coflumo.
Fe tyle di Conno feraccor le piume.

Dopò molto pregar tronato un fazgio Fermollo, done il fino penfier intele. Mal fiasili, per te queflo niaggio, Corno, fe questo retro tu fai pales. Perche nè buon non si può dir nè sagio Quel, che procur a sandali, e sontele. Non sòperche dir ungli un satto tale. Che non può successe se può successe se può successe se con male.

Per quel, che das più fausi odo, co offeruo (Cola prima da me mal custodita), Se ben susciel Apollo angello, e feruo, Nan però dei feoprir Paterni partita: Tenuso festi, qualche rempio, e proterno Gli machina nel rezno, de la nita; Poche altre cofe un buonferuo de dire, E molte mengi mai ne proce ufica.

O quanti quanti per l'inique corti
Peujando d'acquillar beniuolenza,
E per mofirar d'affri-gaue, è accortiParlido in dimo altru l'empre in ablenza
Imparan poi quel, che il lord affrimpurit,
Che n'hanno uniuerfal malinolenza;
E ne restan fiberniti; e ulipefi;
E ben til proueraj fec di palef.

E se conoscer usoi, che non sta bene, E che senza alcustulbio erra colui, Che dice più di quel, che giù comicne, Ricerca quel, chi lo sono, e quel chi lo sui: El mad intenderai, cho me ne uiene, Per uoler troppo esser sidelle altrui. Chi ester dome: norma, che essenza di moletti. Si come intenderai, se un algoliti. (di)

Quando i Gigansi mosser guerra à Giose, Giose con l'ordinarie sue factte Parse, che indarno sidminesse, dome Fatta la feala busean, che salda stette. V'ulcano albor certe factte noue Formò per questo sin proprie, e persette; Ch'addosso di quiei mundar l'alto ediscio, E dierro al fallo lor degro sipossicio.

Gioue per premio di firaro aiuto Promife al Fabro dar ciò, che chiedea, Egli, che, fe ben zappo era, e canuto, De l'amor tutto di Minerua ardea, Cli dife, che per moglie havair aoluto La calla, e faggia, e bellicofa Dez... Gioue, che n'hauca fatto giur amento, Diffe, bi maganto al lui n'era contento.

Vulcano

l'ulcano allegro Pallade ritrone, moglie.
L'abbracciae, uol baciarla come moglie.
Ella, à cui questo par cofa affai noua,
Contrasta acerbamente à le fue sooglie.
Luffiriofo il uccebio sofa ogni prosee.
Ella lo facciae i da lei non fi ficioglie.
Al fin con tal fuor con lei; afferta,
Che sparge per dolcezza il seme in terta.

pur conolectudo al fin, the ella nol degua, Scornato il Fabra, altrone s'int amina; M M a del fuo femie poi la terra progna Partori il damo mio, la mia rimina : Fece un figlio de basea nobile; e degna La faccia, e il bullo, infin done confina Col nodo de le cofee, e il relio tutto : Fu di ferpente finamnojo, brutto.

Pallade quel fanciul auolfe tollo
Fra telase pamose in nou cefla il pofe;
E penso fario nutrir di nafcoflo,
Per non ifcoprir mai fi brutte cofe.
Diè la ceftà de re uergini in depofic.
Ma che non la feopriffer loro impofe de l'entere cerope cran rai L.
Del Re d'Albente Cerope cran rai L.

Sopra sui olmo io mi fò fra frandae, fronda Guardando bor questa, bor quell' altra fan Nè la prima nō fin, nè la feconda (ciulla. La letgge di Minerua tritta, e nulla. La terza sunae, due suole; e vere circonda La mal fidatae, emofruofa culla. (ucede Chisma al fin l'altre, e feopre, e mosiva, e Il uolto bumano, e il ferpentino piede...

A Pallade riportò tutto il fatto.

Sperando il ben feruir condegno merto,
Come feruar Tandrofo, & Herfe il patto,
C'haucan laficiato il parto flar copto; (to,
Ma biz,b', Aglano bauca rotto i contrat
Ne fol per fe quel ceflo bauca foperto,
Ma c'hauca 'a quell' altre aucor mofirato
Quel mofiro,ch' Erithousio era nomato.

Dir non mi caro, come è allasassife
Quels figlio, è come poi su si prudente;
Che l' primo suche l' caro o maginassife,
Cosa di tanto commodo alla gente;
Nè come sompre poi su l'arro andassife
Per nascondere i piedi del serpence;
Che l'snis el pre prompa, en er gradezza.
El sacca per coprir la sua brutezza.

Nè men tirò, come Gione allestato
Dal fuo fottile, eò elenato ingegno,
Chauefie i Sol feben folo mutato,
Nel ciel d'un nono lume il fece degno;
Nè come tutto in Helle randformato
Si fe I. Auriga del celefte regno,
Che l'fan tredeci itelle, e intorno d'Ioro
Con Perfeo bà per côjin Gemini, e'l'Toro-

Ma ben dirò, che per la lingua mia,
Ter accufar chi mal la legge offerna
I on e fia detta nouelliera, e fina
E tolte da la guardia di Minerua.
E tolte da la guardia di Minerua.
E doue io l'era ferua, e compagnia,
Tole in mia luogo altra copagna, e ferua.
E questo m'e per stimolo, e stagello,
Ch'io on pospostad un notturno augello

Dourebbe far la mia differatia accorto
Ogn altro angel di quanto noce il dire,
E quanto merra biafino, e quanto ha torto
Quel, che i delitti altrui cerca scoprie...
Tru ucidi ben la pena, chi on porto,
Priua del grado mio, del mio feruir...
Che gia mi bebbe si grata, e mi diè nome...
Di sua campagna, e no narrarti come...

Di Coroneo di Focide fui figlia,
(Oime, b'i o rinouello il mio dolore,)
Vergine, regia,e bella a maraniglia,
E già fei molti Re ferui d'Amore.
Mio nome al nome di colei fimiglia.,
Che cerchi d'acculare a tuo fignore.
Già de la mia beltà molti Re prefi
Ter moglie mi bramar, ma non u' attefi.
Terche

perche le voglie mie publiche, e monded Faar veijsie Ascome al acque us feoglio . Andando wi di per l'areno; e jouise Del mar con lenti palji, come so foglio, Arder feci dettunoi si mez zo a l'ouglio; Si come l'ampal'arde in mezzo a l'ouglio; Ne il mar fas cutto si pote fie guer arama Da l'accela da me ne lipo con finamma:

D'amor coîtretto al fin del mare ufcito,
O Diosche luftinghenoli parole.
Mi diffici donna, c'hoggi il cor ferito
Al ha con le twe bellez (e. al mondo fole,
Doman, che oli two [ganto almone, gradieto
Pareggi, e paffi il Impeggiar del Sole.,
No finggar, ma quel Dio gradar ti piaccia,
Il cui gran regno tutte il modo abbraccia.

Quel Dio signor di quel degno elemento,

A cui cuascun de gli elementi cede ,
Se la terra io sommergo a mio talento ,
Pirra e Desucation ne surian sede,
Temendo non restare in soco spento,
Fuggio è ne la più suprema sede,
Da l'aer puoi ueder si o son temuto,
c'h ogni giorno ho da lui censo, e tributo.

Perche ne le cauerne de la terra, Ne le spetonche, c'haguestio, e quel môte, L'aer, che dentro si ruchiude, e serva, Si gela, e sface, e sorma il sunne, e l'sonte. Per li porosi lochi entra sotterra Nous aer a perder la primiera fronte, Doue uien se medesimo a transformer, Per dat ributo al mio saperbo mare.

Io di ricchezze tanto, e tanto abondo

D'argento, ed 'orce, pierre pricio[e]:
Che quante ne fier mai per cutto il mondo,
Si trouan tutte nel mio regno afcole,
Nel mar s'il i mio palazzo piu profondo

Doue fi uezgon le più rare co fe,
Rubin, oro, e diamanti giù fommerfi
Di lattine, edi Greci, Arabig, Perfi.

Signor son de Coralie, de le perle: Et acquisso soni di ricche ezre noue; E se ti piace menir a meleric; Cose metra, che non bus uste al altrome; Per tuto sopri es siron seque per le Strale del mur. siro he s. gianga, done Stal mos l'ofroch'è tutos a piacer soi. Per te, per la parenti, e per chi masì.

Ei non restaua di feguir dicesdo; 10 fuggir con defirer exa baseri uoluto. Al put luna norato Dio uciendo, Ch'ers il parlar con me tempo perduto Si prepara al la forza il conjo io, seado Egli buomini, egli Dei chiamo in aiuto Minerua fola al mio pregar solvoffe, Euergine per uergine fi mofle.

Leur I a cuffia, ei crin fraccim di testa V olendo, 'cmpio le man di nera penna, La cuffia gia s'impiuma, e gia s'innesta E far adice ne la mia comena lo cerco allegerismi della nesta, (penna. Ma quella anchora in me s'incarna, ci m-Grafjur nossi le parti ignude, e belle, Ma ne man non trousa, ne muda pelle.

Coreus à più poter per liberarmi, Nè il pie possau in terra come prima, Ma in aria del a foi fei tal chuarmi. Nè de lo Dio del mar facusa piu silima, Tiù non, temea, che potes fariuarmi . Nè guardagnar dime la spoglia opima. Toi, perche a l'honessa si di sempre serua, lo siu fatta compagna di Miserua.

Osfortunata, che mi gioua hor questo?

Poi che ogni mio fauor restato è uanos,
che dal di sche l'erro fe transifelo
Di chi [coperfe il dragon di Vulcano
Netzimen, c'hauea commelfo incello,
E fatto un nouo augel notsurno, c firano,
che mi Lesbo nacque gil del Re Nitreo,
Pallade in loco mio filu frun feo.

O Dio, che ueggo? e chi m'è preferita? Vna, che de l'amor del padre accesa, Fu tanto scelerata, e tanto ardita Et hebbe tanto à ciò la uoglia intesa, Ch'a lato al padre à mezza notte gita, Dal padre suo su per la moglie presa: Ma scopertosi il fallo, acceso il lume, Fuggir uolendofi uesti di piume .

Vn manto di Ciuetta la coperse, Ch'inditio hor fa del suo percato, e scerno. La luce ha in odio, perche la scoperse, E non ardisce comparir di giorno. Di giorno non bisogna, che conuerse, Che tutti gli altri augei le uanno intorno: E perche sanno il suo peccato atroce, Ogni augel più che può, l'offende, e noce.

Hor la Cinetta, perche serue, e tace, Pose nel loco mio, me scacciò nia: Dicendo,ch'era garrula, e loquace, Et oltr'à ciò rapportatrice,e spia. Si che coruo non effer pertinace, Non sprezzar l'arte, e la dottrina mia, Non accusar colei,ch'io ti predico, Che te n'auerra peggio, ch'io non dico. .

Sorride il Corno udendo la Cornacchia. Che fa profession d'indoninare. E dice; A posta tua cicala, e gracchia, (re. Ch'io no stimo il tuo augurio, e'l tuo grac-Da l'arbor, douc fla, tofto si smachia, (chiare S'affretta, e giugne al fin del suo uolare: Troua il padrone, egli racconta,e dice

Quel, che gli hanea netato la Cornice.

Ahi come à l'intelletto il lune ammorza La gelosia e l'huom fa cieco, e Stolto. Già Febo offe sa ba l'anima, e la scorza : Gli trema il cor , gl'impedisce il nolto, Lascia il pletro cader , perde la forza, Gli cade il lauro intorno al capo involto. Con l'arme ufate, one il furore il guida, Corre, eritroua al fin l'amica infida.

L'arco nel pugno suo sinistro prende, Con la destra lo stral nel neruo incocca: Poi la saetta, l'arco, e l'occhio tende . Tanto che la sinistra il ferro tocca: Apre la destra, e'l neruo si distende, L'arco si fa men curuo, e'l dardo scocca; Ch'a ferir drit:o sibilando aspira La doue l'occhio hauea presa la mira.

La misera fanciulla, che si uede Ferir dal primo amante, stride, e langue; Si trahe dal petto il ferro, che la fiede, E tinge il bianco corpo del suo sangue, Poi disse : Il corpo mio senza mercede Febo poteni far restare esfangue, Ma pria lasciarmi partorir:perc'hora V ccidimi meco un tuo figliuolo anchora

Quei fere, e quella con l'audace palma Si toglie l'empie freccie da la uita. Al fin si scioglie da quel nodo l'alma. A cui si breue tempo è stata unita: Dala già bianca, & hor purpurea salma Tinta da più d'una mortal ferita (prime, Si scarca l'alma, e'l corpo un freddo op-Che ne la faccia sua la morte imprime.

S'accorge tardi del suo crudo eccesso Il rigorofo arcier, quando non gioua: E che tanto s'iraffe, odia se steffo, Odia l'augel, che li portò la noua, Odia l'arco, lo stral, la mano , e spesso Latocca, e pur di rinocar fa prona -Lo spirto, che dimora in altra parte, Oprando in uan la medicina, e l'arte.

Ma poi,ch'apparecchiar uede la pira Per arder il bel corpo di colei, Ch'egli uccifa s'hauea, geme, e sospira Più di quel, che conuiensi a i sommi Dei, Come ginnenca, che'l nitello mira. Ch'anchora il latte suol poppar da lei, In terra andar da l'empia mazza morto, Mugge,e si duol del figlio ucciso a torto.

- Le diede Apollo al fin gl'ingrati odori, E pois, che in braccio piu nolte l'accolfe, E le l'inguiste eliquue a i morti amori, Ch'ardelfe il (me fuo, patir non soulfe, Trafte de torpo dell'elinta fuori L'ancor niuo faminilo, e in braccio il tosfe E quindi il trafportò poi, che partifi, A te l'aggio Chiron, perche l'untrifii.
- Speraua il Coruo guiderdone, e merto
  Del ueco fuo, ma feandalofo aufo;
  Ma di un tro mantel ne fu coperto
  Ter fatisfar in parte al corpo uccifo.
  Maletico, loqueace, fatti efperto,
  Se in mal non unot cangiar matello, e uifo,
  Sin giudicio non fi per forza affretto,
  Non i coprir giama il caltru difetto.
- Chiron, che del figlinol prefo hauca cura, Chiqii hor uno d'un corpo fineflo, Fu fol uni infino a la cintra a, Tutto era forma di caucllo il reflo. Fu figlinol di Saturno, cla natura Fe, ch' ci nafceffe gemino per queflo. Saturno amb già Filtra, che nacque De l'Occano, e afin con let fi giacque.
- Vn di perche la fua moglic, e forella Che uel trouò, non agmorentes[e il fallo, Terfi- ab els fludio una furma nouella, F. fi fece d'libito un cauallo. Gravida la faici po ila Vinfa bella. Onde nacque Chiron semicauallo, Che l'ignobil fila parte inferiore Traffe dal trasformato genitore.
- Questi con studio di nurrir godea
  Si degna prole sa la fua famiglia,
  E de l'homor, che giurto a lep so hanea,
  V'inea contento, clieto a maraniglia.
  Tiù cara una donzella ne tenea,
  Ch'era indonina, e'el Centauro figlia,
  Che fapea, che quel parto almore giocomdo
  Salute effer douca di tutto il mondo,

- In Frigia zià me l'honorate sponde, pel farioso, erapido Caico Dima Naide nacque di quell'onde Questa indonina l'ergire, chi o dico. Chiamossi Octra, chi bebe il feconde Le fielle al suo natale, e'l ciel si amico, Che profeto gli alissimi decreti. Che in mente de gli Dei stauan secreti,
- Tutt a infiantmare un di la fata Ocira' Si feut ed lo Dio, c'ha chiufo in petto. Riuoleg di occhi al dolec infante, c'l mira Scapigliata & horribil ne l'affetto: Indisfeondo il fuo furo l'imfira , Scioglie la lungua a quel, che le vien detto Crejci fanciul, la cui jomma uirate Di re gloria farta' altrui falute.
- Alma genili, più che mai fosse în terra Accetta, sluivisera, e gradita, Tu l'alma, se da l'orpo și dissera un ac Tornar potrai di nouo al corpo unita, Tu soli apra irar l'azima sotterra , Donardo al corpo și supernda aita; Mat i torră da ît mirande proue Lo stral de l'auo tuo paterno Gione.
- Edimmortal diuenterai mortale, Di mortal morto, poi di morto Dio. Onde oiu o levil tro delli ferale, Cofi rinouerai, com bor dico io Cofi dicea la doma fipritale Al picciolo fanciul, nè qui finio, Ma rinosse il profetico furore al bisomeneo attento genitore.
- E tu nato immortal padre: che gli anni, Penfische non ti debbian mancar mai Poglio, che dam [appi, che tingami E un dirti una cofa, che non fai. In questa grotta, in questi flessi ficami P n tuo nipote un di seder nedrai Figlio di un tuo fratel, c'hauëdo un mosfro Pcasio albrogherar in et etto nostro.

Le uenenose sue freccie unirando, Che del ualor di lui ti faran sed. E le qualità sue considerando, Caderame una, e feriratti un piede; E none giorni us gran dolor prouando. Non cessar di dimandar mercede, E pregherai, che d'immortal gli Dei Ti sacciano mortal, doue bor non sei.

Onde mossil a pietade essi nerramo, Che tronchino il tuo fil le tre forelle. De i fati toira, che sol si bei samo, Hause da dir mill altre cos belle, F sossi che si bei trasformeramo Le sue membra biforme in tante sielle, Che somigliando il gia terrestre uelo Faran che spendera Centuaro in cielo.

Ma toßo lafeið star l'infante, e lui, Da maggjor um a la P ergine oppreffa. E non curando ragionar d'altrui, P olfe il fuo poetar tusto a fe flefa. Abi laffa Octra, de indouina fui, Ma uezgo ben,che non farð piu defla, Soggiunife poi imirando il Þadær fljó Spargendo amare lagyime del uijó.

Dolce genitor mio ferma le ciglia Een fisse in me, se mai car am hauesti, Codi con sel occhi la tua mesla siglia, Tria che perda la sorma che le desti i Frati, e sorelle, e mia dolce famiglia , Dolce antro, dolci bochi, e dolci nesti Godetcui quel poco, che si puote. L'humana forma mia, s'humane note.

Felice me,troppo felice, s'io
Non hauess s'aprili gran s'ecreti
De l'al a mence de l'ectrno Dio;
Ne men s'ecoperti s sinoi santi devecti.
No ne perdevei l'humano adpetto mio;
E ucdrei tutti noi contenti, e licti;
C'hor con s'accia uedrò curbata, e messa,
Mentre palecudo andrò pra la spressa.

Gia i incominicia la mia forte acceba : Già perdo i mio bel uolto, a uoi fi grato, Già più m' aggrada, e m' appetifice l'herba; Che qual fi voglia cibo piu pregiato : Gia capricola, jaudomita, e fipe: ba , Scorrer worrei per ampio, e uerde prato, Gia prendo (e feno fol l'humana mente) La cauallina forma mia parente.

Scruassi almen l'huomo al cauallo unito, Già mio padre ha uiril l'aspecto, el dire, Questo unito parlar ma sin sessioni che cond porè distinto proservire: Che nol porè distinto proservire: Dapoi non sin ube parlar, nich utitio, Ma parue un che singesse di mitrire: Di nouo si proud, rè passo passo con con consoli proud, rè passo que son che mande sion speciali, e chiari, che binuiti mande sion speciali, e chiari,

Star fi sforza in due piedi, & ufa ogni arte Per woler esfere doma, e non le giona, Ma trasformar fi sente a parte, a parte, Già l'una, e l'altra man la terra troua, Si congungon le dita, e non fi parte Più l'un da l'altro, ch' un altra üghia nona La lega, unifece, e cerchia intorno intorno, Ch' nera, e soda, e quasi a par d'un corno,

S'allarga il capo nerfo la cervice...
Si firinge one fi prende il cibo, e' fiato.
Ter lo giogo del collo fam radice
Gli fijarfi crini, e uan dal defiro lato;
Non men la nefle mifera, e infelice
Cangiò contra fisa noglia il primo flato;
Si fe cuoio col pelosindi incarnoffi,
Ben ch'una parte in coda trasformoffi.

Il misero Chiron piangendo forte., C'haver la figlia fu uedea fimariia, Del fin destin doleast, ed ela forte Che tamo tempo fossensi en vinte. Chiamaua tutta la celeste corte. Ma pin, ch'ad altri dimandana aita A Febo, onde attendea fidel consiglio, Ter bauer dato al mal eagione il figlio. L'hă posto hoggi'i disgratia à tutro il cielo.
Chiron non aspettar da Febo ainto,
Che prius de del primier dissimo honore;
Eglie caso si misero accaduto,
Ter stimar poco il suo padre; e signore...
Col fossor sione bausa morto abbattuco
Vn,che d'Apollo su l'anima, e il core,
Vn,che rebo amo sià piu che si selfo,
Ma non èt empo ad rich si sossa del si suo.
Ma non èt empo ad rich si sossa del si suo.

Dira troppo profana Apollo accefo, Che non pnò contra Gioue uendicarfi, Dai Ciclopi, che fer quel dardo, off che Si tiene, e contra lor penfa s'ocarfi . Gli frali immanimente, el arco prefa, Trona i Ciclopi affimicati, cor arfi ; Nel primo che troub, la mira prefe , E la jatta do cocho, el arco tefe.

Vna man preme l'arco à piu potere, E l'altra tira il merno, e mon i accorda, "anz je arche ambe diamo da un parere. Di romper l'arco, ò feasezzar la corda; Socca l'arco, ei sla fermo per ueder e Folar la freccia di ferire ingorda, E la uista da lei mai non diffunge., Che unol uder, come ubidice, e pune.

Veduto il primo firale ubidiente, Ch' al primo, che tronò, pafò la fronte, Ne feoca un' altro, e manda fimilmente V'n' altro à la barchetta di Caronte, E odia fi quell' affirmata gente. Che non ui lafcia Sterope, nè Bronte: Salegnato Gione, e sutto il fino configlio, Ter un tempo gli dier dal ciole (siglio, Si che Chiron tu preghi lenza frutto, Ch'altroue egli ha il pelier feluaggio imeto Shandito egli dal ciel s'era ridutto Palfor d'Ameto à guardia del fuo armêto Douc depolta ogn'altra eurà in tutto, Menana i giorni fuoi lieto, contento; E fu fi faggio, temperato, forte, , Che nifie lieto in coli baja forte.

Con una pelle da passore intorno; Con un grosso bassora delino in mano, Se'n un lungo l'Anfriso in quel estorno E quando passe internate quado il piano. Passe la consecución de la composa il giorno, Come conviensi al suo stato silvano; Dando spreso ho a questis, bor a questioni, Canta i novelli suo piu rozzi anvori.

F E L I C I quei, che son cosi prudenti, Che san col tempo accommodar la uita, Hor mentre Febo i suoi suni accenti Gusta, ci si suo dolce son l'alletta, e inuita. Ha si gli spirii al suo cantare intenti, Che gli è la guardia sua di mente uscita., Tanto, che i buoi da lusi suggis, esparsi Stanuars serva custodia a galoclarsi.

L'accorto Dio de furit à cafo scorge, Ch' Apollo è interno à difindar le chiome E perche il ciel l'ha in odio, al faeto perge La man per granar lui di doppie some, a I buoi gli muloa, es fold ciò s'accorge— V'n cannto passor che Basto ha nome— Questi pascea fra Tilo, ei llito. Alfeo L'ar mento martiad del Re Nelco.

I buoi Mercurio imbofca, indi fi parte, Et al bofco, & a i buoi uolta le fipalle, ; Ritrous Batto, ei tratol da parte, Diffe; Qualche tu fia, che in quel Fa valle Guardi una razza per l'ulò di Marte Di si fisperbe, embli canalle, s'habbi ogni bonor dal ciel, fi, c'hai ueduto Serba deurro al tuo cor nacostre emuso, E per farti conoscer, ch'io compasso, E ch'io misuro ben l'altrui mercede, Questa giunenca candida ti lasso In premio, e guiderdon de la tua fede. Rifofe Batto, e dimostrando un faffo, Prima dirà le tue bouine prede Quell'atra selce, inanimata, e dura, Che quel pastor, c'hor ti promette, e giura.

Il messaggier di Gione per sar prona., S'egli è per offeruare il giuramento, Si parte, c si trasforma, e torna, e troua, Quel, che del don bouin lasciò contento: E con grand arte gli domanda noua Del pur dianzi da lui rubato armento. Se tumi fai paftor del fiato certo, Vn toro, & una uacca haurai per merto.

Il buon paftor, che raddoppiarfi udio Il premio di colni che il furto scopre, Dife; In quei monti pin filuofi, ch'io T'addito,il gregge tuo s'asconde,e copre, Quiui flarà, finche il notturno oblio Ne' futaflichi sogni il senso adopre: Ma some al sono ogn'un la notte chiame, Darà la preda al fino paefe infame.

Rife Merenio,e diffe; Ahi marcatere Di fe,questo è il silentio, c'hai promeßo: Che non credendo me l'involatore. Hai me medefino accufato à me steffo. E tratto il primo suo sembiante suore Diffe; Guarda,e conofci,s'io fon deffe. Dicesti, che't direbbe un faffo trim: Ma non nò, c'habbi detta la bugia.

Nero il fa dinenir, qual'e un carbone, E fi l'indura poi, ch'un fasso fallo. Quel faffo il fa, che chiaman Paragone, Che vero faggio dà d'ogni metallo. La doue poi mutò conditione, Nessun poi to adi più, non fe piu fallo. Diffe poi sepre il uer, p quel ch'io ueggio Per non fi trasformar di male in peggio

Lasciato Apollo il suono, l'occhio porge, Done il gregge pafcea,ne nede i buoi : Dal luogo, one fedea, subito forge, E cerca prima tutti i paschi suoi; Cerca poscia gli strani, e nulla scorge, Ben che il tutto tronò poca dapoi. Seppe il ladro chi fosse, e done Stesse. Ma non foritrouar chi gliel diceffe.

Il Corno non fu zià, c'hanea ginrato Neua non dar mai più buona,nè rea; Poi che'l bianco mantel gli fu cangiato, Per quella donna, ch'accufata hauea. Et oltre à questo, Apollo hauea lasciato, Perche sbandito, e misero il uedea. CH E ogni uil seruo, perche non n'acquista Lascia il padrone ne la fortuna trista.

Se ben Febo di Dio fatto è pastore, Non però s'è scordato il trar de l'arco; Ansor ch'u cappio del neruo babbia fuore De la sua cocca,e stia disteso,e scarco: Magial'incurua con rabbia, e furore. E tira il neruo in su, fin che l'ha carco : Trona Mercurio, e i lui drizza lo fguardo: E tende l'occhio, la balestra, e il dardo.

Si cruda noglia di ferir l'affale, Che gli fa nel tirar perder la mira, E manda alquanto à man destra lo strale, Ond'egli da man manca fi ritira. E par, che dica al dardo, che fa male, Se non fi drizza ou egli accenna, e mira: Ma done ei fi rizzò, d'andar non resta Per cenni de la mano, ò della testa.

Veluto il primo colpo senza effetto A l'arcier nous dardo inuiar parme, Ma Mercurio cangiò subito aspetto. E si fece inuisibile, e difparie. Come un'aer fi fe purgato, e netto . E di lui piu nulla sembianza apparue, Io non saprei ben dir, che forma hauesse, Che non foffrish' allbora altri il uede fe. Apollo fi raggira, e più non nede L'anttor de l'altrui dano, e del fuo ficorno: E gira, e mone indarno l'occhio, e il piede, E cerca con gran fludio quel contorna: Ben che decresio al fin ulpibil riede, E prega, e fiagli con tai mezzi intorno, Che fan la pace, e rende il tolto armento, E fillo d'us bel don di lui contento.

Hebbe Mercurio un perspicace ingegno, E poco prima vitronato bauca V ni milimento pià dolce, e più degno Di quel, che Apollo allhora usar silea. Quello era un camo, e ben difposi le egno, Che con neva i neguali il Juon rendea. Dando un l'accèto acuo, un' altro il grane, Faccaso un funo ambilie, e foune.

Ter dimostrar Mercurio in qualche parte.
L'animo uerso Apollo amico e bumo.
L'animo uerso Apollo amico e lisenue l'arte
Gli integnò, che suos si a dolce il sumo.
Questa e la cetra, ch'à l'amiche carte
Diè il sonoro, co diletteuol tuono.
Rende con questa Apollo esperte. So use
(Onde si dolce poi cantar) e Music.

Deb finona Apollo la tua cerva, fuona, Memre la mufa mia di te fauella: Dia gratia d quelche ella di te tragiona., La tua dolce armonia fonona, e belia. Si chi wa fumne nonello d'Elicona... Tragga la nostra anchor noua fauella. Deb rendi à noi il te tue gorde amiche., Che possimo minier le carte amiche. ;

Febo un baflouc hause di fina man fatto,
Dou'eran due ferpenti incatenati
Cō quattro,o emque groppi in sus bell'atto
Intorno à quel baflone assiticchiati.
Ambi un ecrobio facean, ma non a fatto
V'erfo lates la, ou'erano incusuati.
El e tefle guardausuno à quel punto,
Ch'un [emicrethio]e l'altro basarebe già-

Donolo à chi già Bacco fe di pietra
Le sbandito dal ciel nouo pastore
Non puis per ricompenfa de la cerra,
Che per mostirar l'interno del fiso core...
Cofi poi che perdon cialcumo imperra...
Efeda caquiista di rinouato amore,
Refluxdo ogniu del fiso defio contento,
Questi al ciel si cornò, quelli al l'armento.

Mentre il messo di Gioue al ciclo aspira Con l'ali,che i più gli ornano, e le chiome, La prudente città passimo mira., A cui Minerna diè lelina e l'nome. Porge gli occhi per tutto, enga, e gira, E di tornare al ciel si serve, come. Vede l'alme contrate ornate, e belle Di mille naspe, e nobil donzelle.

Era un festivo, es bonorato giorno
Consecrato à stinerus, est facea.
Nel tempio suo più de Injato adorno
Va sacrificio alsa pudica Dea.
Vera concors a oggi urezpie ninorno,
E di sorio, ed frutti ogniuna hauca
Va obet canessiro in capo, per donnaQuel con gran popa al soo dinino altare,
quel con gran popa al soo dinino altare,

Nelritornan, che fiumo bonefle, e altere...)
Felice è quel, che più bel luogo acquifta.
Gli fan gli huomini ai latif due fipalliere,
Et esse file in mezzo uma siperba lista.
Vn's alza, et altro finze à più potere;
Che non umol perder ai leggiadra uisla,
Quel, c'ba gia l'amor suo uni sos sipare...)
E corre per uederlo in altra part...

Si come splende sopra ogn altra stella Que'lla-ch' inanzi di giorno apparir suole, Come la Luna appar di le jub bella, E come d'ambe è piu lucente il Sole : Cossissima surginal concorsa prole ; Fra tanta urginal concorsa prole ; Hersels siglica Regia il e ui bel uotro Ha già del que cannin Mercanio totro.

Lo Dio Stupifee di si bella, e vaga Donna, ch'in mezzo à tate altre rifplende. E del bel uifo suo tanto s'appaga, Che quel piacer, che può, co gli occhi pnde. Penfarapirla,e si razgira,e naga: Mail popol, che l'e intorno gliel cotede, Pensa di torla, e non s'arrischia, e teme: Stà i dubbio; e ruota, e l'intertie la speme .

Si come quando in un'altar foresto Fan sacrificio i sacerdoti à Gione) Se il Nibbio nede al'hostia il core, e'l re-Onde folea foirar, c'anchor fi moue, (fto, Più nolte ruota intorno al cor funesto, E la speranza gir not lascia altroue: Pur teme, onde nol prede, e ma nol porta, Quei sacerdoti, che gli fan la scorta,

Poi che nel proprio albergo si coperse Ciascuna de le Vergini, e spariro, E Mercurio perde la nista d'Herse, Ardente piu che mai crebbe il distro: Tosto à la terra l'animo conuerse. E non si curò più d'andare in giro, Ma per fil dritto à terra se ne uenne, Battendo à più poter l'aurate penne.

Con quel fieror, che eaccia un raggio ardente I cupidi occhi, onde prima scoprio Il fuoco che l'infiamma, e'l fa feroce, Che uenga tratto da torre eminente, Che sibila, e uien giù ratto, e neloce: Tal Mercurio all'ingiù cacciar si sente Da quello ardor, che sì l'accende e coce. Gunto per comparir non fi trasforma ! Tal'èla fede,c'hane la sua forma.

Se bene il suo diuin sembiante è tale, Che mirabile appar parte per parte : Pur rassetta il cappel,rassetta l'ale, E cerca d'aiutarfi anchor con l'arte: Agginsta i serpi, e sa pendere equale La neste;e con tal studio la comparte, Che mostra tutto il bel del suo l'anoro, E tutto l'ornamento, e tutto l'oro.

Accommodato il suo celeste ammanto Al palazzo regal ratto s'innia: Affretta il passo assai,non però tanto, Ch'à la sua dignità biasmeuol sia Stanno in tre flanze, l'una à l'altra à cato, Le tre sorelle come in compagnia, Con ornamento assai superbo, e quale E conducente al lor fiato regale.

Con degno, e pretiofo adornamento (lato, Padroso ha il destro. Aglauro ha il maco L'altra più bella ha quello appartamëto, Ch'in mezzo à l'uno e l'altro è collocato . Visto Mercurio Aglauro; bebbe ardimeto Di dir,che l'informasse del suo stato, Chi fosse, doue andasse, e d'altre cose, A cui l'accorto Dio cusì rifpofe.

Quel che nolando l'imbasciate porto, Son del gra pacre mio mio padre è Gione, L'almo uifo leggiadro, c'hoggi ho scorto Ne la sorella tua, uer lei mi moue. Qui detro Herse mi chiama:e ti conforto, Ch'à pormi i gratia à lei t'adopri,e proue. Che uedi,se ciò fai parente, e zia De la prole sarai celeste mia .

Quel, ch'in costodia à lei. Minerua diede, Ferma nel bello innamorato Dio Aglauro,e ben tutto'il contempla,e uede: Poi dando speme al suo caldo desio, Tutto quel diffe far, ch'ei brama, e chiede. E dlmandato un gran tesor, gli disse, Ch'allhor le desse luogo, e si partisse.

Guardo con torto, e con crudel aspetto Aglauro allhor la bellicofa Deas E à tal sospir die fuor, che tremò il petto, E lo scudo, ch'à lui giunto tenea. Vede, ch'oltra à l'inguaria, oltre al dispetto Ch'à [coprir quel dragon fatto l'hauca, Per prezzo scelerata, auara, e fella Cerca ueder l'honor de la forella,

Tièlla sdegnata Dea non può soffire Costeiche sì malesica comprende, Ne men del suo licentioso ardire. Bassima quesi altro error, che sa intende Per l'uno, el altro suo sallo punire V erso l'assistitata il camin prende: Che unol, che da l'imidia si sunita Aglauro, troppo auara, e troppo ardita.

Ritta In affrettasfeluaggiase fiura ualle
to, Me la gelata Scibbia fi safconde
della Iranomi, che tant late hanno le falle J,
inui
dia.
Dou'è tanto intricato, e folto il calle
Al 30 da fpeffi rami arbori, e fronde;
Che non fol Febo mai non si penerra,
Ma'a mezzo giorno è fluamentofa, e terta.

In questia ualle, nel più folto bosco
Sta causta una grotta, assai più scara.
Che senpre ha il ciel caliginoso, e sosco.
Che tutte ha musse le mal poste mura,
In questo infame albergo, e pien di tosco
La magra inuidia si ripara, e tura.
Quei che son sempre seo in casa, e suor
Son la Missirai di Dispresse l'Dolore.

Quiu dirizzò la Dea prudente, e casta il filo fanto uestigio, el fanto piede. Giunta percore la porta con l'hafla, E quella al primo picchio s'apre, e cede; Eche uipera, co affolo, e crasta Magna l'imuida a la fiua menfa, uede, Eche la pafeon carn di ferpenti; De l'ursti utii filosi degni alimenti.

Non si degna la Dea dentro à la porta-Porre il suo altero, e uenerabil posso, Anzi tal usisae l'odio, che le porta, Le fal locchio tener curuato, e basso. L'inuidia, e che la Dea dell'arme ha scorta Mormora, e mone il piede afsitto, e lasso Lusia mezzo mangiate hidre, e laccrii, E ui con passi inuiti, o invrii. Come mețilo la Dea fisperba mira D'armi; eti ricche sefii adorna, e bella, Dal profondo del cor gemeșe fofira, L'edendo à fe si posura gomnella. Le ciglia brijate, mai dritte nongira : Se guarda i quefta parte, ba mira i quella; Palido ii suotoșile corpo bamacilente, E mal diffedo, e regnolo di dente ...

Etutto fele amaro il core, e'l petto; La lingua è infili a l'un uenen, eò iuccide, Ciò, che l'efe di bocca, è tutto injetto; Auclena col fiato, emai mon ride, Se non talbor, che prende ingram diletto, Sun per rroppo dolor languifee, e l'iride, L'occhio no dorme mai, ma fempre geme: Tanto il gior altrui la filiège, e preme.

Allhor fishingse, fi confirmase pena, Che felice qualchon fiumase pena, E questo è il fiso fisophicio e e la fisa pena, Che fe non noce a lui fe steffo offende. Sempre cerca por malsferner austena Qualche emol fiso, fin che infelice il rende, Tien per nona la udera, la fronte baffa Miscriuse tosto la rifolice, e la fa.

La temeraia figlia, Aglawo detta,
Delre d'Athene à ritrouar n'andrai;
El alma flus de la tua pefle infetta.
Rel modo piu peflifro, che fai.
Percote l'Balla in terras e parte infretta,
Elafcia lei ne' fuoi continui quai,
Che mormora; affige, es tormenta
D'bauer à fu la Dea di ci contenta.

Prende sua nerga in man de fini asolta , E sola al danno altrui prent; e seloce. La cir conda sun nebbia of gurae, folta. Che fiori, et herbe; e piate abbrocia; e coes, Osunque il si fo fuo noi of solta; Auclena, fa nas[s, inferta, e noce. Corrompe le città fi buomini attofca, E fisch un fe medefino no conofca.

Strieg-

Struggendofi I midia affretta il piede Ginge ad Athene, fla mira do alisto (de Quel popolo bi ricchezga ogni altro ecce Et utto il troua i gioco, in fella, ein cato , Tiene à pena le lagrime, che nede, Che cofa iui non è degna di pianto. Ver la cafa del Re a tirada piglia.

Con le man rugginose più, ehe pnote,
Batte per sia nenir pallisle, s simort.
D'Aglano le urmiglie, e bianche gote,
Che cair belles, eosi grate ha sort.
On la spinose poi verga percute.
Quattro, e sei molte lei, più che può sorte,
Et al uirrat e ban la sua verga, e palun.
Che non nocco di corpo a sijugo i alunca.

Mentre l'aflitta Imidia, e distituta

A più potre la miliera flagella

A più potre la miliera flagella

Fa,che nel fluo penjere contempla, e guata

L'imagin di quel Dio leggiadra, e bella; Le pone imangi è di cochi fortinuta

Sopra d'ogni altra donna la forella,

Che sfogherà l'amorofo desio

Con così surgo, così bello Dio.

Poi che di fiato putrido, e ueneno
Ha l'infelice Aglamo infetta, e giaffa ...
L'huidia, e uede hane feutto è pieno
La bellicofa Deasprudente, e caffa :
Ritorna d'antro fuo di ferpi pieno,
A pafer nota uipera, e crafia :
E lafia Aglawo al tutto imidiofa,
Cl'Heve di fobelo bio fi faccia fioso.

Giorno, e notte s'afiligge, e fi tormenta, E c'habbia tanto bensle ficopia il core; Ma dice pian, perch' altri vion la fenta, E sfigz fotto uode il fuo dolore: Come una pira, che noo sfia ben sfienta, Ch' ird. e di dentro, e nou appar di fiore, Elilla, o sfoga in qualche parte, e fiuma, E dentro doco a poro s'o ossifienta. quante volte, invidiofa e trista
Tensò di propria man darfi la morte,
Tiù tofto, che patir che la fua vista
Vedefie la forella in fi gran forte.
Safijage, fi rammarica, e s'atrifla,
Che mede, ch'ella è più filmana i cortec (cia
Si dvol, c'habbia tal gratia, habbia tal fua
Ch' à tutti più di lei fra gratia, habbia tal fua

E quanto più ci pen/a, più s'accora., Che mebra habbia a goder tato leggiadre, E non most laucleua, e l'addoora., Che di figli d'un Dio debbia esfler madre, E unol piu tosto procaeciar, che mora, E dre il tueto al lor rigido padre, Sal l'ujcio al fia di lei rista foggiorna, Ter difecciar Meterosio o rivorna.

Mercurio, come faggio, il tempo appolite ;
Che fola Herfe fo filia ne la fiue fiunza :
E nien con gran refor per la ripolita,
Tiera di felicità pien di fiperanza ;
Aglanro come uede, che i s'accolita,
Con nillama, e con infolita creanza
Lo faccia, e molira farne poca firma ,
E più non l'accarezza come prima .

Albora il canto Dio, pien di maltita.

Scopre il tefor, ch' ella gli chiefe, el moftra.

Come ella il uede, aggingne al cor triflitia,
Che in lei l'Innidia, el "Anaritia giostra.
Al fin forza che perbat al Mauritia,
El Imidia habbia il premio de la giostra.

Non può patir l'imidiofa, e fella.
Ch' ci goda di quel ben, ne la forella.

Tutta la fua facondia , & eloquerra Con grande affetto ufa il figlinol di Gione: Ma quella à più poter fa refifterça , Ne e adoloife pusto, ne fi mone. Noù farò, dice à lui, di qui partenza, Se prima te non faccia, e mando altroue. Hor sù, difi ci, mi piace, uo che l'facci. Che tu flias fempre qui fe non mi facci.

Tocca col fine batton la chiufa porta., E quella al primo tratto s'apre, e cede, Riman l'affiitta Aglawo mezza morta; Ch'aprir la porta, e dopo entrare il uede, Sapendo quanto ale it al latto importa, Si moue per lenarfi donde fiede; Ma i piè, fè ben le braccia sforza, e feuote Per troppo grandia moner non puote.

Ella d'alzarf i pue prous, e contende, E pomi ogni fiu sforzo, ogni fua cura. Non fi prega il ginoccho, e non s'arrende Che già indurato ha il neruo, e la giuntura. Quel morta freddo à poco d poco predde Quel corpo, e gid s'accofta d la cintura. Già ve la parte fredda, e fenza lena. La carne bisto un colori, figlia, e la vena

Agla

uro

si că~

giain

DIC-

tra.

Si come l'incurabil curro ingordo
Serpèdo rode un corpo, e fempre acquifla,
El dente fito permiello, e fordo,
Rende fempre maggior la parte trist a.,
Tanto, che tatto il face infetto, e lordo:
Cofi quel male il ben propinquo attrista,
El l'infinibil parte un creftendo,
Del sino piu uicin [afo] facendo.

Gid duro ha il petto e l'rispirar mitale
Le toglie il troppo in sul cresciuto susso,
Non provio di parlar, pe seconde;
Però che chiuso havira tronato il passio.
La piera tanto in su crestro sul cale.
Che fa ne l'atto quel, che se nel bassio.
La neta mente sua nera ancor seconde.
La nota tiatua, come inchiostro, ò pece.

Quell atto-quel dolore, e quello affamo,
C'hebbe uolendo alzarfi, in lei i need,
E pontando le man forra il fino feama,
Moftra un via sforzo per leuarfi in piede:
Ma come bauefie ini incidodato il pamo,
Par, che non possa alzarsi da la fede:
Esi ben quelle statua di netto esprime,
Che nou vi pomo aggiugere le mie rime.

Il cieffe corrier fi torna, done ...
Con defluerio, & mifial attendea
Il Inperno Rettors fito padre Gione ...
Che gran bifospo del fivo ainto banca ...
Come io it moglo in cief, tuggi alroun,
Gione, à cui nono amor l'anima ardea ,
Diffe. Deb non bance re turto à cor ...
Che I uno pompi in obbio podite, e fignore.

Mercurio allbor per i fouferfi in part...)
E perche Gione ba gran piacer d'udire
Quando tal uolta celi dal ciel fi part...,
L'effico, e la cagion del fio partire,
Volea tutto narrar parte per parte:
Ma Gione, e' bauea uogla d'effequire...,
V'n nouo amor, non nolle, e'b ci feguife;
Ma fatto la teer, cof gi et iffe...;

Nonè tempo di dir messo mio sido
I bei diporti tuoi di quessi giorni;
Che per un nouo amor, ch in me sa nido,
E surga, che di mouo in terra terni:
V anne in Fenciale, sa sa sender sul lido
L'armento regio, e sa, chi in soggiorni:
Ea, che si moro da mora se locada,
Che l'moromora, che sa Anfrice, intenda.

Il nipote d'Atlante ubidì tosto, El armento reg Manado ful lito. Questo, pono vanto à la città difosto, Era uno ameno, e distettual fito, Concorfe à ques ilo loco, à Cipro oppolto. Molte gran figlie allbora arte al marito Con la figlia del Re, la cui beltade. Non bebbe pari al mondo in quella etade

Di quosta il padre Agenore su detto,

E di Tiro, e Sidonia si Signore.

La spiùa Europa hebbe si grava assetto,
Ch'accese del suo amor I dito mutere.

Ani come samo male in un soggetto,
Con grave marcia la sciu more.

Come opran, ch'atri sa (si mal si regge)
Cose si missione, e suo di legge.

Quel,

Qu he're da legge à gli altri Dei del cielo, Queleb ad un canno il mondo fa tremare Chi con fia pioggia, eco ni lon ardene telo Può fommerger la terra, ardere il mare, Peli mentiro, e ueroggono pelo, Per lafcino penfier, per troppo amare, Puor dogni degnitad ogni decoro Trefe per troppo amar forma d'un Toro.

E misto fra il real bosino armento,
D'intorno di ei sugar diletto prende.
La tgiogia, che pende fotto al mento,
Infino a le ginocchia fi distende.
Ne l'humili frome fiua quallo frasunto,
Che fisul ne' sori star, von fi comprende.;
Il manto fiso di nece effer fi sede.
Che non ha guaffa s'Os, sento, pe piede.

Come una gemma il chiaro, e picci ol corno Sì bel riflende, che par fatte à mamo; Moue con dignital l'occhio d'intorno, E mostra un uolto amabile, & humano, Dolce rimira quel bel uso adorno, Toi si moue uer lei quieto, e piano. Pauro fa ella l'aspetta un poco, e fugge, El toro per dolor (ospira, emugge.)

Ella del fuo muggir fi maraviglia,
Che uede, che fi dole, e che la quarda,
E che tein ferme in lei li giore egita;
E che per non noiarla il piè ritarda.
Dal prato per pround ch'ebro piglia,
E uerfo lui na panrofa, e tarda...
Crefec col defiro piè, l'ende la mano,
E poi fi ferma dapanto à bui lontano.

Il collo, il capo, e il mujo e i flende à polla, E moltre di quell'herba bauer grà uoglia. Pran pian poi con bei modo à lei s'accoltà. Perche non tema la mentita fioglia. Ella flende hamon, e il pe dificolta, E come e i flà per abboccar la foglia; Cader la lafcias, fiugges, fi rivira. E il mijer tora auchar muginis, e folipira.

Il toro per mostrar ch'accetto, e grato
Gli fu quel don de l'herba, ch'ella offerse,
Senza punto toccarl herba del prato,
Quella mangiò, ch'ella (sicù caderse.
Pedendolo ella cosi ben creato,
A lui con cse nona si conuerse.)
E senza hauerne piu tanta paura,
L'aspecto piu costante, piu situra.

Il soro abbocca l'berba con defirezza,
Toi le lecca la man ruto modelio:
E tanto il mone quell'alma bellezza,
Ch'à pena può più differire il reflo.
Ella fa d'una cinte una cunezza,
Che unol ueder, fe' lubidife in quello:
Legare il turo allegro il corno taffa,
E poi la fegue come un cane à lafta.

Ella fenza imno-fenza fosfetto ,
Per tutto il usol menar, per tutto il tocca.
Cli palpa leggiermente il collo,e il petto,
E sicura la mun gli mette in bocca.
L'amante con piacer, con gran diletto
Segue la donna baldanzosa,e sciocca,
La qual piu solte le menite coma.
Di uaghi spirie, ed giri-lande adorna.

Sulherbu al fin l'asimo bue si getta, E col bugiardo sen la terra coma. Allbor l'ardiase uaga cionimetta D'inceder sempre qualche cosa noma., Sù il fraudolente sino dors os affetta., Che unol far del giunenco un altra prona; Trona unol far la semplicettas, selolas, Se nol, come un despire, portrata in nosta.

Pian piano il bue fi lena, e fi diporta, E mone da principio il paflo a penii: E la donzella in si le fipalle porta, Poi drizza il falfo più urrfo l'arena. La femplice fancialla, e mula excorta Non crededo ad un Dio premer la fibena, Lieta la feiò porta fione al lui piacque; Et egli a poco a poco entrà ne l'acque;

L'ardita

SECONDO.

L'ardita damigella non fi crede, Ch' l' toro troppo inanzi entri ne l'onda : Ma come il lito poli foliar fi uede , E trarfi indierro l'arerofa fhonda . No potèdo a l'afcintto porre il piede, (da Perche il mar no l'inghiotta, e non l'afco Su'il dorfo una man tien, cò altra afferra Vn corno, e' l'occhio tien uolto a la terra.

Bagna di pianto la donzella il uolto, Che la terra ogn'hor piu s'afcŏde, e abaffa Dritto a Fauonio il toro il uuoto uolto, Cipro,e Rodi a man destra uede,e paffa, Veder dal lato manco a l'occhio è tolto Le gran bocche del Nil, ch'adietro lassa. Ella non crede più poter campare, Ch'altro neder non puo, che cielo, e mare.

Le bionde chiome, il uestimento, è l uelo Mouea dolce aura, el mar fi flausi calma Scacciate bauean le mbi il Sole, e il cielo Per mirar la bellezza unita, è daua, Gione fosto il bugiardo, e nono pelo, Con fi floame, e pretiofa falma, Per l'onda fe n' ando tranquilla, e tranoc, he guinfe a l'ijola di creta, Tanoc, he guinfe a l'ijola di creta.

IL FINE DEL SECONDO LIBRO.

## 

ANNOTATIONI DEL SECONDO LIBRO.

Con quanta uaghezza e felicità, arte, e giudicio di Archittetura descritta quiui l'Ang. la casa del Sole, ogni giudicioso Lettore il può regenolmente conoscere con una non men bella, e necessaria digressione. Ne douera parere cosa strana ad alcuno, che dopò la bellezza habbia poche necessità del fare le digressioni; perche chi scriue, ò per dir meglio trasporta le opere latine ò di qual si uolglia altra lingua in questa maniera di Poesia della lingua nostra uolgare; non deue come nogliono alcuni flare nelle medefime parole, ne manco nelle medefime chiuse; perche oltra che reuscirà Poeta freddo, essendo molto disferenti i numeri, e nerui della Poesia latina da quelli della uolgare; non potra ancora mai mostrare quanto uaglia da fe,e quanto fia atto a fpiegare puramente i cocetti dell'Autore, che trafporta; tal'hora circun criuendoli effendoui molte cofe nella latina, che trasportandole nella noftra non riescono, se non sono circonscritte; dunque obligandosi il poeta alla traduttione mera, e pura: pnò dare poco saggio di se: ma se ui sarà alle nolte alcuna digressone naga, e propria, onero per maniera di conversione laquale, ha gran forza di moucre gli affetti, oucro ungado, co qual che alto spirito di Poesia renderà il poema suo molto piu bello; e più lodato che non sara no fi spiccando mai dall'Autore; che a preso a tradurre. Onde se potesse nedere Ouid, trasportare le fue Metamorfofi con le digreffioni che ui fono dall'Angu, non dubito che non le piacessero grandemente, hauendo quel giudicio della lingua nostra, che hauea a suoi tempi della latina, & che non defideraffe, che fuffero molto piu spesse che non sono come quelle che inua ghiscono, e adornano molto la sua inventione, e crederò se le hauesse egli a risare che merterebbe ogni diligentia,e tentarebbe con ogni fuo fludio di arricchirle di molte e molte descrit tioni, che le potrobbero migliorare affai, perche terrò fempre che non fia disdicenole alla fanola, quello non e disdiceuole e biasimeuole nell'historia, e che se l'Ariosto seguendo l'histo ria incominciata dal Boiardo, ha potuto, cgli è flato lecito, far tante uaghe, proprie, & alte digressioni per ornamento del suo poema, che medesimamente posti, e sia lecito all'Angu, farne nelle fauole di Onid trasportandole in uer so perche non seranno che loda:e da ogni sano giu dicio, e lontano da ogni maniera di passioni: terrò bene poi ancora ferma opinione, che sarebbono poco lodare le digreffioni, quando haneffe preso a tradurre le Metamorfos in prosa nel laquale non e lecito a partirse dalla tessitura dell'Autore, ma in verso crederò che sia lecito a farle come quelle che adornano, e delettano molto, pur che fiano, ben collocate, e proprie.

La fauola di Fetonte è tolta dalla historia descritta da Ensebio , e da Orosso : ehe è nella Grecia fu gia a tempi di Cecrope Re de gli Atheniesi un grandissimo incendio mandato piu prefto dal cielo che venitto per opera humana, e fu chiamato l'incendio di Ferote ilguale abbrutcio le campagne, e ridutie in cenere i frutti loro , afciugò i fiumi, arfe le città, e rouinò le cateonde i popoli fuggirono sparsi doue meglio pensauano di potersi faluare:durò alcuni me fi l'incendio, che non fi pote spegnere, ne prima si uide spento, che non sopragiunsero le pioggie dell'Autunno che le speniero del tutto. L'Allegoria di questa sauola e, che Fetonte che nella lingua Latina fignifica incendio figliuolo del Sole è origine,e fonte del 1110co, e di Climene che fignifica humidità nella lingua Greca: non potendo continuare ne hauer forza il <sup>6</sup>11000 fi non e aiutato e fostenuto dall'humido appropriato. La dimanda di Fetonte poi di guidare il carro della luce, è quello innato defiderio di accrescere, che si scopre in tutte le creature, per confernații, che Fetonte passasse guidando il carro per il sentiero arso che e dal xx.grado di Libra al x.dello Scorpione, paffando il Sole questo senziero non è altro che quello che fa per quei gradi, quando tecca l'herbe, e rende la terra inutile al produrre per il fouerchio ardore. Che fuffe poi fulminato da Gioue nel mezzo dell'Autunno: fi douerà intendere quando l'ardore rimane spento per le pioggie di quella stagione; onde la terra raccogliendo l'humido lascia quella faccia arsa, & infocata sacendosi lieta, bella, e desiderosa di produrre.

Eccoui la vaghezza della digreffione della flanza. [Gli Aftrologi &e.] infieme con la bellif fima comparatione della flanza. [Come il norchier che l'arborce l'Itimone.] cofi proprita, e ben collocata dall'Ang.che adorna & illnifra molto il Poema di Ouidio, come e ancora vaga la comparatione del cadere di Feronte a quello delle Stelle, che nel maggior ardore del cador

pare che si spicchino la notte dal ciclo.

Quanto leggiadramente vá il Poeta concatenando le funole l'una con l'altrapoi che dapoi la ruina di Feionte canta la trasformatione delle forelle. Factufa, che viena a dire rifiplendente e Lampetie flintire e Febe luccein arbori che alle fiponde del Po mandano finori alcune goccie d'humore, che raccolto con arte & indurato dal Sole poi diuien Ambro, furono quelle forelle di Fetonte dette ancora Heilade coune figliusof del Sole.

Segue la trasformatione bellifilma del Cigno, che è detto figliuolo di Nettuno per la fua bianchezza la quale e indituo di fonerchia liumidità, effendo Nettuno padre del finunido, onde fi veggono i Cigni habitar luoghi humidi e paludofi forte gemendo ancora di effere fulmi nati come Fetonte falendo in alto, ma e più credibile che lo facciano per la grauezza de i cor

pi loro poco atti a falire in alto.

Coff vagamente ferine l'Ang, le bellezze di Califo, come aucora fa la connersione a Gione come quello che e ricchiffindro di simil ornamenti della pocifa vedendo a paparta forza humo le connersioni proprite e fatte con giudicio, in quella stanza, l Gione come faza, &c., le la digrefione di quello che faceuc Calistio lasfia, quando Gione trastformazo a similazza di Diama l'an-

do a trouare, come è ancora la stanza. [Tu sei di castitate, &c.]

La fuola di Califlo, e d'Arcade tras formati in Orfe maggiore, e minore, flelle collocate vi cine al Polo è e tratta dall'historia, che caciato ne fu Licano el Arcadia, Califlo fiu falglinola, fece usot di vergini i ae uivendo infeme con molte altre vergini, come quella ch'era belliffima fi inganna at d'iouce, e acciata infeme co el figliulo da, i che trinafe grauda di Gioue, dal lugo gi aero, fe n'ando ne' bofchi, e ui fi nafeofe per un tempo effendo crefciuto il fanciullo e facto gionane uulorolo, uolle ammazzar la madre per non uiunere più ne' bofchi con ell'a lei, fugge la madre e fi retiro a Gioue, ilquale la riconcilio col figliuolo, & ambidoitomorono nel loro Regno, onde Arcade riddie il velafigi forto l'inbidienza i'na, e voolle che fuffero chimaria. Arcadi. Penforno quei popoli che Califito froffe morta, onde fi diedero a credere uanamente, che la fuffe viutu tanto ne' bofchi & hauefi dormto in qualche tana, però la chimarrono Crá, & Arcade Orfo, il che diede a credere poi che fuffero trafportati in cielo ne' luoghi doue gli Egiti prima conobbero, che non erano la ficiate attuffire nel mare da Theti a preghi di Giinnone, e che quelle fielle come nicine al Polo per la fua eleuatione non girano tanto che paisno come molte altre attuffira fiell'onde del nare.

La bella comparatione, che fa l'Ang. della gratitudine di Arrigo 11. Re di Francia di felicisfima memoria:e di quella del grandissimo Cardinale Fernese, intorno il ricompensare i seruitori che gli hanno feruiti, e quella di Giunone hanendo rimunerato il fuo panone della uagezza de gli occhi d'Argo e bellissima sententia e quella delle stanze. [ Tallhor del ben seruir , &c. e Sempre si debbe, &c. I come sono anchora quelle. [ Perche ne buon , non si può dir ne faggio; Quel che procura scandali, e contese . con la stanza. O quanti quanti per l'inique

Che'l coruo hauendo prima le piume bianche le cangiasse in nere: significa che i maldicenti, e feminatori di difcordie, cangiano la uoluntà loro rofto che inchinano a quefto odiatiffimo uitio di bene in male: e come prima l'anima loro era pura e bianca, cofi dapoi diuiene fozza,brutta, e

nera.

Come uà il Poeta Latino marauigliofamente incarenando le fauole l'una con l'altra, e come bene e propriaméte il nolgare fa la digressione delle parole di Nettuno innamorato, done incomincia. [ O donna c'hoggi il cor ferito, &c.con le sanze che seguono insieme con la transformatione di Coronide in Cornacchia molto uagamente rappresentata, che non significa altro, se non che giamai le lingue riportattici non possono stare al seruitio della prudentia, perche sono scacciate da essa , come su la cornachia da Minerua , per hauere riportato che Aglauro hauca feoperta la cesta doue staua nascosto il mostruoso Erittonio nato del seme di Vul-

Che Nittimene poi per la sua scelerata libidine susse trasformata in cinetta ; e fatta poi ferua e compagna a MINERVA fignifica quello che dopò un graue fallo, fi preuale di modo della prudenza, che fa non meno faggiamente tenerlo celato di quello che sfacciatamente seppe anchora commetterlo ellendo la ciuetta animale che copre il suo diffetto col non compatire giamai alla luce del Sole, forfi per uergogna ch'ella ha de i falli com-

meffi.

Quanto felicemente descrine l'Angui, la forza della gelosia in Febo nella stanza, [Ah come all'intelletto, &c. 7 poi che spinto dal suo surore necide la giouane amata e scopertagli poco fedele dal corno. Efculapio poi nato con arte fuori del uentre della madreamazzata dalle faette di Febo,non è altro che la uirtà medicinale tratta dalle radici delle herbe, quando laserra riman'ar fa dalle faette chefono i raggi di Febbo, e questa nirtù datta poi nel le mani del medico eccellente figurato per Chirone mezo huomo, e mezo cauallo, perche sa non meno effer gioneuole a gli huomini con l'arte su a, che a gli animalite por tanta l'eccellentia di questa nirtù medicina, che può ritornare gli huomini da morte a nita; come fi legge hauer fatto Esculapio : alcuni figurano poi Ocira ninfa indouina a Tethi madre di Achille, diuenuta caualla per hauer generato un figliolo tanto bellicofo, come era Achille:

Come si potrebbe descriner meglio il tiro dell'Arco, di quello che l'ha scritto l'Anguillara,

nel luogo que dice. [ Nel primo che trouo,&c.

Che Appollo diuenisse pastore di Admeto è tolto dall'historia di Theodontio, laquale contiene che hauendo Apollo date le leggi a gli archadi:essendo loro Re: le facena ossernare con tan to rigore che sdegnati il cacciarono del Regno, ond'egli hebbe ricorio ad Admeto, ilquale gli co

fegno alcuni popoli in gouerno, a preffo il fiume Anfrifo. La fauola di Mercurio che ruba l'armento ad Apollo, e la trasformatione di Batto nella pie-

tra del paragone, è tolta dall'hiftoria, descritta da Leontio, che Stilbone, che significa ueloce, uoce appropriata a Mercurio, rubò l'armento a Foronide facerdote di Apollo in Delfo, & hauendo ripolto dietro a una freioncha chiamata Batho, anenne che un toro estendo uscito fuori cade nel la spelonea, & non saccua che muggire, e ndendolo gli altri gli rispondenano mugghiando, di modo che sentédoli Foronide, ando dietro la spelonca, e tronò l'armento che gli era stato innolato, e ritronatolo; da indi in poi fa sempre chiamata quella ipelonea Indice, come è chiamata ancora la pietra del paragone.

Bella conucriione e questa dell'Ang. ad Apollo nella stanza. [ Deh suona Apollo la tua Cetra suona . ] come è ancora bella la descritrione della nerga di Mercurio nella stanza che segue. fingono i Poeti che Mercurio ha per insegna un capello, una uerga, nel laquale Anno autilepati dui ferpenti, & le alij, a ipiedi le quali rutte cofe fono necessire al medico per gióger al fine della protetition sua. E prima necessario al medico i capello di Mercurio che e il cicio che se le di Cicio e capello generale di ogni uno, nodameno e poi particio are de medici per lacognitione che si bioligno, che habbino di tutti i sito imotire di tutti gli insiluti con tennigua come contrati per sapre come riddure a fanici l'infermo. La ureza poi gli è necessira, che e la su torità nell'arte del medicare, laquale sit concedura a Mercurio da Apollo Dio della Medicina, iduale ne hebbe per ricomo senta la cetra, che e la missa dei cicile, la missi a dell'alteracioni dei polis, e senza questa gaman non portà alcuno esse detto perfetto medico. I serpenti che fono intorna la uergas, signicano la prudentia che deue este proma del medico: sienza la quale per dotto che il Sa non farà gianna bona cura, richiama con questa le anime dall' nitera- no itornando nell'inferno i printi simarriti, per casgono dell' alteratione del male, ca accora necessario al medico hauce le alia i piedi, a fin che sia prestissimo a porgere i rimedi al-patiente.

La Buola di Aglauro trasformata in fifo, per opra di Mercuriori dontà intendere che Aglauro figuichi quella indultri, che camina impri collecta, per la campgana, laquale come unara chiecte affecturio Pitatesa che procogialione, na dal lote, imamorato di Heric forel la interpretata Rugiada, pra nomma di empire infacta lo godere della liorità, usedemo que flo Minerua fi idegna della ultri di Aglauro che calla prudenta fempre fipaccon le colie brutte. Conde una alla cata dell' Intudia, deciritata con con brec dall'Anghe bepo andara al paragone del la defentione, che ne la medefimamète l'Ariofto, che Algauro por amenenata dall'intudia, alturiza baffei piacera fi Mercurio, el l'indultria intudio, che la Rugada fia gioria gona da tosi benigno pianeta, tutto che ne polfi trare molta utilità però non la utole, onde Mercurio, al fine (degnato la trasforma in fallo, endendo la dericalicianza dura.

La fauola di Europa porta da Gioue trasformato in tanto, nell'ifola di Candia, è meta hilforia come uuole Eufebo, che narra, che efficodo Afterio Re dell' Ifola di Candia, inamorava di Europa figliola di Agenore Re di Fencica, hebbe il mezzo di un fuo fedelitimo fediutore, che condufie la giouane amara a udeder una fua belliffima naue chiamata Tauro, giotat findolamète ne i lidi della Fencica, per rubarla. falita la fanctula lopra la naue, i matmati tubito diedero i re mi atquese le uelle a i nenti, e la portorono in Candia la Re loro, i liquale godendolela a fuo l'algio i ingratudi doi Minos e de fratelli come fi dità algo; in fortunatifima — dell'ata fincia.

la,poi che pote con la fua fama dar nome alla terza parte del mondo.

Come usgamente us deferiuendo l'Ang, gli inganni del toro per cogliere l'incatua giouane rapprefentando tutti quegli affetti che fipolino defiderare in quell'affuto rubamento, Deferiue anchora felicemente il camino che fà il Tauro portando Europa quando Iafeia dalla parte defita Ciprope Rodiç dalla finifica le foi del Nilo, e i lidi dell'Egistro nafochi.

## IL FINE DEL SECONDO LIBRO.



L. I. B. R. O. T. E. R. Z. O.,
De i denti d'on Dragon nafono Guerrieri,
Ceruo Atteon diatem, l'ecchia Giusomo.
Triefia, perche batte i fepti fieri,
Gode annho i feffi. Echo al'altrui fermono.
E rifonanza ne montan fentieri.
Cangial Marcifo in fior folle cagiono.
E Delfino d'Acete ogni conforto.
Penteo dale Baccanti ha degna morre.



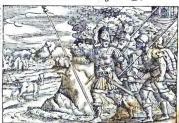



Ja del fallace Toro il falfo nolto
Gione lafciato hauea, prendendo il vero
dendo il vero
E del nouo amor fuo quel fruttocolto.

Che potena appagare il suo pensiero: E da quel nodo in breue tempo sciolto 3 era tornato al suo celeste impero: Tornar non volte Europa al patrio seno, Conoscendo alterato hauere il geno.

Il mesto padre suo non la trouando Per ritrouarla vn stran partito piglia : Dà con pena del capo à figli bando Dal suo dominio, e da la sua famiglia, se non vanno di lei tanto cercando, Che à lui ritornin la perduta figlia, E susì caldo in questo suo cesso. Che si mostrò non men crudel, che pio.

eadmo, on de figli fioù, che unol fuegire.
Quelli inginfil del padre empi deveti,
Cercò per unto, une fi potea gi e.
Ne potèmai di lei gli occhi hauer liesi.
Ma chi gli nigami mai potria feoprire.
Del gran motor del cielo, e de piametsi
Si nolse al fine in strudele efiglio
Al oracol d'Apollo per consiglio.

CAL.

Toi ch' al bel vegno mio, nö uuol, ch' io tor u'
La legge del mio padre iniquas, e dwa a,
(Comunci) Cadmo pel vroja de mies igenii
Ho da fundar in patria più fictora:
Dimmi "Apolloo, n'e lè ci, to im fig ggiorni
Dou' habbia à por le mie nouelle mura...
Riffodis, e fa, ch' atal patria io m' appigli,
Ch' à me fia faulta, aniei enporte, a figlia.

In hem maturo, e candido vitello Ne jui defirti campi incontrerai, (Rifpofe Febo)a marausglia bello, Che non ha il giogo anchor fentito mai . Prendi feco il camin, fegui fin ch'ello Si ferma, e quiu il tuo feggio porrai. Chiama Boeti a poi la ma contrada Dal bus, thor hor ti mostrera la firada.

Gid te contrade, che'l Ceffo hag.

Haucan lafeitte, & eran giunti, done
Haucan lafeitte, & eran giunti, done
Haucan lafeitte, & eran giunti, done
Doute. Cadimo fondar le mura none.
Dui subji il worb o quel, che l'accòpagna,
A quel, cui tolfi la forella Gione.
Quel buc, che no cui alo anlar più anate,
Atuggiado ner fo'll ciel formò le piante.

poi c'hebbe il ciel del fuo muggiar ripieno Fermo ne i Tiri fa fronte fuperbus, Come diesffe los Questo è il terreno, Questa è la patriasche per noi sfighaba. Nel loco poi più nobilico ameno, Ch'elegger spepe, se coloco fut herba, Forse per dare al or più certo segno, Ch'ind quent fondere il noup regno.

Ringvatt damo la fortuna, e'l ciclo, Che ucale il bel giunenco, che s'aterra: E pien di fanto, e di deuoto zelo Corre à baciar la peregrina terra: Selata l'art fano da laddo, e di gielo, Che feorge amico à la fuira terra; Salata i lieti campi, ei monti ignoti, Co i fegnaci di hu non men diuoti.

Prima i debiti honori à Febo rende,
Poi con più dilgenza al Tiro piacque
Far farrificho a Giouse, farlo intende
Là doue à puno il bel giuuemo giacque.
A quel distin milferio ogi uno accende,
Poi manda tutti per trouar de l'acque
A inues'ilgare à i più de i noui monti,
Doue diano acque uiue il farri fosti.

Nom molto lungi una gran felua antica Facea di fpessi rumi di ĉi slessa ombra; Che la seure crudeligo: inimica Mairo baucea d'alcuna pianta sgombra: Qui doue il bosco più sloto ci utrica; Vicarustica grotta il centro ingombra. Ressico un humile arco ha ne la fronte, Rustico destrogo ha ne lunezzo un soter

Onisi era afofo un martial ferpente,
Di reflte, el oro horribilmente adorno,
Ch'in tre partite hanea distino il dente,
E fu la fronte un bellicofo corno.
Il fiso collo cleuato, el reminente
Osunque unolifinoda, e raggira intorno,
E fa fermo col collo agile, e lene.
Al dorfo hop pisi faticofo, e grene.

Negli occhi me cofi borribil foco splende, Che l'huñ non puote in la sermar la uissa: Di spur la lingua triforcana rende, E con spilo borrendo il mondo attrista. Quando di più color la idistende, ssila. Tressezza e sor, a al pigo corpo acqui-Note a più con la lunga, e agli coda. La quad non men del color aggraca spinda. Non fa il piènel ferir minore effetto, Che l'aughia ha curua,e lacera, e dinide. L'are che finor la bocca efflat, aiffetto L'herbes ele piamtes, efi animali uccide: Hor quall'ha mai fi ndarolto petto. Ch'estinguer possa le membra bomicide ? Ch'omi parte, ch'è in lui, nocer si ueue, La coda, il como, il faco il dente, e'l piede.

Gli sforumati Tirij, che non fanno,
Che quini il fier ferpente aficofo staffi;
Liett, e fenza fofetto fe ne ununo.
E pongon dentro gli infelici passi;
Ma risonar la fonte à penna fanno
Con surva, ch' à tussfar ne l'onda dassi;
Che l'ali sibilando il drago scuote,
El collo indiza, e s'Ende pui the puote.....

Come il romore ode la gente Tira,
E uede quel dragon tanto inalzarfi,
Che minactis J., & empio gli vimira,
E garada di chi di lor debbia auenturfi,
Da gli estremi del corpo fi vitira
Il Jangue al core, c laficia i membri sparsi
D'un sibito tremor, che tanto abonda,
Che cadon tor di mano i usifi, e l'onda.

Me tre tien il timor ciafun foßefo, S'han da tentar la fiqe, ò pur la fipada, Fu dal dragone un ne la tefla prefò, Ter troyli à un tratto l'una e l'altra firada Calere il lafit; poi morto, editefo Il molfro, onde ogni un fiqe, e, più no bada Y'ede il dragon quel, che tal fuga importa, E corre ratto anch'ei fuor de la porta.

Si come un fume, ch'efec del fuo letto
Per troppo pioggie rapido, ce' errante,
A ciò, che l'impedifec, dd di petto,
E (chianta, erompe le più groffe piante:
Tal quel d'argon pien d'irac, di diffetto
Seguendo quei, che gli han uolte le piante,
Per forza appe l'emachie, e 'ope, e paffa,
E chi ceder non unol, fichianto laffa.

Altri uccide co i denti, altri e ol fiato, foo.
Que i fraccia l'unglisic, e que i trafora il cor
Post, che l'erucid (er pente obble mirato
Non hauer bush, che non fia morto interna
Come un eccel a torre in pie l'usato
Cerò con gli occhi tutto quel contorno.
E l può ben far La mostruoja belua.
Che ucede fosto a lei tutta ta Jellua.

Ben grande può parer di liefa, e n piede: Chife nien torta nel fio litzo a porfe; Non men grande del drago eller fi erede; Che come un fiume in ciel divide l'Orfe Hor poi, che l'inostro i unomparabil nede; Ch'altri non u'è, che posta contraporfe; Dillefe in terra in uni modi attori Gli fitchi mberì in mezzo ai copri morti;

Gia nel meridiano era il Sol giunto
De la noua città, che far fi deste,
Eflando allor nel piu fippremo punto
In quel loco rendea l'ombra piu breue
Qiuendo al lor Re, da gran penfer cöpunto
Tarcual afpetsar noiofo e greue,
El fiumamente el dor tenerangh oppreffo
Maraudilia, et imor d'un mal fiaccifo

Nos è perl'orme loro à figuir tardo Di pelle di leon forte, & ornato. Tienne la diffra atto à lasciar un dardo , La fipada al fianco ha dal finitro lato. La manca nu ecro tien gosfio, e agalica de Cò uno oftremo ha d'acciar lucido, armato Ha il cor poi fi magnanimo, e preelaro, Chè piu d'ogn'arme ual, piu d'ogni acciaro

Come entra, e uede la felua funella, E come ibrioppo fangue il fondo allaghe, El drago s'lar con eleuata resila Leccando altier le nelenofe piaghe; Forza e fodi compagni che di questa Ingiuria uostra io mi compiaccia, e paghe, O chi o uendicherdof fatto torto, (Dife) o qui preflo aiuo rifero morto. Ecco, che uede un graue fasso in terra, Che gli pare ato à far l'hoste morire, Possa id and la destra, et sasso atome en Per abondare in arme da sérire. Gli tira que con tas suco, ch' aterna. Vn grosso muro bauria fatto morire: Ma s'aurea squama sua sostenne il pejo , Eretiò da quet colpo il drago illeso.

Se ben non nocque al crush [crpc il [aff], Pure il fe rijentire, è l'mosse al ira... Shatte l'ali; el a voda, e affretta il passo. E d'asfalire il son emico mira. L'edendo Camo l'impero, c'il fracasso, Prende cosso di terra il dardo, e tira, Che le squame passò, la carne, e' l'osse. Ksi acquon, che non g'il senne adosso.

Perche, some il crudel mossivo s'accors(c.s.)
Dal dardo, che per svogit ando i sutta;
A quella pare il tenno collo torse;
E riguardo sul terro la serita :
Pasi con gran rabbas l'hasta essista essista;
Re Lafciò sin che non la viuse assista;
E tanto se, che al sin suor rassista il terro.
Ar resibo hen ne la ferita il terro.

Cadmo in quel tempo el era il drego nolto
A trarfi il dando col tenace mojo elio
Ne la altra hafla (il tempo colto
Ne l'altra parte di animale il dorfo:
Ma come ei fin di quell'impaccio ficiolto,
Contra il nemico jan riuosfe il corfo.
Cadmo ben fermo, in bell'atto si pone.,
Ela pinta del hafta al mostro oppone.

Il Drago del fuo fangue il ferro opposto Fede tutto esser into, e quello incolpa Del fuo gram male, e j' into, e quello incolpa Os i svoga contra lui, che non n' ba colpa,... Ma bon dal duo acciar gli fu risposto, Che nel palato penetrò la polpa, Ma l'osfo no, che l'ferrir, che i sentio, « mezzo il cosso il sentir restio,... Non può ne l'offo penetrar la punta.; Che'l crudel mosfro ha rivirato il picde; E per non far maggior la parte punta.; Rivira il colloc la perfona, e cede. Crefee ogn'hor Cadmo innazic: pelve giuta Quell'empia belua d'mal partito vede, Tien nel fuo flato l'hallea d'erefer mira, Quamo cede il ferpente, e fi rivira.

Mentre ch'in quello stato ogn'un contrasta:
E Cadmo pinge ben la punta ustrice;
El drago cede à l'impeto del l'hasta,
Acciò che non gli fori la ceruice;
Vn'alta quercia ogni difyzo guaesta.
Al mostro, el ricirarji gli diffice;
La done ustando à cafo il tergo offelo.
Priegar fi il tronco i lipo ibunerhio pofo.

Il ferro al drago allbor fora la tefla: E perche par, che l'arbor ui confenta; La coda di mendetta andia, prefila-, La quercia d piu poter batte, e tormenta; L'arbor di lui mal fatiofatto refila; E geme, fi rammarica, e lamenta; Gli par, che faccia torto il ferpe ingiusto A l'imocente fuo fostepore, fullo.

Mentre nel morto drago egli fi specchia, E confidera i membri imisurati, r na gran ucoce glintrona i orocchia... Perche più,dice, in quel serpente guati Se tun est esta ua matura, e mecchia Non sai, che è habbian destinato i Fati è La serpe bor miri iu, che piu non serpe... Eserpe ru larai mirato serpe...

Storger non si potè da cui uenisse.
Lu noce, pure usiri s' sud dat cielo,
E di colore, è d' animo simurisse
l' tico de arimo simurisse
Mentre slaua cos ses paparue, e disse
Minerus, acces d' amichenol y clos
I denti al drogo cauae, sparsi in terra d.
Se musi sindar la destinata et cre a...

Cofi detto la Dea disparue presto,

E lafciò quel Signor tutto smarrito,

E lafciò quel Signor tutto sparrito,

Che non la vegli dorme, ò segli è desso, ò

Dà tante nousià niene assessione.

Tur desso di nedere il resto;

Dapoi, che si su adanto risentito;

Ter ubidir la Dea si se bisoleo,

Con l'a varto a la terra asprendo il folco.

Sul campo arato quei denti comparte;
E poi fache l'aratro gli vicopra;
Indi fi mette àrimirar da parte;
Indi fi mette àrimirar da parte;
Obe fintto mieterà di fi sivan opra.
di fer von molto fache molte pante fharte
petei Di fino acciar vede apparre di fopra,
hoE percoffe dal Sol rendeano il lampo,
mini de vende il ferro di molt baste in campo
mini con con con molto baste in campo

Ecosche l'hafia appar gid fuori un piede: E mentre ei mirus, a che questo riefe; La pema, el morion la terra eccede Di più d'un canalier, obe di fotto esc. Il bullo gid do qui guerrier fin ede, E tutta via la nobil biada eresce, Già mostra i fiabh; e gli altri mobri ornati La nobil mese di guerrieri armati:

Tal le't pheatro il vicco razzo adorna,
Mentre i malza al ciel la feta, e l'opra,
De le sarie figure, ond ella è adorna,
Trima laficia apparir la refla fopra;
Poi fecondo di al pamo alzan le corna-Le corde, fia, che l'unito fi difcopra:
Come poi giunge al fezno, ini fi sede
Dogui eligie ogni mebro infino al piede.

Cadmo, che uede si super ba gent ...,
E tanto ben armata, e ben disposta ,
De i denti nata del crudel sepente.,
Ch' ei pur dianzi atterrò, da lor si sostara
Trende le solite armi immantinent .;
En buona guardia la persona posta ,
L'aspeta, es fermo tiro, che quelle squadre
Cerchin uendeta a l'insclice pante...

Quando un di quei, che nacquer de la terra.,
Che in atro il vide di voler ferire.,
Non impedir la ciuil noftra querra,
Diffic, e fra noi la laficia diffinire.,
Cofi dicendo, adadofio ad un fi ferra.,
E con la fpada i guada il fra movire.
Esco lui fere un dardo à l'improuifo,
Efache luccifor rimane uccifo.

Questo homicida anchor, che con lo strade.

L'altro homicida hanca morto atterrato:
Fu serito da un cospo aspro, e mortade
D'una hasla che gli aperse il manco lato:
Esprò questo sprito il manco lato:
Che pur dianzi gli hanca la terra dato.
Cossi l'un contra l'altro emps, e ribelli
S'uccidon tutti i uniferi fratelli.

Quelle dus figuadre coraggiofe, e pronte.
V oglion morizo quadagnar la lite,
E quellis, quelli moftrando la fronte
Caggion per le reciproche ferite. J.
Cols fen inamo al regno d'Aberonte
Le cofi poco incorpor ate nite. J.
Il corpo cade, à cui lo firro è tolto,
Battendo à la fanguigna madre il nolto.

cià s'en à cinque il numero ridutto, Quendo un di lor detto Echinon già cede ; Egetta l'arme da Minerua instrutto, Epuce à gli altri fuoi fratelli chiede . Gli altri deposta ogni diferdia al tutto, D'eterna pace fi donar la fede. Questi hebbe il Trio nulorofo,e degne Compagni per fondare il fical regno.

Cadmo dopò fi uario, e gran periglio
Tebe neduto hauca crefere di forte,
Chi mquesto fion non meritato effiglio
Si potea contentar de la fias forte.
Hanca pine d'un nipote, e fiu d'un figlio,
El ap ibi ella, e piu fagzia conforte.
Ch'al mondo fosse in qual fi uoglia parte,
E per fotero bauca V enere, e Marre.
E 2 Che

Che gran felicità, che gran contento Vedersi una famiglia si fiorita. E cominciata bauer dal fondamento Vna città si nobile, e fornita ? Ma,che? nessun si può chiamar contento Fin à l'estremo punto de la uita. Fortuna ogni suo gandio in pianto uolse, E'l contento, c'hauca, tutto gli tolje.

Cadmo un nipote hauea d'una sua figlia. Felice lui fe non l'haueffe hauuto, Ch'ancor serene hauria le meste ciglia. CH E non si plange il ben non conosciuto. Cortese era, e leale à marauiglia, Da tutto quanto il Regno ben uoluto: Grato, giocondo, e di piaceuol faccia. E fopra modo uago de la caccia.

Vn cafo Strano al misero interuenne, Il maggior infortunio non fu mai, E di quanti parlar l'antiche pem.e, Tutti gli altri ananzò questo d'assai. Da lui Diana offesa un di si tenne, Manon l'offese, e tu Fortuna il sai. E se ben quel meschin Diana incolpa, Tu sai pur, che su tua tutta la colpa.

To scuso in parte la siluestre Dea, C'hebbe à pensar di tempo poco spatio, De la pena,ch'à lui donar douca, Che non hanria sofferto si gran stratio, Ch'ogni uil can, che l'infelice hauea, S'hauesse à far del uiril sangue satio. Ben saria stata di pietade ignuda., Se fosse stata in lei noglia si cruda.

Questo infelice (ch'era Atteon detto) Solena à caccia andar quasi ogni giorno; Nè si togliea talbor da tal diletto . Se'l'ciel pria non uedea di stelle adorno. Vn dì , che'l bosco hauca di sangue infetto Di beluc senza fin, non fe soggiorno Fin che'l Sol s'attuffasse à star con Tetia. Ma fe più tosto assai raccor le reti.

Giànel cielo era il Sol cresciuto tanto. Che discoprina il declinar del monte. E da l'occaso era discosto quanto Gli era loutano il contrario orizonte. Teneano l'ombre de le cose intanto Tutte al Settentrion nolta la fronte Quand'ei leuò da quei cocenti ardori Gli affaticati canise i cacciatori.

Ben'è stato il diletto hoggi com pito; Ben'hog gi hauuto il fato habbiam secondo Che neggio il sangue in fauor nostro uscito A tutto il bosco hauer macchiato il ondo Giafra Fauonio, & Euro compartito Ha con ugual distantia Apollo il mondo. Differe fia bene homai ritorre i paffi; E ricreare i corpi af flitti, e laffi.

Tosto i nedosi, e'nsanguinati lini Da i pali si disciolgono bicorni, Poscia ou'hã piu grat'ombra i faggi, e i pi Ciascun prenda riposo,e si soggiorni: (ni, Come di perle adorna,e di rubini La desiata Aurora à noi ritorni, E faccia à pien del nouo giorno fede. Tenteremo altre caccie, & altre prede.

o sfortunato gionane, che fai? Ch'alriposo de i can tanto riguardi? Terche quefl'otio, e quicte lor dai?. Perche possan seguirti piu gagliardi ? O misero infelice perche stai ? . Che non cacci ancor hoggi insino al tardis Se in questi boschi haigid spenta ogni fera Che non cerchi altre caccie insino a sera?

Già desioso ogn'un de la quiete Fa quanto egli far dee per ripofarsi, Chi fotto un faggio,e chi fotto un'abete, Non lungi l'un da l'altro crano sparsi. Altri quarda la preda, altri la rete, I can si uez gon rispirando starsi , Co'l penojo effalar, con lordo morfo Mostră quăto hanno il di pugnato,e corfe. Detta Gargafia à quella nobil parte,
Di cui tenea la Dea fluestre cura.
Yon è la gotta fabricata ad arte,
Ma ben l'arte imitato ha la natura '.
Vinnatiuo arco quell'antro comparte,
Ch'in mezzo è posto à le natiue mura,
Tutta d'un fragil insò è la cauerna,
La frouts', la tai, e anchos i a uosta interna,

Goccia, per tutto intorno la fpelonea,
E nu chiavo fonte fa dal destro lato,
Done più baffo à guifa d'una conca,
La natura quel tufo hunea causto
Forma la goccia il tondo, e poi fi tronea,
Nè stillamento n'è continonato
Ma per più gocce frafe un rufcel crefce,
Elò mpie q'i unfo, e poi trabocca, e n'efe

De l'antro il ciel', che nationa compofe,
Da le gocce, e dal gel dinifo, e rotto
V'ha mille uarie forme, e capricciofe,
Ch'offer mostran d'artefice ben dotto.
Tronchi onati, e piramidi finganofe
V'èpenda, ch' al gocciar framo acquidotto.
Compartimento ha tal, che lo fearpello
Nol portia far più nago, nè più bello.

Qui flar foleal a Dea filaana fieffo Per figgir il calor del mezzo giorno, Doue giunta horas, ele compagne appreffo L'arco in ma d'una diede, i dardi, el corno. L'arco finer filo cor in folities, fieffo Raccoglie un'altra, e poi l'auolge intorno, Toi glie la lega is capo in un bel modo, Com un'eggiarto; e maefireal modo,

Ebile slaccia i coturni, e foopre il piede ...
Altra le floglia la fuccinta ueste ...
El una al lattra in ben feruir non cede;
Ma flanno pronte, sigilanti e profle,
Come la Dea flogliata e fler fuede,
Non unol, ch'alcuna fuor uestita ereste,
E ignude se vi entra (come à lei piacque)
Ne le dolci, tranquille, e lucid acque...)
Ne le dolci, tranquille, e lucid acque.

Mentre fi Hanle Ninfe ini adanate
Senza foffetto dann liete, e ficare,
E fi launte membra delicate
Ne le dolci acque, crifialline, e pueç
E con prode accorre, honefte, e grate
Passan quell'hore sì noiose, e dure;
Atteon, ch' à diporto ini soletto,
Vêne à cass in quest'attro d' ad ra di petto.

Si come piacque à l'empio suo destino; S'era a compagni l'infelice totto; Ch'altri provo, altri in fianco, altro siepno V'eduto hauea nel sonno esfer sepolto. Entrò in quel bosco, che l'apresso, est piono Et altri arbori fauno ombroso, estato, Tanto, che'l trasse il piacer che n'hauea, Dout era ignual la si l'istessi Deuea.

Come fon d'Atteon le Ninfe accorte.

Ch'in lor tien gli occhi îlupidi, & intenti
E meggov, ch'eçli e ha gia i giude foorte,
Con mui; c rotti gemiti, e lamenti
Batton le mani, el fen, no prof forte,
Per c'han uergognate mifere e dolenti,
Le parti afcondon, che natura donde,
Dentro ale trafparenti; el limpide onde.

Confule tutte cercan far coperchio, Che gli iguada la Dea non uegga, e notter E le fan mormorando incron un cerchio, E lei coprono, e lor, più che fi puote. Ma il capo lor fouraltà di fourchio, Nè può la Dea celar le rolge gote, Le gase più, che ma i tiate, de accele, Ter la troppa nergogna, che la profe. Come si singe una nuba nel cielo,
Che da l'anerso Sol renga percossa.,
Come al to del notturno ombroso velo
La parte Oriented dimenta rossa.
Talla sovella del signor del Delo
Si singe in uiso, e da grand'ira mossa.
Si duol, che in una no ba gli strati, e l'arco
Per l'exars s'aque bi singo, e quello incarco.

Subito nolta d'ui la bassa frante,
E non hauendo altre arme da ualerse.
E non hauendo altre arme da ualerse.
Tresse con ambe man l'acque del sonte.
El miser con quell'acque ultrici asperse.
Hor vogolio, se potra i, che ur acconte,
Come Diana ignuda si scoperse.
Questo gli disse la signa na lacque an Dea.
Ghe si nicio al gram nalo, c'hauer douea.

Vede intanto l'irata cacciatrice, Ch'à uenir la tendetta non foggiorna , Ch'à alui gia crefcon fopra la ceruice Di ceruo à poco à poco su par di corna. Il naflo estra nel sulo, e la natrice. ReHa aperta più fotto, e'l mento torna Demro in fe ftelfoe, in modo ui fi ferra, Che la boece une mufo, eguarda in terra.

Quello aspetto si uago, e si giocondo, B'amma bruto noua forma prende, S'allumg si collo, e doue egli era tondo, Dimenta piatto, e per lo taglio pende . Se di peli e si fu gia purgato, e mondo, Hor nuouo pel tutto macchiato si rende. Da quattro pie quel corpo bor nien fosfeso Che già dana due pie fonucchio pefo.

Quelsubito timor, quella pano e.,
Che sino ne i cerus sinare, à lui s' agginorge;
E vedendo ogni Rinsi qui siente,
Che sorte il grida, e minacciando il purge,
Done la sella à più frondosa, e sera,
Enggendo na da lor più che può lunge.
Si maraniglia ei, che non sal intero
Det selles qui corres si seggiero.

Mentre il paese via correndo sombra.
Dal corso via cuaza l'impida l'arresta:
Ma come scorge ne la sia nova ombra
Le nove corra, e la cangiata essa;
Si tirà d'attro attonito, e 'dombra,
E sì questo l'affligge, ange, e molessa,
Che vi torra più notice, vi sissectio,
E non può vitorura l'ombra sia vecchia,
E non può vitorura l'ombra sia vecchia,

Mentre il meschin, misero me dir nole, Queste son ombre vere, o pur son sinte s' Troua, che più non può formar parole, Di più sillabe unite, ouer distinte. Gennere è li so parlar, come far sole Il ceruo, e le nouelle luci uinte Dal duolo interior, stillan di fiuore Per lo uolto non silo nouo iquore.

L'antica mente fel di lui riferle...
Hor she fard i affitto trasformato ?
Riuederà la fiu regia alta,e liperba,
Tra fisoi regi parenti in quello flato ?
O quiui pa feerà le fisiande, el herba,
Fra mi lle dubbi;, e morti imprigionato?
Mifero lui, nè quel, pè questo agoga...
Questo il timor no usul, quel la urvogaqe.

Mentre fra se col non perduto ingegno
Trouar pësa al sio mai pur qualche scăpa.
Fu senito da i camie, ne dier segno
Col solito latrar Tros, e Melampo.
Fà, ninto dal timor, tosto ei disegno
Duscir del bos coi nben aperto campo.
Che si leggier si sente esser nel costo.
Che non pența trouar misstro seccoro.

Perfa forfe ananzar tanto nel piano, Che i can debbian di lui perder la uista, E poi faluari in Eremo pil Lortano, Così perdendo il bofeo,il campo acquiflas Ma gli uficir questo disgon uano, Che già del folto efee una turba, milla, di cani,di cualli, e cacciatori, Empiendo il ciel di fitida, e diromori.

Acquilla

Acquista il ceruo per quella campagna, E mostra huuer la gamba piu leggiera . I reletristori di Italia, e di Spagna Son men discosto à la cacciata fera . Di Corsica i can gross, e di Bertagna Fan dopo i ueltri una piu grossi e licitora. So queiste l'fenir priapiu ligi, e statebi I bracchi de la Marcae i leuter Franchi.

Scorre il ueloce ceruo nalli;e monel;
E falsa foffi,e macchie;e paffa inia.
E falsa foffi,e macchie;e paffa inia.
Per linea reta i can utocio; pronti
Gli corron fempre arrauerfar la unia...
Il paffar fiefo di foffi; e di pouti
Tien molto à dietro la caualleria,
Gli equeffri cacciator non fon 1ì proffo,
Perche impedita è la lov uta più fjeffo.

Colui, che più wich fegue la traccia. Siafi forte , ò giudicio, ò il desfrier buono, Per far fapere a gli altri ou è la caccia Da fiato al cornos, e fasentire il fuono, Luei, che non famo oue uoltar la faccia Per la distantia, che infiniti sono, Che luario cosso gli ha sparsi di normo, Si drizgan tutti one gli multa il corno.

Già il ceruo prefo bauca tanto untua gio. Che non era lontan forfe à faluarfi; Ma uenne l'infelice in quel uiaggio In due fui gentil buomin i à incontrarfi : Chaucau che mezzo di fuggio il ragio In quella parte; oue bora cran comparfi, Che nel cacciar di prima e van perdui Da gla diri, di maggior caldo era uenui.

Hor mentre à ripofarfi erano a l'ombra, Sul mezzo giovno il affi caudieri, Quel gran rumor l'orecche loro ingöbra Di candi cacciatori, e di deliricri. Subio il uno e l'altro il bofeo sgombra. Coi freschi ucltri à laffa atti, eleggieri, Chi fi sforzan semendo gli altri cani 4 pin potre il girli or de le mani.

Quei uctri con gli orecchi alti, & intenti Dă piufeoffe bor da queflo ,bor da qi căto; E fan geneudo certi (or lamenti; Con certo flebil fuon, che monifira quato Han wogha dire a infoquimar i denti Ne le animal, ch'anchora è lungi alquato; Ma quei cacciator prattichi, & accorsi, Ter fan laffa miglior, gli tengon forti.

Giamai nel uolto à l'animal cacciato, Quando incontro si tujennon dei far Iaffa, Perròr egli (giunza lo feontro da un laro, E forrer laficia il cane, e innanzi paffa, Il ueltro dai grand'impeto s'orgzato Non può tenerfi, e trasfortar fi Iaffa, E la figace beina acquista montro Trima che poffa il can uoltarle il uolto

Lior ecco il ceruo affaticato, e lafto Con debil corfo, e con la lingua fiori, Che ziunge al triflo, e situmato paffo, Doue l'attendon quei due cacciatori. Egli-che gli conofee, afferma il paffo, E ferma gli occhi in quei fuoi feruidori, E detro hautobte, s'hauteffe potuto, Il Signo nostro io fondatemi aiuto c.

Male parole mancano ala mente., E non può esprimer fuor quel che noria: In vece di parlar gemer ficene; Pur à i fuoi fermi il fuo gemito innia. Quei, che lueggon fermaci, immanimente Gli uan di dietro, e i can lafcan ga via. Il ceruo, che laficar fi ueltri nede, Affreta più che può fuano piede...

E per quei luoghi ou egli bauea feguito
Più wolte fiere affai, uien feguito effo:
Ma gia fi uded it orofo bauer fornito,
Ch'è flaco, e i freschi ueltri ha troppo ap-Ecco nel fianco l'ha Tigri ferito, (presso, Licicia in una orecchi ai denne ha messo,
E l'han già inginocchiato al suo dispetto,
Smaciumulo à più poter l'ignoso petro.
Quiti Quiui intanto arrivar su i lor cortaldi Quei, che lasciaro i can poco lontano, E paion ben nolonterofi, e caldi, Che'l ceruo uccifo fia per la lor mano. Giunti no'l toccan già, ma flando saldi Tutti cercan co gl'occhi il monte, e l piane E questi, e quegli, Atteon chiama, e grida, Acciò ch' Atteon sia, che il ceruo uccida.

Il ceruo al nome suo leua la testa, E par, che dica: Io fon dammi foccorfo. Ma l'uno, e l'altro can tanto il molesta, Ch'à lor si nolge, e placar cerca il morso. Questo, e quel cacciator gridar non resta, E far segno al Signor, ch'affretti il corso, Allor signor, che già credon scoprire Fra quei, che di lontan ueggon uenire.

Giunge intanto de i can la prima schiera De i presti neltri affaticati , e ingordi Di far su'l dorso à la cacciata fera I musi loro insanguinati, e lordi. Ei,che non ha la sua fauella uera, Eemendo prega i can spietati, e sordi, G inginocchiato à lor si raccomanda, Volgēdo il uolto à questa , e à glia banda .

Questo, e quel di quei due diuenta roco, E si duol, che'l signor non è presente; Ne può gustar di quel piacere un poco, Di si degno spettacolo niente. Mail miser, che non è fuor di quel loco, Ne norrebbe del tutto effer absente, Che nede esser per lui spettacol tale, Ch'altri gusta il piacer, ci sente il male.

E tanto più,ch'ogni altro cane è giunto. E par, che mordan tutti quanti à proua. Nè più si nede nel suo corpo un punto, Da poter darni una ferita nona. Così Atteon al fin steso, e defunto Da i cacciator, che giungono, si troua. E cosi ucndicata esfer si dice La Dea contra quel giona se infelice.

Per questo in gran rumore il mondo uenne Ter la gran crudeltà, che usò Diana E la parte mazgior conchiuse, e tenne, Che fu troppo crudele, & inhunana. Non manco già chi'l contrario fostenne, Che per seruarsi & incorrotta,e sana, La fama d'esser uergine,e sincera, Donea in quel castigo effer fenera.

Sopra ogn'altro Gunon la loda forte, Che'l fatesse mor ir con quel martoro, No per ragio, ma perch ella odia à morte Cadmo co i figli, e tutto il sangue loro. L'odia, che per Europa il suo consorte Già non si uergognò di farsi un toro. Per una hor piu che mai fospira,e laque . De l'odioso à lei Sidonio sangue.

Giunon sapea non senza gran dolore, Ch'à Gioue il core ardea nona facella, Che semele godea d'ingiusto amore, Ch'allhora il primo hauca grado di bella , Figlia al primo di Thebe Imperatore, A cui già tolse il turo la sorella. Hor quel, che fa Diana, le rammenta, Com'ella à uendicarsi è troppo lenta.

Oime, che da ciascun uendett a è presa Contra questa impudica,e infame gente, E Giunon, che n'e più d'ogni altra offesa, Si fta da parte, e non se ne risente. Ogni alma illustre di giustitia accesa, Di desio di uendetta arma la mente : Io stomi,e o gn'una homai Gioue mi toglie E purc io son di lui sorella , e moglie.

Sorella io ben gli fon,ma moglie in uano Mi chiamo piu di lui, se piu no'l godo, S'ogn'hor l'empio figliastro di Vulcano Con nuouo amor me'l toglie,e nouo modo. Ma ben di questo amore al tutto uano Farò quel forte indisfolubil nodo, Ond halegato il mio marito, e prefo, Con modo non più ufato, e non più intefo.

Regina

Regina esfer del ciel detta non uoglio, Nè feder più ful mio fublime feggio, Se non is fogo in modo il mio cordoglio, Ch'à lei desiderar non sappia peggio, Madre del seme, ond io madre effer foglio, Vuol farfice già n'è graue à quel, ch'io ueg Del seme del maggior celeste padre, (gio, Di cui fola Giwion bebbe effer madre.

Contra lei uendicarmi in una uolta Voglio, e contra l'ingiusto mio conserte : E farò, che costei sarà si stolta, Che di sua bocca chiederà la morte: E norrò, che le sia la nita tolta Da Cione suo, da chi l'ama si forte. Cosi s'auolge in una nube, e scende In terra,e uerfo Thebe il camin prende.

none căgia ta in necchia.

Gin-Non pria da fe la Dea le nube fgombra, Che di forma senil tutta si ueste, Fa bianco il crin, di color morto adombra Il nolto, e crespe fa le guance meste: Al uolto antico quell'aria,e quell'ombra, Quel nelo al capo, al dosso quella ueste Da.ch'una uecchia balia hogi ufa, et haue Che tien del cor di Semele la chiane.

Sapea tutto il suo amor, tutto il suo intento Beroe Epidaura, di colei nutrice . Il tardo parlas suo l'andar suo lento Ben finger sà di lei l'imitatrice , Hor preso un nario, e gran ragionamente La Dea con quella gionane infelice, L'aggira con grand'arte, e al fin la moue Aragionar fopra l'amor di Gioue.

Quanto è,che seco non fece soggiorno. Le chiede, e come Amor per lei l'accenda. Ella risponde : E non passa mai giorno, Ch'egli p troppo ardor dal ciel non scenda Pur dianzi se n'andò, fia di ritorno Diman, secondo ha detto, ch'io l'attenda. E sempre, ch'egli uienc, ha per costume Porsi meco à giacer su queste piume.

Sospira dal profondo del suo petto La finta Dea, con non finto fospiro, Perche quel, che la giouene l'ha detto, Ha raddoppiato in lei l'odio, e'l martiro. Bramo, che questo sia Gione in effetto, Ch'ogni di teco adempie il suo desiro, Perch'altri,dise,con mentiti aspetti. Macchiar pin uolte i piu pudichi letti.

Non basta, ch'egli dicea essere Dio, Se non dà del suo amor piu certo pegno, Però se unoi seguire il parlar mio, Vò, che sopra di ciò tu chieda un segno; Che come ei per dar loco al suo desio, A te discende dal celeste regno, Non uenga, come suol, sotto human uelo, Ma con la maestà, ch'ei flànel cielo.

Venga nel suo decoro, e jeco porte Le regie insegne, e'l suo divin splendore, Come quand'egli uà da la conforte, Per tor piacer del coniugale amore. Cosife, ch'ella dimandò la morte. Che non nedendo il simulato core De la finta nutrice, il dì, che uenne, Il mertal don da lui non canto ottenre.

Senza scoprir qual dono, un don gli chiede: Ma unol, che Gione pria prometta farlo. Egli,ch' altro non brama, altro non uede, Che piacere al suo amore, e contentarlo, Acciò ch'ella habbia indubitata fede, Che se'l promette, egli è per offeruarlo Per quel fiume infernal promette,e giura. Ond'hanno gli alti Dei tanta paura.

La ziouane mal cauta,e desiosa.

i ueder cose sopr'humane, e noue, Nonsapendo la morte essere ascosa Per lei nel don ch'ella norria da Gione. Gli dice humil la fronte, e ucrzognofa, Che come amor uer lei di nuouo il mone, Ne la sua maestà celeste negra Con l'arme manzi, e con la regia insegna. L.IBRO

Nel modo, ch' à la fhosa ei s' appresenta, Quando muol seo il coning di diteto. Di darse clome, in fu la woce tema; 184 no può far, che ella non l'habbia detto Gli preme, e duossir, el più, che si rammenta Del gimamento sirgio, ond è costretto Di compiacer in modo d' destr siu, Che lai print di lei, el et à lui.

Gione da questo error cerca ritrarla,
Moftrando il graue mal, chi indi s'affetta :
Ma tutto quel, che le fiudece, parla-,
Rende la donna incanta piu fosfetta.
E quanto piu diffielle nel forla-,
Di ciò contenta il trona, piu l'affretta.
Che già fuspiui on tha prof a,e unta,
Per quel, chi ult da la nutice sinta.

Vedendo alfin, ch'o gni fuo priego è nano, Si zorna Gione al cielo, oue fi neste Del fino filendore, e poi di mano in mano Di nunoli, di meni, e di tempesfle . , E di lampie di tuoni, e di fine in mano Toglie il terribil folgore celeste . , Non però il pin dampolo, anzi si sorza Di semargiti ardor si ne al a forza.

Non quel, ch' ar se il centimano Tisone
Toglic, che troppo è quel tremendo, e ferò,
Ma fra quel di minor conditione
Sceplic il manco nocino, e i più leggiero.
E cost cione contento Giunone.
Che colci non porè l'aspetto nero
Sossiri di lui, quando in tal sorma apparse
E de l'amante il don l'accese, graspe.

L'infante che nel corpo era imperfetto, De l'infeliet donnayhe i accefe..., Che del feme di Gione banca concetto, Dal nentre, ch' aprir fece, il padre prefe : E se creder nogliam quel, che wien dette, Con tanta industria a quel finciul s'attese Ch' unito un tempo al l'ucro del padre..., Fim quei mes, onade mando la madre...

Quando su poi persetta, e ben matura.

La degna prole, ch'in due uentri crebbe,
Gioue da se sipiccolla, e ne diè cura
Ad Ino, una sua ci, e, che cura n' bebbe,
La qual se ben di Giuno house paura,
Non manco à mipotir di quel, che debbe,
A le Ninse Niscied il diè di notte,
Ch'ascosì il matri poi ne le lon grotte.,

Ouesto si il padre Bacco, e l'inuentore
Del meglior culto al la feconda nite.
, Che la dolce vause quel dinin liquore
Porge al sostegno de le nostre une.
Hor mentre egli è d'ogni periglio sfore,
Ginvinsche star non suo mai senza lite,
Vedendo in nista assai turbato Gione,
Per piu turbarlo un'altra lite mone.

Stafic Gione turbato per la morte...)
Ch'ogni fiag giota, geni fino ben gli ha folto
Flyninge, rode quel pensfer di forte... (to
Che qual fia dêtro il cor fiuor mostra il vol.
Di questo i chiligge a la fiac consporte...
Che feorgea il fino defio lafeino... e flotto!
E questio tal trausgino, e duol Lapporta,
Cha gelofia di leigh chem Emorta...

Infinite region creder mi farmo,
Ch' à l'huō maggior côteto amore arrechi,
Poi che l' poter fi fiefo n'a,e l'imamo
Per nenire à queçli atti in fami,e biechi;
Corrett a luolfro biafmo, a luo Siro damo
Per fouerchia lafcinia infani, e ciechi:
Che' l'hu d'amor per noi fuaue è tanto,
Che n'i fala wergogna por da canto.

Ma ben nacquer le donne per sentre
Tutti quanti i martir, nute le dogli ...
L'esse grandas, el duo del partorire .,
El nutrir tocca d'al soutenta m glic.
Questo è la solto piace ., acquesto è legiore .
Questo è la solto piace ., acquesto è legiore .
Questo frutto d'amor per noi si coglic.
Ciò, the di male ha il martinomis, el mostro d'ad i piacer, è l'outento è utto o lustiro.

Marauiglia non è dunque, s'amore 
Del foco fiuo cofi fpesso i accende, 
E non curate punto de l'homore; 
Tal gioia, e cal piacer da nuos si prende. 
Non si pensa e pias spesso e l'occi, 
Gite à trouar l'amica, che u'attende., 
E senza bauer d'homor, ne d'altro cura, 
Date luogo al diestro, e la natura «.

Non pote far allbor, che non ridesse.
Gione, bench altro hauesse in santasia,
Glende e querele sirane, e spesse,
Che la moglie monea per gelosia.
Ne spose tener, che non dicesse.
Che daua qualche indivio di solita.
A dir, che l'huom più si copiaccia, e goda,
Quando con la consorte mont'annoda.

Efe par, c'habbia l'huom maggior piacere, Ch' ei prega, ei feunç ci nurra il fuo marto-E con dificultà le dome hauere (ro, Tudofe non spende i prieghi, il tepo, el cor Questio aumen, che le leggi fur seure, Che conoscendo l'ingordigia loro, Fer come insame esse eller mostivata di dito Doma, ch'o datrigo dea, che su mario.

Che se non rasirenasse questo adquanto Quel desso, be le donne hamno di mui ;
L'huem pregato fairi da tante, e tanto.
Che uopo non gli saria pregare altrui.
Quesso de quel che utilenche se se mino anto strabene al l'huom, lecito sossi o mui ;
Sareste al proservir tanto per tempo, o,
Che L'huō non stèderia protego, pro, ò teo.

Eche questo fia il uer, poniamo mente .

A chi pos margior ewa in adomarfi.

Le doune fol per allettar la gente;
Alve non fin tien mai che belle farfi.

Berusede questo ogni un palefemente;
Io non parlo di quelche dec celar;

Che uoi, fe come al l'uon ui fosse non for se la faccoperta ambore il vesto.

Ben raddoppia in Gimon l'orgoglio, e l'ra Quella ingistlato infiame opinione. : E tanto più le preme, e fe n' adira ; Quanto più nede , e lè cgli al uer à oppone. Trous, che quel piacer gli homomin tra Fuora d'ogni honesla, d'ogni razione : 'Rè tren, che tanto a loro aggradi, e gione ; Da poi che tanto non le sforza, e mone. ...

Replicase diese, pur cerca prouare, Che l'buom p iù dolce frutto gustase coglie E gli la lafica a fino modo sofocare, E m patientia ogni cofa fi toglie. Al fin fi i lypungs, che i rilponde, e pare Tiù il marito o stimato, che la moglie. I E molo, che ne le donne al fino diffetto Sta fenza paragon maggior diletto.

Doppo molto garrir conchiuso suc.,

Ter por silentio al lor vidicol piato,
Che dicese ciassum le ragion suc.,
Ad sun, che massibio, e semina era stato.
Fu semina una wolta, e massibio due
Vi humon, che ra Tiressa nominate;
E spesso dona, horo inum gustati hauea
I strutti del psiuno di citterrea...

Tiù Stano cafo mai non fu feutito,
Tiù degno di memoria, e di flupor ,
Ch'effendo quessi im giorno à caso gito
In un bosco à juggi se più calde bor ,
Vide due serpi la moglie il marito,
Che congiunti godean del lor amore:
E con un cervo dio battendo il tergo
Fe,b' al lor fin cercar più occulto albergo.

A pena dà ne l'auree, e naghe pelli ,
Che gli sien l'esfer suo di prima tolto,
Manca la barbase cresce ne capelli,
Si sia piu molle, e delicato il solto.
S'ingrossa il petto, e fuggon tutti i selli,
Si ritira entro al corpose su selpolto
Quel, che distingue da la doma l'huomo
Tal che si ritroua doma, e non sa como.

Trono,che la Natura ha molto à fdegne Che impedife i diletti naturali; E se n'adira forte, e talhor segno Ne se acon um; so infiniti mali. Dispiaque da la Natura,che quel legno Tosse gli undotati serpi, e dimostrollo a A gl'undotati serpi, e dimostrollo a Allbor,chi irata disse, et rassormosto.

Del fesso io noglio farti per tua doglia, Che tanto ingordo puel diletto agogna, Actiò che quando ri hauera i piu noglia-, T'impedisca il basson de la uerzogna. Mal uerzo rio seguì la nouas spossia, E de l'honor schernendo ogni rampogna, Toco passòn potuo dar quella sentenza.

Si fa ben proueder secretamente
Per saiss far la siu suglia impudica
Tiressi, san ont nano, che la gente.
Non ueda, non ne mormori, e nol dica.
Abi come donnas si suopre souene
De l'honor, di se si sella, spoco amica,
Ch' a dishonesti o amor ceda, e compiaccia,
Persjando, che si cell', e che si taccia.

Ben fortunata fi può dir colei ,
Che non di orectie di dishoneflo inuito,
E che piò fir, che la vagione in lei
F inca il penfier lafciwo, e l'appetito .
O ben filice cinque wolte , e fei ,
Chi fi fa contentar del fio mariro ,
E non la lega dir o impudico modo :
Che so gli biwomini al fin tutti al il modo.

Vide dopô fette anni, che fu doma , La ferpe fotto à l'amorofa fome , E diffe, s' auto-argit l'house s'indonna, Io uò prouur, fe la doma s'inhuema ... Gli batte, eu faio allbor, fi e la gome. Crebbe la barba, e's accortò la chioma, Spianoffi il petto, e que d'era nafecisto l' feendo il fe per huom conofeer tosto.

Es'è uer quel, che molti henno affermato, Quand ei l'ultima nolta gli batteo, Volle il colpo vitrar, c'hance amenato, Ma calato era troppo, e non poteo: Che tronò (l'empre in [ciminie] flato, Come piu nolte esperienza, seo, V'euere assai piu dolce, e piu sonue.

Vo'(disse) ad ogni modo castigarti
V er lui(ch tra unchor donna) la Natura :
E miendo it uno maggioro piacer leuarti;
Poi che non hai de la uergogna cus a...
E quanto era colui, uo anchor mosstrati,
Che d'impedir l'altrui gioia procus a...;
E cost i cosse il ben più dolce a lui,
Per la dolcezza, c'hanea tolto altrui,

A quefto eletto giudice i efpofe
La di ridicol merito tentione...
! qualfenza penfaru fi, riffofe,
E Li fementia die contra Giunone...
Le man, flegnata, addoff, cell ag li pofe,
E fior d'ogni dourr d'ogni ragione,
Come s' bauesffe d le i fatto un feorno,
Gli occhi imnocenti fuoi priud del giorno.

Cosi perpetua notte il misero hebbe,,
Per pagamento de la siu sentene,
El Re del cielo, aci motto n'increbbe,
Sossirie, che l'facesse sino proferza:
Però che giusto à un Dio già non sarebbe
Al oprar a alto Dio far niolenza;
Tur per ricompensar quel rio destino,
Del e cose sume il se indonino.

QVARTO.

Coil die Gione ricompenfa in parte.

Al miffe hoom, c'hause perduto il lume,
E per dirlo la Fama in ogni parte.
Tofto fpirgò le fue neloci piume;
Come in Boeit am ciceo wè, che l'arte:
D'indouinar' il ner, faper prefime.
E'n poco tempo da tute le bande.
V'i concorfe à trouarlo un popol grande.

Quel mol sapere il fin d'una sua site, E quell altro il successo d'una guerra... Chi di fanciulli le future uite, Chi s'un absente à uivo, ouer sotterra. Imnamorate, e gelos infinite Corron da tutti i lati de la terra... Eissecond che sor la sorte uiene) Tredice ad altri il male, altri il bene.

D'na Ninfa arfe già lo Dio Ceffo,
Detta Liriope, che di Teti nacque:
E potè tanto il filo leggiadro vilò,
Ch'ei la sforzò ue le fue limpid acque.
N'chbe ella un figlio, nomato Narcifò,
E dato che fisor l'hebbe, andar le piacque
A quel, che l'occhio efferiore ha feuro,
Ma con Liracrion wede il futuro,

Doue, poi che fa giunta, dimandollo,
Che per uirià de la fua profetta
Al figlio prediceljee, bauea in collo.
La fore della fua fiella natia,
No! postendo yeder, com antocollo,
Tei con questo parlar la mandò uia,
Ch'un uiur longo à bui faria concesso.
Fur che non conoscesse di sello.

Parue per lango tempo uan quel detto,
Nèla madre nè fu mesta, ne lieta:
Se non dapoi, che ne fequi l'esfitto;
Che s'eura la uoce del prosta.
Ahi si runo amore, abi troppo caldo asses
Da far i s'assi intenerir de pieta,
Che togliesti à quest missro la utili.
Nèl eta fan piu nerde, più shorita,
Nèl eta fia piu nerde, più shorita,

Dat di, che l'empio suo dessimo, e suo
Diè per natale al misero garzone.
Sopra tre lustri era tre uolte andat o
Apollo dada l'ergine al Leone...,
Qu'al egli up uolto buese ab bello, e grato,
Cb'innamorana tutte le persone
Di qual suoglia grado, e qualitade,
D'ozni assarado gon sesso goni et ade.

Le fattezze del uifo eran sì belle , Ch ogui nolto più bel fam parer nullo ; Erano in modo alulte, e tenrelle, Ch'io non fo,s' era giouzne, o fanciulto. E naristate, medous, e donzelle Ardean de l'amoro fo fiuo trafullo. Non a'cra cor fi mondo, ne sì caflo , Che nò baueffe allbor macchisto,e guaffo,

Ma fit cotanto altièr, che non tenea

De le più feelte uer zini pur cura.

Se l'annor uinzinal non gli premea:

Done più l'huomo inuita la natura:

Ben può penfur fuel, che far donea

Di qualche donna uedona, e matura.

Si ripud fi bel; nobile; e dezno.

C'hauea ciafeñ, finor che fe fleffo, d'üezno.

Vide un di quelle luci alme, e gioconde, Vide le bianche, e le uermiglie gote Vina Nijofa, chi al dir daltrui ripossse; Ma cominciare d dire ella non pustè i: Republica il tutto, mai li parlar cossonode, E lafcia folo udir lultime note : Che meutre l'uno, e l'altro d'dire at tède . Il parlar, che precede, non s'intende.

Costei, Ch' Echo chi mossi, e chiama ancora, Che perla sol da l'atria dir commossi, Voce sola non si muda, com sono sono mora. Ma firma, e quantisi di carue, e c'ostia: Ben che com hor quell'instice allibora. D'esse prima al parlar non hauca possa. L'ira il principio al dir tola o shaue. De la (mpre gelos), e messa. I'n parlare hebbe gid tanto soaue
Questa, a cui manca hor la loquela interá
Che mai non hebbe il mode, e mãco hoggi
Donna di tanto assabile maniera. (haue
Ogni assar cum, fatisosta, e graue
Fatta hauria dolee, facile, e legg era:
El vols empre mai con huona mente
Schiundo vistle, e legas solomanos solomanos en esta partir de la constanta de la cons

Questa mirabil Ninfa ornata e bella Fra Ninfefra Silvani, e fra Tastori, Con l'eloquente fiua dole fuella Acchettaua ogni di mille romori. La gelofia Giuvone al fin fu quella, Che tolfe al fivo parlar tutti gli honori; Terebe le five parole ornate, e colte L'huwan nociuto mille, e mille volte; e mille volte.

Haunto hanea Giunon spessio softetto, Che'l marito non sosse accompagnato; E mentre gia per vitrouario in letto, Come egli suol, con qualcha Ninstale con Costei per omuiar per buon rispetto, Che qualche error poi non ne sosse in la Intervenca la Dea col suo bel dire Tanto, c'hausselle tempo di singire.

Gionon de le parole al fine accorta, Che tante nolte intertenuta l'hanno, Diffe: La lingua tuas i dolce, eftorta Tiu non m'ingannerà, i o non m'inganno; Io farò il la fa fuella monta, Che per l'imanzi io non haurò più danno, Io farò, che port a parlar il poco. Che non potra mai più farmit al gioco.

Ella,ch' al dir d'altru li lo rifonde, Sta muta,e non ardife di moftrarfi, Anzi teme,e nel bofe o finafonde, E per un pian uedendol diportarfi . Fura il bel ujó fou fra fronde,e fronde Coglocchi,ecerca ogn'hor più d'accoffarfi Il mira, e gli occh in lui fi fifo intende, Che col fuo foco Amore il cor le accende.

Come a una face ben ficea, che fenta Il foco ardere à lei poco difosito, S'alcun quel legno à le famme apprefenta A riceure il foco atto, e difosito, Pria che giunga talbor, rato i suenta V na fiamma, e l'accende, e l'arde tofhe: T al' ella al foco fiuo nolle accostarfe, E immarzi al giugner fiuo i accefe, & arfe.

Mentre l'accesa Ninsa il segue, e l uede.), E questlac que item mua la fauella ;
Pritando à caso in certe frassis el piede, Fecca alquanto romor la Ninsa bella.
Come il romore a lui l'oreccita fiede ,
S'adobra, e mira in questa parte, e in sqlla.
E qui sorse qualch im, disse e i primiero
Qualch imagnos disse classe, e disse il uror.

Diè quel parlar à lui gran meraniglia , Che [corger non poit, d'onde s' ujcio: E gra miroro pur l'unide ciglia , Indi in quesso parlar le labra aprio : Non ti wegg'o, ella il parlar ripiglia , E chiaro adir gli sece , Ti negg'io. Narciso in quella parte gli occhi porge : Ma teme ella , e s' assonde, non la scorge,

Stupisce quei de le parole ascose. E guarda interno cinque uolte, e sei :
Fien qualpoi disselle, autorno cinque uolte, e sei :
Fien qualpoi disselle, autorno quei, e banea chiamata lei.
Di mono introno à riqueradar si posse,
E disse : lo é odo, e non so chi tu sei.
So chi tu sei, dissella, e ben sapea :
Che sel di sing ei mull autor ardea...

Diff ei bramoso di sapere il resto,

Toiche tu sii chi son, godiamoci insteme,

O come nolentier risposi e spessio,
Ch: sopra ogni stro assar assar que soci one
Dice, sodiamoci insteme, co cice presso
Del bosco, si discopre, pin non termo.
Che quel partas da manse, lo ansio,
Chi un porta goder del so Auresio,

Mentre al collo sperato ella distende,
Per wolerlo abbracciar, l'ausre braccia,
Da quegli abbracciament e si sastende.
Quando sizge da lei, quando la scaccia.
Nont amos cidice ella il partar riprende,
E dice, l'amo, e poi sorz'è, che taccia.
Nè amar ti wost o, es si sique, e la ristata.
Dice ella amar ti wost o, e poi si amusa.

Narcijo al fin fi fiegge, e non la suole, E da giosane, e ficioco fi goserna. Ahi come ella fia fe fi lagna, e dole, V chendo fi i bella, e ch' ei la fiberna: E i haues fe l'antiche sue prode. E potesfi clar son la doglia interna; Tianger fariano i suo muti lamenti La terna, di celo, e tutti gli elementi.

Quanto fia la fia unta a fira, e notofa, Moltra lo Hratio de le chieme bionde. Si batte, egrida, e comparir non ofa Fra la drev, ne le felue fi nafconde . . Si unie ni qualche grota cavernofa, Done tal unita à l'altrui dir riffonde; E crefec ogn'hor più l'amorofo foco, Che' l'arde, el confinna a poco à poco.

Oltr'à costei disperza a bor quelle, bor quelle Narcifo, el Amadriasi, ele Napec, ; Nè moner lo potria forma celeje..., Mineran, d'Citherea, con l'altre Dec... Fra tante, est entre di prezgate tefle Chiefe razione ale bilance A.Tre... V na, c'hauendo al celle luci fi fe, Con le braccia cleunte cof dife...

Astroach in man la retta libra porti
De la giustiti del celeste regno,
Facci ragion di mille, e mille torti
Contra costui, ch stutto il mido à sdegno.
Fache talmente Amor sco si porti,
Che nel mondo n'appaia illustre sceno.
Facchaba quel contento à dess' si il,
C'ha dato ei sempre, & è per dare altrui

R'plicò forte cinque uolte, e sei
La Viufai q'initi suo pregin, e lamenti.
O come bene esaudir gil Dei
Prische i suoi raggi Apollo hauesse spidie spiti
La ginsta ration, che se colei,
Il suo cordoglio, i suoi sossiri ardent i:
Co un amor prose lui piu spile, e strano,
Che mai nascessi in marce suoi sono colei,
co con amor prose lui piu spile, e strano,
Che mai nascessi in intellero homano.

Deutro un'ombrofa felua à piè d'un monte,
Done uerdeggia do fcoperto un prato,
Sorge una chiara,e chrislalina fonte,
Che confina à la linea di quel lato.
Che quando equidifiant d'Orizonte.
De l'Orizo, de l'Ocajo è il Sole alzato,
L'ombroja fialla del monte difinale.
Chel piu coente s'Ol mai non l'offende.

Quel chiaro fonte è si purgato, e mondo, El acqua in modo è lucida, e trafièrre, Che ciso, è cgi ha nel luo piu cupo fondo, Scoperto à glocchi altru di fopra espere. Hor mêre i do dai lunzgior caldo di mô Nel puto ch'è principio di declinare, (do Amor menò costut per caligallo A quello puro, ciquido cristallo. Arfo dal Sole,e da la caccia Stanco
Brama il vipofo, e più trarfi la fete,
Allenta l'arco, e toglie i dardi al fianco,
Per durfi,dopo il berre,a la quiete;
Ma più tost' acqua: egli non bene unquiaco
Di quesla,e fu per lui l'onda li Lete,
Di quesla,che fin pofe à gli anni fiu,
E fu quel giorno il mal fonte per lui.

Mentre à gustare il flou dolce, li quore.

L'aude, e fecche labra il fonte tira,
Pra fete maggior gli crefee al core
Dife, che l'ombra flu ne l'onda mira.
Come guardar ne l'onda il uede Amore,
La facta dorata incocca e tira,
E'l cor d'un una flio toflo gli ingombra:
E fache i mamore di quell'ombra.

La uaga, e bell'imagine, ch' ei uede, Che l'e orpo fiu ne la fontana fice, Che fia forma palpabile, s'i crede, E non ombra infensibile, e fallace, E no tutto da quello error si dona, e cede, E di mirarla ben l'occhio compiace. E l'occhio di quell'occhio acceso, e nago Giosse di esse si fesso na ceso, e nago Giosse di esse si fesso na cue si con

Come statua di marmo immobil guata Il bel volto ne l'onde ripercosso; E lodan ela gauncia delica: Il bel misso color candido, e rosso. Gli par ch'al sol la chioma habbia leuata Et al Venere il usso, à barre il dosso. E loda, essaltata, ch'ammira in colui Tutto quel bel, che s'aminira ilustilui.

Loda di se medesmo il degno assecto, Mentre quel di colui lodare intende... E sel desso de sombra gli arde il setto, Fu gran disso di lui nel ombra acceude. E di cià necle un cui dente essecto. Che gli atti che li sa, tutti gli rende. Sel undra è les prescios inchiras, e porge, La medesma piecia ne l'ombra sorge,

Molfo da ma fperanza uana, efiocca, Che gli dà quell'imagine divina, Accosta in atto di baciar la bocca, E quei tende le labra, e s'auicina. Ecco, che qualg già l'un l'attro tocca, Ch'un alza il uifo in fu, l'altro l'inchina. V'ien quest pa d'ado, e dolce bacio, e tolle Di femplice acqua un forfo feddo, e molte

L'acqua mossa da lui turbata ondeggia, Est mouer l'imagine,e la scaccia. Esti peusando che fuggir i de eggia, Stende per vitenerla ambe le braccia. Quel moto sa che l'ombra piu uaneggia, E moue in modo il us so be minaccia. Ei multa s'ivinge,e torna à mirar si, o, E teme le minaccie del (mo siso.

Non sa quel che si ueda, ò che si ueglia;
Non troua quel, che cerca, e pore il uede,
E quesso è, che l'evossima, e che l'addoplia,
Che l'perde allbor, che d'acquistarbo crede.
Accresce il cupido ochio oggi hor la ueglia
E dona sempre à quess' error piu sede. (ge:
L'ombra è già serran, o no minaccia, ò sing
E mirica, piu, che mas si s'aste, e s' brugge.

O miscro, e infelice che vimiri
Pius il finulacro tuo nano, e fugace ?
Non vecilace colui, per cui sospiri,
L'ombra è, che l'corpo tuo ne l'onda face?
Non necis menticato che t'aggiri.
E che folle desso is sirregge, e stace?
Bea puoi neders se s'instellato, e circo,
Che sui cervando quest, cha si empre seco.

Tu il porti fempre seco, e mai nol lassi, El sura l'empre qui, sin che ci stai; Es quindi virar potssi il passi, Ti securia serva algicarti mai. Io uzgo goli occhi tuoi bognati, elassi, Ma non sati però de i sintirai. Tu lagrimi per uli, quei per te piange, E d'ambi il piato in un s'incontras serva;

Hor

Non La cora del cibo poè del finmo
Diflorre il può dal radiçato errore.
Quel penficr nel fino cor già fatro dono
Tutto il dai in preda à quel fallace amore.
E gli occhi immamorati più non ponno
Lesarfi dal gioir del lor fplendore;
E di e felefi fin usgòi di forte,
Che conduran quell'infice à morte.

Si leua al fine, e manda gli occhi in giro,
E mostra il fonte, che l'consima, e coce
A i boschi intorno, e con più d'un sospio
In questa forma articola la uoce
Voi selue, che l'ardente mio destro
Vedete in parte, e'l mal, che si mi noce,
Ascoltate per Dio quel che dir uoglio,
Et udiret ei nutto i lim ocraoglio.

Schue, che'l softro honor, ch' al cielo è afcefo, El piede, che di soi tende à l'inferno, Hauete tanti fecol diffel Dal gran rigor de l'indifereto nerno, E più d'un cor' d'amor froito, e prefo, (Che sfogò quì tal solta il duolo interno) V'eduro hauete dittemi per Dio, Semai vedelle amor fimile al mio s'

Str.ma legge d'amor, mi piace, e'l uedo,

Nètrono quel, che ueggo, c che mi piace :

E allbor, ch' io l' prêdo, e l'ringerlomi credo

Più libero il ritrono, e più fingae.

I o conofico il mio errore, e me' auedo,

E fo,ch'io credo à quel, che m' è mendace:

E fi accecato . Amor m' haue, e percoffo,

Che cerco quel, che ritronar non poffo.

Eperche maggior doglia io ui racconte.),
Chi mi toglie la uia? chi nol comporta.?
Eforfe largo mare? ò alpelire monte?
Grolfa paretetò ben fermata porta.?
Oime, che ui mpedife un piccia fonte.,
Fa un picciol rio la mia fibranza morta.
Ei wool, chi ol' amia, d'un oti mici rifonde,
Ma il negan le gelofe, o' miude onde.).

Che s'o per dargli un bacio à lui m'inchino, Per dar quel refrigerio à la mia do glia... ; Ei col fuo dolce ufo, e relipino Ver un dimofira la medefina unglia... Qual tu if a mortal ufo, ò diuno, Vie fuor, deh fa ch'innel mio fen s'accoglia Lafai il memico fonte à moi non grato, Et ranfullatmaci infeme in questo pratuc.

Abi come male il mio pregar fi prezza,
Terche non efci bomais che fais che tardis
Oime che l'eta mia, la mia bellezza.
Non fi doneria fuggiri, e ben ci guardi.
Abi, che l'afhetto mio, la mia uaghezza, s
Le mie uermiglie guarne, e i dola figuardi
Son tali, cho ogni altro occhio fe n'accende;
E folo il uom i fibiana, a uliperde.

In te non so pur che di speme io scorgo, Che mostri un uiso amabile,e difereto: Le braccia porgi à me, à a te le porgo; Se lieto à te mi mostro, a me tu lieto; S'io piango, che tu lagrimi, m'accorgo, E mostri ragionar; io non sto cheto: Ma il dolce suon de le tue mute nore Le nostre orecchie penetrar non puote

Ahi che pur'hor a ti conosco, e intendo,
Tu sei l'imagin mia, se ben riguardo,
El mio splednot che di quasti, a trendo,
Da si bel lume al tuo soane sguardo.
10 sono, io son colui, che l'soc accendo,
E del medestro soco io son quel, chi ardo.
Quel lume l'occhio tuo da me si fingge,
Ch'in merissente se mi consinna, e sirrege,
F 2 Conosco,

Conofeo, ch' esso è me, e ch' io son' esso a manto.
Tanto ch' io son l'amante, io son l'amanto.
Che debbo son rividebb' io preçar me ste silvo
O pur debbo aspectra d'esso proceso e
Chicdro so sirvé que le cho supro e appresso
Quel, che nel corpo mio s'assi instormato e
Otmo, che l'arichezza a me su nopia;
E pouer son per troppo baueme copia;

Potessi almen da questo corpo mio Trendendo mi altro corpo separarmi, Lasciando in hu però la serma, ch'io Amo tanto in colui, che meder parmi: Che se soli se decorpi mi sol desso, Si potria tronar via di contentarmi: Ma già non posso essendo questo petto. Questo petto goder con questo petto.

Già l'alma il gran dolor preme si forte, Dar non potendo il suo contento al core, Che per me sento auticina la morte y. Ne la mià surde eta sil li bi bel sove. È più m'incresce, che con ugual sorte Movendom io, qual, si è nel some, more. S'uccide me, non lassia in sita lu Mortes; se he toglie un, ne toglie dui.

A me per me non dual questa partita, Marcar douendo il nio dolor con lei, Margrauto heco, che non rimane in uita Colui che piace tanto à gli occli miei. Ma il dolve foste mi richiama, e inuta A mirar quel, chi archos toccar uorrei. Così dicendo ritoruar gli piacque A rimirar le fue mortifer a cque.

Lagrima, e lagrimar l'amato nifo l'ede, e mol pur toccarlo, e turba l'onda; Emir a il fimulato fio Narcilo, Che par, che figgir noglia, e fi nafonda. Omnque l'onda il manda, e i l'occhio fio Tiè [emp e, el piño ogn hor crejce, et abo Se no muoi, chi o ti tocchi, inè che t'oda, (da (Dijfe laglica, ghà duneu l'occhio ti goda...) Dira accesso in se stella, ed dispetto, Toi ch'egli al suo gran mas si caldo intède Co i pugni chius l'invocente petto Percote, pur la ueste gliel contende: Per dare al batter suo maggiore essetto, Leus la spoglia, e quello ignudo officule. Si batte, ed mossi, ed assi in preda al lutto, E par de l'intelletto visicio al tutto.

L'eburneo petro (suo cos percosso).

Si sparse d'una nobile tintura.

Prese un misso color di bianco, e rosso, e
Qual mela suole nun ben matura:

O com una, che l'acino ha qui grosso,
Che già rosso, e tende à farsi oscura.

Si uell d'un color, d'una maniera.
Che' i spui bello assicipe pria non era...

Hor come auchor filpecchia, e che l'accorge Di quelle carni tencre di latte, El bel cinabrio fi ben misto ficorge In quelle parti iguade, fi ben fatte; L'amorofo del po incalo forge, Di placar quelle membra anchora intatte E, fe ben egli fi,che mulla abbraccia; Gli e forza in fillo croro traffar le braccia.

L'onda si moue, & ci si duol, che sugge,
Laficia fermarla, e torna à rimit mess;
E si crice il desso, anno l'adhugge.
Che donc ardea, comincia à liquesfarss;
Cossi nel forno il metalo si firugge,
Che comincia al principio ad infocarsi;
Et insocato ogn hors si a più molle.
Tal che come acqua al hu siquido bolle.

Già manca il bel color uermiglio, e bianco, Manca le forze fue, manca il nigore, Il fino bel nifo: e l'in offendor aien manco, Che gia fife Eeho,bro à lui firug gei l'core. Echo anchor, che filegnata, non dimanco II a fempre accompagnato il fino dolore, Replicò ciò,che mai Narcifò diffe, Efis,che l'fin del fino parta s'udife.» Al fuon, che'l batter de le man vendea, Quando il petro, e le man battea fi forte, Ella col fuon medefino rispondea. Diffegli all'ombra, ecco ho p te la morte. Ecco ho per te la morte (ella dica) E ximembrana la fua cruda forte. Dice egli al fin, Men indy imanti in pace. Ella dice il mede fino, e poi fi tace.

Lo fmorto nolso al fin ful l'herba uerde Tolaç n quel uan pensier si sià pur filo; E tanto à poco à poco il ugro perde, Che la morte s'alberga nel siu osi o. Le luci, che sitiar mon si poter de Gli usai si guardi in quel sinto Narciso, A specchiars si signi al carne ignude Ne la nera visprand Sviga palule.

Lo firro di quel uano amante, e flotro
Quando fu giunto al Tonde d'Acheronte,
In quel medefino error trouosfi imuolto,
Erimiroffi in quel palido fonte.
I petto fi batter, graffiarfi il nolto,
E le chiome Stracciar fparfe, et inconte.
Le Naiacie di lui meste forelle,
E l'Amadriade, e latre Ning belle.

Eco con lor il fuo strider confonde...

E lafcia folo udir l'ultime note;

Ma graffierfi, e firacciar le chiome bionde
(Non hauendo piu il corpo fella no puoce;

Ma ben finge quell funore, get ir ifponde,
Che fiun, fe palma à palma fi percote...

E s'una uice, Air quel bel lume è fpento:
Ella il riulce, enarra il fue tormento.

Già preparata hausan la pira, e'l foco Ter far le facre effequie al corpo estinto: Ma non trouar cadauero in quel loco, Doue luccife il fuo bel ufo finto. Fatto cra il corpo del color del roco, Vn fior da bianche foglie intorno cinto. E fi leggiadro, e nobile è quel fiore, Che parte anthor ritien del fuo filendore.

La fama di Tirefia allbor ben trebbe .
E n' bebbe cofto tutoti mondo auifi ,
Come il faggio pronostico effetto bebbe,
C'hauca gua fatto al figlinol di Cefifo.
Il cafo in uero à cutoti mondo incebbe,
De la fpietata forte di Viarcifo.
E ben,ch' altero ci unos Timagle alcuno,
Pur tal bellezza à pietà mosfe ogn uno.

Tal credito la morte al Cieco diede
Di chi de l'ombra acceso hauca Cupido ,
Che tuto il mondo in lui prese tal fede , ,
Cegli hauca più che mai, concos so, e grido
Fra tuti è Penteo so, loch omo gli crede,
Sprezzator de gli Dei, nemico, instido,
Nipote al primo Imperator di Tribes,
Che ridea del concos so de la plebe .

Efguitando il fiao collome, erito ,
Diffe firezzando il profetar del uecchio,
Ben'e ciafcun di moi del femo nfeito
A chi perduti ha gli occhi dando orecchio
Luel, cui lipplife la mente, el udito
In quel, che manca l'uno, e l'altro fiecchio
Pronosticando le fiature cofe,
Contra Penteo infede (ofi rifpo)

Felice te, fe quando un tuo cugino
A Tebe torni, ham ai perduti gli occhi,
\$\frac{3}{2}\text{che non uegga il fuo culto duuno,}
E tuo tristo infortunio in te non siocchi,
Allhor faprai, si fo fon hono indovino,
N\(\text{e}\text{terrai}\) questi augurij uani, e sciocchi,
Allhor per non ueder quel diuin Nume
Ti faria meglio hauer pertuo il lume.

Che non nolendo adorar lui nel tempio, Si come certo io fo, che non surra i, Del fangue tuo p dare è gli altri esfempio ; Citero, il nobil monte institera i. E con cor uerso te sidegnato, es empio Tua madre, el teu es que corre uedra i. E ti dorrai con tua gran doglia, e pianto, Ch' essendo io circo habbia neduno tanto. E t. Mentre Mentre ha de l'altre cose anchors in petto Da dire intorno à quesso il sacredote, Penteo siperbo il turba, il essetto, Che ne douca seguir, turbar non puote: Che già l'eterno giouenii aspetto Di Bacco torna al e contrade ignote, Ignote à lui, che su menato oltrone. Poi che due volte il udde nascer Gione. Poi che due volte il udde nascer Gione.

Hause Tirefia antiue duto il ziorno, Chimi lo Dio Theban douse a tornare; E detto à Thebe, & à le uille intorno, Che à piu poter i haussffe ad bonorare. P'era concorfo già duto il contorno, Ter voler la yran felfa celebrare, Con uari shomi;infegne, es simulacri In bonor di quei viti ignoti;e facri.

Diffe Tirefia, al cul diuino ingegno
Il popol tutto già fi riportana,
Che fi mofirafie un manifelo (gino
Di gaudio al Theban Dio, che ritornaua,
E che ra la vinna di quel regno,
Se con diuoro cor non s'adotana,
C'honorar fi douea per diuin Nume,
E eclebrar l'ignoto fuo eoslume.

Fi per decreto publico ordinato,
Che co gran pompa incorro à lui s'andasse
Fin'al monte Citero, one admato
Il popol,quella sesta celebrasse
E che secondo il suo grados el suo stato
Ciascus più, che potes el suo stato
Cossi su dal consiglio stabilito,
E da chi n'eche pica cieso sessono
E da chi n'eche pica cieso, seguito.

De la più ricca stefle, en abil uclo
Orna il corpo ogni donna, orna la tefla,
En obili, e plebei con fanto zelo
Corron, ciafeun con la piu degna usella,
E di pampini ornato in mano un telo
Tengon, secondo il rico de la festa;
Er allegrano il cielo, e gli elementi.
Con uari canti, e mufici il frumenti.

Sparss, es incoronati hamo i capelli.
Le donne, es hamo in quella festa d porsi.
Non solamente gli habiti piu belli ;
Ma spoglie il leon, di lupi, e d'orsi,
Ma spoglie il leon, di lupi, e d'orsi,
Cinte han le shade anchor stopra le pelli ,
Tal che u eran molti huomini concossi,
Non per la sesta, sol ma per le donne
Ter uagheggiarle in quelle noue gomne.

Mostra ogn'un quanto cerchi, e quato bræne
Di unerear lo Dio del lor bel regno
Quel batte un seron in un ungo di rame,
Quel sona un seron, un timpano, od un le
Cost per dar ricetto à nono essame
D apiscon uari sinoni si fa segno,
Quanto a cli agricoltor contento apporti
Dar loro ablergo, co e sea un lor horti.

Bacco lontan da lor ben uenti miglia S'è d'oro, et oftro alteramente ornato, E con pompofa, e nobile famiglia Di pampini, e noue use incoronato. Vien fopra u carro bello da marasiglia Da quattro tigri horribili tirato, Che l'morfo leccan lor nemico, e duro Bagnato d'un buon un fioane, e puro.

Hauca già dato. Apollo su' hora al giorno, E staua à rimirar sugo, & intento Quel nobil caryo riccamente adorno. Di fino, e ben contesto oro, & argento ; Sopra sun aicca porpora, chi intorno Fatca al carro sur ricco adornamento : Et ei col raggio suo, che'l percotea, Molto piu bello, e lucido il rende...

Quando si mosse as carro eminente
Di pampini, e di frondi ornato, e bello,
Distinto essendo ogni ornato tadmente,
Che quesso non toglica lausilla d quello,
Copra il luo capo egual si sile pedente
D'oro, e di geme d piombo vn gra crivello,
Da spessi buchi, e piccio il forato.
Ryon serva gran misserio a lui dicato.

Imanzi, e doppo il carro, ou e i fedea, V enia diuerla, e or adinata gente, La piu diuota, e ch offeranto bauce Dapo i c'hebbe occupato Oriente, Quel, che di giorno in giorno egli faced, Con più finera, e ben difpofia mente, Plebe affai pochi illufiri buomini, e done P ari di lingue, e d'effigie, ed gome ...

Innanzi al carro tre usumo ad un paro V ary d'affetto d'habito, e d'honore.. (ro. Quel di mezo, èl più deparo, el più precla Tiù bello, e più diffetto, e'h èi l'Vigere. L'illustre nifo (un nitigo, e charo, F a fede del robusto sio actor, E dimostra ne gli atti, en l'afpetto, D'esse un homo temperato, e circospetto.

Damä dellra al Vigor fegue un hoñ fofco, Che mostra hauer in lui poca ragione, I a chioma har abbustlata; et l'occhio lofco E porta in ucce d'arme un gran bastoue, E quanto (Indere puote il monto bofco, Fa star dificosto tutte le perfone. Non usa di ferir con fromba, ò dardo; Che non gli ferue d'alontan lo spuardo.

Questo è il Euror, pericolofo à fatto, E ciasem fuege de conuerfar seco, Tero do tegli na in colera in un tratto, E gira in cerchio quel basilon da cieco. Ferisce fempre mai da presio, e ratto, Ma no tardi, ò londa, che l'occhio ha bieco. E se pure à ferir discoso ardise. Trona s'empre se a via chi impedisce. L'ira ua frm pre dietro à questo inflano, Che l'uifo ha magro, macilente, c bruto, Il capo ha fecco, picciolo, e mal fano, Che fiessifo poco famo empir fuol tutto. Di freji ha un mazzo ne la destra mano, E quando ha pien di fiamo il capo asciutto, Con ques punge il Furon, seco s'adra, E questo si bo basson si rotta egira.

Da man manca al Vigor non moto appresso Segue il Timore, es la sempre in paura. Và sbigottos, timolo, e limesso. E intento mira, e pon per tutto cura. Và muto, e non si ful al es sello se vi vol taluolta parlar, ne s'assicura. Se parla al sin col dir basso, de humile, Mostra l'ammo so messimo, e usi.

Non ardifec il Furor guardar nel uifo, E gli par fempre bauer quel legno adoffo, E teme, cò ei nol coglia a l'improuifo, Da qualche biumor irragioneuol mofto, Però fi fi a con l'occboi in li l'auifo, Per finggir nia prima che fia percosfo . Nè cred ii uil d'ogni fortezza ignudo Che' luigor fia bajlante à farqi l' feudo.

Figor, che fielor nel mezzo è pofto,
Che ma iì poderofo, e tanto altero,
Cho mo iò far, ch' I Timor non flie difcosto,
Ne afficus argit il fino si mit penfero.
Serim ai Figore in modo ben difposto
Che non tien contro del finor sì fiero:
Tus fe ben ma con sì ficuso petto,
Gli Ha lontano ambé i epe buon rispetto

Segne dapoi fii l'carro ornato, e bello Bacco, con sujo amabile, e fereno. India ne sine fii l'picciolo dinello Il succhio, e non giamai fobrio Sileno, Che di fiemo di sui colme ha il cersello, E di cibo, e di sino il sentre ha pieno: Et ebro, sus paralistico raffembra. Gosfi tremono di sul 'cantiche suembra. LIBRO

D'intorno à lui varii fanciulli hauea.,
Quel tenea în man de l'afinello il laccio,
Quell altro ne la groppa il percotea.,
Pofaua ei fiopra due quello, e quel braccio,
E con plaufo d'ogn im ffesso de melo,
E con plaufo d'ogn im ffesso democio:
E si godea di quel fanciulles compaccio:
El uccchoi, e quei sanciulla allegris, e grati
Di pampini, e di fronde erano ornati.

Mentre ua Bacco al bel monte Citero
Con si bene ordinata compagnia,
Il popolo Thebano, e tusto il Clero
Per incontrarlo à quel monte s'imia...
Hor mentre questije quelli il lor fenitero
Drizzano à un fegno per dinerfa uia.,
Penteo nolgendo in quella tuoba i lumi
Bialmò quet i noul or tius, coftumi.

Penteo di farfi Imperator credea,
Morto che fosse i vecchio ano materno,
Che fissi massi i Cadmo uno massea,
E già quasi egli hausa preso il gouerno.
Atteon che concorrer vi potea,
Già passato era al regno de l'Inferno;
Haucan ben due cogini, Grambedul
Nel regno pretendean non men di lui.

Questi cran figli d'Ino, e d'Atamante 2: Ma Tenteo mila, o poco gli s'limana, Perch' eta l'uno, e l'altro anchor a infante, Et egli il popol zia tiramneggiana: Hor quando ferji tentre file, e tante V'ide à quel fuo cugin, che ritornaus, Che fi di Gioue in Semcle concetto, Trefe deutro da se qualche fospetto.

Gli cadde à un tratto ne la fantafia,
Che questo fuo cugin quasi ueniffe
Per affirme à quella monarchia
Tosto, che'l uecchio imperator morisfe.
Questo offetto e, questi a qelosa
Rel capo facilmente se gli sisse.
E tanto piu, che tutto l'popol uede,
Che s si sgan trionso, e gli ba tale fede.

E di Juperbia pièn, di Jaguo, e d'ira.
Rinolfe al popol trionfante gli occhi,
Abi,che Jaron la mente fi si aggira,
Che diate fede à quefli giuochi (icocchiè
Che cola si juro del dour titre),
Che par che l'honor uostiro non vi tocchiè
Ei pare atto di uoi precheno, e degno,
C'habbia ŭ făciullo inerme à torci'l regno

Può tanto un corno in uoi, tanto un percofib Vafo, che fa fonar ferro è metallo, O'l juon, che rende un camo e lungo bosfo, Che faccia farui un i notabil fallo? Ch'à uoi, che piu d'u capo elperto, e grofi Di gente eletta à piede, c'à causalio Non sbigotti di donne un gran romore, Che dal uin nafec, dia tant verrore.

Ahi,come indeğna prole del ferpente, Dicato à Marte chiamar ui potete, Dapoi,che woi cedete à lu il gente, Obfena,e molle, come woi wedete. Hor da woi vecchi Tri ji confiene, Che con tanto fudore,e ffe-fa bauete Dal fondamento fatta quefla terra, Che ui fia prefa,e tolta fenza guerra. È

A uoi di più robulla, e verda etale, Che leguite lo stude cantoc, e bianco, Meglio staria, che lance, e [cudia, phase] Le man u' armasser la persona, e l'hauco. Quel pampion si l'hasti undequitade Porta al nostro natore, e l'habito anco, E con più bomor la uostra chioma assonate Vn copercios di ferroche di fronde.

Vi pregoricordateui fratelli Diche chiara progenie fiate nati. Se vi rimembra, vol fiete pur quelli Dal (crepente di Marte generati: Perche ji loui fonti crifidalini e belli Mondi, & imasti folfer conferuati; Ci mori sodle: hor tu popol fio figlio. Vinci per l'homor tuo (crap periglio.

Ch'egli

Ch'almeno il dellin mostro iniquo, e fello Tianger portia ciafeus fenza roffore, Ne imputato portebbe effer d'hauello Terduto è per utitade, è per errore . Hor qui fard utenuto un giountello, V'n molle, effeminato, e fenza core . Che ueste o stro, e profumi in ucce d'armi, E Thebe ci tornà, per que lebe parmi.

Ma farollo ben'io confessa presto
Chi sia il su vero pastre, e quel ch'importa
Questa sua cerimonia, col contesto
Di quel ridicolo habito, che porta,
Dunq; à un fanciullo infame, e dishonesso
Solo Actriso saprà chiuder la porta s'
Dunque un stranier, s'equito da la plebe,
Far'a Pente o remar con sutta Trebe.

Et à luvi ferui con fusor rivolto
Diffes, rate, ch io l'habia hor hora i mano
Ch'i vo hor noto al mondo, quanto è fiolto
Ogri un, che crede al fuo cofisme viquovo.
Il popol, ch era intorno al uit raccolto,
S'alterò di quel dire empio, e profimo;
Perche Tirefia, a ui cafem reedea.
Quei facri quochi comandati hause.
Quei facri quochi comandati hause.

Viole Atamane, usol law prudente.
Raffrenar quello orgoglio al fuo nipote;
Equel fivore, e quella rabbia ardente
Rèvitenere è quegli, è questi il puote.
Ma tanto più s'accede ne la mente,
Quanto più il fuo parlar si ripercote.
E piu che si contrasta al suo volere.
Teù crese di tira su fuorza, potere.

Tal sum agricoltor s'oppone, e uieta...
Ch'un torrente nel fuo non entri, e nada.
Perche con l'onda fua poco difereta
Non toglica a lui la feminata biada.
Done l'onda era pria meno inquieta
S'ingorga, e per ufeir tenta ogni strada;
Porta al fin sia la tervazi (legno, e'l [affo,
F tutto quel, che l'impedife il paffo.

Tolfer ji ferni wia da quel forore, Anchor, che lobedir mal solomieri: Però, ch' à tatti haucan toccato il core Quei ziochi, che tenean divini, e ueri, Ne conoficzano in lor tanto nelare, Ch' amolti forti e degni cauallieri Potesfer contrailar; ch' ogn' ma fapen. Del gran poter, che Bacco intorno hauca.

Dapoi, che i auim timidi, e lenti,
E che l'in l'altro fi guarda nel volto,
E fi conobber tutti mal contenti
D'ubidir quel fignor crudele, e flolto:
Difocto forfe un miglio da le genti
Di Thebe ritrouar, che s'era tolto
Da gli altri un, che lo Dio Thebum feguia
Et hause feco quattro in compagnia.

S'accordar tofto, e fu da lor penfato
Trender di quelt, quelt, che par più degno,
E dir come son hamo altro trouato,
E condurlo al Tiramo del lor regno,
Che forfe in tanto f fira hacato:
E fe pur ferna anchor l'ira, e lo filegno,
Disfogare il potrà contra coflui,
E tutto quelt, che unol, fapor da lui.

Subito d tal pensier si diede esserci.

Ma non senza grandissima conteste:
Che quei vedendo questi ne l'aspetto,
Che mostran di noter far loro ossera.
Tosto deliberar per buon rispetto
Di sar arditamente a la dissera.
E si fermaro in atto in su aniso.
Che segno sean, è haurian mostrato il sujo.

E ben mostralo, e ben con lor pugnaro, Feriro, sin si cipi si si si sinalmente... A forza il capo lor prender lasciaro, Resister non potendo à tanta gente. Con quel prigione al lor Signor tornaro, ch' aquei lordi di sangue posse mente. E laper uolte con chi baucan conteso, E perche il also bio non buacan preso.

Tyouar mai non l'habbiam potuto nui ;
(Differ)ma ben di queic, be tutat uia
lui feguo, con faita habbiam coffui
Trefo, e fe fronte egli, e la compagnia.
Trefo l'haucete uoi von ben per lui,
(Diffe ei) s'egli di quei di Bacco fia.
Da che il conobbi (rifofe egli allbora;
Effer fio wollije, woglio effer anchora.

Pemeo, salegdato piu che soße mai, Riuosog sii occhi a lui tur bato, & empio, E disso, tucchi al fermo hori sii, (pio Tu, chi al fermo hori da dare a gla latri esse-Di il suo nome, e la patria, e quel che sai, Di cui nascessi, e perche suuoi nel Teispo Porre un mortal fra le distine cosse-Et ei siera e timor cossi visipo.

Mio nome è Acete, e del popol Tirreno A Memoria mi dier baffi parenti, Ch'oro nom ila [ciar, pieme terreno, Nè la migeri greggi, ò groffi armenti, Quando il mio power padre wenne meno, Ch'ando à trouar le trapaflate genti, Altro non mi poè del fio la[ciare Ch'un banogé ma cauna da pefeare.

C'hebbe del mondo anch'el si poca parte, Che col pescar si sostenea la uita, Le rendite, c'hauca, era quell'art e,

Le rendite, c'hauea, era quell art e,
E disse quando se da noi partita,
Altro non posso berede mio lasciante
Che questo, e l'hamo, e la cama m'addita,
Altro da me non s'ha, nè si possede :
Et en se faccio wolontieri berede.

Milafeiò l'acqua anchor si ch'io n'hauessi In tutto ii tempo & lavita mia-Da bere, et a pesca quanti io volessi. A par di qual si voglia huomo, che sial'hamo, et a cama mi manaro a mch'essi. Ch'un giorno un siune me gli portò via. Tal, che sol l'acqua, perche une eterna, Posso chimaro berediti paterna,

Ond'io,che da uil mimo tenea

D'elfercitar nuono hamo, e mona cama,
Conofer volli la Capra Amaltea,
Arturo, er la corona d'Arianna;
Quale siella è benigna, e quale è rea,
Qualraferena il cielo, e qual l'appama:
Dei unti,one l'auonio, ou Euro alberga,
Qual na fefto a nocher, guale is simerge.

Così l'arte fottil del nauigare
Apprefi, e corfi io v' bo tanti perigli,
Ch' era meglio per me Harmi a pefcare,
Con la powera mia conferte, e figli:
Hor quel, che il yran Dio fatomi adorare,
Onde tanto tu fol ti marauigli,
V'n gran miracol è, ch' egli fat' baue
Ilmanzi a gli occhi mie in el mia Naue,

Hauendo una mattina il legno sciolto
Da Smirna per andar infino à Dele,
La fera io ueggo un nembo ofcuro, e folto,
Che mi nasconde dogni interno il cielo;
A l'Isola di Scio l'emmo nolto,
Nom ni shando in questo ombroso nelo:
E lego laccio in arena sicura,
Fin ob un girorno più licto ma sissiema.

Poi come la fancialla di Titone
Discopre a noi le sue givilande noue,
E sopra i frutti di questa stagione
Ter ben unavirgi la raggioda pione,
E chiama à gli essectius persone, sue
Altre al remo, altre al rastro, e altre altro
Mi leuo, el ciel riguardo d'ogni intorno,
Come prometta à noi propisio il giorno.
Vedendo

- Vedendo il ciel, che mi fa certo fegno, l'Aguio, con control di ciel, che ini di Reto, e chiaro il ragio D'Apollo, co chiamo i compagni ful legno Per uoler feguitare il mio uiaggios. Ecco mena un fanciulo illustre, e degno Ofele, un de compagni, che meco baggio: Em accena co l'occhos, euol, chi vi il ueda Eche gli approuia cofi nocib preda...
- Mi dice pian, ch'in un campo deferto Sol rivrouollo, e che'l unol menar uia, Come in iui fermo l'occhio, io tengo certo, Ch'un dinin Nume in quel fanciullo fia. Quanto piu li mino, piu palefe, a perto Mappar de la celefte monarchia. E diffi loro, un diuin Nume il credo, (do. Gli è certo un diuin Nume à fl., ch'io us-
- E udro à lui col uifo humile, e chino, Gli diffi in atro honeflo, e viuerente, Torgi fauore à fipiro almo, e diamo A la nofira d'inotae, buona mente, E fa,ch' à faluamento il nofiro pino Ci quidi à riueder la nofira gente, E & coffor perdona, che i han profo, Se non si conofecndo è hamo offelo.
- Preza Acete per te, quanto su usus; Mi diffe un,ch era Ditti nominato: Rè ti curar di preza p siu per noi, Che già quel,che usofiamo,habbià pefato, Di questi o homo non fiu mai,nel fard poi Tim destro, più suchoce, più lodato Rel gir fopra i amenna in su tama, O calar p se la corda, poi era prima.
- Questo Libi approuò, questo Melanto, Il medessimo conserma Alcimedonto; E da me in siora, il resto tutto quanto Ha il pensser noto à le bellezze conte, Gli prese in modo quel bet ussos morto, Gli occhi lucenti, e la benigna fronte, Gli accesti tanto quel dinin spendore, Ch'arser di lui di ustivonessio amore.

- lo, cui cola parca profana, es empla, Diffi N, on foffirio che n questa naue, Dou ho la maggior parce mai s'adempia Questo cieco deflo, che prefi u haue. El ecco mi percote in quella tempia V n pugno, di cui mai non fu il piu graue, Mentre m'appongo, e cerco co mio danno Dimodar quel fanciullo al Lro ingamo.
- Coluich' alcò uer me l'audace palma; Hauca pria in Etruria alz ato il braccio Coira un col ferro, e gli bauca tolta l'alma E n'era stato condennato al laccio; Ma non pendè la fui etrena falma Per grauar i miei guai d'il'altro impaccio Fuggi da birri à me fopra il nio legno, Et io il condulji meco al Lioi regno,
- Quell'empia turba tutta in un concorre, C'hebbe il Tofan ragione, e che fe bene. Ch'io uo' fopra di me quel pefo torre, Ch'à patto deuno à me non fi conuiene. In quel romor par, che fi fenta feiorre Dal fomo il bel garzō,ch'oppresso il tiene, Che fin allbora addormentato, e lento S'era mossi foordio, e fonnoletto.
- E con piaceuol uißo à noi riuolto, Che romor (disse) è questo, che uoi fate, Chi m ha dal luogo, ou io mi staua, roltos Chi qui condotto d che camino andate ? Non dubirar, con simular vo uoto Gli disse quelle genti scelerate: Di pur doue uno gir, prendi conforto, Che per gradiri prenderem quel porto.
- Al I Jola di Naflo andar norrei,
  Diffe egil, one è la patria, e'i regno mio.
  Giuran quei traditor per tutti Dei,
  Che daran toflo effetto al fino defio.
  Sapendo i tor penfier malucagi, e rei,
  Di no'l noter foffrir penfo allhori o c
  Ma di quel pagno intanto mi ricordo,
  E fis, che resti anch'i o con tor d'accordo.

10 già per gire à Nasso hauea wolcato
A quel camin la sicelerata proda.»
E con sento men già lonue, e grato:
Ma Ofèle intento al la biasmewol froda,
Mi diec, ch' omi wolga a l'atro lato,
Non si sorte però, che'l garzon s'oda.
Bibossia altri à l'orecchia, altri maccha Ch'i o wolga di troue la bugarda antenua

10,she ueggo l'infame intentione, ,
Ch'ingombra lor la uitiofa mente; 
E tutti buere l'ittelfa opinione,
V erfo il fanciullo credulo,e imocente,
Mi lieuo da la guratia del timone
Contra il uoler di tutta l'altra gente.
Non piaccia à Dio,difi io,mal' diffi piano
Ch' di la fendo uitio lo tenga mano.

Ogn'un mi biafma, e dice nillania...
Fra me piam piam me ne lamento,e doglio.
Verfo il timone allbor Libi i imia,
E dice à gli altri, lo questa cura toglio.
Par ben,che fenza lui sforzato fia
Questo legno à ferri in qualche feoglio;
Par ben,che unglia ei foi per tutti mii,
S ogni fferanza habbismo fundata in lui.

Cofi form dif prefe la core...
Di condurre il naullio in quella parte,
Doue penfiauan di goder ficura
La mobil preda,e Naffo andò da parte.,
Finge il funcillo allbor d'haver paura,
Tiangendo con hel modo,e con grand'arte
Guardò per tutto il mare, d'in tor fife...
Le ruggiadol lucis e cofi diffe...

O nauiganti, doue andate adesso s' Doue wolete woi condurre il legno s' Non è quesso il camino dine promesso. Non è quesso il camino di me promesso. Che honor ui fia, im timido, e dimesso Che honor ui fia, im timido, e dimesso Frantiullo serza sorça, e serza sinegno Voi gionani ingamate che s'un solo Vincete, essendo un si serza sinegno Vincete, essendo un si serzo si solo Vincete, essendo un si serzo si solo Quesio dicca con cosi caldo affetto
Bacco(che Bacco cra il predato Dio )
Chauria mosso spica di Accora, e Aletto
E il Relli Stige, e de l'eterno oblio.
E à me fe in modo intenerire il petto,
Che fui ssorzato à lagrimare anch'io
Ride la turba iniqua, empia, e penda
Del pianto, che l'mio niso stilla, e nersa.

Il nostro legno hausa contrario il uento Per uoler gire al destinato loco, E senza uela con grandi ruga. Siento Co i remi andasu uia per qualche poco. Hor per quel somno Dio fo giaramento Che dal ciel lancia il formidabil foco, Di uoler dirti d'una cosa il uero, Ch'eccede il creder d'ogni huma pensero,

Eccede il creder si del basso mondo,
Ch' à raccontarlo la mia lingua paue...
In mezzo di mar piu alto, è piu prosondo
Non altramente si fermò la naue...,
Che se toccasse col sino fondo il fondo
Del mare, e fosse ben di merci grase;
Fan co i remi per mouerla ogni proua.
Quei marinari esperii, e multa giona...

Non lor giouando i remi, i nasiganti Alzan la uela, judi s finodas, e tra a: Tongon l'antenna a si judara poi dinanti A quella parte, donde il uento spira, Ma non mouon Sirocchi, ne Leuanti, Se ben l'antenna d'or s' uoltas, e gira, Quel legnosma s'ia faldo al lor orgoglio, Come surebbe in mezo al mar un s'egotho

Par, ch' al fondo del mar congiunto sila.
Quell'immobil manilio con un chodo.
L'hedera fare al gran fignor di Dia.
Scrpi (come uolle is) quel legno in modo,
Che tutti i remi in un legasi hania
Con un tenace, e indiffoliabil nodo.
L'arbor, l'antenna, indi la uela afonde.
L'brebage l'adorna di coribis; fronde.

Tutto

Tutto il legno afferrar I bedere intorno, Come à l'offeso Dio di Thebe piacque, E di pampino, e d'una il capo adme, Che non si come in quel nauilio nacque. Fa con un'hasta à tutti oltraggio, e s'corno E ne sforza à faltar molti ne l'acque: C'bauea d'intorno à lui disers s'ere Orsi, Tigri, Leon, Pardi, e Pantere.

Me.lone il primo fie, che cominciaffe,

A perder il fino primo affetto nero,
E che la finna, e gli homeri incunuaffe,
E che folcaffe il mar neloce, e nero.
Ditti, perc'h un Leon nol i dinoraffe,,
Per una corda andò preflo, e leggiero.
Fin che giunfe à l'antenna in fu la cima:
Ma non ui poèt s'ar come fa prima-.

Cb'à pena in cima de l'antenna giunge, Cbe fi uede net coppo entrar le braccia... El una gamba d'altug feongiunge, E cade al fin nel mai con nous faccia. Atro intanto il Tofcan, che no m'è hunge, E quella man nel corpo fe gli caccia, Che mi percoffe, e i entra infino à l'ugna, E ficuro mi fa da le fite pugna.

Dal banco, done Ofette al remo fiede, Penfalenarfi per faltar ne l'onda, E quando suole alzare il defiro diede Per porlo fipra l'infrondata fionda, Vnitoce, giurto al più finitro il uede, Gli manca un piè,nè fa done s'afconda, Coda effer suede la fua parte estrema A guifa d'una Luna quando è fecma.

Libi uolendo dir, che gli era appresso.
Chi i ba totto il tuo piè done s'ascond e l'elemente l'elem

Oridar wolendo anchora Alcimedonte, Orme, woi wi cangiate o fit rano e a fo, Sente di dur a figuama armar la fronte. El fino parlar coprir da nouo nafo. Ma, che bifogna più chi o sui racconte è Di sensi io folo deete era hom rimafo; E tenena amo o' 10, che l' mio destino Non mi facesse dimentar Delsino.

Dapoi, de tutti ir ae formati foro,
E fur per tutto il mardinifi, e fparfi,
10 temendo, e l'andar mirando, e loro,
Hor forger gli nedeua, & bor tuffarfi,
E mi faccan intorno al legno un choro,
Nè fapean dal feeco albero fcollarfi,
E laficia uedeua fi diportare,
E' l'or nafo innaffar col mare il mare.

E per quel, che da molti ho poi fentito,
Incorri lieti hor quello, hor quel nauiglio, cani
Efe neggono un legno in mar farufeito, cui
Cercan gli humini trar fuor di periglio,
incorre fi l'il or dorfo quei portano al litor
Ma d'una cofa più nui maraniglio,
C'himmon onchor, le neggono un fanciulo,
Goder del fanciulefo in trafululo.

Stupido io Hano, e tremante, colmo di maraniglia, e di peura, como di maraniglia, e di peura, quando quel Dio mi fi e allegro anante, E diffe, Non temer, ma prendi cura, Chi io poffa fopra Dia fermar le piante. E cofi à pena adquanto m'afficura. Snodo le utel, fenza bedera al uento, E guido Bacco à Dia lietro, e contento.

Es'baueste signor uedate noi
Ogni homo in quel tasudito trasformato,
Ch'io feguiassi i facri viti snoi;
Non ni sirceste simaranigitato.
Volea contra auchor, como edapoi
L'bauea per tutto,e fempre seguitato,
E quel,che in ogni parte gl'interuenne,
Fin che con Baeco al Tebe se ne ueme.

Ma Peteo , hauedo anchor ferma credenza , Ha il Citeron di felue un prato cinto Che torgli il regno il suo cugino agogni, Disse,Habbiam dato troppo grata udieza A queste noue sue fauole, e sogni. Pensando forse in me trouar clemenza, M'ha detto i suoi trauagli, è i suoi bisogni: Pensò tardando in me l'ira placare Col nouellar del suo finto parlare.

Prendetel tofto,e co i maggior tormenti, Che dar sapete, fatelo morire E su subito preso,e da i sergenti .. Posto in prigion da non poterne uscire. Hor mentre stecchi, e dadi, e fochi ardenti Preparano i ministri al suo martire, Da se si ruppe vna catena forte, Ond'era auinto;e se gli aprir le porte.

Penteo s'ostina di uolerlo morto, Nè vuol, che sian da se le porte aperte, Ma ben che i ferui gli habbian fatto torto Tenendo quelle pompe sante, e certe, Tal che più non uolendo essere scorto, A girui egli in persona si conuerte, Ne più vi manda i serui come prima, Dapoi, che d'un fanciul fan tanta stima.

Già queste genti essendo giunte,e quelle, Facean vn'armonia discorde, e varia D'Instrumenti, di gridi, e di fauelle, Che redean fordo l'huom, la terra, e l'aria E più le suriose damigelle Con una libertà non ordinaria Stridean cantando per tutto il camino Versi in honor de l'inuentor del vino.

Si come freme vn feroce cauallo Al l'uso de la guerra esperto, e buono, Quando il trombetta al suo cauo metallo Lo spirto auniua, e sa sentire il suono, Che sbuffa, e corre al bellicofo ballo, Done le squadre à lui nemiche sono: Tal Penteo corfe contra le Baccanti: Al suon di quei discordi vrlari, e canti.

Senza arbori nativi, e senza piante. D'herbe,e di nary fior tutto dipinto, Doue fi fan le cerimonie fante, Verso quel prato da grandira uinto Penteo drizzò le temerarie piante, E à pena u'entra, che la madre il ucde, Nel prato por lo sfortunato piede.

Contra quei ritifacri andando l'empio, Era stato da tutti abbandonato. L'acciecò il ciel perdarne à gl'altri esse pio E fe,che u' andò folo, e difarmato, La madre, ch'era per entrar nel tempio, Tosto, che'l vede comparir nel prato, Primo di tutte l'altre insana,e stolta . Le spalle al tempio, à lui la faccia nolta.

E si come di lui nolean le stelle, Come hauea detto già Tiresia il saggio, Diffe la madre à l'altre due forelle, Volgete gli occhi, a quel porco seluaggio, Ch'à turbar uien le feste sacre, e belle, Andiam tutte d'un core à fargli oltraggio Tanto, che contra lui le donne unir [i Con mille frade ignude, e mille thirfi.

Egli, che contra altier uenir si uede Quel donnesco ebro, e furioso stuolo, Per fuggir volta l'annilito piede, Perche si trona disarmato, e solo. Poi si uolge à pregar, perche non crede, Ch'empia la madre sia contra il figliuolo, Nè men, che le due zie, di cui si fida, Possan soffrir giamai, ch'altri l'uccida.

Non più quelle orgogliose aspre parole V sa con le parenti empie, e superbe: Ma confessa il suo errore, e se ne dole Con quelle più, che mai fiere, & acerbe; E con quell'humiltà,ch'ufar non fuol Mostra, che'l sangue suo già tinge l'herbe; · E le prega, che traggan di periglio Il nipote le zie:la madre il figlio .

- Et à la madre d'Asteon vicorda.

  Quel, ch' al fuo figlio incognito interuenne
  Ma quella, di profis fioi filestata, e forda,
  A ferir lui poco cortife uenne.
  Ino l'altra fia zia con lei s'accorda,
  E l'una, e' altra la maniera tenne,
  Ch' una taglio al nipote empio, e profano
  La dell'a, e' altra la filmathy mano.
- E volendo abbracciar le madre irata,
  Che più de l'altre firide; g'li minaccia.
  L'una, e l'altra fila man troua troncata.
  Rèla ponno annodar le monche braccia.
  Dhe dolce madre dolcemente guata;
  (Diffe)e piet) fa me uolgi la faccia.
  l'n gran; grido ella diè, poi che mirolo.
  E di fila propria man troncogli il collo.
- E più di uencu picua affai,ch' un' angue, Trendendo in man la fanguinofa tella, E macchinando [e Rieffa de floo fangue, Ter l'avia la gittò ueloce, e prefla. Trendet e (dife à l'altro) il corpo e fangue, Smembrate uoi la parte, che ci refla; Diamo anco al corpo morto il fluo fispoli-Toi fatisfitte darron al farco oficio, cio
- Ecco in un tratto quel corpo fonembrassif Come la madre in molte parti chiede: I membri uan per l'aria à nolo fhassifi Qual si gitta a l'in sisquad cade; e riede: Così le folie allbor neggon solarsifi, Che'l crudele Aquilon gli arbori fiede, Quando il Sol lo Scorpio caudea; e doma E toglie à lor la non piu uerle chioma.
- Ahi rudel mac're, ahi quando mai s'udio Lo Hratio, e'l mal, che del tuo figlio fais Tu fai pur, ch' egli del tuo avente ufico, Tu quella fei, che generato l'hai. S' à l'altre un figlio mono, fia honoo, ò rio, Non possonario generato de monte in tu Tu di tua man l'hai morto, e non fei faita, Se mô si fumbra auchor Jucera, est fraccia

- Se noi cercando andromo in tutti i tempi In ogni legge, in ogni regione. . Trouscrem mille, e mille crudi effempi, Contra chi fiberne la religione . E non fol contra for flegandi; de empi Han mosfoi cor de le strane persone. , Ma i cor di quelle han contra loro accesi, Che gli han portato in corpo none messi.
- Hor tutti gli altri cauti, & ammoniti
  Da l'alpra morte del profino, & empio
  seguendo i facrie non ulari riti,
  Quel Dos tolgono al carro, el dáno al têE gli bioomin jui alegni, e riueriti (pio,
  I primi fur per dare agli altri essempio,
  Che l'advaro in que di eggi eminenti,
  Done l'haucan locato i suo fernenti.
- Egli altri anchor ferunto il grado loro Come comanda il facerdote fauto, Con pompa, cerimonia, e con decoro Ne l'adovar quel Dio fumo altrettanto. Damo al diumo altrore, e al nobil choro Mirra, & incenfo, con gran plaufo, e căto, E celebran l'officio fanto : e pio Allor Teban riconoficino Dio.
- Poi là Admino officio il fin fu pollo, E fatto à Bacco ani opportuno honore, Come dal facerdote lor fu imposto, Tornar le donne al folito romore : Et in honor de l'inneutor del moflo Mostrano il muliebre lor fierore, E da loro agni nome gli si detto, Ch' à lus s' di per più d'un degno effetto.
- Alri lappella Bromio, altri Lico.
  Questa Bimatre il chiama,e quello Bacco.
  Chi Nifeo,chi Nittelo, e chi Tioneo,
  Altri Eleleo,altri Euante, & altri Iacco.
  Lo nomano anchor Libro, e Lenco,
  E paian tutte uficite di Baldacco:
  Tanto fi mostra in quella allegra festa.
  Sfecciata cialchedunae, eligionesta.

LIBRO TERZO

Di Libero ogni fatto eccelfo, e degno,
Che facesse giamai, cantar si sentes
Com egli con la sorza, e con l'inegeno
Ha soggiogato tutto l'Oriente:
E come al Re di Tracia ingiusto, e ndegno
Licungo bipennifero, e insolente.
Ch'osò tagliar le uite, sece di ambe,
Tagliò a se stesso l'inselice gambe.

Che giouentà perpetua à lui mantiene
Di vergine un giocondo, e grato ui fo: il qual come prometta ò l'male, ò i bene.
Hor ne dà con le corra, bor fenza, aui fo, e
E ciò, che lor ne l'ebre menti uiene,
Cantan con plaufo, e con tumulto, e ri fo:
E imanzi al cibo, e dopo, e nel ritorno,
Non i fice da lro mai tutto quel gierno.

## IL FINE DEL TERZO LIBRO.



LA fanola di Cadmo che non tronando Europa fua forella , non volle tornare nel regno del padre, ma procacciarfe nuovo paefe, e feguédo per configlio dell'Oracolo di Apollo il Bue fata le giunfe in Boetia, doue hauendo mandate le le fue géti à pigliar acqua, furono morte dal lo spauentenele serpente, che amazzato poi da Cadmo subito che hebbe seminato i suoi deti , come gli fu comandato dall'Oracolo,ne nacquero noue genti armate, che còmbatteuano infieme: cinque de i quali estendo rimasi niui s'accompagnarono con esso lni, e diedero principio à quel nuono regno : crederò che fignifichi che l'huomo forestiero che va per habitar un nuouo paefe,hà molti concetti di quei luoghi nuoui , che fpingendoli fuori per verificarli, fono tutti amazzati, e ipenti dalla prudentia figurata per il ferpente, la qual'habita come esto, in vna grotta nel mezzo di vna fortiflima felua di errori: perche esla fola sa trouare la uia di vícime quando vnole, e quando vnole, anchora fla nafcoftue coperta, e fiera la prudentia come il ferpéte , perche vecide, e fpegne tutte quelle cofe che più ci piacciono;e propriamente è affimigliata al ferpente, inucceniando quefto animale affai, e la prudentia anchora quato è più attempata, tanto e più ficura, vien la prindenza amazzata dall'impeto giouanile figurato p Cad mo: il quale poi trattigli i denti i femina, e ne nafcono huomini armati che combatteno infieme,gli huomini armati fono i penfieri i gionanili nati de i denti del ferpente, che fono le ragioni de la prudentia, che fono di maniera confusi e cotrari l'uno all'altro che cobatteno insieme tanto che ridotti in pochi s'amicano Cadmo, e pigliano nuoni configli intorno l'habitare in nuouo paese per uiuere selicemente come uisse un tempo selice Cadmo, sin che gli sopragiunse la mala fortuna del Nepote, è bellissima e propria in questa fauola la comparazione dell'Anguillara nella ftanza. [Si come un fiume ch'eice del fuo letto.

Segue la fauola di Ateone, ò per dir meglio come nogliono alcuni l'hilitoria , feriuendo Rulgenio che Ateone fu uno che amo grandemice la cacia utelli fia giounnez assigninto poi nella eti matura, e confiderando meglio i pericoli della caccia, che non faceua in quegli anni focofi non l'efferettata della maniera che era accolumato di fare. Nodimeno anchora che in quella eti figgile il pericolo delle caccie, non però lafgio l'affertione finifurata che portana à cani: perche pafendome gran numero come faceua nel tempo che fi feruita di loro confumò tutte el fue facolà: onde venne ci dar materia la fanola che narra che if in manigato da cani, l'Allegorà e che quelli che fi dano con ogni diligetta à conderare i mitterio fordini di ecul? I Allegorà e che quelli che fi dano con ogni diligetta à conderare i mitterio fordini di ecul? La utarac della Launafgautara p Diana, te rafinatto in Ceruo, fatado ne i bofechie, luoghti fo-

lettarij

49

letarij zarto dalla curiofit di quella (cientia, onde trousze poi delle proprie cure finsigliari, che fono i Cani, e diuorato da effectome quelle che non fopport mo mai che l'huomo vius à fe fletoin quefta tauola deferiue felicemente l'Anguillara la caccia del Ceruo come la fanno i gran Nè come e quello di Francia, cominciando nella Stanza. [Acquilla il ceruo per quella campagna.] con quelle che feguono.

CONCATENANDO Ouidio, come fa per fempre in quefto libro delle Metamorfofi vna fanola con l'altra, vnife e à quella di Atronne, quelta di Semele ingunata da Giunone, trasfor mata in Beroe fiua nodrice, à perfusifione della quale la milera fi procace il a morte, che diviene à far conoscere come noi chiedendo gratic à Dio, non fapendo que lo che dimandiamo, venimo chieder la più delle volte cofe che ci iono danno fe, mortifere, come perfusi al la nottra cupi-

digia infaciabile, che è per fempre la notrice nostra.

DIREMO anchora che Semele è pregna di Gioue quado la vite figurata per Semele, nella primanera si gonfia per il calore del Sole,e dinien pregna di Bacco,e che poi è solminata nel mag gior ardore dell'estate, quando per il gran vigore del Sole incomincia à mandar fuori i frutti . si congingono i frutti poi al ventre di Gione, non essendo ridotti à persettione della vite, quando egli piglia cura di renderli maturi,i quali fono poi conferuati da Ino, quando coperti dalle fo glie, e da i pampini, si nanno nascondendo, à i raggi del Sole, vengono poi nodriti dalle Ninse quando fono riltaurati dall'humidità della notte. Che Sileno fia poi alleuo di bacco, fignifica che i vecchi fi nodrifcono più col vino che con le viuande. Volendo poi feguire la descrittione che hanno i Poeti di Bacco à quello che gli attribuiscono, dirò che i Lupi Ceruieri non son'altro che così la vistà del vino preso moderatamente ; come quella che così cresce l'ardire, e la vithe come anchora prefo incordamente fa l'huomo volubile come il fuo carro, le Tigri poi che'l tirano, dinotano le crudeltà de gli vbbriacchi; gli Orfi, e i Lupi arrabiati poi che fono portati nel la preda di Bacco fono i furori,e le pazzie fopra le quali montano fieramente quelli che fono tocchi da'l vino, perche fono di modo fenza confideratione, che andarebbero sfrenatamente in ogni maniera di pericolo. Sono anchora timidi quelli che si danno al vino, come quelli che hauendo perduta la ragione non difeerneno, quali cole fiano da temere, e quali nò . i gradi inftabili poi the tono numerati fra i compagni di Bacco, fignificano quei vari e dinerfi, e non mai fermi paffi che fanno quelli che hanno fouerchiamente beuuto è dipinto Bacco ignudo perche chi e tocco da lui scopre tutte le cose e non tiene alcuna cosa nascosta; e poi perche il bere souerchiamente rifcalda di modo che non ha bifogno di vestimenti, il fanno fanciullo poi, perche i suoi fedeli sono fempre spélierat icome i fanciullisil chiautano poi per nome Bacco che nou fignifica altro che furore, perche rende furiofi quelli che'l pigliano fuori di mifura, confuma il vino anchora prefo moderatamente come vogliono i medici, cosi la souerchia humidità de cibi nello stomaco, come ancora effendo beunto fuori di modo fpegne pe'l fouerchio calore l'humido radicale, fnerna il vigore, e fa gli huomini deboli, e tremanti e a Bacco facratissimo il Caprio, amando molto questo animale i fuot pampani.

DESCRÍVEÍ/Anguillara molto felicemente la tratformatione di Tirefia di huomo în d6 na, ed donna in huomo, e come fi porto ne glianni che confunio effendo femina, douc fi uede che bella fententia fa caute le donne maritate 'l e gli huomini fono tutti ad vn modo, che fi vo-gliono contentare de i propri mariti, in quel la linza [Elm fortunata &c.] come anchora deferi ne le intentioni che fpingono gli huomini a gli indounin, che predicono le cofe future come Tire fianella fauza. C [Quel voul figer'il fin di u val fua lite. &c.] e come anchora pedefii fo firma mentional programa del progr

te l'infelicità di Narcifo .

L A fauola di Narcifo e affai chiara, per fe fleffa, onde per venir all' Allegoria dirò che per Echo fipuo intendere l'immortalità dei nomi, amat molto da gli fipiti ai die, o holi, ma poco perzazata da i Narcifi, che dati alle delitie s'innamorano miferamente di fe medefimi; e al fine poi fono trasformati in forci, he la mattina fono vaghi, e la frea pualit, cofi quelli uenendo à morte ri-amagnon fepolti infieme con i loro nomi eternamente, non giouando lero le delicie ri piaceri, ne' quali hanno confirmata la vita loro. Bella conuerfione è quella della Itanza. [O mifero, &c.] come è bell'ilfimia anchor la diagrefilone del la mento di Narcifo.

PENTEO, che spregia i scrissice gli honori che saccuano i Tirij à Bacco, ci da essemple che quelli, che spregiano la religione, sempre capitano male, ell'endo e geli sitto ammazzato dalla Madre, e dalle infuriate Bacchide. l'hiltoria di Penteo e perch'egli non hauea vino, però

è descritto nemico di Bacco, tentando ogni hora con mal'animo d'occiderlo; anchora che gli siano racconte le sue prone e la sua potentia e la sua forza, che hebbe in trasformare gli empi e scelerati compagni di Acete in Delfini animali naturalmente amicar l'huomo: fi uede qui ii quato felicemente descriua l'Anguilara, la forma di Bacco; e i nomi che gli sono attribuiti; de quali il primo chee Bacco fignifica furore, paffione che fi fcopre ne gli vbbriachi:chiamafi anchora Bromio che fignifica ritolucre. Lico perche raccoglie le forze finarrite beunto téperatamente Ignigena, che genera fuoco, perche il capo di chi beue fonerchiamente è fempre fumofo . Ditirimbo, che e nato due fiate; effendo prima tratto dal ventre della madre col ferro, e dapoi da quello del padre ridotto à perfettione, però è detto anchora Bimadre. Nifco, dalla città di Nifa, ouero da vna delle cime del monte Parnaso che gli è consacrata. Tioneo, che sitona, senza pelli, perche le viti hano bifogno di eller ogn'anno potate, e fatte fenza rami e i pampini che fono tuoi pe li, ouero per dimostrare la sua giouanezza, essendo dipinto gionane sbarbato. Nittelio che conduce la notte, perche il vino induce il fonno. Eleo per effere molto riuerito nella città, Elea. Niaco, perche prouoca il finghiozzo beuuto ingordamente. Euante come lo dottò per ottimo fanciullo Brifeo come quello, ch'è flato il primo a cauar'il vino dell'vua:ouero hirfuto,perche in Grecia hebbe due statue, vna Hirsuta, chiamata Brisei, e vn'altra delicata, chiamata Lenea, per questo e detto Lenco. è detto anchora Libero, perche pare che dia à gli huomini vna certa fi berta; che non lafcia che pollino conoscere alcuno legame di seruiti quando sono vbbriachi, e li bero anchora, perche libera da pensieri, e sa pronti nell'esecutions, libers nelle necessità, e altri nelle bassezze, si solcua già anticamète ne gli edificij delle città far sacrifici al Padre Libero perche le conseruaffe perpetuamente libere, e le città libere soggette à gli Imperadori Romani, haneuano anticamente l'imagine di Marsia, che su sempre sotto la protettione del Padre Libero. Oltra i nomidi Bacco fi vede ancho quanto Poeticamente fa la comparatione del cauallo in quel la stanza. [Si come freme yn feroce ca uallo.] e la conuersione ad Agnaue madre, di Penthee, in quella. [Ahi crudel madre, ahi quando mai s'vdio .],

MISSIGN



LIBRO OVARTO. Fansi le More bianche atre e sanguigne; Lencotea , e Clivia Incenso , e Girasole. Salmace con l'amante in Vn si Strigne. Nottole sono le Minec figlinole : Ino co'l figlio Dci : Scrpi benigne Cadmo, e la moglie , in selue ombrose , e sole, Mont'alto Atlante: Coralli eli Slerpi: Ei crini di Medula horrende lerbi .



forelle. A queste sacre feste allegre, e

Ne per pompe weder si ricche,e belle, Del proprio albergo alcuna il passo mone; E con protesto incredula e proterna, Anzi tutte profane, empie, e ribelle Negan, che Bacco sia figliuol di Gioue ; Et han quei giuochi per sì uani, e sciocchi. Che priuan di sedergli i cupidi occhi.

Fra le famiglie nobili di Thebe Splendean queste figlinole di Mineo : È nedendo i più illustri con la plebe

Diceano; Ahi come ogn'un uacilla et hebe A nenerare un'huom maluagio, e reo; Che co' fuoi finti giuochi, e col fuo ingegno Cerca occupar questo infelice regno.

Ch'ella schernir non unol l'honor dinino. Mostrando Alcitoe d'honorar Minerua, Riuolge in filo il ben purgato lino. E toglie anchora ogni forella,e ferna Al tanto uenerato peregrino, Penendo, come lei di maggior tempo, Minerua in esfercitio fuor di tempo.

Et cloquente, prouida, & esperta Nel saper colorir la sua ragione, Quanto è meglio, dicea, di fare offerta D'opre, che sian tenute utili, e buone, A questa miglior Dea ficura, e certa, Che gir conl'altre credule persone: (finge Che fanno bonore à un buom, ch'un Dio fa Secondo il troppo ber le sprona, e spinge.

E se uogliam la non graue fatica, Men grave haver, non Stiam tacite, e mute Ma ogn'una in giro una nouella dica. Di cofe più notabili accadute. Perche l'historie de l'etate antica Fan le persone accorte, & aucdute ; E fono al uiner nostro effempise frecchis E grati cibi à gli ociofi orecchi.

Lodano affai quel, che la prima ha detto, Quel piacer di nireù lor posto anante Le donne e pregan lei,ch'à tal diletto Triscipio dia che ne la tante, e tante. Ella, à cui souenia più d'un soggetto Cangiato in belue, in pefei, in fassi, è n piate Ne comincia una,e poi si pente, e tace, N'èrifoluer si sa, qual più le piace.

Pensò dir pria, si come Dirce madre Di chi fu la militia si rivolta, Ch'andò à ferir le mal concordi squadre Con una treccia farfa,c l'altra anolta, Fu da le uaghe luci alme, e leggiadre D'un Siro a l'amorofo laccio colta; E fermo tanto in questo amore il piede, Che chi fondolla a Babilonia diede.

E ceme seco poi silegnata forte, C have Be si impudico haunto il core, Ch'ad un huom non fuo par,ne suo cosorte, Donato hauesse il suo non casto amore, Sunciò l'amante, e pensò dar la morte . 4 la fizlia, che n'hebbe, e ad un paftore La diede: il qual se condo ella gl'impose, Quella à le fiere in un deserto espose.

E come il gran color cosi la mosse D'hauer ceduto à si lascina sete, Ch'in un profondo stagno al fin gitto Je, Per attuffar questa memoria io Lete: La doue in nouo pesce trasformosse, E le genti di Siria,poco liete De la perdita sua, ch' a tutti spiacque, S'aftennero da pesci di quell'acque.

E come in mezzo à quello stagno auaro, Che siricco the for lor nascondea, Dir-Vn grande, e nobil tempio le fondaro, ce in pc- -Ch'una biforme imago in mezzo hauca. fcc. Però che in parte donna la formaro, In parte pesce,e fu lor patria Dea; E come il tempio,e là biforme image Diede un gran nome al Palestino lago.

Ma perche Alcitoc à più cenni s'accorfe, Che nota à tutte l'altre era tal cofa; Che nel proporla ogn'una il ciglio porfe Es'accennar, ch'a lor non era ascola; Dir non la nolle,e stette un pezzo in forse Tutta dubbia fra se, tutta pensosa, Se douea dir quel, ch' à la figlia auenne, E come si uesti di bianche penno.

Che l'innocente figlia, o infelice, Cui deflinato haucan uita si corta, Ch'esser douca si grande imperatrice, Non fu da fiere dinorata, ò morta, Ma le colombe fia la fua nutrice, La fua uera custodia,e la fua fcorta : Le pie colombe i suoi lamenti udiro, E fier da pietà ninte, e la nutriro.

E poi che'l suo gran seggio hebbe fondato, Eretto il regno suo ben quarant' anni, Sentendo, che'l figliuol ueniua armato Con infinito effercito à suoi danni, Commise à tutti i capi del suo stato, Ch'ubidiffero al figliose'n tanti affami, In tante pene, in cui uedeano starla. Venner le sue nutrici à consolarla.

Venner

Esse dier bando a pesci i Siri allbora, Che la su mater voi dura forma ottenne, S'atienner poi da le colombe anchora, E con le squame wenerar le penne, Lugsla subad Actico e bebbe a dar suora Ba perche sapean l'altra, s'riteme . L'altra, che precedette a queste cosco, Nè la soble contar, pè la proposco.

Chele par serifimil, che fe fanno
Dirce net lago pefee esfer nouello,
Sappiano anchor de l'impiumato panno
De la sua figlia dimentata augello.
Hor mentre tatte l'altre attente s'amo
Ter udir qualche fatto ignoto, e bello;
Di nouo un me propon, poi si condanna
Che crede, che no l'appiano, e s'inganna.

Volle di Naide dir, che de gl'ineanti, E del sudor de l'herbe a pien s'inteje; E fin d'affetto s'entil. Che quarti La uider mai, del suo bel lume accese; Onde s'utal la copia de gli amanti, Che di ciò altiera a mullo amor s'arrese; Non merrisprieghi, sursi, gro, o sudare La poter sin giumai s'enua d'Amore.

Arzi l'eran cofi uenuti a tedio
I prieghi, premi, i uerfi, i eant, e i fuoni
Che fe, per trofi un fi noiofo affedio,
Incanti, a questo appropriati, e buoni.
Ahi troppo in core human crudel rimedio
Che tolfe a lor il preciofi doni.
Fuin muco pele ogni amator conucto fi
E perde il fuonisi caroli priego, el uerfo.

Duella, come nouella alcolo approus
Alcitoc, el altre ad afcoltarla imita,
Len thawca per peregrina, e nous
Che thawca peoe prima ella fentita:
Ma la propone a pena, ehe virona,
Che than per cola affai uolgare, e rrita
L'altre, che la pregan con calba affetto,
Che le piacesse di cangiar soggetto.

Nè sol disser sper quel, che dissella, Come Naide cangio gli amanti suo i Ma quel, che spe su lunga la souella, Chi a quella incantitrice aucome poi. E a te crude, do gui pieta vubella, Consenne al fin prouar gli incanti tuoi : Che is sece potta degno suppicio Di si crudele, e seletato uspicio Di si crudele, e seletato uspicio.

Perche come ad Alcitoe confermaro
Le donne, poi che quesi faltar ne l'acque,
E pofici di piu forti disentaro,
Come al imiqua incantatrice piacque.
Tutti gli altri il pacfe abbandonaro,
Che tinfelice cafo non fi tacque.
Per tema ogni un di quel dominio r'efce
Per non amarla, e trasformarfi in pefe.

Edoue prima oga un correr folea In questa, en questa parte per mirarla, Oga un spoi l'abborvius, e s'ascondea. Oga un puicke potea, sigesia d'amarla. Quando s'accorse al sin, ch'oga un temea Di lei, ch'oga un suggia per sisbiunala, Penuita, su costretta a far pui stima Di quei, che tanto in odio hebbe da prima.

E considando in quei miseri amanti, Per non gir sempre abbandonata, e sola, A cui dopo mille querele, e pianti Hause tolta l'essergie, e la parola, Tentita, tonta a gl'infelici incanti, Et a se selle a nuchor la sorma inuola, Fra dure seguame il suo bel corpo assende E per siure con lor salta ne l'onde. 1 8 7 0

Ben è del maggior lume orbo, e insensato
Chi regger mon si sia ne la grandezza;
Che per hauer ne gli altri imperio, e stato,
Ogniun si uene a noia, ogniun disprezza;
Ch'ei uien da tutti al sin tanto ediato,
Ch'o gu'i cerca sing gino, alcin nol prezza
Ei, che si uede abbandonato allbora.
Chi pria schernì, co sia u erzogna bonora.

Tuto differ faper, come pasfalfe,
Quelfatto, latter a la maggior forella,
Et auchor che ciafana l'approuasse
Ter una elettion mortale, e bella:
Non di men la pregar, che ne contasse
Vialtra al tuto incognita nouella. (ue
Che sà, ch' al genio humă par, che più gioTasser l'amage l'assigni cos noue.).

Parue, cli Aleitoe s' arroffife alquanto,
O che uergogna la prendesse dimeno,
Non rirrohando historia dal sio canto,
Cli a le sorelle dilettasse apieno:
Si si la tacita un poco, opensi in tanto,
E dopò allente a la sia lingua il freno;
E dir propos del Gesso in prima essangue,
Che si se dentro, e sinor tusto di sangue.

Girò le luci, e pofe a l'altre mente, Eal mouer de la fronte, e de le ciglia , Conobèc, che la fauola al prefente. Sarebbe grata a tutta la famiglia. E viuocando ogni minutia a monte. », A quella col penfier tutta i appiglia: Quella per fue al fue parlar prefiglia. E tacque tutte l'altre, e quelta diffe.

Ragiona, intanto indativiola, e preila
Toglie la forma al lin, che in jil, rijolge,
E nor, ch alquanto il jin parlare arreila,
Mentre l'humido al fil la lingua porge. :
E tanto lin ta man finitira apprella.
Quanto chiederne a lei la defira feorge.
L'una il toglie a la câna, ond ha il foltegno,
E l'altra in foi lu longe, edalla al legno.

Come da l'una man l'altra fi toglie, Girar fa il fulo, e u è piu che puo lunge. Quel nodo, ob è cazion, da lui poi filoglie; Che mai la terra non percote, o punge. E dapo intron al fulo il fli raccoglic., Tauto, ch' a l'altra man fi ricongiunge: Doue con nouo nodo il fil l'afferra. Terch' al nouo girar non cada in terra,

Mentre fi dotta la maggior Sirechia Rende a la De a l'intempellino ulficie, E ueste li flujo, Plogila la conacchia, E l'altre invoglia a fi degno esfercitio; Et bor le serve, hor le servelle adocchia, Che del diletto lor usul qualche inditio; Vn diri, che in dolce sion l'aria percote, Ciba l'orecchie lor di quelle note.

Nella città magnamma,che cinfe Colci, chi oltre al ualor tăto bebbe ingegno Che morto il fino marito; il felo finfe ; E com e no figliuolo, ottenue il regno ; Due nobili alme un forte nodo ainfe. D'amor fi caro, e pretiofo pegno ; Ch' al Vole, ositique il mondo allame, c. uede No nuide tal belta,n't tanta fele ...

Tir amo l'un di quella copia bella, E l'altra il nome Tiebe hauea fortito. L'un tenero gar çons, altra donzella, Egli donco a la folfa ella al marito. Lor cafe eran congiunte, e quella, e quella Comune un muro haue a, che era farufeito: E ucr, che l'effo in parte era riposto. Che a tutti gli occhi anchor aera nigosto.

Fra i piu lodati giouani del moudo, (lo No fiu allbor ne il più accorto,ne il piu bel Ne di parto piu doce, ne di piu accorto,ne il piu bel Ne di parto piu doce, ne delti mutaffe piu gli occhi a nedello. Il uolto grato argelico, e giocondo Non dana indicio amero del primo nellos. Ne l'aprei di più s'hi s'hanesse piu parte. Nel grato usip sou fou fou ference, d'arres.

Marte

E s'ei unti eccedea di quella erade
I gionani di gratia, e di bellezza;
Tisbe bauca fi dolce arz, e tal beltade.
Tal urris, tal nalor, tal gentile zza:
Che le donne, che allbor eran piu rade,
Pafsò d'ogni belta, d'ogni uaghezza:
Et ogni hom d'ogni etade, e d'ogni forte
La uolca per amante, o per conforte.

Ma quei, che da principio eran sfati
Vederji spesso insteme, et rassitulars;
Verer che soluton quei di un tempo nati
Per la medejma età musto consarsi
Serano ogni di più talunente amati,
Che non poteano ad altro amor nostars;
E saccan poca siima ambi di mille,
Che ardean de l'amoros sue fauille,

Era l'amor cresciuto à poco à poco, Secondo erano in lor cresciuti gli anni. E doue prima era tra'illulo, e, ejoco Scherzi, corrucci, e fanciuleschi ingamit Quando fin giunti a quella età di fico , Doue comuncian gli amorosi affiansi, Che l'alma nostra ab si leggiadro il mator E che la donna e l'buemo : amano tanto.

Rat tanto l'amor, tanto il desire,
Tanta la fiamma, onde ciassem ardea:
Che l'uno, l'altro si uedea morire,
Si pietoso Himeneo non gli giongea.
E tanto era maggior d'ambi il martire,
Quando il uoler de l'un l'altro scorgea.
Ben ambo de le nozze eran contenti,
Ma no' l'ossiriro i loro empi parenti,

Era fre i padri lor potoli anni duanti " Nata uma troppo cruda inimicita : E quanto amores e fe s hober gli amanti Tanto regnò ne padri odio 5 e malitia. Gli homoni de la terra piu prefianti, Tentar pur di riduoli in amicitia : E ni s'affaticar più nole affas: Manon ni fepper uta rironar mai.

Quei padri, che fra her fur fi infedeli, Vetaro à la fanciulla, e al giominetto , A due si belli amanti, e i fedeli, Che non dier luogo al defiato affetto , Ahi padri irrazionenoli, e crudeli, Perche togliese lor tanto diletto: S'ogn un di loro il fuo aifio corregge Con la eterrena, e la celeție legge ,

O s'ortunati padri one tendete, Quad ne gli fa defilin tener dissimiti ? Perche nettate quel, che non potete ? Che gli animi faran sempre congiuni ? Ahi, che stra di uni, se gli nedrete Per lo vostro rigor restar desimiti ? Ahi, che co nosiri non sani consigli Procurate la morte a univi sigli.

Vinea dunque secreto il lor amore:

I cemis dolci sunadi solamente
Assiciama l'uno, e l'altro are della cono
Di quanto sosse l'altro ardente.
Assiche non troua, e no dispopre amore
A che non apre l'occhio, e non pon mète
Hanea il muro commis quel pelo aperto
Chi odissi, e anco nessi il banea s'operto.

Voi prima accorsi amanti discopriste
Il utiose! pelsch ila parete noce ;
Li done canti poi la frada aprifle
A i dolci spurati a la pietosa noce:
Done le sossifer elegrime sire utile;
Cui stilla il chiuso soccie bone perche troppo arde un chiuso soco;
Tronasse strada, onde essala sien poco;

La doue il parlar dolec, e pien d'affetto Scopri tutti i marin; tutte le uoglie -De l'uno, e l'altro imamorato petto , Ch'era di diuentar marito, e moglie. Si diffi ui de pairi il gran difeetto, Che'l uostro dolec amor colmo di doglie; Il ui fi s'ogaffe, ui godefte alquanto, E ui fu mille uolte hor rifo, hor pianto.

In frima giunta l'una, cl'altra uifla

Lo filcudor che difia contempla, e gode:
Giola infinita poi l'orecchia cequifla

Del foaue parlar, ch'afcolta, & ode\_...
Ma poi la mente quel penfier attriffa,
E tutta demtro la conturba, e rode\_...
Che lor rammenta il ben uctato, e tolto:
E fa,ch'ad ambi il pianto irrighi il uolto.

La doma più neloce nel penfiero, Tin tenera di cor primiera e piange. L'huom, le bene è piu forte, piu feuro, V edendo pianger lei,l'alma trista ange. Ells, che'l noria lieto, apre il feniero Al gandio, e con bel modo il dolor fiange, Ride, e l'allegra e i fisto, e n quello anifo. La dona byrima al piao, e prima al vido

Con un lel modo à lui ritrona à mente Qualche bel atto, ch'e già fece, e ride, che' fe in prientia di minia gente, E cofi ben, ch' alcun von fen anic Eiche quel sugo rifo wede, e feme, Che di dolcezza l'alma gli dinic, S'allegra, e ride, e gode e le rammenta Qualche cod à lei, che la comenta.

I cupidi occhi flan fermi, & intensi
Ne la belta del uno, e l'altro amante, ;
Afoltas, esodo quelf ra gli altri fausi,
Che seogo quelf ra gli altri fausi,
Che seogo al cor l'alte parole sante.
4 siu bramato (en da lor non uiensi,
Che l' muro il uieta lore, c'hamo dauantee
E benche sordo il vitrouaro y e duro,
Tiù noute de llas, ed c'ilifer a l' muro.

Poi che tu doni al dolce [guar do il paffo].
Che goder poffa il tuo diuin obietto,
Et al parlar, che facciamo cheto,e baffo,
Dai uia , che [coprir poffa il noftro affetto
Perche ci uieti iniudio[6] a[fafo].
Che congiugniamo l'uno, e l'altro petto?
Se questio è troppo-che non ci compiaci,
Che ci godiamo almen dei dolci baci ?

Non is sam però ingrati, angi temuti. Che scopri a gli occhi il uolto, oue si spec-Concedi a i detti assettuosi, e muti. (che Che possa enchora in quelle ra ci aimi, Rinoua questa tua ssipia ucchia: E perche la tua gratia sia piu larga.; Questa antica sensita sia piu larga.;

Deb perche non ti muoui a nostiri preghit Cho non t'allarghi homai, che non ci aitis E quando immarzi à noi di farlo nieghi, Deb fallo almen, quando farem partiti. Deb perche nol promettis enon ti pieghi A nostri infino à qui uani appetiti è Il muro nol promette e, e manco il niega s Rè fuor de l'uso fioi a llarga, ò piega.

Tornan piu nolte al grato loco il giorno, Quando fenza fospetto il posso fare, Eche non banno alcun di casa intorno, Che cio posso ante in repportare. Poi quando sitto il ban tanto soggiorno, Che termon no alcun gli babbia a tronare, Baciando il muro ogni un da la sua parte a, Dice, Dio ci contentis, possi sparte.

Il bacio fol col defiderio arriua:

E fol gode di lor l'inuidia pictra:
Che quei miferi giouani ne priua,
E per fe fe fil fucia, e fe fil imperra.
La doma, nei Lamor piu caldaça uiua,
Dapoi che s'è partita, anchor s'arretra e
Richiama lui, che terai, e unol, chi afcolse
Quel, che gli ha detto mille, ce mille uoler.

L'innamorata figlia tanto l'alma,

Ha si il penfiero in lui firmo, & intento,
che ni folo ma sola il prega, el chiama,
Ma talbor quattro, e cinque in in nombto
E poi quel<sub>s</sub>che da lui rierea, e brama,
E quel<sub>s</sub>che da lui rierea, e brama,
E quel<sub>s</sub>che de tio cento uolte<sub>s</sub>e cento,
E mentre firo al loco a lor fi grato,
Non bauca quafi mai d'altro parlato.

Tartôfi e quefii, e quefla, e l'luogo aperto « Ricopron pria con lemcdefime cofe». Che prinche à givechi lor (foff ecoperte, Tenner quefle feffine à tutti afcofe. Ritornan poi, che l'tempo è loro offerto: E fe le nesti e ofeure, e tenebrofe Non fripon la notte, e l'agio n'hamno, Ne la donnangh'è thom non l'ene uanno.

Quendo la notre poi l'oftera nelle

S'ammăta invorno, e le căpague adombra,
E la maegior la si luce celeile

Le tenebre a gli antipoci digombra,
El bel manto ii fielle il cele fi wefle,
Ogni pena d'amor gli amanti ingombra;
Quella, e quel fi rammaricase, fi dole,
Che tanto a rallegrarli indigii sole.

Chi potria dire egni amorofa cura, Che traunglia la mête a quella, e a quello A la doma non par dejlor ficura, Ch'egis, (come detto ba,) le dia l'amello. Comofe, ch' al parlar poco fi cura Di uolerla leuar dal patrio boŝlello. Che fe l'amante tal pensfer hauesse; Ella (con "ardris, don ei uolesse,

N'ha ben talber zittato qualche motto, Ma l'ha neduto slar tutto sospeso, Anzi ha più noshe il suo dir interrotto, Et ha mostrato von hauere inteso. Teme, ch'egi in amor space, e, dotro Non habbia contra lei quel laccio teso, Per issogar le succipide woglie, Ma che non pens già farla sua moglie. Piange e Joffina, e fin e dual pian piano,
Nè molto flà, che que l'enfiero amulla:
Nè può penfan, che i fi a tanto inhuma no,
Che cerchi di ngamare una fanciulla.
Penfa, fe nou la mena più tontano,
E marito con lei von fi traflulla, (to,
Che l'fa, peb egl'è l'aggio, e induggia alqua
Perche crede placar il padre inianto.

Mentre pian pian la missera donzella
Per non si firre udir vagiona, pianga.
Pen non si firre udir vagiona, pianga.
La dubbia mente sia tormenta, es anges
De la luce del Sol lucida, è bella
Si duol, che troppo tardi esca del Gange,
Si leua, e guarda, e duols, che Boote
Volga piu che mai pigre le sue rote.

Est la donna bor piange, & ba sossettis, Che non la ingamit l'uni, et bor s'attrista, Ch'est qu'ai il Sol de l'aureo letto Ar allegare il ciel de la suavilla et Non séet bouom et tranagliaro il petto, E non ba men di lei dua mente trisla, Ne men di lei si dua del maggior lume, che tanto sitano si anno l'are l'ociose simme.

Non ha però timor, ch'ella non l'ami:
Ne che per suo succer ecto ingamnarla,
E con sinte susquiene dissentanta,
Godersi seco un tempo, e poi salciarlo.
Ren mede, quanto il matrimonio brami,
Teis, ch'onique ci s'imia, suool seguitarlo.
V nos dare ogni contento a le sue noglie,
Pur che prima, che' diasal, a faccia moglie.
Pur che prima, che' diasal, a faccia moglie.

Tutto tranaglia addolorato, e mesto
1l suo letto innocente, oue si posse.

Pensa con qual razion, con qual protesso
Toi che i padre non uno lla stara spessa,
Discorre, e suue bor quel perissie, bor que
Ma preueder nessu non esqui cola. (sio
V na notte a un partito al sin attenne,
Che per mal a ambedue nel con si uenne.
Pensa.

Penfagita che sia la notte oscura,
Con tor con l'ombra fus la luce a quelli,
Che mentre a lor siu notte acerba<sub>t</sub>e dura,
Videro i rai del sol lucida, e belli.
Tornar di nouo ale cortess mura.,
Che permetton, che negga, e che sauellia
Et ordinar con lei, ch' à l'arr cieço
Si debbia preparare a suggir seco.

Che uuel condurla in una altra eittade...
Dica il padre, che fi, unuel poi fipofarla...
Denari, genme, es altre coferade
Per qualche temp o ha ben da folietarla.
Intenso amici hama di quaditade,
Che potramo co padri accommodarla;
Ma ben conuiene in questo ular tas freda.
Ch'alcno di cassa non la wegga, o'l'oda...

Paffata che fanla mezza notte,
Che uien d'un bora, o due penfa d'ufère;
Allbor che per le cafe, e per le grotte
Ogui huomo,ogui animal daffi à dor mire.
S'niejste prima, poi, forfe interrotte
Sariano al or le strade del fuggire:
Torran per uia più d'un ritrouar deso,
Cre uan tard à dormire, o fugran presso,

E se prima esce Tisbe ne la strada, Non il par che sia ben, ch' iui l'aspetti: Perche qualch' iui de l'islessa consolata Non la uegga, e conosca, e non sossetti ma sarà ben, che da le si ne uada Per questi, ch' altri infiniti rispetti Fuor de la terra ad un sonte uicino, Dou'è il ricco spoltro del Re Nino.

Quini corrà del suo bramato amore Quel si sauce, pretioso frutto, Terc asi spesso qui son anto ba il core, E per cui così varo il volto ascintto. N'andra no po,come viega il primo albore Poco lontan, ch' ei sà il camin per tutto: Done haurà da ii suo antoci, un uislaggio Canalli, paltre cosò da tui ggio.

Que lo fol dubbio al fin restato gli era, Come a quell'bor a prir portan le porte, Che i padri lor le chusdon, come è fra : Si per l'imimicita temon forte. E per torre a lor seria ognimaniera Di poter lor tramar uergogna, o morte, Se in letto so puri a che sia spento l'ilame Voglion le chiana baser fotto e pisme.

Conchinde al fin, che fia buono argomento Di far le chiaui contrafar, che danno A funo, e latro amante impedimento, Che quando piace lor non fe ne uanno. L'aurora à bena bausa d'oro, e d'argento Scoperto al mondo il fuo locido panno . Ch'ambi del tetto fi leuaro, e fundi Quaffa dun tempo al defato muro.

E uer, che sempre l'huom su piu per tempo, Non che prima di lei lassiasse il letto. Ma u à add bempre un gran spatio di Epo Pria, ch'ella à modo suo sosse in asserto. S'asserta, eteme di non gire à tempo, Egrida con la saueç, col unletto: E chiama pigro sui, lei poco accorta Per questla, quella cos, che non porta.

Come a lei parue esfere in parte ornata,
Ma unon a modo luo per la gran fictià,
Ritorna allegra,e scopre il muro, e guata
Etroua l'amor suo, ob ius l'aspetta.
Ode l'orecchia allbor la unec grata,
E l'occhio scopre il bel,che gli disteta:
Ma non ni samo gia quel gran soggiorna
Che ser più duna unita, e più d'un giorna

Perche l'huom, come pria, non si distende A dar de l'amor suo questo, e que l'égno; Ma le discorre, e fa ch'à sirce in intende il poco sirvanato si noi discore: Che s'altro non gliel uiece, e nol contède, Puol uiner qualche di sorr di quel regno: Tur ch'eil d'accettar degni il partito Di s'inggir s'eco, e faro si marito

Ella

Ella, ch'altro nel cor mai non hauea, E che s'era fra se doluta spesto, Ch'egli quel buon partito non prendea, Di uia fuggire,e lei menar con eslo, Lieta staua ad udir, ma nol credea, Fin che Piramo sue non l'hebbe espresso, Che modo, e che maniera a tener s'haue, Per contrafar ogni nemica chiane.

A quel, ch'ella ha da far, tempo non mette, Nè unol punto mancar dalla sua parte : Ma detto al'amor suo, ch'ini l'aspette; Dice, A Dio, bacia il muro, e poi si parte, Cauta, e secreta andò, ne molto stette, Che con cera inuolò con Studio, & arte A gl'incaut: serragli immantinente. La Stampa d'ogni croce, e d'ogni dente.

Ritorna doue intrattenuto s'era Piramo intato, e'l chiama, e l'ode, e scorge Pon poi sopra un bafton l'impressa cera, E l'inuia per quel fesso, e gliel la porge. Ei la medesma tien forma, e maniera Quel ferro ingăna, e alcun no fe n'accorge: Che la lima,il martel, l'incude, e'l foco Fer tal, che sol la sua chiane n'ha loco.

Si parte es con gran studio, e affretta il piede Lascia quel luogo, e torna al sasso aperto, E ritroua un'artefice ben dotto. E'l pregase li promette gran mercede, Che uoglia lauorar, ne faccia motto, Piu chiaui, come in quelle cere uede, E le unol pria, che'l di splenda di sotto; Però che pria, che'l Sol nel mar fi laui, Dice d'hauere a far di queste chiani.

Ben conosce l'artista al bel sembiante A gli atti honesti, alla gentil fanella, Ch'ei malfattor non è, ma bene amante, Che unol goder d'alcuna donna bella, E ben allbor si ricordò di quante Per se fe ne la sua età nouella : E'l troud in questo affar si ben disposto, Che'l contentò con diligenza, e toflo.

In tanto Tishe aduna, e mette insieme Quel poco mobil che portar disegna, . E.perche alcun non se n'accorga, teme, Piu secreta, ebe può far ciò s'ingegna. E che troppo poi stian, l'affligge, e premo Le ftelle a far la solita rassegna, Le par, che stian più de la loro ufanza A far neder la lor bella ordinanza.

Le par, che troppo il Sol faccia dimora A ritornarsi al suo splendido tetto, E non le par giamai neder quell'hora Di giugner col suo amor petto con petto. E gustar quell'ambrosia, che dimora Ne le uermiglie labra, e quel diletto, Che da del uero amor l'ultimo segno, Nè si può hauer di lui piu certo pegno.

Hapin d'un luogo in casa, done sole Percotere à cert bora il folar raggio, Nè sol che già n'habbia percosso, nole, Ma che l'habbia passato d'anantaggio, Corre,e ni guarda,e poi del Sol si dole, Non che s'oda però, ma nel coraggio, Che sia quel di si negligente, e tardo Ad illustrar quel muro col suo sguardo.

E tanto, ch' andò uia, che speranz'haue Che sia tornato Piramo, e tien certo, C'habbia con lui l'adulterina chiaue. Vi guarda, e'l chiama poiche l'ha scoperta El'è, ch'ei non ui sia nciosa, e graue, Teme ch'alcun non troui a lui si sido . Che noglia far quello istrumento infido.

Con trauaglio, e timor l'aspetta un poco, Ma par à lei d'hauer tardato molto; V a poi(come ha coperto il rotto loco) Al muro, ond havea il piè pur diazi tolto, Ben crede, che'l maggior celefte foce Habbia à quel sasso bormai pcosso il uolto E troua,e se ne duol, che non ui giunge, Auzi le par, che sia poco men lunge. Tiramo

Piramo intanto a fuoi negotij attendo, E cerca difpedir molti partiti. Ch'è ben, i agi tontan l'amor l'accende, Che lafizi fatti fuoi chiari, e spediti. E così ben si far, che non comprende Alcun,ch'e i lafciar cerchi i patri fiti i E' fuo più gran trausglio, e grāle intento E d'ammajlare infieme voo, or atgento.

Poi, c'hebbe quelle cofe à fin condotte Ch' erano a l'ande fluo mole importanti, A cafo fi tornò nicino a noste Con gl'iframenti fidi à i fidi amanti; E come torna à le mura glia rotte , Troua la fhofà fua,che'n doglia, e pianti Paffato hauea gran parte di quel giorno , V'edendo tano indugio a lip vitorno.

Rallegrana che l'hebbe, c' instrutta meglio Di quanto havelle a far parte per parte, Stafii poco a goder l'amato (freglio, Ma da le chiani a lei,bacia, e li parte; Che pria,che l'aurea (plog li bianco veglio Lafci,spera goderla in altra parte, E fr. it e noti lunghe, c' havut anno, Questa (i pa li lunga, ed più danno.

Il padre in guardia hauca la figlia bella
Data ad una pralente, e cafla zia;
Che con le fipmipi bono, con la fauella
La più lodata a lei mostrasse una la fauella
Seco l'imamorata damigella
In una stanza ogni notte dormia:
E ben le conuenta de sifere accorta,
Per ingavura si diligente sorta.

Bprò bauca d'un un dato la fera

A quella uecchia accorta, e uizilante
líqual con certa polurer, che u cra,
Di far dormir tan' hore era baflante.
Ben la milgan a buaca flata, e uera,
Che tutto haunto havea dal fido amante,
E fi quel beurraggio il perfetto,
Che non nocque a la domaç fe l'effetto.

La prende un fomo fi profondo, e grave
Che fia pur romor grande, ella non l'ode,
Onde d'aprir la figlia più non paue
Le porte dei balcon per la culfode.
E fe ben l'alter notti aperin gli baue
Trous più d'una felufa, e' duna fode;
E diffe cofa bauer fuor de la loggia,
Che uslea torre a la nottura proggia.

Et bor con cor intrepialo, ficuro
Senza far altra ficufa i balconi apre.
Hor qische guarda uerfo il pigro. Arturo,
Hor quelsche ficopre le celesti capre,
Si duol del tardo moto, edopo il muro
Chiude, ne molto sta, ch' anche il riapre.
V uol faper, fe ben 15, dh' troppo presto,
Quato i alza quel fezopo. abbufa quelle.

Leus, come è uicin d'un'hora a l'hora , Che partir fi doues, l'ardita faccia ; Ele par megido ufeir per tempo fiora ; Che gir fi tardi, ch' afectar fi faccia. Che unoi fare infelice, afecta anchora, Fuggi il crudel de l'im, che ti minaccia: Ch' io temo, che la tua fouerchia uoglia. Quel be, che fieri buaer, siò cigi in doglia.

Si usse, e prende un sascetto, c'ha fatto,
Doue le cosse sie più rare porta.
Nè le biopra ferro contrastato
Col qual si debbia aprir la prima porta e
Che non le può contender quesso tratto
Le chiaus sia aldormentata scorta:
Che mentre dorme, e somacchiosa esse sia la Letogle. y apre, co se sia una sala.
Letogle, so apre, co se sia una sala.

Doue non fice gia d'andar difegno Per d'uito filo, où ha fermo il penfiero Di porre in opra il contrafatto ingegno , E proux fe quel fabro ha detto il uero: Che s'al bui ono si fle apuno al fegno , Le si potria confondore il sentiero E porrebbe tentar molti usci prima , Che quel trousse, che d'aprir si stima.

Come

Come il sospeso piè la sala ottiene, Si uolge a man sinistra, e'l muro trona; E con ambi le mani à lui s'attiene, Ma la destra ua innanzi, e palpa, e proua. Passa quest'usciose quelstanto che uier. A quel, doue ha da far la prima prona, E dopò assai cercar la toppa incontra, E prona,se la chiane si riscontra.

Se ben la fedel toppa non consente Con uary suoi riscontrize uaru ingegni D'effere ad altra chiane ubidiente, Ch'à quella, che'l Signor unol ch'ini regni. Tur quando scontra ogni croce,ogni dente E che ritroua tutti i contrasegni, Che li diede il signor, crede al mentire De la bugiarda chiauc, e lascia aprir .

Allegra esce di sala, e'l muro prende, E tien ben à memoria ouvaque passa. Giugne à le scale, e quelle, che discende, Contasche unol saper quante ne lassa. E tanto à gire in giù contando intende, Che si ritroua à la scala più basa. Giugne poi, doue un fervo assai più forte Apre, et ingana anchor le maggior porte.

Come il cupido piè la strada ottenne, Al fermo loco amor cosi la punge, Che quando hauesse al suo correr le penne, Non giugneria più presio, che ui giunge. Sotto l'ombra d'un arbore si tenne, Ch'intorno i rami suoi stende assai lunge, D'un gelfo,ch'era lì carco di frutti, Come neue del ciel candidi tutti.

Con intrepido cor ne l'herba giace, Che forte, e ardita la facena amore. Hor mentre spera hauer contento e pace, E satisfar d'ogni diletto al core, Compare un ficr Leone empio e rapace Non lunge, e nel uenir fa tal romore; Ch'ella, che sente come altera rugge, Si leua, e con piè timido la fugge.

Dal uifo il bel color subito sparse, E s'arriciò à la donna ogni capello, Come al raggio lunar lontan comparfe Quel feroce animal crudele, e fello. Nè uenne il picciol fascio à ricordarse, Ch'appresso al fonte cristallino , e bello Hauca lasciato, ou'era la sua nesta, Anzi le cadde il nel,c'hanena in testa.

In una oscura grotta si nasconde, Là done piena di paura stassi; E s'ode mormorar pure una fronde, Trema qual foglia al uento , e di giel fassi. Dritto il Leone à le sue folite onde Per cauarsi la sete affretta i passi , C'hauea pur dianzi un bue posto à giacere E ben satio di lui uenia per bere.

E tinto di quel sangue, e sparso tutto, E la bocca, la fronte, e l collo, e'l pelo, Al fonte già cosi macchiato, e brutto, E come piacque al non benigno cielo, Fu in quella parte il rio Leon condutto, Done lasciato hauca la donna il uelo: E spinto dal furor, che'l puge, e caccia, (cia. Il finta,in bocca il prede,il macchia,e strac

A l'arbor poi, c'ha il picciol fascio al piede, Co maggior rabbia, e maggior furia giuge, E quello imbocca subito che'l uede, E d'empia morte noui indici aggiunge; Dapoi beue à bastanza il fonte, e riede Doue il fieror, ch egli ha, lo sprona, e punge E à pena il crudel sen'era andato, Che giunse l'infelice innamorato.

Piramo ancho nel petto ha tanto foco, Che di quel, ch'ordinò, più tosto forge; Perche se giugne pria la donna al loco, Troppo grand' agio à gl'infortuny porge. A ratto andar lo Stimula non poco La porta del suo amor, ch'aperta scorge; Che li fa uero indicio, e manifesto, Che si parti di bii Tisbe pin presto.

Ritrona

EIBRO

Ritrosa prima il uel macchiato in terra, E d'un gran ma comincia d'emer forte. Nol riconoge giache in quella terra Molte il logiton portar di quella fire. Ma come con più flutio gio achi atterra Trona fegnal di necessiria morte. Pede fangue per utto, enel fabbione. Cenosce le pedate del Leon.

Deb Lieu afcondi il lieminofo corno, E più che puoi, fa questa notte bruma. , Adombra il ciel tu Noto d'ogn'intorno, El e più feure mubi infleme aduna. . Che i malchò da dimbedue wool tore il gior E intanto paffera questa fortuna, (no, Non troni, o wegga, io dico quella uesta. , Che coppia s'genzii uuol far funcita.

Stà con gran diligenza à riguardare.

E non puo gli occhi più tor da l'arena.;
El piè, chi impresso de lecon u appare.
Quel gionane inscitic à morte mena.
Dissorre, gurarda, er àn, esho trouare.
Cosa, che non sia trista, e di duol piena,
L orma il conduce, s'ha, che troua, e guarda
Quella ueste colphoule, e bogiarda.

Deb non dar fede mifero à quel panno, Che di cofi gran mel indicio apporta., Eche e afringe à creder per tuo danno, Che fenza dubbio altem Tible fia morta. Nè ti laficir fi uincer da Lafanno, Che wogli a giorni tuoi chiuder la porta.. Attendi un poto anthor, che lla ne uiene, E non i priner si di tanto bene.

Come dà l'infelice i miferi occhi Nell Jungue, prende quella uella, e rede E riconofice le cinsure, e i focchi, E molti altri erramenti, ch'ei le diede, Couïe che in piăto, e'n lagrimar trabocchi 11 gran dolor, che l'cor gli punge, e fiede, Bench'in principio il duol l'occupa tamo, Che pena d'anto fiara in moce, e in pianto.

E ch'aperie il fine duol troua le porte, Di lagrime bagnando ambe le gote, E faccadofi udir, più che può forte, Dice quell'acre, e dolorofe note. Dinque m'hai tolto imidiofa morte Li mia doke e compagna in un momento Hor, ch' fo fertaua baucrne ogui contento? Abi quanto, ahi quanto à noi uoi fate torto, Siate Fielle, deflin, fortuna à fato, A fix in quello amor rimaner morto, Ch' non ba punto in quesfo amore errato. Cerammo al nosfro mal trouar coi forte Con modo ragioneulo; e lodato;

Come ricuperar la uoce puote,

Non meritana già fi giuffa woelia
Da te forte erudel tal premio hauere,
Nè d'almo fi gemil fi bella fipoglia
Farfi esca di rapaci, & empie fiere.
Dels cieli per aggingene doglia d doglia.
Che non mi fate almen l'ossa detre l'
Chi mi mossi ra anim doue bo d'andare,
Ter trouar quel, che non wore i ronare.

E'l nostro consumar giusto desio

Con la legge de gli huomini, e di Dio.

Oime, che molte fiere uccifa l'hanno; & Firacciata e o i denti, e con gli artigli, Come fa telimonio il Jangue, e l'panno, E gli ornamenti fisoi fatti uermigli. E diuifa in più parti iti faranno A farne parte à i lor uoraci figli Leoni, & altre fiere borrende, e Firane, Troppo dolce e fa à le lo crude tane.

Quanto restiam, panno infelice, mesti : Abi quato, abi quanto ben ci è stato tolve Tu le fue belle carni già apdesti; Io la diunità del fuo bel uolto. Tu di goderte più priuato resti; Ei io del frutto ancore, tooga hancei colto. Quel bene banesti già, su l'ai perduto ; Ei io quele, tebbis, e chamei tosso londito. Renditi ueste à me dolce, & inhumana, Si ch' oi t abbracci, e contentar it dei, Ch' io baci questo langue, e questa lana, Poi ch' abbracciar non posso, e baciar lei, Deh lascia bomai crutel Leon la tana, E non ne uenga un sol, ma cinque, e sei; E s' à la mossie mia sepolero sete., Me di sal gratia anchor degno rendete,

Ma ben si mossiva un'huom di poco core, Quando cerca d'hauer d'altrui sa morte ' Domebbe un, che arde di perfetto amore' Mossivassi ardito in qual si uoglia sorte 10 n'hebbi colpasi ol commissi errore, 10 le feci lasciar le patrie porte; E se pur che uenisse, io facea silma, Doueua esser più accorto, e uenir prima.

Est urnia il Leone à l'onda fresta,
Forse c'haurei lui morto, e lei dissa;
E se pur io di lui sosse flato esca:
Haurei saluata lei da tal osseta,
Ma no 'sche uegga aucor quatto m'icresta,
Quanto n'habhia dolor, quanto mi pesa;
Ch' al comparir di lui non mi trouasse;
Per mostra c'ha utales, e quanto amassi;

Conofic al mio morir l'alma fia degna Di quanto, e qual effetto è il mio cor puto Che fe in sus core immenjo amor no regna. Non fiol l'huò mai còdurfi à queflo puto. E perche la mis man moltiche fiegna La luce mia, conofic a, che fe giunto lo fuffi à tempo, a fiimar poco hauca La uta is edfo un io unner pote a.

Appoggia in terra il pomo de Lashada
Ter far, che con la punta il petro osfienda...
Deb lumi del ecerna alta contrada
Oprate, che qualch un quel pianto intéda
Che per utera, che ful acciar mon cada,
A questo ponga indugio, e glicl contenda;
Che Tisbe già lasciata banea la ferco , «
E lieta usen, che mus godersi seco»

E poi c'huomini, e Dei questo non fanno, .
Che fate piante noi, uoi, che'l uedete è
Che non cauate lui di tanto assance che non cauate lui di tanto assance è
Mouet e le radici di tanto danno, .
E lui co i rami per pietà tenete.
Totete uoi sossi pre perda il giorno .
Si persette amator, gionan si adorno è.

E tanto piu, che se' l'etente alquanto, Ogni poco di tempo, ogni momento; Non si giamai sotto il celeste mante Più fortunato sposo, e più contento. Che la sita bella Tisbe utine intanto Per diresti il suo timore, e' l'sio spauento, Vuol diresti, oue sue significone sia stata, E come dal Leon si sia slauta.

Il mifer disperato s'abbandona,.
Quando nol prende alcun,nè gliè conteso;
E lassica vuinar la sua persona.
Sopra il pungente acciar con tutto il peso.
L'ignude sladad lua pungente tec, buona,
Ch'ogni altro hauria più uolentieri ossessi, con può sirggir di sar quel crudo effetto,
E passa la suo signor la uelle, el petto.

Come fe damo ad ma ralle us fonte
Leque, che uengan chiufe in us condotto,
Che in abondarça ealan giá d'un monte,
Se un poco, one è più baffo, il piòbo è cotto,
Manda in fi l'acqua, e fo, be in aria môte
La canna, che forata è più di fotto,
Che l'onda, che in giù preme, e ui è corraria
Fa, b'i d'ici à l'aga, e firida, rompe l'uria.

Così del molto fangue, che si mossico e noter atutar le parti offesico, Rumado il miscro amante si percosse, Quando il miscro amante si percosse, Quel, che cors al foccorso, tanto afecilo,. Che sec aquelle gelle tutte rosse. Che sec aposte se di arbon testimonio erano appese: El piè tanto di lui erane à cibarse, Che sempre i fruit ipo di slagme sparse.

Senza.

Senza hauer ben lasciata la paura La donna uien con non sicuro piede, Ch'ogai pensiero ha posto, & ogni cura Di non mancar de la promessa fede, Giugne vicino al fonte, era figura L'arbor doue ha d'andar; ma quando uede I frutti hianchi suoi d'altro colore. In dubbio Stadi non pigliar error.

O suenturata, e doue ti conduce Il pensier, c'hai di seruar bene il patto Per poter con l'odire, e con la luce Contentare anche il sì cupido tatto. Ahi quanto mal per te sì chiara luce La Luna, consapeuole de! fatto, Che frande cos: chiara il suo splendore. Per mostrarti il tuo ingano, e'l tuo dolore,

Tu speri al giugner tuo, che'l bello aspetto Sentir sa l'alta, e dolorosa uoce, Debbia far l'occhio tuo contento, e licto, Che debbia il parlar dolce, e pien d'affetto . Dare à l'orecchio il cibo consueto : Speri baciarlo, e prender quel diletto, Che non potesti prender per l'adrieto, Esperi ancho trouar paesi esterni, E goderti con lui poi molti uerni.

Ma tu uorresti hauer, quando il uedrai, Misera al giugner tuo cicca la uista; E le poche parole, ch'udirai, Faran l'orecchia tua dolente, e trista. Quel poco tempo morto il bacerai. Che fia, col corpo tuo l'anima mista: Ei verni, che farai seco soggiorno, Nonfoffriran, che uegga il primo giorno.

Và da quell'arbor misera discosto, Cerca per l'orme, one il Leon s'àmida. Tanto, che troui doue stà nascosto, Enon ti curar punto, che t'uccida: O ne la fronte fa cieca più tofto La luce, che t'alloma, e che ti guida; Atifera ad ogni mal prima t'inchina, Che ueggan gli occhi tuoi tanta vuina.

Hor come meglio i frutti, el'arbor nedo , E che non foßer tai, pur si rimembra, Scorge, che la uermiglia terra fiede Vn,che sì muor con le tremanti membra. Torna pallida, e smorta à dietro il piede. Tanto ch'un bosso il suo color rascembra. E pian trema al principio, come il mare, Cui cominci lieue aura à far genfiare,

Ma poi, se il uento cresce, e'l mar tormenta Tanto, che tutto il rompa, apra, e cofonda, Fa,che'l fuo duol con più romor si senta La rotta, & agitata, e torbida onda : Cosi poi, che la donna mal contenta Veda, che'l suo mal cresce, e soprabonda, Erafigura il suo marito fido, Fa sentire il suo duol con maggior grido.

E si batte la man, si batte il petto; Al wolto smorto, à capei biondi noce, E mostra in mille modi il grande affetto. Al corpo amato poi corse neloce, El'abbracciò con suo poco diletto: Sparfe d'amaro pianto il corpo essangue. E temperò col lagrimare il sangue.

Bacia più nolte il suo pallido nolto, E chiama l'amor suo più, che può forte, Dolce Piramo mio chi mi t'ha tolto? Rispondi à l'infelice tua consorte. Chi da la uita tua lo stame ha sciolto, Qual fato, ò qual cagion ti diè la morte? Rispondi à chi tu sai, che tanto i ama, A la tua cara Tisbe, che ti chiama.

Al nome dolce, à la promessate Leua Piramo allhora ilanquidi occhi; E subito, che lei conosce; e nede, Par, che dubia allegrezza il cor gli tocchi E tal forza al parlar la uoglia diede, Che diste, che la neste, il nelo, e i frocchi, El'ornamento suo di sangue tinto Con l'orme del Leon l'haueano estinto.

Velca

Volca più dir, ma la fika mifera alma Vemuta era al fivo fine, e fa sforzata D'abbandona<sup>n</sup> la fika terretire falma: E la moglie infelice, e difperata, (ma, Raddoppia il grido, e batte palma, pala-La bibraccia cofi morto, il baccia, e! quata E ben che! molto duol molto impedife Il fiorotto paglar, ppe cofi diffe.

Se le mie farquinof, es tinte uesti
Del non mio sanque et toccar si il core ,
Terebe me morta Piramo credesti,
Se ben poteui in ciò prender errore,
Che di tua mano uccider ti uolesti,
Ter dimostra la sirva del tuo amore;
Che farò io, che te, mio uer consorto,
E unggio, e tocco, e tego in braccio morto?

Iogià non ueggio una macchista forza, Rè mi posso ingamnar d'opinione; Io teste veggio morto, onde mi ssorza Amors la tua mort empta, ogni ragione A mosso chel mio amor no ha men for E che non è di men persettione: (24, Es eu sossi in me per me tant empio. Che debo i o far p te con quesso ossignio.

E fe toglies il a bel fembiante humano Con con viril la viuia imago, e bella.

Si come piaque al Calo horrêdo, e firano, Che t'ordino la tux maligna flella:

Amo drat eta florza e quella mano,

Se ben fono una tenera donzella,

Che chiamata farò per l'auenir.

E compagnac e agion del tuo morire.

Edoue morte fol pria potca fare,
'Che non 's milfe il tuo bel corpo al mio;
'Morte non ci potra più feparare,
To ich ogni ragio mud, che mora anch'io,
'V ogliate, padri milori, accettare
'Il moltro ragioneude defio:
'Che quei, ch' amor cogiife, e l'ultim'hora,
Coginga infleme un fol fepolero auchora.

Copri bora un morto, edicoprime due, Sotto cui doppio già, ma usa vailegno Di goder ambo, e non di morir fue, Serba di noi perpetuo eterno fegno, Trigi tutte di dolo le gelle tue, Fa lor del nostro fangue oscuro il manto, Ch' altro no moglia dir, che doglia, e pitto, Ma par chi tanto indugia, che non habbia. Di morir moglia, angli a morte schine. Dai bacci effreni ale de fique e labbia, che tano amato hauea di bacciar sine. Alza l'acciar da la fanguigna fabbia, E pria che del ueder le luci prine.

Tu,che co' rami tuoi bramato lezno

Deb poi c'hoggid mia crudel furtuna
In nece d'ogni ben,d'ogni doleczza,
Contra me disperata instene aduna.
Quita ssi mai nel modo ira,o'o asprezza,
Tesso, e lucido acciar mia ustila imbruna,
El mio slame uital ssibio spezza;
El me cee de l'usta crudeltate
Ne l'uccidermi toslo usa pietate.

A la spada homicida, & innocente.

Sopra il pungente acciar cader fi laffa.,
Che forfe fuo mal grado il petto offende:
E tamo il pefo in giù la donna abbaffa.,
Che giugne di caro fipfo, c'un braccio il prò
Vn percyri mon liage intanto pafa, (de.
E'l pianger de la donna à cafo intende:
E'l piede à quel gridar drizza, e'l péfero,
Che uwol fend quel grad quel grado.

Tanto di nino à Tisbe era rimafo,
Che poù far, che'l peregrin fapesse
Di loro amanti il doloroso caso:
E lui pregò eb ai los padri il dicesse
A lei del viuer suo giunta à l'occaso
Quelle gratic, che sulle si i cil concesse.
Mostra il frutco al matel, quito è maturo,
Quel langue, e quel color sunebre, e sevo.
H. Quel

Quel miserabil sin s'udi per tutto. Pasado andò i questa orecchia, e i quella. Occhio non fu che rimanesse asciuto; Pianse ogn'un la lor sorte acerba, e fella. Con lagrime i lor padri, e amaro luto Collocaro il garzone, e la donzella In un commun sepolcrose i ricchi marmi Fer d'accordo segnar di questi carmi .

QV I stan Piramo, e Tisbe. amansi, e dano Quando l'ago la punta, oue desia, Ordine d'ire al fonte, ella s'inuia. Viene il leon, figge ella, e lascia il panno. L'infanguigna il Leon, beuc, e va uia. Le ue si uccider poi l'amante fanno, Ond'ella apre al morir l'istessa uia . E. quando l'una, e l'altra alma si suelfe, Tinfe del sangue lor le bianche gelfe .

Cofi contana Alcitoe , e in tal maniera. L'amor dipinse,e le bellezze conte, Et ogni lor miferia cosi intera, E con parole si ueraci, e pronte, Ch'ogni donna sforzò,ch' ad udir era, A far de gli occhi lagrimosa fonte. E tutto fe con si pietofo affetto, Che nel lor lagrimar tronar diletto.

Conchiusa c'hebbe Alcitoe la nouella, Douca parlar Leucote, che cucina, E de la terza era maggior forella, E non men de la prima accorta, e sissa: E lauorana una camicia bella. Enel collar, ch'aller di seta ordina, Pingea di color uerdi, bianchi, e ranci Di cedri un uago fregio, e melaranci .

Con piu d'un fpillo in baffa sede affifa Sopra un picciol guancial, c'ha in sen cof.c Vn capo del collar, ch'ella dinifa, Poi la smiftra à l'abro capo appicca, Secondo l'occhio poi la destra anifa, L'ago con diligentia appurta, e ficca, Lo spinge poi che l'ha giusto appuntato Col dite lungo di metallo armato

Quanto puote l'anello innanzi il caccià, I primi diti poi presa la punta, La scostan dal collar tanto, che l'accia In quel bel fregio ad bauer parte è giuta . Tien sempre in quel lawor ferma la faccia E el occhi anchor metre che l'ago apputa: Ma nel tirar del fil tal uolta mira, E senza il uiso alzar le luci gira .

Più por no può, che l'accia è troppo corta, Con le forbici tàglia, e getta uia La parte, che riman, la mano accorta. Allhor dal fregio il uolto alza,e disuia, E l'occupata uista si conforta; Prende il collo uigor, uigore il uifo, Che non sta come pria chinatore fifo .

Al gomitolo poi la seta tolle, E l'aguzza co i denti, e con le dita; E mia le tronca il pel delile, e molle; E poi che l'ha ben torta,e ben unita, La cruna d'l'occhio l'una mano estolle; Et ella l'altra à porui il filo innita. S'affisa l'occhio, e u'ba la man si pronta, Che ne l'angusta cruna al primo affrota.

Co'primi diti poi la punta prende De l'accia, che già domina la cruna : Tira il fil detro alquato,e l'occhio intede, E con proportione insieme aduna Fier, fronde, e frutti, e cosi ben gli ftende, Che non maca il disegno in parte alcuna; N'è Slà di nariar l'accie,e colori, Secondo son le foglie, i frutti, e i fiori.

Se ben con tanto Sludio , e con tant'arte Ha nel cucir la mente, e gli occhi intenti, Non nucl punto mançar de la sua parte Di far gli orecchi altrui di lei contenti: E contal femo il fuo tempo comparte, Che fa sentir questi soani accenti, Con l'ornamento, ch'appartiensi à loro, Senza che toglia à l'ago il suo lauoro.

Fra quante de lo Dios Lawree cui chiome
Damo il giorno a' mortali , ar fer giamai,
Pras, c'hobbe, com io, Leucoue mome,
Rende più caldai filosi cocenti vai,
E woglio hor raccontarnis, dous, e come,
E d'ambi gl'infortunij, i pianti, e i guat,
Perche filegnosse Peurer, onde nacques,
Che free, che colei tanto il piacque.

Il primo fis, che l'adulterio feorfe; Che Venere fe già con Marte il Sole. Rèmaraugità sè ei primer s'accorfe. Poi che primo ogni cofa ei sueder fole. Di palefardo sòn Bil sun pezzo in forfe., Poi feguane che può gleoprire il sole. Non può foffris, che fis, l'austro del giorno Al fairo de li Dei ta flatto formo.

Senza punto inddgiar trona V ulcano
Egli palefa il jallo de la moglie ...
E quei diuccuia in un momento infano :
I anto gran gelofia nel petto accoglie ...
Tollo al dotto martel por gela mano ;
Et ogni lima, ogni ilirmanento toglie ...
Che per fare uno integno gli bili ogna-,
Per far, bel fappia ogni un fan uregono, ta

Fàche con rame, e ferro un liquor bolle, Che forma una militura à lui fecreta, Et al rete ne falottile emolle., Che piu non fi potria fe fosse fetta, A gli flami d'Arame il pregio telle, Ad ogni occhio il fuo fil di ueder nieta, Done il Sol gli mosfrò, corre, e la tenda In gui facio cocho alcun no la comprende,

Non usol, come us nel letto à posere saffe, Che la rete, che u'e, fubito focchi; Che prendre che quel, che pria u'entraffi; Ma usol, ch' ad ambedue la forte tocchi. E però un flu pion, che in parte staffe: Che forza è se due fon, che l'fil fi tocchi. Dapoi s'afonde, e quindi most fi parte, Che uede la vigled conforte, e Marte.

Hor mêtre ha in colmo il fluo comêto il tatto, Che di due corpi uni un fol ne forma, E fonde il rispirar penofo, eratto Quel [angue, che pur pria cangiò la forma El piacer rende l'humm fi flupefatto, Che trauolge le lucie, par che dorma, In cof dolce lotta il fil frocca, E l'ingamo, che n'è, fibito focca.

Nel sommo del gioire, e del diletro L'uno, e l'altro improssifo al laccio è coltof E l'uno, e l'altro sid congiunto, e siretto, Mir abilimente in quella rete anolto. Tien, nè mour s' può, petto con petto, S' asfronta, e sermo sid uolto con solto s' Come ciassim, che s' ama, in quello state Nel sivo marggior piacer tissi abbracciase.

Lo ficoco fabro allhora aprì le porte,
E gli Dei rusti à ucder fe unine;
Che rifer fische la celefte corte.
Non hebbe per un tempo altroche dire.
E ui fa piu d'un Dio, giouane, eforte
Che de l'ignuda Dea ueme in defire;
Nè cureria (pur che le fossife in braccio)
D esfer colto da tusti in quello impaccio

Scoperto e ha la fua wergogna; e l'arte. Quel Dio, ch' ad ogni fuo passo s'imbina, Mostra il nodo à Mercurio; poi si parte, E torna zopicando à la fusina . Non suol trounfi al dislegar di Marte, Che non gli azzoppi il piè, cheben camina Masse crede oltraggiario in Mongibello, Proucrà quanto pesa il fuo martello. Aprephi d'ambédue Mercurio feiolfe Il ben difposto Dio, la bella Dea. Egrav piacer di lei toccando tolse., Mentre la rete intorno le fuolgea.. Ella uergogna baueapue gli occhi uolfe; El al guardo, e al toccar, ch'egli facca, S'accorfe (e piacer n'hebbe ) del desso, Ch'era nato di lei n'e l'atro Dio.

A l'intricato Dio par di flar troppo,
Ma non à quel, che feioglie, tocca, e uede:
Et à pena fu ficiolo il nobil groppo,
Che l'armigiero Dio trouoffi in piede.
Si gitta un marco intorno, e cetta il 20ppo,
Che gli unol dar la debita mercede;
Ma gioue con bel modo il fece accorto,
Che l'amito di lei non bayea sorto.

Al nipote d'Atlante in quella festa (Oltre al doppio piaecr, che ne riporta) Quel fi ben lauorato ingegno refla , E ts. to licto al fino palazzo il porta . La Dea fi mette fibito una uesta, Es efic à capo chin finor de la porta , En fa fi fi gran rofo l'auclena) Al formator del di porta la pona .

Resiò fi, ucrzognosa, e seonsolata La colta in fallo di Vulcan conforte, Che siè più di vomita, e ritirata, Evon ardi di comparire in corte. Si sià tutta configla, e transgliata., Poi che gli Dei patir non posson morte: Rèsache mal può fars al solar raggio, Che la ucatetta superi l'otraggio.

Reße gid d'Achemenia un Re possente Le citrà fortunate, Orcamo, padre D'una, che mai non in bobe l'oriente Di si in che bellezze, e si leggiadre. Prima tutta auanzò la sua panente; Ma quanto ogn'altra sipero la madre. Danto ella si poi unta da la sigila. Ne l'esche che otre com maragigli a...

. . . . .

Per più opportuna lei l'irata Dea; Che debbia il Sole amar, sie glie fra cento, Perche dopo la fua Fortu na rea Scuta più paffione, e più torme nto. Che per la tegge peffina Sahea. E forza, che ne refli mal contento, S egli worrà da lei quel, perche s'ama, E poi si flopra il fallo de la dama.

La Dea tutte le gratic infleme accoglie,
Tutte le leggiadrie, tutti gli bonori,
E se ne ut con non uedute spoglie
Al felice paese de gli odori;
E giugne, co opportuno il crupo coglie,
Cb'ella, Leucote detta, usciua suoro,
Del suo superbo, eregale edissicio,
Ter gire a unnerare il saro ussicio.

Come nede la Dea , che'l Sol percote
A cajo à la donzella il nago nijo,
Dàquelle gratie à lei, che dar le puote,
Le fa nemisio il voltos, dolce il rijo,
Affrena giù destrier ferma le rote,
E i ten il Inme in lei ben fermo, e fijo.
E non fi parte il mifer di quel loco,
Che infimma il corpoj vo d'un' altro foco.

Non gli founien, che se più quini ci bada, Tiù di quel, che conuența lungo il germa Ma quella gran bette tento gli aggrada, Che serma il carvo, e mira al uli odorno. E mentre andò la doma por la sirvada, L'accompagnò co i ragge d'ogn intorno: E poi che dentro al tempio si raccolle, ' Tere se sentre a lei e luci solle...

Con quella dignità, che fi richiede
Ad uma figlia regia, s' inginocchia.
Baciò uma figrau un libro, po si gliel diede,
Le ciglia riuerente, e le gimochia.
Intunto, con qual cor, con quamta fede
Mádia i fiosi prephi al cicto il Sole adochia
E porta grande iniudia al fommo Gloue,
Al quale i prephi i fio direzza, e romest.

Hauca

- Hauca la donna à l'Austro il sujo solto; Secondo vicinica de opposito altare: El sole il Carro biane a lie Larro tolto, Con cui non molti di donca girare. R\u00e3 A Estano bauca ancor percofo il sol Per dritto fil, ch'egli era in fu'il lesare; (to Perche in quella fiquion quando apparisa Ver Borca fuor de l'Orizones sijessa.
- Per li balconi adunque à l'Euro oppolit
  Nel tempo il Solpangea raggi diuerfi,
  Pingendo i balcom Firetti, mal difpolit,
  Che u entrauano anebor troppo trauerfi.
  Eli bomeri ornatti, e i cim nagoni, e cogostii
  Il raggio ne l'entrar può fol godenfi:
  Ma poi che ferre il muro, eripercote,
  Gode i dolci occhi, e le urerniglie gote.
- Che se per linea retta i Sol s'accorge,
  Fà per quelli balconi a lei passagio,
  Del leggiadro prossile sin lei si seorge,
  Godea per dritto sil l'acceso triglia porge,
  Tosso à d'adrire piu lungo briglia porge,
  Egli sserza con suutio à quel utaggio,
  Ementre ei s'alza, e goder meglio spera,
  Sabbassa l'arggio, e si su larga spera.
- Come à quel punto fa l'aurea fiut rota ,
  Dou Euro uer Fauonio il uento sbocca,
  Gode il profio, ela finifica gota ,
  Con gran contento fio le palpa, e tocca.
  Ella, chi attenta flauafi, e diuota ,
  Col cor Gione adorando, e con la bocca,
  A la lipia vificaldata di Vulcano
  Oppole il ucho, ela finifica mano .
- L'abbarbagliato amante allhor fi crede, Ch'ell ai cerchi prisur de la fius sille, Perche and L'amipoi che la concede A piu d'un bel garzōch' alhor l'acquista; E quanto meglio ornati amanti sede, Tanto maggior fospetto il cor gli attrifla; E per rooppo dolor le luci abbassa; Onde la spera sila splene piu bassa.

- Meutre più d'uno ornato, e bén difinito
  Coffretto il cuido cor gli tien col girlo,
  E che i bel sifo fia ogli tien nafodio
  Lu donna con lu mary finifita, e lu elo,
  Vedu un balcoure a fiaci bei simi opposto,
  Che guarda on ci piu s'alza à mezzo il cie
  Fa piu vatto a destriero batter le piume (lo
  Per giugareni, e fontra l'una con lune.
- Done unol comparir fi chiaro, e adorro,
  Di cofi illustri fipolici, e cofi rare,
  Che nedrà, che di quei, che la ha dintorno
  Alcun non si ha, cò a lui po fia effer pare.
  Hor metre i definire pia e a mezo giorno
  Per meglio il fino fileudor quindi mirare,
  Rel tempio fenpre qualche razgo inida,
  Che quelche ini fi fariguarda, e fina.
- Tofto, c'ha dato al facro officio fine Il ri ccamente ornato facerdote, Lena Leucoto le ginocchia chine, Con le donzelle fine filese diusote. Quel libro, che le cofi altese, diusne Difeopre à gli occhi altrui con riccbe note, Ad una dasche con l'inchin l'honora, Il predice; bustase poi s'inchina anchora,
- A pena ha per partir fi alz avo il piede Dal tempio, oue adorò la bella figlia, che più di no folar raggio, o bela usede , N audic il Sole, gre eivitem la briglia. Al regal teeto fio la domna riede Con lonoratas, e fiendida famiglia. Il caldo Dio, che di goderla intende, con mille interna dei vrag grifbende.
- La porta incontro à Noto, e'i regio Classiro Guarda, ella ui aerio Settentrione; El sol fa gis, che statra il Baro, e l'Austro L'ombre fra l'Occidente, e l'Aquilone. La spera allors, che vien da lohar plaustro La destra guancia à uagnez giarsi pone. Ma, perche troppo amor l'ha satua ardète S'oppon la destra, e'l uelo, e no l'onssente.

Troppo gran gelosia gli entra nel petto, Quando di nono oppon la mano, e'l panno, E che concede il suo dinin aspetto. A quei, che à lei da man sinistra uanno. E tutto pien d'inuidia,e di sospetto Fa lor quel, che far puote, oltraggio, e dan E come alcun di lor mirarla ardifce, (no: Gli da i raggi ne gli occhi,e l'impedisce.

Mai non la perde d'occhio ounnque uada, E non si cura più d'andar si forte, · Giugne Leucotoe in capo de la strada, E già preme co i piè le regie porte. Il Sol piu col pensier di fuor non bada, Ma l'attede à man manca entro la corte; E poi che'l tetto à lei grat'ombra porge, Sepre ha qualche spiraglio, onde la scorge.

Acceso Sol, che col tuo raggio ardente Tutte quante le cose abbruci, e cuoci, Hor fei brufciato, or ardi parimente, Et à te, & à noi piu caldo nuoci. Non nuoi, si fermi i lei l'occhio, e la mête, · Che i tuoi uolin destrier tanto neloci; E mentre per mir ar non cangi loco, Infiammi il giorno à noi di doppio foco.

S'à mensa siede, ò pur parla, e discorre, O passa il tempo in qual si uoglia guisa, Sempre un raggio folar là dentro corre, E di quel, ch'ella face, il Sole auifa, Quell'occhio, ilqual douria p tutto porre, Tutto in un luogo il caldo amante affifa; L'occhio, che riguarda debbe ogni parte Dal bel uifo di lei giamai non parte.

Quelle bore si noi se,e tanto ardenti, Quando percote à Borea il Sol la fronte, Ch'ardon di caldo il cielo, e gli elementi, E che all'ombra d'un'arbore, ò d'un monte Fan, che'l pastor si posi, e s'addormenti, Rimembrando l'incendio di Fetonte, È ne fanno i mortai qualche bisbiglio, Ch'auriga sia qualche inesperto figlio.

Nessun per gran negotio, che s'hauesse, Seguire of ana allbor il suo maggio; Ma conuenia, che ne l'albergo steffe, Fin che fosse men caldo il solar raggio. Non era uento in aria, che potesse Spirare; anzi ciascun prouido, e saggio S'era, per non restar dal Sol brucciato, Ne le cauerae d' Eolo ritirato .

Ogni huom nà ne la stanza piu sotterra , Ogn'huo cerca al suo mal, qual puote, auiso E poco ui mancò, ch' allhor la terra Non sollenasse il polueroso niso Al Re, che l'arme di Vulcano atterra, Che quelsche Stanel folar carro affifo, Punise:pure anchor sta dubbia, e aspetta, Per non uenir si tosto à tal uendetta.

·Ben molti fan, che'l Sol col Cancro Stando, Consien, che sopra noi più alto monte; E che suoi raggi fian più caldi, dando A piombo quasi ne la nostra fronte; E che sia il giorno ancher piu lungo, quado Il maggior arco e sopra l'orizonte: Pur tanto hoggi arde, e lungamente dure, Ch'à tutti par, che passi ogni misura.

Se sapesser,nel cor come tu cuoci, E'l mirar lei di quanto ti contenti, S'à gli animali, à gli elementi nuoci, E se mandi i tuoi rai sonerchio ardenti, E se fai, che i destrier uan men ueloci; Forfe ti scuserian l'offese genti : Ma poi che'l fin no ueggon del tuo fguardo T'accusan, che tu uai crudele, e tardo.

Senessin può soffrir l'empia fauella, Che rende il mezzo di cotante acceso: Come faràla misera donzella, Verso cui tutto il lume ha sempre intenso? Ne la piu bassa stanza stassi anch'ella, E'l nolto ascinga dal sudore offeso; E con le penne fa del uago augello Di Gismon uento al uiso humido, e bello.

Quando l'afflitto innamorato ascolta, Cheper souerchio ardore ella si sface, E che tosto le fia da morte tolta, Se scalda il di con si cocente face; Con una nube lagrimosa; e folta S'asconde il uolto, e'l di men caldo sace. E'l grosso lagrimar dimostra, quanto Sent'ei dolor, ch'ella patisca tante.

Quei, che sapean, che l'humido uapore, Che manda freddo al ciel la terra calda, Formar tal nube suol, che'l freddo humore Serua, mentre star puote unita, e salda, Credean, c'hor, che riverbera l'ardore Tanto, che sopra anchor le nubi scalda, Per resistere al foco unito fosse Quel giel, che fa le gocce cosi große.

Ma s'ingannan d'affai', che nasce altronde La nube, che gli oscura il chiaro uolto. Il suo mesto pensier la luce asconde, Da questa nube il suo spledor gliè tolto. Le große, tempestofe, e subit onde, L'humor, che uien più saldo, e più raccolto Son le lagrime sue, che tai le spande Per mostrar quanto il suo dolore è grade.

Lo spesso lagrimar, che l'occhio atterra, Dà ristoro à l'asciutto, anzi arso seno De la distrutta, e poluerosa terra, Et a tutti i mortai, che uienian meno: Quando l'amante stà per gir sotterra, Si scopre più temperato, e più sereno, Che vedel'amor suo, che si diporta, E luagheggiar di lui talhor sopporta.

E contra il suo noler la patria lassa, In naue l'occhio tien d'amore acceso Al lito,e'l legno il porta,e innanzi passa: E mentre ei ui tien l'occhio saldo, e inteso, La naue s'alza, e la terra s'abbassa; E poi che'l mare anchor tutta l'asconde, Riguarda in quella parte il ciclo, e l'ondo.

Cosi dal desio preso, che conduce L'innamorato Sole ad occultarfi, Si che quando di sopra egli non luce, Possail suo amor cel sonno ricrearsi; Tien sempre uolta à lei l'accesa luce , E contra il suo uoler lascia abbassarsi, E poi che l'oda anchor gli ha posto il nelo, Riguarda in quella parte in mare, e'l cielo

Volte che l ha le sue splendide terga, Al suo nobil palazzo, che gid nede; Sferza i destrier con più feroce uerga, Giugne, e tirado il fren, lor ferma il piede, Scende del carro.l'Hora, che l'alberga, Si marauiglia, che si mesto riede: Ma non s'arrifchia punto dimandarlo, E non sà trouar uia da consolarlo.

Nè nettare, nè ambrosia il può cibare, Nè ciò, che dà la sua splendida mensa. E se pur mangia, poco il può gustare, Mafol discorre con la mente, e pensa, Tal che chi il serue, può considerare, Ch'egli nel cor sente una pena immensa: E più che pria di quel, ch'è suo costume, Andò à trouar le sue splendide piume.

E tanto il punge amor, l'ange, e'l flagalla, Che riposar non può, nè men dormire: E per ueder la donna amata, e bella Par che non uegga mai l'hora d'uscire . Di subito leuossi, & ogni stella Innanzi tempo assai fece sparire. Stupisce ogn un, che'l Sol sitosto rotte Habbia l'oscure tenebre à la notte,

H Ma L'hore del sonno in pensier passi, e'in pianti, Efui Sol come gli altri innamorati, · E poi t'addormi, e lasci i uiandanti, E gli altri, che t'afpettan, disperati. Sol questo tuo indugiar piace à gli amanti Che con piacer si tengono abbraciati, I quai norrian, così contenti stanno, Che questa notte anchor durasse un'anno.

Stupisce ogn'un, e'homai lo Dio non giunga Al cui nouo apparir l aria s'aggiorna, Nè ad alcun par, che notte così lunga Nascesse mai da le caprigne corna. Non aspettate anchor, che i destrier puga Nè ui marauigliate sè non torna; Che tutta notte hanno perduto il sonno Gli occhi,c'bor dal dormir tor no si pono.

Come si sueglia, e lena, e l'aria nede, E che da l'Hore matutine intende, Come l'Aurora è già gra tempo in piede E discaccia le tenebre, e l'attende, Le ricche ueste, i raggi, e i destrier chiede, Si ueste in fretta,e sopra il carro ascende, Sorge, or al primo dà nel regio tetto, Che gli nasconde il suo maggior diletto.

Non ardea sì star sopra l'orizonte Ne la calda Stagion, quando potea Il uago uifo, e le bellezze conte Vedere in ogni parte che nolea: Quato brama hor coprir l'aurea sua frote Che come unol l'offesa Citherea, Vuol gire à riueder (che si remembra Del piacer, che li dier ) l'ignude membra.

Accusi pure il Sol, sia chi si uoglia, Che'ei troppo auaro sia de la sua luce, Che poco ei se ne cura;che la uoglia A l'interesse proprio il riconduce. Vol la donna neder quando si spoglia, E di tal uista contentar la luce: Ne si cura, s'alcun di lui si dole, Che toglia cofi tosto al giorno il Sole. Giunto, si fa insissibile, e ritona, E lei mira, e uaghezgia infino à tanto, Che de le ricche neste si disorna, Poi uede à l'alma un piu leggiadro mato. Indi si parte, e posa, e tardi aggiorna: Ma non gli uiene occasione intanto Di far quel, che desia, nè mai gli uenne. Fin che col Toro il suo camin non tenne.

Allhor nede una sera, che la madre Ha cosa à far (ch' Eurinome s'appella) Vn lungo tempo col marito, e padre De l'amata da lui uergine e bella . Le disposte di lei membra leggiadre Tosto si ueste, e si trasforma in ella . E come in sala appare, ogn'un s'inchina Credendola ciascun la lor Reina.

In quella adorna stanza il Sol pon mente, Dou'egli ha posto il trasformato piede, Et una bella, & honorata gente Di degni huomini,e donne aspettar uede . Passagia l'huomo, e da l'occhio fouente Verso la donna, che'n disparte siede. Piace à la donna, e tien la luce baffa, E con gran dignità mirar si lasa.

De la gente confusa, e non distinta, Quella aspettana il Re,la moglie questa, Compare in tanto la Reina finta, E si china ogni piè, scopre ogni testa. La corte de la donna urtata, e spinta Da se medesma uà, quell'altra resta. Ogn'un s'appresa,e luogo si procaccia, Ch'à l'entrar la Reina il neggia in faccia.

Tiù d'un s'inchina, e cosa che gl'importa, Chiede humilmète: et ella con quell'arte, Ch'Estrinome suol far, con lor si porta, Et hor, questo, & hor quel tira da parte, E giustamente come l'altra accorta; A quei,ch'ella ama, il suo fauor coparte; E poi con poca , e più degna famiglia Se n'entra one sedea la bella figlia.

Mentre il crudo carnofice la nole
Por ne la foffia que coprir la intende,
Le mani, e fli occhi l'infelice al Sole.
E le querele fiue dirizza, e tende.
Ne famo altro finar le fiue parole,
Se non, ch'ella per lui quel male attende,
La calas, copre il vio minifiro intanto,
E la uia chiude à le parole, e al pianto.

Come i al causo specchio il Sol da il liome, il piramidal vaggio, che rislette, Scaldando sisch à poco à poco siame, Doue la punta à dar serma si mette, Panche il soo da poi batta le piume, Le surze in quella cima unite, e strette Del Sol, che sere ogni hor nel causo loco, Che sorma la piramide, e fai il soco.

Cofi consuffo allhora si Sol. fermofa: E i rai, ch' erano flarif, infieme mio; E fe, che la piramide percoffe La terra, che la uergine coprio: E contra quel terren tanto sforz offe Col raggiose con l'ardente fuo defio; Che fece il fumo at itel fair per forza; E'l foca ol fumo at itel fair per forza;

In tanto al Sole un picciol raggio apporta, Che pote ne la punta penetrare, Ch'egli ba ueduta la fua doma morta, E che l'terren l'ha tolo i rifpirare, Apre il mifero amante allhor la porta Al groffo, è tempe Sido lagrimare, E fue tante da lui lagrim fearre, Che spense il foco acceso in quella parte.

Dapoi (coperfe à la fiua luce il uelo, E fi fe, più che mai lucente, e chiaro, E diffa accedo d'un pieto faclo, Fermado gli occhi in quel fepolero austro, lo vo, che uegghi ad ogni modo il cielo, Ad onta d'ogni tuo forre riparo. Indi d'ambro fia, e d'ogni odor celeste Sparge la chioma; li uolto, e l'aurera ueffe, R. T 0.

Fà,che i fuoi raggi euapotar poi famo

Fà,che i fuoi raggi euapotar poi famo

E odor,che da le flelle han gli alti Dei:

E quei uapori ad wan unbe damo,

Che pioue, oue ha il terren (fipolta lei.

La cui pioggia è cagio, c'hoggi ancor hano

Si grato odore i fruiti de' Sahei,

Fal'odorato humor, che in terra fipande

La pioggia,ancho un miracolo piu grande.

Che come hebbe il fepoliro tutto sparso
D'ogni celeste, e più pregiato adore,
L'odorsfero Sal dolec companso
Temprò con tal temperie quell humore,
Che senza haverlo cusporeto, er asso,
Opro, eb in mezzo al fotterrato core
Sunt quella utreute, e sirinse insieme,
La qual per generas serba ogni senze.

Poi dando ogni fauor proprio al terreno
Hor grat a pioggia, hor temperator razgio,
Feyche l'graudio core apere e il feno
Ned dolce mele, ilquad precede al Maggio
Come il guico aprir plun tuateres, pieno,
il fene d'una quercia, ouer d'un faggio,
Che quanto al ciel la cima alza felice,
Tanto flende al inferno la radice.

Cofi intorno al fuo cor l'humida terra;
El temprato calor talmente adopra;
Che la radice fa Stender Joterra;
El fuflo per lo corpo uenir fopra;
L'incastrature gi ad el capo sferra;
Nè unol più, che la terra la ricopra;
Rompe il fepolero; e più non si nafonde;
E mostra al Sol e sue tener fronde.

L'imamorato Dio, come s'accorge, Che'l Spodto amor Juo Spor e uemto , E che la luce in altra forma feorge, Li dà maggior fauor, maggiore ainto. Fache l'arboy, che dal 'Incomofo, sorge, Ch'allhor non era al mondo conofinto, A' l'huom grato, ch' à l'aine elette, e belle Che fa il Juo door Sentir fin ale sfelle. LIBRO

Za Ninfa,ch' al padre Orcamo scoperse L'error, che se con l'imuide parole, Colei; the insi degno arbos si comuerse, No bebbe mai piu grasia appresso il sole, Ch' ci piu non la guardo, piu non sossierse Teus ra douace di lei diletto, prole. Ne la sinda accecto, che l'troppo amore. Cader l'banefe sitta in tanto or rore.

Come ella side tanto diffrezzarf;

E non poter ma più con lui frer are
Nel già felice letto confolarfi,
Come in miglior fortuna uso di fare;
Cominciò da le Ninfe à ritirarfi;
Senza fonte gustar, senza mangiare;
Si s'apigliò, fiè fiu la terra ignuala, c'ruda.
A l'arabor chiara, hor bria, hor dolec pro

I fuoi çiorni digiuni eran già none.
El fonte,che gullaus,era il fuo pianto,
El aruggiada,che l. Aurora pione...,
Il cibo,onde mutrius il carnal manto.
Sol fi uedea uoltar l'affitta done
Pedae girar l'amato Sole:e tanto
Fean nel terren le fue membra infelici
L'allbor non conociute berbe; radici.

Conucre il corpo fuo pallido in berba; Ma il pallido color non l'è già toles; Che ne la foglia anchora il ramo il ferda; Roffo è il color del for non però molto, Mostra boggi ancra la fas fortuna acerba Gira l'amato Sol l'afflitto unbto, Faff Elitropio, e al Sal fi un'éje, ome Rifuna à punto il trasformato nome\_1.

To: che Leucotoe di Leucotoe disto, ,
E del nous arbor l'odorato essette, Che in quell berba Clista consertisse, Chistor riuosse al Sol l'assistra assiste to.
Ne la terra sera level a ogrà attra assiste le luci, onde attende un nous diletto,
La qual mentre parlar le due sovelle,
Si uenne à proueder di più nouelle.

Dal pater fu coftei detta Minea.
Che douea dar di fe l'ultimo faggio,
En diffrezio di Bacco anch ella douea
La lucc ad diponem nolta, e'i coraggio,
Yn panno doppio la manca premea,
Onde ii filo al gomitol fea paffeggio.
La deftra fea dei filo al fil coperchio,
E la palla ueftia di cerchio in cerchio.

Facca queflo lawor prima afcoltando, Mentre le due forelle nouellaro; Luna con l'ago in man, l'altra filando, Secondo l'efferitiro d'or piu caro; El bor facca i medelgmo nouellando, Con dolce fauellar, diffinto, e chiaro; El eprime parde acorre, e bonefle; Che l'afciron di bocca, faron quette...

Io non worrei contai qualette argomento,
Che per uentura poi non ui piacesse,
O per laperso, per altrui wormento,
Che l' wostro dolte con reoppo monesse,
Per sar danque ogni con i me contento,
Io no che l'eleggiate da noi stesse.
Più cose io proporrò degna ciassima,
E woi sarete elettion poi d'una.

Di Dafnide io diro I Ideo palore, C'baundo di due Ninfe accela l'alma, Quella in fasfo il cangio, che del lio amore Non pote riportar l'amata palma: O del cangio di Sciton adore, C'hebbe hor di dina, hor d'hoson la carnal E se questa si piace, io dirò, come (salma. Litga hor la barba hassels/bar al chisime.

O di Gione dirò, di Celmo emante, Done un fanciallo al un fanciallo piacque E come tradyrmollo in un diamante, E da che madre quello flegno nacque. Se quella non ui piace: andrò pia auante, E dirò de miracoli de l'acque: Conterò de Cureti, G' in che foggia Creati fuel at empofolo piongua.

O dirè

- O dinò, come Smilace amò Croco, Ma non pote goder l'amato fianco, Che nel contender l'amorofo gioco, Diuemer fior, l'un giallo, e l'altro bianeo. O uzurro di quello infame leo, Done fi un fionte l'huom uenir da manro, Ch'alquanto trasformandofi di uista, Terde parte d'un mebro & un n'acquifla.
- Folca proporre anchor molte nouelle La prouedut gionane Minez. Ma le differ d'accordo le forelle, Che l'historia del fonte a lor piace a.. Mow'ella allbor le note ornate, celle, Nacque già di Mercurio, e Citherea Fa figlio, el latte da le Naiade hebbe-Là doue in 1da fa nutrito, erebbe.
  - Il nishi wifo fuo leggiadro, e nago
    Hebbe da padri wi acr fi felice.
    Che'n lui feorgeafi luna, e l'altra imago
    Del genitores, e le la genitrice.
    Ei di weder muri paefi nago
    Lafeio la patria fua, idea pendice;
    E uiflo hauea quando dal monte Alumo
    Partifis, il quinto decimo anumo.
  - Il dessa di ueder gl'ignoti sumi,
    Con l'ignote cittal l'ignote genti;
    Varie d'assetto, e uarie di costumi;
    Varie di region, surie d'accenti;
    Se ben diucris, el strain lighidi dumi
    Spesso passo con rapidi torrenti;
    Feasch ogni satica, & arduang graue
    Li parca dolles facile, e some.
  - Ogni loco di Licia ba già traforfo, E poi di Licia in Caria ba posto il piede, La done pargli raffrenare il corfo Vicino d un fonte crifallin, che sede, Che flibito l'innita d darna un fosfo L'humor, ch'i lipidezza ogn' altro eccede Che laftia (i modo egli è purgato, modo) Penttrare ogni usti a nijmo a fjondo.

- Spinosa gionce, ouer canna paluštve
  Nonfa ne Grot admit nota, o riparo:
  Ma terra berbosa, e soda il fa si illustive,
  Ch' auenza ogni artiscio human più varo.
  Hor come giugne il giouau trilustive
  A cosi nobil sonte, e cosi chiaro,
  Vuol ristorar di quello humore il uolto,
  Che gli ha il Sole, el canni col sidor rotro.
- Gusta con grain piacer quel chiufo finne Prefo il garzon dal caldo, e da la fete; Le man fi launs, e la filadata fronte, E poi ud fotto l'ombra d'un abete, Che fin che l'3 od non cala adquato il mòte, V uol dar le lasse membra à la quiete, ; Ma siede à pona in su'h'crebos afonda, Ch'una Ninsta lo scorge di quell'onda.
- A questa bella Ninja mai non piacque
  L'andare à caccia, ò feguitar Diana,
  Come l'altre faccan,ma fi compiacque
  Di non s'allontanar da la fontana.
  Le difer le forelle, Homai quest acque
  Lafcia Salmace alquanto, e l'allontana;
  Ron Har ne l'otio, m fi nefando utito,
  M a datti à piu lodeuole effectito.
- Prende Salmace l'arco, e la furetra, E con noi uieme in più lontana felua, Come fan Edtre, e da Diana impetra Di ferir feco ogui filmelire belua. Ma da lor fempre Salmace s'arretra a O s'attusfia nel sonte, ò si rinselua Fra gli alberi suo propri y, e si compiace Godersi il sup pace, e star ji in pace.

Senza cura tener de le forelle
Lietà fi stà à goden le patrie fponde.
Laux talbor le membra ignude, e belle
Nel dolce fonte fuo, ne le chiar onde:
Talhor fiede fu therbe tenerelle;
E flaffi à optimar le chiome bionde:
Guarda talbor ne l'acque, e fi configlia,
Come s'acconci, e al fuo voler s' appipilio.
Coglie

Coglie her fior per ornarsi, e'n sen gli serba. Se giunto à sposa sei, non ti sia grane, Eforse anche in quel tempo il fior coglie a, Che uider gli occhi suoi seder sù l'herba Il figlinol di Mercurio,e Citherca. Mira,e non scorge in quella etate acerba, C'egli ha d'un Dio l'aspetto, ò d'una Dea. Ma dal uestir, che fia fanciullo intende, E de l'amor di lui tosto s'accende.

E ben che la spronasse una gran uoglia Di gire à far col bel garzon foggiorno : Pur non n'andò, che rassettò la spoglia, E die l'occhio à le sefti d'ogn'intorno. Guarda,come il suo crin leghi,e raccoglia, Perche paia piu uago, e meglio adorno. Compone il nifo, e non si mostra, ch'ella Merita in tutto effer ueduta bella.

Come con l'acque si consiglia, e'uede La ueste acconcia, il uiso, il uelo, e'l crine, E le pare esser tal, ch'al fermo crede Venir con effo al desiato fine : Mone l'acceso, e desioso piede Ver le bellezze angeliche, e dinine. Fermò poi gli occhi in lui fisi, & intenti, E fe l'aria sonar di questi accenti .

Spirto gentil, ch' alberghi in si bel nido. Che divin ti dimostra, e non mortale; E se pur sei dinin, tu sei Cupido, Se ben non porti la Faretra, e l'ale; Ben ti fu quello albergo amico,e fido. . Che pose tanto studio à farti tale; Che ti die si bel uiso, e si giocondo , Ch'un simil mai non ha ueduto il mondo.

Felice madre di si nobil frutto, E, se sorella n'hai, non men felice, Nè di lei men,nè di chi t'ha produtto, Si può chiamar beata la nutrice : Ma ben gradita,e fortunata in tutto La sposa è, ( se tu l'hai) cui goder lice Si delicate membra,e fi leggiadre, Che ti formò si glariosa madre.

Ch'io furtino di te prenda diletto ; E ch'io goda d'un don, cofi foane, Come promette il tuo divino aspetto. Se nodo coningal firetto non t'haue, Fa me tua fosa, e fa commune il letto. Non mi negare, ò sia legato, ò sciolto, Ch'io goda di quel ben, ch'è in se raccolto.

Cosi disse la Winfa al gentil figlio. E tutta intenta la risposta attese. Et ei con gran rispetto abbassò il ciglio : Talrosore, e uergogna il uinfe, e prese. Il dolce uifo suo biancose uermiglio, Di più bel roffo subito s'accese. Quel color, che'l dipinse à l'improuiso, Gli fe più bello,e gratiofo il uifò .

Come quando il mezzo orbe à noi tien uolto Delia,in cui fere il formator del giorno , E mostra tutto l'allumato uolto, Onde la neggiam piena, e non col corne, Se da la terra nien quel lume tolto, Che'l ricopra con l'ombra d'ogn'intorno, Fra lei Stando, e fra'l Sol la luna aftringe . Che d'oftro il suo color confonde, e singe.

Cosi al fanciullo la uergogna tinse Il uolto col fanguigno suo pennello D'un ostro natural, che gliel dipinse Di maggior gratia,e'l fe uenir piu bello. Con le cupide braccia ella l'auinfe, E diede un bacio à quel color nouello. Ben ch'à la bocca il bacio ella connerse : Ma il garzon torfe il uifo,e no'l fofferfe.

Non sa, che cosa è amor, nè che si noglia Il semplice garzon la Ninsa bella: E cerca tutta nia come si scioglia Da lei, che in questa forma gli fauella. Lascia amor mio cheda tuoi labriio toglia Baci almen da congiunta, e da forella. Sei quei dolci d'amor dar non mi unoi, Non mi negar quei de' parenti tuoi.

Il dolce soro, e mal accorto figlio Proua sciorsi da lei, ma dolcemente: Le parla poi con uerzognoso ciglio, Con si timido dir, ch'à pena il sente; A piu grato camin tofto m'appiglio, (Ch'io misciorrò per forza finalmente) Se tu m'annoi, e mi molesti tanto, E da te non ti sciogli, e Stai da canto .

Perch'ei non se ne uada,e non la lassi, (Come questo parlae la Ninfa intese) Da lui si spicca, e ritirata Staffi, Seco fauella poi tutta cortese. Altroue non uoltar gionane i passi, Godi sicuro, e sol questo paese, Già cedo al folitario tuo defro. E perche ci stia tu,me ne uad io .

Così dicendo subito si parte, E fra certi arbufcelli si nasconde. E china le ginocchia, e con grand'arte Fura il bel miso suo sta fronde, e fronde. Ei si diporta in questa, en quella parte, E poi torna à goder le limpide onde. L'nuitta il fonte, e'l caldo gli rimembra Ch'iui è ben rifrescar l'ignude membra

E però, ch'offeruato effer non crede, Fa saggio pria del suo temperamento, E poi discalza l'uno, e l'altre piede, E spoglia il ricco, e molle uestimento . Come la bella Ninfa ignudo il wede, Infiamma di tal foco il primo intento, Che gli occhi fuoi lampeggia, come fiole Lampeggiar uetro, oue percuote il Sole.

E si può d pena ritenere, ( e sullo Ter far)di correr tofto ad abbracciarlo, Mastà, che se ne l'acqua entra il faciullo Con più nantaggio suo potrà poi farlo; Che quel, eh'ella d'amor brama trastulto, Quiui otterrà, ch' ci non potrà negarlo, Che di quella fontana essendo Ninfa, Ha tutto il suo potere m quella linfa .

Entra ei ne l'acque cristalline, e chiare, Doue à la Ninfa il fonte non contende, Che possa à quel bel corpo penetrare Con l'occhio, che sì cupido n'intende. Come in un uetro una rosa traspare, Che chiusa gl'ecchi altrui di fuor risblede; Tal chiuso ei traspar nel picciol siume Al lampeggiante de la Ninfa lume.

Alzala noce allhor la Ninfa lieta, Habbiam sicuro già uinto il partito. Nessuna cosa più mi turba,e uieta, Ch'io non t'abbracci, e faccia mio marito. Le gioie,il fottil lin,la ricca feta, Ogni ornamento suo getta su'llito: E corre ignuda, e cupida, e'n gran fretta Nel fortunato suo fonte si getta.

La douc giunt a subito l'abbraccia, E doue più l'aggrada, il palpa, e tocca: Li tien poi con le man ferma la faccia, E se bene ei no'l soffre, il bacia in bocca. Con le gambe, e le man tutto l'allaccia, Contra la mente sua semplice, e sciocca, Che bon è sciocco, e semplice colui, Che se di tanto ben prina, & altrui.

Egli si scuote, e la discaccia, e spinge : Irato al fin,la prende per le chiome, Come l'hedera interno il tronco cinge , E con piu rami s'auiticchia, e come Quel pesce il pescatore afferra,e stringe, Che da molti suo' piè Polipo ha nome : Cosi lega ella il gionane con ambe Le braccia, e con le mani, con le gambe.

Lo stringe ella:ei si scuote,e'l crin le tira; Cadon su'l lito. or ei perche no'l goda, i torce, e sforza.tal l'aug el, che mira Fiso nel Solstalbor la serpe annoda: Che mentre l'ha ne i piedi, e al cielo aspira La serpe il lega tutto con la coda , E l'ali spatiose in modo afferra, Che cado feesso ambi in un groppo iterra.

Ei sta wel fino propositio, e contende Ença à quella il destato bene, Ma à poco à poco ella in tal mô in prêde, Che come era il disposs' i gode, et iene... Emientre imgoda al fino contento intende, Di grado in grado in tal dolecz a uiene. Ch'alzi i tranolti homi al cielo, emone I'n parlar pien d'affanno, e rotto à Gioue.

\*\*I formo Dio del gran piacer ch'io fento,
Tutti i miei fenfi eternamente ricchi;
E chel ben,che mi da fi gran tormento
Mai da me non fi parta,e non fi ficichi.
Et ecco,ono fi come in su momento
i Part hii corpo co l'altro in sus i appicchi,
Le cofe fi fan due,che quattro foro,
Cofi le braccia, e'l'altre membra loro.

Salm

ace,e Her-

mafr

odi-

to si

fano ú cor

po.

Già la shena di lei di pancia ha suma., Che la păcia di pria ne l'huomo è entrata, Già d'un corpo comu l'un l'altro instorma E sumo una siguna raddoppiata... Il doppio collocel usio, un sol si surma, E fussi un huom d'essigie essentiata. Son due, ma non però fanno una coppia, Ma in un corpo comun la forma e doppia.

Coft rams com ramo anchor s'innella, E pai, che ben s'è unito, e alquanto alzato, Coft conforme l'uno à l'altro rella, Ghe par, che l'eramo fia nel tronco nato. Coft la donna, e l'huom famo una tefla, Ma non è alcun di lor quel, ch'è già flato. Non è donna, nè huom, ma rella tale., Ch'e d'anaget huom, ni l'aun è l'altro ualc.

Come il figlinol di Mercurio i accorge.
Ch'egl'e fatto met huom, d'un huo intero,
E che gli ha l'acqua chiara, ch' ui florge,
Effeminato il fiuo notto primiero,
Queffe prepière a fiuo parenti porze,
Ma non col fiuo parla varile e vero.
con noce dubbia al ciel le luci fiffe.
E queffi pregih Hermafrodito diffe.

Pietofa madre mis, genitor pio,

Fare al unftro figlinol gratia ui piaccia.,
Cli ogni hun, chi in quelfa foic entra, com io

Fra la dona,e fra l'huom dubbio fi faccia.
Allbor la madre Dea col padre Dio

Fan, che in quel fonte l'huo cagi la facciat.
Quell acqui and it anto unito fiarre,
Cho ogni abuomo Hermafro dito fe ne parte.

Già nouellato hauendo ogni forella., Schernendo Bacco di opra s'attenden.; Mentre per la città la pompa bella. Da tusto quanto il popoli fiacca... E già per tusto di cel più di suna stella... Leuata à la fina luce il nelo hauca..; Si uedea l'aria dubbia d'ogni intorno, E non fi potca dir notte piè giorno.

Quando più d'una tromba, e d'un tamburo Par, che la cafà à l'improuifo introni, E renda fordo l'acre mezzo offaro, Senza che veda alcun chi fia, che fiuoni. Il cauo rame, il ferro unito e duro Fan tintinnare il cie di uari; fiuoni. Ingombra dopo l'acre oltre a romori Mirra, ambra, e roco, et altri uari; odori.

Ma quello (onde maggior ciafcun hauer de Maraugita): lu euter-cio oni lor uesta. Il fuo primo color trasforma, e perde, E d'bedera, e di fronde nieu contesta. Vede Actioc, che l'fli diuneta serde, E che pampino e il fli 'abel dito apprella. E come al grane fufo i lumi intende. Scorge, ch' un rafpo d'una è quel che, pêde.

L'altra, ch'un cedro nel collar pingea.,
Riguarda, e crede bauer errato anch'ella,
Che luna in quella uce ui florgea;
Tolfe tofo lo colte de la cistella,
Che quella feta nia leuar nolea,
Che unciusa à guaffar l'opra fua bella.
E trouz, come cil piccoli ferro firigne,
C'ha in marla falce da potar le uigne.

L'altra

L'altra non nede l'arcolaio quel, ch'era,
Ma il fecco legno nuo obno nino crefee ,
E lo feorge cangiarfi in tal maniera ,
Ch'ogni legno di lui ramo riefee,
Pampino in copia, & mua biastea, enera,
Del fil, ch'è intorno di lui, fi forma, & efce.
Crefee il gomito fopis, introffal accia,
E al fin di niti nerdi un fafcio abbraccia.

Ardon per cafa lampade, e facelle,
E fentonfi ulular diverfe fere,
Ch'effer mofirano al fuon crudeli, e felle,
Orfi, rigri, Leon, rardi, E Pantere.
L'esterrefatte fubits forcelle
Si leuun con gran fretta da federe,
E con timido pie frege ciafiuma,
Doue le par, obe fue l'aria più bruna,

E coil come auten, che nel timore.

Speffo l'huom fol tutto in un groppo farfi
Acci à che'l giel, che fa tremare il core,
Men nuoca a membri, di tremor coffarfi
Tal per une il natural calore
Venner con tutto il corpo ad incursurfi
Le tre forelle, el non sectuto Nume.

Le fe gli angei, che fon nemici al lume.

S'impicolamo i membri, e sengon tali, Che l'augel tutto è come un paffer grande Di cartilagine ha le deformi ali, E quelle fença piume à l'aria spande, Odia la lucce, tutti gli auminali. Nè s'annida già mai fra prunis, e ghiande, Compare al buios, e case habitas, e grotte, E Natola sien detta da la notte.

Figle

olídi

ncoi

not-

tole.

Mi-

Si marnicilia ogn'una di uederfe Volar per laria tembrofa, e fola, 
E come fi gran membra fian conuerfe 
In poac cartilagine, che uola, 
E mentre i arma ciaficuna à doderfe, 
Non può la uoce fian formar parola, 
il grido a picciol corpo, ficonface. 
Et e forza, che strida, e un tase.

Albor di Bacco il gloriofo nome
Per tutta la città maggior fi fipsfe.
Altro la ziono fieache contar, come
Con fionise faci, à le donzelle apparfe,
Come dal veftro anchor l'augel fi nome,
Dal'bora, chel la nuolto inman difiparfe,
Come l'irato Dio dispofe, e nolle,
La cui pompa fiimar bugiarda, e folle.

Ino fa fi fablime ogni fuo fatto ,
I miracoli fuoi, fa fua possarza,
Co'in ogni luo proposto, inogni atto
Fairfresar di lui trimembranza.
Tal che non può fossira ad luu patto
Tanta gloria Gunon tanta arroganza.
Non può fossira checis, cho oni hor fauella
Del siglio de la pellice ferella.

A morte odia Giunon questa famiglia, Perche Gioue di lor n' amo già due. E però di elirparta si consiglia, Perche da lor non le sia tolto piue. Lasta dicea di A genore la figlia Già il fece in Tiro diuentare un Bue, La meretrice poi, d' onde hebbe Bacco, Col regio manto il fece i en Baldacco.

Restò da l'amor suo brucciata, e spenta Semele, al dimandar credula, e injana. Anonose per lo sigito è mul contenta, Che sicce in Ceruo trasformar Diana... Aguae ogui bor s'affigge, e si tormenta, Che fu nel suo figliuol troppo inbumana. Fra tutte le sorelle è sol questa una, Che ud d'opti ador sicolta, e digiuna.

Tutto quelfa, che in mio diferezio puote.
Questa de figli altera, e de la forte.
Ch'altro nondice maiche del nipote,
Bastardo de l'inflo mio conforte.
E con fuperbe, gloriofe note
De frimi il fa de la caleste corte.
E tanto questo effata, e gli altri amulla.
Che la potentia mia non ui per nulla.

Ben

LIBRO

Ben fi sà contra ogn'un, s'alcun l'offende, l'luo faperbo alumo vendicare. E fa,che l'unarinar di lidia prende. La forma del Delfino, e folca il mare. Corra il proprio figliol la madre accède, El fra parere un purco, e lacerare, Le figlie di Mineo fa cieche al lume, E che uolan di notte fenza piame.

Non trono io, i un no offende, altro riparo, Che lagrimar l'inuendicato oltraggio. Del perche da nemici io non imparo, (CHE fleff) l'inninco fa l'huom faggio) Sci per torle il figliuolo amatose, caro, Torco al la madre il fe parre fleluaggio; Perche non mosfira anchor Giunò à cofiel Quel, che fa cotra l'huom posson gli Dai s'

E fèlafua forella oprò la fpata.
Contra il figliuol con or ferino, & empio;
Eli gitto le mani in fil la Firata.,
Ef di mumbri un dolorofo feempio:
Terche non fa Giuson, che in fioro usada
Questa lon ancher per lo cognato efispio:
Si chè ella nel dar morte à propri figlis,
A la madre di ventos à affonziali

VOLTA, al fiato di Boreal una cauerra.Che fin'al cent ro de la tetra dara,
Che mena ogni huom, bre paffa, al'onda d'
Per una nia precipitofa e fewa, (urna,
Non ni può fiender fiacola, ò lanterna,
Ch'aria ha fi derfia, fi fineffa, e impura.E fa intorno un riparo di tal forza,
Che'l foco non i offale, e in' ammorza,

Per fi caliginofa, e trifla fossa.

La stribonda di umbatta Den.
Si mette di comium, da l'odio mossi a.
Ch'à quessa gloriosa donna bauca.
Passa per sin sileuti si taus grossa.
Col disim, che l'alluma, e che la ben.
Quinti quei, che di quesso bano il gonerno.
Conducon le triflamme di informo.

Già di lontan conoste Flegetonte...
Che di cocenti siamme arde, e vissende,
Tanto che in parte il regno d'Acheronte
D'un tenebroso di ussibil rende;
Fuor de la porta ne la prima fronte
(Onde al più basso instruo si discende).
Stamo i pallidi worthe, e tueti mali,
Nemici de le uite de morta nel.

V'ela crudel uendetta, el mesto pianto;
V'è la fredda V'ecchierza, es fiticofa;
La uergognofa Pouertà da canto
Si si à na di Preggio, e dimandar non of a...
V'è la Fatica, che fatica tanto;
E dopo il faticar fi poco pofa,
Ch'al fino udoto fuede, che la morte...
La suod por là da le tartarce porte...

La naugation foue-chio ardita
Stà col Difacio affai preffo à la porta.
Vfa una uscita affai preffo à la porta.
St non talbor, ch'un manto lungo porta.
Vn palmo no è langa di due dita
L'affe oue dorme, affort, inequalese corta.
La ciban con mangiar fife bin terrotto.
Cibi acri, e falfi, e pan più uolte cotto.

Con fronte il Timor basse, e poco lieta
Si sa dogni un,che u è trimido, domno.
Vè la pazza Dissoria, de'inquieta;
Vè li fratel de la morte al pigro Somno;
Che con tamo sinpore i sinsi accheta,
Che come morti più sentir mon ponno.
La Crapula è cò liui, cho rgiace, hor siede;
E se regpita; ber il uino, bor l'esta chied.

I penfier dolorofi de la mente
Tengon meili, e barbati il uolto chino.
Vi fil It Guerra armata, e rifflendent de la filla Guerra armata, e rifflendent de la filla filla

Nel mezzo stala le tremende porte. L'ultimo de gli horrente, eche piu noce., Dico la cruda; c' implacabil si orte, Che dona tutte l'alme à quella foce., Fair a le gambe fue l'aume fmorte Passare, con la falce, e con la voce Hor quest' anima, hor filt a filtita, egrama Ch' andar no su vorrebbe, asserva; e chama

Fa la falce passare à mille à mille
Gli bromini incutt sjunt in quella parte
E ciassur da città, da campie, en lle
Senza saper, don ha d'andar, si parte.
Nèguidan de la guerra l'empie ancille
Con bouori, e denar la mag zior parte.
Nèguida assir de la buone ruda nemica.
La cupida Amerita, e la Faire...

Ma poi che quegli apprefenta la Guerra Al empia morte, che di lagli paffi, O qual fi wellia mala oflo est afferra La fales, e più vitra non pomo i pafii. Il corpo poco flache fi factora. E l'anhna entra dentro, e quini flaffi. Done fecondo le paffare uite Re fi giudicio la città di Dite.

Gission si fa imusibile, e s'asconde;
Vola opra la morre, dentro uede
Vola opra la morre, dentro uede
Vola obro circo, pien di rami, esfonde,
Sopra un grosso, de la compana un grosso, de la compana un grosso, de la compana un grosso de la compana un grasso de la compana

Sotto quei fogni chimerofi,e uani
Siamo i Centauri,e uè s'eilla biforme.
Con quel,c'ha euro piedi,e eento mani;
Stal la Chimera horribile,e difforme.
V è l'Idra,e gli altri mofiri horëdi, e firani
C'hannon ufate,e finanentofe forme.
La Dea lafitando quei,drizza la fronte
A la nera palude di Carone.

Qual dapiù region l'acque de fumi Sō, lenza che il mar crefea, al mar codotte: Cofi du unri nivije, ere collemi Si guidan i alme a la perpetua notte, Er-d l'ombre di tani cliniti imi Capaci fempre fon l'inferne grotte. Ogni giorno vifinite un mama, Ne inferno s'allarga, e pur uistanno.

Come laficiate han la terrelire fpoglia arena, Paffan wolenier l'ombre à l'altra arena, Che di faper di là ciafeun ha noglia Qual le darà Minos merito, à pena. Tregă tutte il Nocchier d'entro le toglia Ma quegli altre ne lafcia, altre ne mena. L'amme, che mon paffan (che fon molte) Son quelle, febamos) offa non (poole.)

Tafla Iafofa Dea von infinite
Animesche i lor corpi hanno fotterra,
Eginege, wede la città di Dite,
Che da tre mura fi circonda,e ferra.
Di ferpi cerca poi le Dec crinite,
Come ha il cupido piè dentro a la terra.
Che s'ianno dentro aguardia de le porte
Del crudo carcer de le venti morte.

La non ucdusa. Des pria che fi feopra. Se ben l'odio la firona al primo intento , Riguarda come ogni buom quiui s'adopra E di quei, che von han pena, è tormento, Gli effectii, c'h al sol fecen fispra , Fan quini al lume tenebrofo, e fiento, l'a privato, un maggiore, un più mefbino; Secondoche di qua diede il defino .

Non sta moteo à guardar, ch'altro le preme, Ele suffe insussibili sui solle, E del carce le porte, sue sigeme), Percots, el lcan trifusce il espo estolle, Abbaiae, manda tre latrati risseme), Nè il triplice abbaiæ mai lafiar solle, Ma poi che l'aisin Nume hobbe sucluto Fe di quel gran latrare un gener muto. Le fuie entrar con uifo acro, e dimesso.

E con cortes e furios inuito
Fan l'amic o Gimono, che bene spesso
La funno ire in survo per lo marito:
Come è dentro la Deags ueue appresso
Trito, chi merra ingembra tanto stato
Co i larghi, lunghi, e grossi un per di buoi.
Quanto ara in noue giorni un per di buoi.

Le membra più nitali, e più fecrete
P'n' anolor continno à Titio offende.
Si muor d'ame Tantalo, e di fete:
Ha ciòsche unolpma n'e chi gliel contende.
Ruota Ilfonn è può trouar quiete,
Hor na fotto, hor na fopr a, hor (ale, hor fele
E'n que Il a eterna pena fi difringse, (de.
Ch'ci meddino fe l'iefo or fegue, or figges.

Sifio unol par porre il [asso.done Forz's, che l'e ader suos rivuelli. E quelle, che samar quarantarone In una notte miseri fraelli. Voglion l'aque portar, che in copia pione Nel sondo, one tant occhi hamo i crinelli. E con perpetua, eraggirata soggia Tioggia la sonte nien sione e la pioggia.

Al girato Ision le luci wolfe
Di nowo la Reima de gli Dei.
Che si ricorda quel, che far le wolfe,
Nel tempo, che credendo abbracciar lei,
V na mbei sin fos Cabio in braccio accolfe,
Onde il poser la già fra gli altri rei.
Di monos ancor uer Sijio z'assiste
E mossirolo di Erimin, ecos di disse.

Quélit è ben condamaco à pena eterna,
Ter effer futo al mondo involate .
Ma il fue fratello altier Prebe governa,
Erege à modo fue l'Imperador .
Sprezzado d'ingliro culto, el nostro onore
E la cagion de l'odio manifella,
E del maggio fuola qual fu quella.

Che la Stippe di Cadmo alta, e flopriba §t ancaffe, e non donesse andar piu auarte, Ter caggion nona, oltre il rancor che serba, Che Gione d due di lor sia stato amante. E tal sera di lor pundetta acerba, Ch'ino cada in favore, ch'. Athamante. A l'ir ai li so parlar ben corrissonele, Che l'imperio, e pghi, e pmiji un cosonde.

Per far ueder l'infuriata fuccia.
Al lume de l'infurion arro, enotiano,
Te fifone dal uolto i ferpi faccia.,
E parla à la figliulosa di Saturno.
Hoggi non pafferà, che non fi faccia.
Ritorna pure al lume almo, e diurno.
Licta ella sul, d'ambrofia Iri l'afferge.
E d'ogni mal doto la puzza, e terge.

La faciofa Euricia in finia premde
D'infania flar fa una facella, c fangue,
E quella in finia in Plegetonte accende,
Ma prima con furo fi cinge un angue.
Si parte da linfenno, e al Sota dicende;
V a fico aucl., cho gui hor fi duole, e langue
Io dico il mifer Tianto, e'n compagnia
V ina il Terror la Rabbias, e la Tarzeia.

Come la compaguia vabbiofa giunge
A l'infelice d'Athamante porta,
Trema l'acro, e' l'frro, e' l'Soi su lunge,
La cafa, e l'aria sien pallida, e finori a...
La face intano da nel legno, e' l ponge
Con quello estremo, one la fiama è morta.
Cade à un tratto la porta, e un romor fioChe tutta quanta la ciòrdad intruona. (Me

Trima Ino sbigottilce, indi il conforte L'infelice fivella di Megera... Tofto che facadre le regie porte De la fiperbia lor regia, & altera. Ma ben fi sitopartifono pin forte, Come compar la mostruofa schiera... Volcan figgi; ma d'huopo eran le penne, Che la donna infernal la porta tenne... Tre fiate la Dea crolla la testa, E fa sdegn ar le serpentine chiome, Tanto ch' alzando ogni animal la cresta; Vibra tre lingue sibilando, comé Se s'oltraggia una serpe ardita, e presta S'alza, uibra tre lingue, e'l uenen uome. Cosi s'alza ogni serpe in un baleno, E contra quegli aventa il suo neneno.

Quals una Ninfa al uento il tergo nolta, ... Non si ricordan più chi siano, o done, C'ha sparso il biondo crin, sottile, e bello, Fa l'aura rabbuffar la chioma sciolta, E guarda, oue guarda ella ogni capello: Tal ogni serpe il suo sguardo rinolta, Dou'ella drizza l'occhio oscuro, e fello. E fan tutti diadema al nolto quante, Guardando uerfo d'Ino, e d'Atamante.

Indi da crudi crin due serpi suelle, E lor con man pestifera gli auenta, Le quai tosto ambo annodano, e di quelle L'una la donna, l'huom l'altra tormenta. Et ambedue senza intaccar la pelle, Fan ch'el core, e la mente il uenen senta. Questa, e quei scaccia il serpe, e'l riso spige, Ma il drago ogn'or più rio li puge,e strige.

Di più uenenì tosco bauea formato, Ch'era una irreparabile mistura. V'è la spiona di Cerbero, e'l mal fiato De l'Idra, e u'è tremor de la paura. V'è de la rabbia il felsu'è l'insensato Oblio de la pazzia, n'è l'atra, e scura Sete de l'empia morte, e anchor de l'ira La bana, ch'ella fa mentre s'adira.

Tutta questa mistura i sicme unita Con di cicuta,e di fardonia alquanto, E dentro al rame poi cotta e bollita Ne le misere lagrime del pianto. De la decottion che n'era uscita, Piena una ampolla hauea portata à cato. La uirth del liquor di fuor non bagna, Ma fa,che dentro il cor s'infetta, e lagna.

Su'l capo d'ambedue quell'acqua Barle, E fint d'offuscar lor l'intelletto. Gird tre nolte poi la face, & arfe L'aere, e del fosco sumo il sece infetto. Indi da lor nittoriosa sparso, Per ritornarsi al suo piu scuro tetto. E di tanto stupor quei lasciò presi, Che stero un pezzo immobili, e sospesi.

Nèmen d'hauer ueduti i cru li mostri. Ma gial buomo il ueneno instigare moues Efa, che'l suo furor rabbioso mustri. Già grida, Ecco compagni, ecco, ch'altroue Tender non ci bisogna i lacci nostri, Tendiamo in queste selue à i crudi artigli Di questa empia Leonza, c'ha due figli.

Come e fosse una seluaggia fera, L'insano cacciator la mozlie caccia. E mentre tlla è stordita di maniera, Che non fa fe fi fugga; ò che fi faccia; Clearco un suo figlinol, che'n braccio l'era, E che ridendo alui stendeale braccia, Da lei per l'un de piedi afferra, e tira, E d'una fromba à guisa il rota, e gira.

Di quel zirare il centro ha preso il piede, Ma la circonferentia il capo ha tolto. Tre welte il rotase poi col capo fiede Ad un candido marmo il duro uolto. Come la madre il duro scempio nede, Che fe del dolce figlio il padre Stolto; Stracciado il crin, uolge al marito il tergo, E lascia in furia il parricida albergo.

Vn scoglio dentro in mar si spinge, e poggia, Che stretto, lungo, or aspro in là si siende, Da l'empio mar cauato d'una foggia Co'l continuo picchiar, che'l sasso offende, Che salua l'onde salse da la piozgia, Tal che l'acque da l'acque illese rende. Ver questo scoglio al mar drizza il cami-La furiofa, e miferabile Ino.

Corre 3

LIBRO

Corre con Melicerta in braccio, e Stride, , E chiama fieffo Bacco il fuo nipote. Aiuto,dice allbor Ciumono (cride) Lo Dio celebre tuo it dia, fe puote : Gingne al mote maggior, falta e s'ucide, e E col pefa, c'ha in braccio, il mar percote. S'apre l'auido ma, l'imphiotte, e afconde, E fa lucide in fu rifflender l'onic.

Vencre hebbe pietà de l'innocente, Che de la figlia Hermione, e Cadmo nac-Cossi dicendo al Re, che coltridente (que: Rel suo testo real da legge al l'acque.), Habbi alto 100 pietà de la dolente Donna cogiunta tua, che nel mar nacque: Dourei dal mar hauer gratia, chi o crebbi Rel mar, pi sua prose, el nome n'hebbi,

I due nipoti miei, c'hoggi raccolfe L'Euboico marc, in mar fa che fian Dei . V'oloutier confent; N'ettimo, e tolfe Quel movial, che già fi nel figlio e n lei. D'oi quella maest al dona fo uolfe., Che fa, che l'huom fi numefaccia, e bei. E fatto questo il beator Nettimo, Nomino lei Mattuta, e lii Portimo.

Molte donne Thebane la figliuola
Vider del lor figuro correndo andare
Col figlio in braccio ficapigliata, e fola,
(Quel, che mai non l'haucan neduto fare)
E fentendo infențiara egui parola,
Si pofer cariofe à fegutare:
E quelle, che di lor corfer pin forte,
Vider non lungi il falto, e la fua morte.

Come lanche del Re morta è la figlia ,
(Che chi morir l'ha uil·la, à l'altre il dice)
Calcunaf, percote, e fi l'eapiglia,
E fi chiama [contenta, e rinfelie ...
E qu'sla, e quella moranoca, e bishiglia.
Che tutto il mal nien da Ginnone saltrice.
Già [apean, che per Semele la Dea
Tutto il [angue reale in odio bauca.

Si duol di lei ciafuma, e fi lamenta, Che troppo fia d'ogni pietate ignuda; Che troppo crudelmente firifenta; Che tropao dentro al cor l'ingiuria chinda Gismon di cio flegnata; lovo che fenta (Dice) ogni una di unoi quato io fia cruda. V oi ne' faßic. th' al ci 'Yettuno ha facri, V'o' del mio duro cor far finulacri.

Vna mossa a pictal reguir la uolle,
Ma nel uoler faltar, le nien contesso.
Che menure per lanciars sun piede estolle,
Semet l'altro grauar da troppo peso.
Vi guarda, e luede marno, el corpo molle
Dal duro sassa sun di contesso de presenta de la contesso de la color de l

Vna,che si hattea,mentre sa pronsi, Col folito ferir darsi nel petto, Alegata c'ha la mano, il braccio tronsa Fatto di pietra, e non può far l'estto. Vna al la gente, che uccia piu noua, Mostrans, ou ella ascosè il regio aspetto; Elecondo, chi ama tendeus il divo, Il simulacro suo resio (elapiro.

L'altra, che fi fuellea le bionde chiome, E che chiamana lagrimando in uano Di lei l'illuffe, e riueri to nome, Fermò nel faffeo erin la faftea mano. Reliò la bocca aperta e mella, come. Stana, quando mancò del fenfo humano. Lagrimofo er al ul fo, e quel mirando Si conofeca, che fi dolea gridando.

Molte, e molt altre addolorate, e meste, Che piangenam di lei l'acceba morte. Fecre di pimme al corpo un altra useste. E diueniaro augei di varia sorte. Chi di bianco usestia, di bianco bor useste: E i bianchi, e i neri anchor l'aman si forte, Che ra son s'empre l'onde nel volare, E non si possion mai leuar dal mare.

Calmo

C.A.D. M.O mon så, chel nipote, e la figlia La Deità marina bubbia ottenuta; Nè che Nettuno con la fia famiglia Nomini lui Portuno, e lei Matusa. Onde al afeira gidainto fi configlia La città trausgliata, e combattuta Da tanti firany e miferi portenti, Quella, che cisficò da fondamenti.

Vecchio (contento, e miltro fi parte Nel ao pinion fias fermo, e collante, Con la figlia di Venere,e di Marte, E nel Illiria al fin ferma le piante. Li reuco à memoria à parte, à parte, Dal dì,ch egli lafei d'esse figre infante, Tutta la uita fias, coſa per coſa, Con la seo inuecchiata, e car asposa.

Oime(poi disso) oime (uperno Dio, Ho pur discors i mier passate accessi; Qual off-sia,qual mal mai ni fee io, Che in tal calamiti cader douessi? Sci personargis bo gid del Jangue mio Da morte si crudel ueduti oppressi; Che dar wun si portria più cruda, è tale A chi commessi bauessi; consi grata male,

For se questo m'aniem per quel serpente, Ch'o nemendo di Tiro necisi al acque, Che se, che cutta la Simoda gente Imanzi a gli occhi sinoi dissel giecque. S'io hi mon ucidea, col erundo dente Egli ucciso baseria mestal che non nacq: La morte sua da mala intentione, Quando i coi sei per mia dissessione.

Cadono vol es per ma al aptapone.

Se ingiuria à qualche Dio fignor si fece
De ferpe, e contra me ferna lo flegno;
Haccia ferpente me, che in quella uce,
Sarò ferpe à quel Dio, s'io ne fon degno,
c.
Da fine à pena à la fua Lunga prece.
C'h unifice l'uno, e l'altro (hio suriegno,
Le due gambe si fan coda di serpe,
Che s'aggira per l'herbe, s'ilificia, eferpe,

Gid Imiglia Evittonio, ha gid di drago
Dal nodo de le cofe infino al piede;
E di quel, che farà uero prelago,
Quefio configlio à la conforte diede.
Godi una parte de la prima imago;
Doma, meutre de la ciel ti fi concede:
Godi la man uivil, l'humane labbia
Tria, che tutto iferpiro il ferpe m'habbia.

Piange la donna amaramente, e dice,
Dolce marito miosche forte è questa ?
Qual fatto, qual defiin, qual ira ultrice
Prender it fala s'erpentina mesta?
Timger esse, les parla delicoma infelice
Non pianger, ma l'huö godi, che mi resta,
ecco un'il la man, un'il la botca,
Eacciamil s'una bomai, altar ani tocca.

La mesta moglie il baccia, e la man stringe, E riguarda la coda, che s'aggira; Et um color che lui uago dipinge, Ceruleo, e nero, ombrato à facchi mira, Intanto rutto il corpo il ferpe cinge Fin àle braccia, e la man dentro tira. Cadmo oime (dice allbora) oime conforte, La man dentro fer uico; stenda ben forte.

La man per forz a ventra el dir gli è tolto, Che la lingua in due parti à lui fi fende; E forma prima un fauellar non feiolto, E poi fluona un parlar, che non s'intendecià la feripra flyacma afonde il volto; E fe usol fauellare, il fibil rende. Pur fi volge à la moglie, edi s'arrifchia, Ma in ucce di parlar fibila, e fifchia.

Vede, e stupisce l'infelice moglie, Come tusto in quel ferpe ei si nasconda. Poù diezi si ben mio di quelle sposse. Del cusio serpentin, che ti circonda. Oime, doub è si tuo bel sisso, e chi it toglie La lingua, e fa, che si sche, non risponda è Doub è l'amato petto, il on le mani; Le spalle, si sacho, e glatti micri bumanis Si china poi la donna fu'l terreno, E l'icia il ferpo, & e i la cara fpofa Riguarda, e l'entra poi frepnda al-feno, E quiui i attortifita, e fi ripofa. Stupifon, che non tema il fino ueneno, Alonti, filmar lei molto animofa, Che comparir, ferra l'aper il fatto, E reflò ogi me, che' i ude, supefatto.

Nel seno il lascia la nenerea figlia, El serpe alva la tesse, en sinstissemo, Entorno al bianco collo s'atrovitgia, Con cinque cerchio dei Launada, e cinge. L'heder a intorno al ronco rassenissa, Che circonda la scorza, e non la l'iringe. La baccia il grato serpe, e le si ssesa. Nel notro petto posi sica la tesse. Nel notro petto posi sica la tesse.

Staffi il capo nel feno,e par, che dorma, E gode il ben, che l'cisi già fi fe per lui . Prega la donna/o Gioue, e me tasforma, Sì chi anchor ferpe io fia moglic à costui. Ecco à un tratto auco à lei fugge la forma E non è più un ferpente, vua fon dui. E ferpono ambedue fra il berba, usumo Nè piu propinqui bofchi; fi fi fiamo.

Que fi feer di ferpe quella forte-, Laqual Ceruona appella il regno Tofco. Non fugic il buò, iè men temon la morte Da lui, nel mordon mai ne meno hà tofco Hor come unolla lor canginata forte-, Se ben communemente amano il bofco: Han l'incom (c' buomini fin') per cos fido; Che famo in molte cafe i figli, el nido:

Questo consovero solo era restato
Al Vecchio lor ringiouenito amore,
Che Bacco il lor nipote house portato
Da tutta l'India il rinonfale houore;
E per tutte le patrie era adorato
Da la ci ti d'erudel d'Acrisso sono
Il qual non sol raccor dentro nol uolle,
& a stimò a lau pompa infame e, e folle.

Che Shapor fia, s'Acrifio il Re non crede...
A le feste di Bacco altere, e noue,
Toi ch' al nipote proprio non da fede,
Rè unal, che fia figliusol Perfeo di Gione?
Rel usifo luo il alta firmbiarza nede
Del Re, che tusto intende, e tutto mone:
Rè foi no l'ha per quel ch' appar nel nolto
Da il fa gittar nel mar crudele e flotto.

Vna te tera figlia Acrifio bauca,
Nomata Datae, fi legitaira, e bella,
Che non donna mortal, mar were Dea
Sembrana ai suija, a modi, e a la fastella :
I padre per lo ben, che le nolea,
Saper cereò il defiin della fiua fiella:
Ma il decreto fatal tanto gli fipiacque,
Che la fe col figlisul gittar ne l'acque.

DiDanae figlia tue, l'Oracol disso.
Nascerà un figlio oltre ogni creder f.rte;
Che,come son le sorti detalciun fisse.
Contra sua sociata it derà la morte.
Queste parole ne la menge se sortie.
Acrisso, e per suggir si cruda sorte,
Fiber ferire à la sua siglia il seno.
Ma l'assisto paterno il tenne in sieno.

Onde le fatricò, per far men falle, V n'Imperbo giardin per fuo fo gorno, E d'altifime mera dimetallo , Fattani la fua flamza, il cinfe intorno, In quefio berue, emifro intervullo La cond amò fin' à l'eliremo giorno. Tur per gradire in pare a l'imfelice, Le diede in compagnia la fua nutrice.

Quini ordinò, che con la balia flesse.
'Ne quindi nolle mai lastiarla usire;
Perche l'amor de l'huom non concscesse.
Onde n'hausesse massile passile partorire.
Ma non però i distegno gli sucesse;
Che male il suo destin può l'huom suggire.
Quel che rezge nel tiel gli eterni Dei,
La nidea my orrono, e i sussamo di conse

Q. V A R T O

Ma quando l'artificio ammira, e l'opra, Che l'Ipperbo giantir rende ficura. Ch'à pena entrar ui può l'aer di Jopra, Tanto va in su l'inefpugnabil muro ; Fa ciò un tobido nembo il giardin copra, E fagli intorno il ciel turbato, e scuro. Rel mezzo poi del nunolo si serva,

Gio-

ue in

piog

giadi

oro .

- Come la nube minacciar la pioggia Conofic aperto la dorzella Argina, Corre, popi la weder fotto una loggia, E de la vilia fua l'amainte prina. Ma quardo ude in cofi firana foggia, Ch'ugni fua goccia d'or puro apparina, Laficò il coperto, e non temè più il nebo, Et à la viccapto, e non temè più il nebo.
- Poichel vicco the loro à la douzella (Che no fa quet che fia) fatt ha il se graue, Ne na contenta in folitaria cella, Che penfa confidarlo ad una chiane. Hor quando fola la uergine bella Gioue rimira, e fospition non haue D'arbitro, ò tellimonio, che l'paleje; La uera forma fiua diuma prese.
- Std per morir la simida funciulla , Quando ucele quell' or, che dad cicl pione, Che Li forma dorrat in turto annulla-, E ch'a luolro dinin fi mostra Gione. Hor meatre egli c'accolta, e fi raffulla, Ella cerca fieggirlo, e non fa done: Tur tanto et diffe, e tanto or o molrolle, Che n'hebbé fundamente ciò , o foe uolle.
- Di Gione partori la donna son figlio ,
  Formato c'hebbe pella il suono tondo ,
  Che d'ardir, di salore, edi configlio,
  A tempi suo inon hebbe pari al mondo:
  Ma conoscado d'ambo il grasa perigio,
  Se'l risapena il suo padre macendo
  Tenne nascosto al folle empio , e tiramo
  Quelsho Perso nomo fin al quari' anno
  Quelsho Perso nomo fin al quari' anno

Entraus sel giardino il padre [hesso].
Perche di cor la bella figlia amaua.
Hor escandini un giorro, sul di a presso.
La succi del garzon, che si giucaua.
V'accorse, versilo si fiuto di estesso.
Che non sapea, sel desto era, ò sognana,
V'edendo entro a el circiti di bella prole,
Doulentra à pena l'acre, si gieto, e l'3 ole.

Pien d'ira,e di faror prende la figlia, E la ŝtrafeina un pezzo per le chiome: La firaciala percote, ela feanjella; E chiede, e unol, che gli confest, come Egli il deurro fia,di qual famiglia, Che pensi far di lui, com' habbia nome è La milera si fasalia, e lopre il tutto, E de gl'ingano altru intere mal frutto

Non cede she di Gioue egli fia nato ; Anchor che chiaro il mofiri nel fembitte: Ma che l'habibia la figlia generato Di qualche ardito , e temerario amante. E per figgi di ununo il tristo fato , Rinchiade lei col figlio in uno inflante Detro sui arca be chiufa, e in unarlugetta, E crede al Re del mar la fue sendetta.

Di uendicarlo molto non fi cura.
Ne Proteo, ne Priton, Teti, o Portuno;
Anzi particolar di Perfoc cura
Protec, e di Danae il zio d'ambo nettuno:
E fa l'ara del mar forger ficura
In Puglia, one regnana il Re Piluno.
Tanto ch' un pefcator (ch' ini trovolla)
Poi che l'ebebe trouata, al Re portolla.

Come il cortese Re side, e intese
La bella madre, e l'dulce ardito siglio,
E la prospenie lor gli si p. 1.1.5 e,
E quade bauxan nel mar corso periglio;
De la semel'a gionare s'accese,
E dis spoirita al sin prese consselio.
Al Signor di Siriso il figlinol piacque,
El cortese Pilsanno gliel compiaque.
E cortese Pilsanno gliel compiaque.

- E coft Polidette fuo congiunto
  Conduffi feco il bel figliuel di Gione,
  M a quando il uide à più belli anni giunto
  E di lui feorfe le Shupende proue,
  E ch' al dole aere ha tal ualore aggiunto,
  Ch'ogn'un tira ad amarlo, ogn'un comoue
  Fia da qualche foffetto auclenato,
  Che non giù folkenaffe un to liatto.
- Dopò lungo pensar fece un conuito,
  Per torglis, ei l'hauea questo disegno.
  E fatto fare un genara el inuito,
  Ad ogni buom di quell'isola più degno,
  Disse, poi che se ogni un lieto, & ardito
  Il liquor del uicin Cretense regno,
  S'hauess, los fare i ben del tutto lieto,
  V'n donch'i ou chern el mio secreto.
- A pena fu questa parola udita, Ch'ogn'un da uero, e nobil caualliero, Mofrò la mente hauer pronta, ch'ardita, Tur ch'egli discoprisse il suo pensero, D'oprarsi con l'hauere, e con la uita, Ter far, è hauesse il suo contento intero. Ma Terseo più d'ogni altro ardito, e sorte Tromisse con più cor d'un altra sorte,
- Io gioro disse per seo) per quel Dio,
  Che mi vesti questa etrrena spossia,
  Che per sarti contento del desso,
  Ch'assessi contento del desso,
  Ch'assessi contento del tras interna noglia,
  (Twe che non porti macchia d'homor mio
  Sia ne l'amimo tuo quel de si noglia)
  Io non mancherò mai, ne saro scussa,
  Se ben volessi il capo di Medissa.
- Celebre allhora di Medula il nome Era,ch ogni un facca diuentari falfo. Afolitò il cauto Polidette, e come Fù giunto il dir di Perfeo à quello paffo, p Difficio defio de ferpentine chiome, E quel moftro di uita giundo, e caffo: E puoi tud ogn'un tentar tal prone, Ch' autio havai ad attu opartue Gione.

- Se non l'haueße il fortte giuramento (che fece troppo libito leçato; Perfeo de la promelfa mal contento, Non sòs haueße tal pefo accettato; Tur laficiato da parte ogni flauento, Diffe, Ho promelfo cettar uo'il mio fato. V crfo il mar d'Ethiopia ardito paffa; Done il moftro infelice ogni uno infaffa.
- Ma Mercurio, e Minerua per faluare
  Perfeo dal mostro dispietato, e fello,
  Perche no leffe in faffestasformare,
  Non mancaro d'aiuto al lor frasello: I
  E douce, come, e quado e idebbia anadre,
  E come acquisti il superin capello,
  L'informar d'ogni parte, di maniera,
  Ch'ei troncò il capo à la fifetatasfera.
- Del Jingue, che dal collo tronco sparse
  Medus, in un momento su formato,
  E imnarzi à Perseo ben guarnito apparse
  Fuor d'ogni fede, un gran cauallo alato.
  Porseo montoui, e subirio assissario,
  Che ueder uolle il mondo in ogni lato.
  Si drizza contra il Sole, e non s'arresta
  Tenendo in man la mossirio fessi.
- Hor mentre uer Leuente il camin premde, GocE drizza per la Libia il primo nolo; ci
  E da Fauonio ad Euro fi distende,
  E in mezzo sià fra l'uno, c' altro Tolos gue
  Goccia la tegla infame, c'l, l'angue rende
  Grauido l'African non fertil stuolo,
  'Partori per la Libia di quel fangue
  Ozgai piu croudo, e più terribile angue.
- Nè mai quel clima poi fi uide mundo Di quei crudiç petilipri animali C H E quanto più infelice è più fecondo il feme di noi miferi mortali. Perfeo inuagibito di uedere il mondo, Per tutto al fiuo delirier fa batter l'ale, Come nube agitata hor quinci, hor quindi, Da uenti Scith, suffi dil, liberi, ey Indi.

VARTO.

Hor doue nasce il Sol, drizza la faccia, Hor doue ne l'Hépèrie ei si ripone; Vede hor del Caurco l'incemute braccia, Hor l'Orsa, che sidegnar suol far Giunone. Tre uolte uide doue il mar s'aggliaccia, Etre, doue son nere le prosec.. Hor uola fra le sielle, & hor s'atterra, E quando rade il ciel, quando la terra.

Già ne l'estremo mar cadena il giorno, E cercaua alimmar l'altro Hemisspero; Rèpensindo piu Persse andar attorno, Rè creder se notendo a l'aer nero, Pensò il notturno consisma soggiorno, Douè l'. Africa opposta al regno Hibero, Che quiu gli si sece il mondo oscuro, E si speri con l'altre stelle Arturo.

Reggeua Atlante l'ultimo Occidente, Quella terra godea, quel ciel, quel mare, Done inuitar fuel Teti il piu lucente Pianeta al fin del giorno à pernottare. Non hauea Re ulcin, che più possiente Toresse à la fine forze contrastare., D'imperio, ed ipiù lieto popol moro, Di semo, d'arme, di ulcore, ed oro,

In giardin fra due monti fi nafionde, C'ha uolto à l'orto Hiberno il lieto affetto L'irigan due diuerfe, e limpid onde, Ch'ambe d'arens, e d'or corrono il letto. Gl'arbori; tramis firutis fito, se fronde Riflendon tutti d'or forbiro, e netto. Già ar eubò Prometco al ciclo un pono, Quando il fico inuolò, che formò l'huomo.

L'otteme poi dal fuo fratello Atlante, E nel fuo bel giardin fotterra il pofe. Quel nacques, fe multiplicar le piante Màil Re le tenne auxro à tutti afcofe. Mai non pole il dentro alcun le piante, V'i ficcusa egli fol tutte le cofe, Egli era l'bortolano, egli il godea, Et no gran drago à guardia ui tenea. Fea Stare il crudo dento egn'un discoslo
Delmostro altier, che in una torre staua;
E s'un uedea uicin, d'un nuolo tosto
Daua le penne a'l aria, e'l diuoraua.
Sol le spicie del Res (Econdo impossio
Atlante al mostro bauca) no oltraggiana,
Tal che d'un grossio miglio intorno al muSolo à lui quel paese era sicuro. (ro

Hebbe wentura'il Greco, che'l dragone
V olendo allbor ne l'horto il ciba torre,
Che gli portò l'ataro filo padrone,
Laficato haue a la guardia de la torre:
Che l'infelic capo di Gorgone
A tempo non baunia pesuto opporre.
A la porta de l'oro il sol ritenne,
Done ad un groffo pia legò le penne.

Non molto lunge à le lisperbe porte V ede il fliperbo Atlante, che siten fuore, E torna folo à la flua regia corte, 'Nè alciu gli uenne incontro a fargli honore Ch' ogni fladito fuo teme fi forte (Sia pur di grande ardir, fia di gran core) Del rio dragon, ch' alcun non : afficura D appreffarfi d'un miglio à quelle mura.

Con quella riuerenza, & bumiltade; Ch' à dignita fi deue alta, e fiper ba, Perfeo s'inchina à quella macifade; Che ne l'altiera fronte Atlante firba, Magno Sigvon dal ciel la notte cade, E non uorrei le piume bauer da l'herba. E poische l'giorno qui m' ha uelto il tergo, A la maeffattua dimando albergo.

S'hom di progenie altifma ti mote,
E fa,che wolontier gli dai ricetto;
Se d udir vofe (por humane, e note
Trende Atlante inuiti (fimo diletto;
Alberga il ginnto qui figliuol di Gioue,
Che di cofe alte, e noue ha pieno il petto.
E ben creder me'l puoi, ch' andato a torno
Ho uiflo il mondo tutto in un fol giorno.
Stupife

- Stupisce Atlante, ch'un sia tanto ardito, Che non tema l'horror di quella porta, Che'l fuo dragone ogi' uno ha shigottito, Tanto u'ha gente quelenata, e morta. Come ha il suo iteto, e'l suo lignagio udito, Con uista il guarda disdegnosa,e torta, Che la Stirpe di Gioue ha in odio, e teme Per quel, che già in Parnaso udi da Teme.
- Verrà un figliol di Gioue un giorno Atlante, Come Perseo à Medusa ha posto il manto, (Gli diffe)oue il giardin tant'oro asconde, Che foglierà le tue superbe piante De fruti d'or, de rami, e de le fronde, Però con voce acerbases arrogante A l'odiofo peregrin rifponde. Siada te lunge Gioue, e questo muro, Di tue noue, e tue glorie io non mi curo .
- Prega il figliuol di Gioue,& ei minaccia, Al fin crucciato il rifo fpinge, e sforza. Tanto ch irati uengono à le braccia, Ma chi d'Atlate agguagliar può la forza Perseo trahe fuor la stupefatta faccia, Ch'à chi la uede, immarmorar la scorza. Ecli portana al fianco ogni hor Meduja In un sacco di cuoio ascosa, e chiusa.
- Non ha il Greco di Palla il raro fendo, Ch'à l'arcion pegaseo legato pende, C'hauendol può mirar quel mostro crudo, E fa, che non s'infaßa, e non l'offende. Hor quando il fa refter del zaino ignudo, Ter ammutir quel Re, con cui contende; Chiude le laci, e'l tergo a' ferpi uolto, Gli oppone in facica il dispietato uolto.
- Com: in quel ui so, in quei uiperei toschi, Che pendon de lo spirto ignudi, e cassi, Intende gli occhi incrudeliti, e foschi, Cresce Atlante di pietra, e un monte fasti, La barba, e i negri crin dinentan boschi, E le parti più dure si fan sassi, Le uene restar uena, e fer nel monte Il sangue distillarsi in più d'un sont ...

- Ogni fuo picciol pel, c'hauea fu'l doßo, D berba festi humil p ata, o nerde arbufto. Diuenne un duro faßo il neruo, e l'offo, La costa,il dete,l'anca,il braccio,e'l busto. Fu cima il capo, e'l piè formar piu grosso Le piante, atto sostegno al grave fusto. Hor il giorno, e la notte al caldo, e al giclo Tutto softien con tante sielle il cielo.
  - Aprele luci,e si riuolta, e nede Vn monte, che non u'era, e s'alza tanto, Che fu lfuo dosso il ciel fi pofa, e fiede. Penja gir poi per riftorarfi alquanto, Doue scorge un uillaggio, e moue il piede Verso il canallo alato, e'n aria poggia, E ui giugne in un uolo,e quiui alloggia.
- Tutte servito havean la scura Notte Ad una ad una giàl Hore notturne : El'Aurora le tenebre hauea rotte, Spargendo i fior con le sue mani eburne, E togliea da le cafe,e da le grotte Tutti mortali à l'opere durne ; Quando su'l pegaseo neloce ascese Perseose per l'Ethiopia il nolo prese .
- Sul'Ocean scopria già il Cefeo lido, Done Cassiopea troppo hebbe orgoglio, Quando più d'un lamento, e piu d'un strido S'udi tutto empir l'acre di cordoglio . · Perseo riuolge gli occhi al flebil grido, E vede star legata ad uno scoglio, V na infelice uergine, che piange Per lo timor, che la tormenta, & ange
- O sententia di Gione , d sommo padre Come la tua giustitia, oime, confente, Che per l'error d'una orgogliosa madre, Patir debbia una uergine innocente? Fu di bellezze già cosi leggiadre, E di si altiera, e gloriosa mente La madre di colci, ch' à la catena Piarge l'altrui delitto, e la sua pena.

Mida d'accordo sus maris moliro in terra, Terche dia il guafio à susta l'Eshiopia. Le biade egli, e le piante, e imuri atterra, E fa lor d'ogui cola Elirema istopia. Sepper poi da l'Oracol, lebe tal guerra Si finiria, fe la fiua figlia propia Deffe al pefec crudel Calflopea Che bella Opra ogni altra esfer dicea.

Cofi per liberare il popol tutto
Da cofi graui, e perigliofe fome,
Cazionavo in Andromeda quel lutto,
(Che cofi hauca la fuenturata nome)
E in quello feoglio fopra il libo afciutto
Ignuda la legaro al mostro, come
Diffiche la tronò colui, che unne
A cafol si de Gorgonee penne.

Terfeo fa, che l'augel nel lito fiende ),

E più da pre fo le s'accofla, e nede :

E mentre gli occhi enpid u'intende ),

E la contempla ben dal capo al piede ;

Senza fapore chi fiash lito s'acconde,

Et ha del fiuo languir mazgior mercede :

En le lie luci accefe bauendo fiffe

Pien d'amore, e pieta coli le diffe ...

Doma del ferro indespac, be nel braccio
Fuor d'ogni humanità i annoda, e cinge,
Ma degna ben de l'amorofo laccio,
Che i più fedeli amati abbraccia, firinge,
Contamic, bir ba pofio in questo impaccio
E quale Autropofizo i costringe
A farti lagrimar fii l duro foglio,
Che l'lliog, l'uma fai pianger di cordoglio.

Contami il nome il fangue, el vegio feno, Che i han dato per patri i formi Dei. Ch'i oneggio bennel bel sulo fereno La vegia ŝtirpe, evde difecia fei. Che fe quel, che im ne può, no mi sià meno Ti ficioro da quei modi iniqui, e vei. China ella il sulo, e fi commone tanto, Chè a nece di risposta accrefe il piano.

Efe il egemi non l'bauessfer tolto
Le man suedudo ignudo il corpo tutto,
Celato haurebbe il lagvinnofo nolto.
L'ignudo fianco, la uergogua, el lutto.
Pur fi la prega il Greco, con moste
Tianto, e con poche note il rende instrutto
De l'arroganza de la madre, e poi
Paless fe la parira, e maggior fuoi.

pcos,mentre che parla, un romor forge,
E in un baleno il mar tutto turbare.
Perfeo alza gli occhi, e mêtre i alto feorge
Pargli un monte ueder, che folchi il mare
Quefilo è que fofe, à cui l'Oracol porge
L'infelice donzella à diucrare:
E quanto mar da quel lito fi copre,
Tanto coi luentre fuo ne preme, e copr

La misera fanciulla alza le strida, Con snoco, ejeni grido il padre piange; La madre il percite e, egrafiae, grida; S'appressa il peste ingordo, e londa frange Perseo del son sudor tamo si fisha, Ch'ad ambo dice, Dal dolor, che si angen, Io ui trarrò: ma ben uorrei, ch'osferto Fosse il comunito si suo momento al mio men, to

Terfeo (mi e, figlinol del fommo Gione,

Nipote fond Actifio. Argo è i mio regno
E le ben stiefte a me dir le mie pront—,

I to hom farci di noi genero indegno.
C esce, e la monglie à quel parlar fi mone,
E questas, quei gli dal afe per pegno,
Che le dal mare Anaromeda vijcote,
G di daran le con suto il vrego in dote.

- Si come legno in mar, c'ha in poppa il uento, Quando egli tutto riconobbe intorno Et ogni nela inalberata, e piena, Sen'ulen non men ueloce, che contento, Per posseder la defiata arena: Cofi quel mostro vien presto, & intento Per trangughiar si delicata tena : E brama poffeder l'amato lito Per contentar l'ingordo empio appetito.
- L'innamorato giouane, che mira, Che'l pesce con ingorde, & empie noglie A quello suenturato scoglio aspira, Per torre à lui la conuenuta moglie, Gli uola incontra,e intorno poi l'aggira, Ter ottener da lui l'opime spoglie : E per ritrar dal suo ferir piu frutto, Prima ch'innesta, il riconosce tutto.
- L'ombra nel mar de l'huomo, e del destriere Vede la belua mostruofa, e strana, E lascia il cibo sensitino, e nero, Per seguir l'ombra fuggitina; e nana. Perseo su l'animal presto, e leggiero Verso il celeste regno s'allonatna; Cala poi, qual l'astor sopra la starna, Ma l'hasta nel suo tergo non s'incarna .
- Qual se l'augel di Gione in terra nede Godersi al Sol l'intrepido serpente, E pensa por su lui l'auido piede, Gli ua da tergo,e d'afferrar pon mente Con l'unghia la ceruice, onde non crede, Che uoltar possa il uenenoso dente: Tal Perseo il fiero Ceto offende , e preme In quella parte, onde men danno teme.
- S'accorge al fin, che se mill'anni stesse A percotergli il dosso con quel pino, O con lo stocco offender si credesse Quello squamoso scoglio adamantino, Sarebbe come, s'un fender uoleffe Con una spada l'Alpe, ò l'Apennino. Tanto che di ferirlo in parte loda, Ch' al mostro dia più danno, e à se piu loda.

- L'horrendo pefce, ne la fronte scorfe Le due fenestre, ond'egli prende il giorno, Ch'eran di tal grandezza, che s'accorfe, Ch'iui maggiore à lui far si potea scorno, E innanzi agli occhi suoi subito corfe, Lo sinifurato Ceto il morfo stende Per inghiostirlo, e Perfeo al cielo afcende.
- La lancia gli hauca pria rotta su'l dosso, Ma teneua à l'arcion sospeso un dardo: E con quel contra l'auerfario mosso L'auenta in mezzo à l'inimico sguardo. Il pesce appunto in quel, che fu percosso, Volle abbassare il capo, ma fu tardo. Che contal forza Perseo il braccio sciosse, Ch'i glache'l mostro il uide, il dardo il colse
- Il ferro non tronò la squama dura, E penetrò ne l'occhio alto, & intento. Tal che non fol fe la pupilla ofcura. Magli diè tal dolore, e tal tormento, Che del tutto lasciò la prima cura. E diessi à uendicare il lume spento. Di uendetta desio per l'aria il tira Done nolare il suo nemico mira.....
- V orrebbe il graue peso andare in alto Per uendicar la scolorata luce, E ne l'aria gli dà piu d'uno assalto. Ma il troppo pejo abbasso il riconduce. E nel.cader fa l'acqua andar tant'alto, Che pone in dubbio il ualoroso duce, S'egli col suo destrier per l'aria nola, O se nuota nel mar fin'à la gola.
- Conosce ben che l'inimico offeso Di uendetta desio preme, & inuoglia: E sc non gliel uetasse il troppo peso, V endicheria la sua souerchia doglia: Ma s'alza alquanto, e poi cade difteso, E men col falto na, che con la noglia. Perfeo mostra fue gir uolando baffo, E'l tira in alto mar lunge dal sasso.

Eume sondutto l'ha limge dal litto, Prende la pelle, oue Gorgon si serra; E gli par questo assai miglior partito. Da terminar la perigliofa guerra. Ma pria , che sia del zaino il capo uscito. Volta le spalle al popol de la terra. E poi dinanzi al mostro alza la mano, E mostra il crudel uolto à l'occhio sano.

Tosto, che uede il pesce il crudo aspetto, La carne indura, e'l sangue, e pietra fassi. E le spalle, e la coda, e l'occhio, e'l petto. Con tutte l'altre membra si fan sassi. La pancia uà à trouar del mare il letto, Son le spalle alte fuor ben diece passi. E'l diametro lor tanto si france, Che fano un scoglio i mar sosseso, e grade

Dapoi che'l mostro più non gli contence Perseo legata Andromeda anchor uede, E c'ha di sasso il corpo,e spento l'alma: Vola in una isoletta, e quini scende, E lega il sio destriero ad una palma. Che prima, che si mostri al lito, intende Quini lanar l'infanguinata palma, Che'l pesce,c'her nel mare è sasso e sague Tutto sparso l'hauca d'acqua,e di sangue

E.perche in terra offeso non restasse Il wolto, che fe sasso la balena. Certe ramofe uerghe del mar traffe, E gli fe un letto i i su la trita arena. Io non credo, ch'à pena lo toccasse, Che la scorza di suor, dentro la uena, Alterar fi fenti la sua natura, E farsi pietra pretiosa, e dura.

Ma le Nercide, ch'immortali, e dine Non ban punto à temer di quella testa, Con altre verghe affai bagnate,e wine Voller toccar la sirpentina cresta. Vistole poi restar del legno prine, Ne fer con l'altre Ninfe una gran festa Colfeme anchor la senzero dioceare. E quel poi semniar per tuto il mare.

Cosi nacque il corallo, e anchor ritiene, Similnatura, che nel mar piu basso Etenero uirzulto; e come uiene A l'aria s'indurisce,e si fasasso. Perseo già mundo dal desiato bei Afpira,e serpi astonde, e in aria il passo Mone, e giunge in un uol done su'llito Altri'il genero aspetta, altri'l marito .

I lieti gridi, il plauso, e le parole Sparfer di gaudio il ciel tosto, che uenne . Ogn'un s'inchina, ogn'un l'ammira, e cole Tosto, ch'ei lascia le neloci penne . Cefco,e la moglie inginocchiar si uole, Ma Perseo à forza in alto il ritenne. Genero già il salutano, e gli danno Tutti i più degni titoli, che sanno.

V'accorre in fretta,e subito la scioglie; E poi con l'honestà, che si richiede, Saluta allegro la saluata moglie. Indi uer la città drizzano il piede, Done il palazzo regio li raccoglie, Ma far lo sponsalitio ei non intende, Se prima à gli alti Dei gratie non rende.

Drizzò tre altari in uno istesso tuogo Per Gioue, per Mercurio, e per Minerua Em fe su per l'hostia un picciol rogo Con quella cerimonia, che si serua. I'n Toro, che giamai non sentì il giogo, A lo Dio, che nel ciel maggior s'oßerua, Sacrò fra quelle fiamme accese, e chiare, Ch'in mezzo stan nel più sublime altare.

A Mercurio un Vitel nel'ara manca Sacrò sopr'altre fiamme accese, e uiuc, Et una V acca, come neue bianca, A l'inuentrice de le prime oliue. Fatti quei sacrifici, altro non manca Che godor le belle ze uniche , e diue; E con alegro, e projutio Himéneo Colei, che liberò, sua sposa feo.

. . . . .

Fanfi le rezie nozze, e fontuose.
Con agui forte d'allegrezzh, essen,
Di seta, e d'ovo, pieter preitose.
Si ucde ogni ornamento, ch'ogni vesta.
Traggan le done sur o de gename ascose,
E u'ornano altri il collo, duri la tesla,
Empion uoci, e stromenti eletti, e buoni
L'aria di mille canti, e mille ssoni.

Ne la fala real lieta, & immenfa
Si nede il ricco, e nobile apparato,
Done à la largae, fontuola menfaOgni ordine i honora, & ogni floto,
E per tutto egualmente fi diffensfaogni cibo più rare, e più pregiato
E ner, che Bacco, e' l suo dinin liquore
F oltro, im quel connito il primo bonore y
oltro junel connito il primo bonore so

Poische'l dinin Lieo tutti i cor lieti
Fatti,ba come di fuor mosfrano i nolti,
E che lafciar ueder gli ameri capeti
I lini,che lor fue disport tolti:
Yi fur da lor piu degni alti Toeti,
Dolci uerfi cantati,ma non molti,
Toi cercò intèder Tersfeo il clima,e'l sito
I costimi, e'le uestire le un control la coltimi, e'l coltimi, e'l lito.
I costimi, e'le uestir, le le uestire le sito.

Come hebbe intefo di quel regno in parte Del gouerno,e del clima i propri doni, Diffe il pin gran signor, c'haueffe parte Ia quelle troppo calde regioni. Domini ii prego Perfo con quel arte, Con qual valor vincesti e Gorgoni. Come acquitall, quella horribil fronte, Che fe di quel grà pefe il mare un môte.

Perfeo cortese al cavalier si vosse.

Pos se pueste note un un intele,
Dapousche inanimar quel Remi vosse.
Che m'ha murito, si dubbiose impres;
Asuvirimi mia sorella tosse
Asuvirimi mia sorella tosse
Asuvirimi mia forella tosse
E non mil lessar popre à quel purissio
Serra el ainto lor el lor consigno.

Lo Éudo al braccio Pallade mi pone.,
Mercurio I dil apiè, la fpada al fianco,
Poi diffe Palla, il capo di Gorgone
Haurai fenza refiare un marmo bianco,
Soue il solne il Hefperia fir pione.,
Tu faprai ritrouar nel lato manco,
Done afficura due forelle un muro,
Che uccchie fon, ne gionani mai fiaro.

Permife queflo il lor fermo destino, Ter dar cultigo al troppo empio peccate Di forco-ilpual contra il loder diume Fu da fi obfecni utiti accompaguato. Che fi congiunfi ad um molfro marino. E nacquer di quel coito feclerato (cielo. Quefle, à cui mofira um ochio il giorno, e'l Che fir cano in un punto il volto, e'l pelo.

Vizze, canute, curue, e rimbambite

Si fer con larga bara, febiue,
Col mento in fluor penfolo, e biogottie,
Come folger cent'amni flate uiue,
Come le uide il padre fi Stordite,
E d'ogni bonor, d'ogni fortezza priue,
Del patrio le feacció Corfico fito,
E lef è por flu Africano lito.

Ma non potè Pluton lor zio soffrire, Che le nepoti in tutto abbandonate. Tenasser le serza poter morire: Che sapea, se immortali erano nate. Onde per donar lor sirza, cir ardire, Ando la doue atronire, e insensate Sedeano, e le dotò di si gran pregio, Che poi mai più noi s'hebbero in dispregio.

Quattro

Quattro Cotumi alati esser contente
Le fer, da quali i piedi hebber si snelli
Ch'elle non sol dapoi non sira si lente,
Magiro a par de più neloci angelli
La prona uoller sare immantinente
De rati i linaletti, datati, e belli :
E uisso si kocio banere i nami;
Tutti stracciaro i lor canuti assani,

Con quest ali cercar la terra, e'l mare. E dopo più di un volose piu d'un giro, 'Nel'. Atlantico lito ad babitare Incontro à gli borti Hesperidi ne giro. Hor queste d'e messire di trionare, S'adempir brami il troppo alto desiro. Che queste dette Cres fole la sanno. Che queste dette Cres fole la sanno.

Samo anchora una ualle amena, e bella, Ch' alcane illujir 'Ninfe haño in governo Ricche d'un morione, il qual i appella L'imujibil celata de l'inferno. Formata fi dal infernal facella, E hebbe tempra tal dal 120 auerno, Che je la porta a forte in capo alcano, Veduto gjir non puote, e ucele ogo imo,

Ne fice gratia lor l'infernal Nume, Con legge, ch' altru mai non si credesse, Se non a le due Gree, c' băno sus sol lume, S alcuna di lor due d'huopo n' bauesse. Fece la Dea giurar su' li tuero siume Pluton prima che dar lor la suolesse, Che l'una, et altra suecchia sua nipote Volle anchor rallegrar con questa dote.

Se giugner cerchi al de l'inato feopo,
Tiu d'un da oude heure conuienti aiuto,
Ch' à le V, infe li gudiro, e che dopo
La celata per ne chieggan di Pluto.
Ma fe que fito ottener brami, è d'hopo,
Che uadi piu, che puoi, naftoflo, e muto:
Che per promeffe mai, ne per pregbère
Non porte il al tor quello, gottener e.
Non porte il al tor quello, gottener e.

ch' a le gorgoni son le Cree sorelle,
Di Forco nate, e del mostro marino.
E per non farsi al lor sangue rubelle,
Mai non ti mostrerebbono il cumino.
Ch' essendo mostruole, escluie, amb elle.
V na perche peccò, due per destino,
Si samo in un desern afsitte, e triste,
E non si curan molto de sifer utile.

Hor se tal copia baser brami per duce, Che wolas si che l'ossere è più tardo, El elmo ch' vaissibil huma conduce, Comienti ad ma cossa baser riguardo, Che cerch i d'muolar lor quesia luce, Ond hā coe bor quello bro quesia il guardo Elappi certo, s'unuslar la puoi, Che da le Gree trarraigic che tu suoi.

Se l'occhio inuolar puoi, no'l render mai, Senon giurano pria d'effer tua feorta; E fe per mezzo l'or ledno on hai, Che fa gir mujibile chi il porta... Perche fe (torqua lai nifibil uasis Anchor che fua date Medufa morta, Dal'altra Ewriale detta, e da Sconne Tè força rimaner morto, ò prigione.

Tudei saper, che son nate immortali Le ducche son con leis, siglie di Forco. Et ambe d'Aquila han uelcoi l'ali, E lez amne piu lunghe assai d'un porco. E son si bellicos (e, si stadi ; Che se non porti il morion de l'orco, Essendo tu mortal nato, e non diuo, Non te ne lassicean partir mai viuo.

D'un' altra cofa anchor a io t'ammonifo , Che mentre intento uodi al capo crudo, Se d'impervati non suoi corre vifo , Fa,che guardi continuo in quello feudo. Che fe qui dentro il crudo bafilico Miri, non ti può far del'alma i grudo. Con quello frecchio ti configlia, come Puot tor la utta a le trementa chiome.

K Guarda

Guarda qui dentro,e poi uanne a l'indictro E a lei viunto, d'un ronescio dalle; Che l'aere ripercosso in questo uetro, Ti mostrera da peruenirui il calle. Come la nedi degna del feretro, Che l'harai tolto il capo da le spalle; Volgi sicuro a lei lo sguardo, e'l passo; Ghe s'hai lo scudo, non ti puo far sasso.

Poi che m'hebbe del fatto pieno instrutto E di torre a le due l'unico lume, Io me ne uado in aria alto condutto, Verso le Grec da le Cillenie pinme. (sciuto Hor fotto ho'l mar , hor whaggio il lito a-Nè m'arresta aspro mote, ò largo finme. Giugo al lor luogo, e finoto i un boschetto Done m'hanea la mia forella detto.

Stommi in quello alberetto ombrofo, e folto, Come l'ho ne lo scudo, in terra scendo Fin ch'escon nel giardin per lor diporto: E riguardo per tutto, e non sto molto, Ch'ambe io le neggio passeggiar pl'horto Miro fra fronde, e frode ad ambe il nolto. In sin che l'occhio illuminato o scorto; Sto canto,e come commodo mi niene. Volo dietro a colei, che l'occhio tiene.

Mentre la necebia, ounnque si diporta, Io son sempre a le spalle, odo, che chiede Quell'occhio, ilquale illumina, ch'il porta La Grea, che ne sta senza,e che non uede. La forella cortefe,e poco accorta Se'l caua da la fossa, done siede. Stedo io la mano, metre a l'altra il porge, E dallo a me per lei,nè se n'accorge.

Allhor di un uolo alquanto io mi discosto, Et odo anchor colei, che l'occhio nole. L'altra risponde, hauergliele in man posto E uan multiplicando le parole. 10 non potrei tener le rifa, e tofto Volean uer me per racquistare il Sole. Ma ne Coturni hauendo anch'io le piume Prender non mi potean senza il lor lume.

Al fin fe woller l'occhio lor fu d'huope Di torsi nia d'ogni altra opinione. Giurar condurmi al destinato scopo, Et impetrar la cuffia di Plutone. Rendo lor l'occhio desiato, e dopo, Voliam uer l'innisibil morione. Seruan le Ninse al fato il giuramento, E del dono infernal me fan contento.

Dopo lunzo nolar fento che dice Quella, che l'occhio hauea, Noi siamo al S'a te ucder la mia forella lice, Senza che t'habbi a trasformare in faßo Guarda, che dorme là in quella pendice: Se tu la moi neder, tien l'occhio basso. Non ni guard'io resta Medusa a cietro, Tanto che ripercote entro al mio uetro.

E come il granchio uerfo lei camino, Riguardo ne lo specchio, e'l ferro prendo, Tanto ch' a lei, che dorme, m' auicino. Come giungo, il braccio in dietro stendo; E col consiglio, e col fauor dinino Le tiro un gran rouescio sopra il collo, E il tronco,e le fo dar l'ultimo crollo.

Da l'acre ripercosso il uetro sido Il tronco collo a gli occhi mi riporta; Et ecco sento un lacrimoso strido, Che fa in aria colci, che l'occhio porta. Riluona a pena il mesto, e flebil grido, Medufa, oime, la mia forella è morta; Ch'odo ancor l'altra necchia, che no nede, Che seco duolsi, e stride; l'aria fiede

A pianti, a gridi lor non pongo mente, Ma prendo il tronco capo; et ecco intanto Euriale con Stenon, che 'l grido fente, Corrono, e l'una, e l'altra decrefce il piato Arrotano il porcino,e crudo dente. E fe non m'afcondea l'in Ernal manto, Vili ciafeuna fi ucloce,e forte, Che f. gita a gran pena haurei la morte

Men-

Mentre guardando in terra al cielo afforo Ter gire a le mie parti amene, e belle, Et af colto ogni panto, ogni martiro, Che divon le due Grece, con le forelle, Viniți il fangue di Meduța miro, E fire altro colvo; & dura pelle. E in manco tempo, bi io mon l'ho camato, Si se varnițio un bel ca aldo al alto.

10, che'l ueggio fi forte, agile, c bello, Extrio acto al mare; jos, il solo, al corfo D'un solo so fi il quatringele augello: Ch'io so' sucler, come shidific al morfo. E il tronat il alalin, seloce al morfo. Che fu lui tutto l'acre ho suïto, e corfo, E dopo hauer cercaro il mondo estro. Al farmi flopo il sol qui ma te conducto.

At al fueeffold fin questio agginoto, Che per non ester fusio, nè pergimo, Come ad giardin su de le Ninse giurto, La sivi è chuo insernat dentro al tor muro. Poi credenta armiato ester al punto, Chinse la porta al suo parlar, massimo Quei princip si naghi del suo dire, Chi mebor questo da lui nollero udire.

Dinmit, i pregbiam, Perleo, gli si detto, Perche de le tre zionani a fol una Fer m ylt-ungo i ferpi il primo alpetto si Dile fia sio peccato, o fia fortuna. Perleo, che pria che gife al tor vicetto, Volle faper la forte di ciascuma: E fapea de le ferpi, ed e trin d'oro, Cofi rispole la risbiefal toro,

De le tre prime, che di Forco prole
Furon, Medula fol nacque martale:
Ma fi bion di bellezze uniche, e fole,
Seza hauere a finoi giorni al modo eguale
Diuno il nosto, ogni occhi un siuo Sole,
Onde foccasa ogni hor l'ausato firale
-Cupido e fopra ogni altra hebbe i capelli
Biondi, lunghi, fottili, ornati; belli:

Vede il rettor del mare il fuo bel nifo, E qui vuo l'aurea el intuna arde, c'riblende Vede gli occhi foani, e'l dolce vifo, Ne fi parte da lei, che fie n'acceude. Non gli occorredo allbor migliore anifo, La forma d'un canallo approuse, e prevule E infimma a un tratto, lei di quel defiro , Del quale accefe Europa il Toro in Tiro. Come ha il vettor del pelago il fuo amore

ome ha il rettor del pelago il fina amore
Fatto montar fil trasformato dorfo,
Eutra ne l'alto fino falato humore,
Poi per le note livale «lifetta il cerfo.
Efenza nefer de l'Africano ardore,
In terra a fe medefino afferta il morfo.
E prefa la uiril finosta di prima,
Fa fi, ch'otten di lei la figolla opima.

Ma non bauendo luogo pix uicino
Da fatisfare a le ueneree noglie;
Non riguardando al pio colto diuino,
Spogliata questa, e quel tutte le fioglie,
Nel tempio di Minerua il Re marino
Ne le siue braccia iguuda la raccoglie.
Per non ueder quel mal l'offeo Nume
Lo scudo oppose a lo sagonato lume.

Poi per punir d'un atto fi lafaino
Colci ch' errò nel fuo pudico temp'o,
L'illustre crin del fuo filendor fe priuo,
Perch'ella foffe al' altre eterno efempio.
Die l'alma al fuo capello, e folle uiuo,
Fe d'ogni crino un ferpe borrado, de apio
Ei begli occhi, ond amor gia foccol 'armit
Volle, che i copri altru facefer marmi.

le : E per far, obraltra mai doma non tenti
le : Lafciua a lei mostrare il corpt ignudo,
ole, E per terror de le nemiche genti,
o eguale Fe feolopir natural quel nolto crudo,
o Sole, Con gli borrendie, petilieri ferpenti;
rale Nel Juo famofo, ob honorato (cudo.
i capelli E per altrai terrore, e fila diffesi
Lo le fue infegne il fe perpetua imprefa.
Fine del Quarro Libro. K 2 AN-

## ANNOTATIONI DEL QVARTO LIBRO.

Non crederò che voglia fignificar altro la finola di Alciroce, delle forelle che foreggiando i factifici e i ginochi di Baccho, i danno al l'effectici del filar, e per pafere annora l'intelletro, che non andaffe usgando, metre che filausno, in diuerfe cofe inuttili, incominciano a narrare del le finole, fen on che conoficendo la caftità figurata per Alciroce quanto le fiano feri nemaci il y no, el voico, tenta fireggiando il fioreco piacere del beurerfouerchiamente, e col continuo effer cittò di difenderfene, e conferurafi nel vigore della fiua propria virtui, done fi ucede con quanta vaghezra habbi l'Anguillara deferital'arre del filare, in quelta fitanza, [ Ragiona e in tanto &c. ] che da a credere, col fina feruato il decroor, di trasformati in quella che fi quell' effercitio, come che fosfe itaro come le disfe una geutidonna leggendo la medesima Itanza, altre votte femina.

Gli amori di Piramo, e Tisbe narrai da Alcitoe, sono con ogni maniera di leggiadria rappresentati da l'Anguillara ehe le ua con la selicità del suo stile, facendo ricchi dispiriti, di affee ti, di conucriioni, di comparationi di descrittioni, e di ogni ornamento poetico, onde si può veramente dire, che fi fia, cofi in questa, come in tutte l'altre sue rapresentationi, tutto trasformato nello spirito di Onidio, ilquale quando hauesse hanuto a scriu ere la historia di questi dui infelici amanti in questa nostra lingua Italiana, so che non l'haurebbe poruta nestire di piu naghi & artificio i ornamenti, di quelli che fi fcoprono nella poesia dell'Anguillara il quale de feriue felicemente cofi la bellezza di Piramo nella stanza, [Fra i piu lodati giouani del mondo , I come ancora quella di Tisbe in quella, [Et s'ei eccedea di quell'e a .e. ] Vaga conuerfione a i padri de gli innamorati, è quella della stanza. [O sfortunati pa lri oue tendete, ] come è ancor quella al moto che rafredana gli accofi defideri de i gionanetti amanti, nella stanza. [ Deh perche non ti moni a nostri preghi. ] Come scopre poi gli affetti cosi del gionane. come di Tisbe, mentre che attendenano l'hora, ne'la quale sperauano di dar compimento ai loro focosi amori, nella stanza. [ Chi potri i dire ogni amorosa cura ] e in quelle che seguono, si uede ancora bellissima la connersione che sa Tisbe dicendo. [ Che unoi far inselice &c. ] Lellissima la descrittione de gli affetti dell'innamorata giouane, nel partirsi al bisto della sua camera, per andare al deftinato luogo, enell'a rire la porta con la chiaue contrafatta, nell'uscire. e in tutti quego accidenti, che fi possono imaginare in una fimile rappresentazione. Bellissima e la conuersi one fatta alla Luna, nella stanza. | Deh Luna ascondi il luminoso corno.] come è ancora quella, A Piramo poco piu oltre. [L'eli non dar fede mifero a quel panno. ] belliffimo, e molto affettuofo e il cordoglio del gionane che incomincia nella stanza. [ Come ricuperar la voce puote. I girando le fue dogliofe parole quando alla morte, quando alle stelle, quando a i cieli,quando alle fiere, quando alle uesti dell'amara Tisbe, quando al leone, e quando a se stesfo. E molto vaga ancora la contestione che fa il poera alle itelle nel noler Piramo porfi la pun ta della spada nel petto, nella stanza. [Appoggia in terra il pomo della spada.] come e ancora uaga quel'a a Tisbe, nella ft. z . [O firenturata, e doue ti conduce.] infieme con l'ultime parole piene di varij affetti, molto ve amente rappresentati de gl'infelici amanti che si leggono nelle flanze che seguono. Come me lesimamente si vede ancora rappresentato selicemente l'epitasio di quelli infelici amanti nella stanza.[ Qui stan Piramo,e Tisbe, &c.]

Finto che hebbe Alcitore di narrate gl'infeliati mori di Pitamo, e Tishe, doutendo Leucotoe narrate i fili monellaxontinuando l'A grilli ra nel dimofitare la forza del lino ingegno intorno il rapprefentate doute figli apprefenta l'occafione, rapprefenta quiui molto muntamente l'effercitud connecto del cutiere, del lautora e, fogno al teica, not tunta vituacia e the fauergogna re molte donne, che vedono che ne fa molto "ini nguella parte che effe non ne fanno porre in oppera incomination don la li ra, al Conchitud dhe hebb & e. P. E continuando nel le figuenti;

fino a quella. [Se ben con tanto studio e con tant'arte.]

La fauola di Marte, è di Venere colti da la rete artificio fa di Vulcano in adulterio, e veduti da i Dei con grandissimo piacer loro, che ci può dare ad intendere, se non che quel soco so defiderio naturale di stringersi insieme con la donna, sigurato per Venere, essendo unito dal calo re naturale figurato per Vulcano, non ne puo trarre quel piacere che vorrebbe, onde mentre va crescendo, s'infianima di modo che spreggiando quella sua prima unione col calor naturale;ama di congiungersi a tempo con quello di Marte che gli è molto più simile, per la souerchia caldezza e corrispondenza d'amore che hanno insieme, congiunti duque, si pigliano piacere insieme. Ma perche difficil mente possono star coperte le fiamme d'amore, sono scoperti dal Sole, che no è altro che la prudentia, che gli fcopre al calore naturale, il quale alterato per la indignità della cofa, fabrica loro vna rete artificiofa, di penfieri fecreti, piaceri lafcini e disho neste dilettationi, di modo che hanendoli coltigli scopre poi a tutto il modo con riso, e scher no d'ogn'uno in quei uili, e dishonetti abbracciamenti.

Pero fi dice che Venere alloggio le furie nelle case di Marte, lequali secondo gli Astrologi fono in Montone, e lo Scorpione che viene a dire, che quando è la Primauera, tutti gli anima li fono infuriati per la gran foia, le conduce ancora nella cafa dello Scorpione, segno maligno, e mortali, perche gl'innamorati fenteno il più delle uolte le furie de' noiofi e maligni penfieri,e per un breue piacere gustano mille morti,e tal'hora sono cosi alterati d ille surie, che disperati si danno la morte co ueneno, laccio, ò coltello; Che Venere habbia poi sempre in odio la progenie del Sole che scopre i suoi amori, non vuol dir altro, se no che quell'appettito sfre nato del coito, e nemico della prudenza, e del giudicio, conoscendo che questi gli lenano con i loro auertimenti gran parte del piacere, però si suol dire che le donne amano molto più i lo ro amanti in quelta parte dello sfogare l'appetito, pazzi, e spensierati, che i saggi, e piu pruden ti. E bellea a marauiglia la rappresentatione che sa l'Angu. del piacere del congiungersi, nella stanza.[Hor mentre ha in colino il sito contento il tatto.] Bellissima comparatione è ancora quella fina; dicendo, [Come fe da Pirati alcuno è prefo.]

La fanola di Leucotoe, può effere intefa in modo che ui sia fra i popoli di Achemenia un luogo abondatissimo d'incenso; chi amato di questo nome; è amato dal Sole, che piglia la simi glianza della madre per godere dell'amor suo, perche si trasforma il Sole nella complessione gioneuole, per nodrire le verghe dell'incenfo, congiungendosi di maniera con l'humiltà della terra che piantandouisi delle piante, subito pigliano, e crescono : si vede quini con quanta uaghezza il poeta volgare descriue gli affetti dell'amore del Sole, non senza bellissimi giri d'Astrologia,ne' quali spende ingenio samente alcune stanze; vaga ancora e la conuersione che sa al medefimo Sole nella stanza.[L'hore del sonno in pensier passi e in pianti,] come medesima mente naga e la descrittione de' modi delle corti in quella. [ Della gente cofinfa & indistinta.] e nella seguente. Come se al caus specchio il Sol da lume.

La Mecamorfosi di Clitia, non significa altro che l'infelicità de gl'innamorati; iquali alterati souente dalla gelosia si raggirano intorno la cosa amata temendo di perderla; come l'heli-

tropio fi raggira intorno i raggi del Sole.

La fauola di Dafnide, proposta da Minea, che fu per gelosia dalla Ninsa Thalia trasformato in sasso, non si trona descritta da alcuno Autore, ancora che Theocrito, e Verg. piágono la sua dura forte. Diodoro ancora scriue di Dafatde figliuolo di Mercurio che fu priuo della luce de gli occhi per gelofia da vna Ninfa, che e il medefimo che trasformarlo in fasso, no essendo mol to differete l'huo cieco, dall'huomo di pietra. Meno si trona la fanola di Scitone, che su talhora maschio, e talhora semina. Ancora che si legga di un Scitone signore in Tracia, ilquale haus do una figliuola detta Pallene defiderata da molti, iunitò tutti quelli che l'amauano a cobatte re con esto lui promettendo che quello che rimanea victorio so haurebbe per moglie sua figli uola; ma non potedo poi Scitone fostene per la sua molta età la pugna, per compiacere la figli uola, fecc combatter infieme Clito, e Dima giouani ualorofi, promettendola al vincitore, e isé do poi la gionane piu inclinata a Clito che all'altro operò, che fillo che guidana la carretta di Dima, lasciasse l'asse della carretta senza alcuna fermezza, onde correndo l'infelice giouane cade morto, e Clito vittoriofo gode dell'amore di Pallene, dopò che fuggi dalle mani di Scithone che le volcua abbrucciare, insieme col corpo di Dima coperta da una folta pioggia: non ha alcuna simiglianza questa con la nouella che intendeua di narrar Minea, ma l'ho volu ta porre:perche fi veda quanto fi può addurre di questa fauola senza Autore.

Meno fi troua la trasformatione di Celmo amato da Giouc in un diamante, per fléegno del la madre, ne come fosfero creatri dei fonghi i cureti dalle pioggie anchora che altuni labbino voluto fingere, che fosfero spetia per il dispregio della religione, dalle pioggie, che fusfero poi rinouati di fonghi a fine ha religione non une mile menoma non efinedo quella loro fittione fosfentata da alcune autorità, crederò che non fia da farui fopra molto fondamento. Gli amopi poi di Crocco, ed Similace, che fusnona ambidoi conuersi in fori, non lasuendo potuto goderi i pio di Crocco, ed Similace, che fusnona mobidoi conuersi in fori, non lasuendo potuto goderi i miseme meno fi leggono in alcuno certo autore. Il legge bene di Salmace fonte ci Caria ilquale trasformasa quando in onne quando in huomini quelle cin fe sindiazno qelle fue a que; e quela qualità gli fin data a preghi di Hermafrodito figliolo di Mercurio e di Veneregio van le tillificano, ilquale e findo ontrato nel fonte di Salmace ininfasti di unodo fretto da ella, che di dui corpi fen e fece un folo, che hauca l'uno, e l'altro felfo, onde vedendo fi Hermafrodi to huomo, e donna, chiefe in gratia a' fiuo giornoi e de diumifiero fimilia in itutti quelli che fi bagnauano in quel fonte, e l'ottenne, e da indi in poi vedendofi gli effetti di quell'acque, e ra chiamato da orgi mon quel lorgo infame.

I a fecreta intelligentia di qu'ella fauola fecondo alcuni è che nelle matrici delle donne fono fette le flanye che ricoglino i lleme dell' huomo, tre dalla parte deltra, che producono i mafchi, e tre dalla finifita che producono le fetnine, so una nel mezzo, laquale ricoglicado il feme ha forza di produrre l'uno e l'altro feffo inflence, e per quella cagione vogliono dire che Hernafrodito nalcelle di Mercutio hauendo Venere raccolto il feme in quella flanza di mez. 20, e però fono chiamati e fono Hernafroditi tutti quelli che fono contecti nella medella flanza. Altri hanno colnto dire che viene detto quello di Mercutio, perche fra gli altri piane, ti e mafchio con i mafchi, femina con le femine, onde quelli che l'hanno al nafcer in altendente che non babbi l'oppositione d'altro pianeta, Jono molto vaghi del piacere dell'uno, e

dell'altrofesso.

Le forelle Thebane che dispregiano i facrificij di Bacco cangiate in vespertigli, crederò che fiano quegli inselici che non gultano il foatissimo liquore del vino, ne fanno giamai lucidi, e vinaci i suo siprici col suo fapore, però i loro spiriti a simiglianza di vespertigli non sepportano il lume, anzi vanno sempre vagando per le tenebre delle cose ulli, e basse.

Vaga descrittione è quella dell'Angu delle passioni, e trauggli humani, che sono nell'entra

ta dell'inferno nella flaiza. [V'e la crudel vendetta, e'l mefto pianto.]
L'allegoria della funola di Athamante e, che Frifo, & Helle figliuoli di Ncifile, per opera di
Ariette che nodriua Frifo figgirono di confentimento del padre col theforo, e le cofe di piu
valore l'odio de lino loro matringa, la quale fefegora a fece una conquiura di tutti in broni del re
giuo contra Athamante come diffruttore del theforo reale. fali Athamante come prima fe ne
audie in tanta funzia, che ammazzo tutti in figuito i pratori tal a local quale fingegendo con Melicerta, figerio nel mare e onde diedero nome ai dui feogli fopra i quali furono pofatti i loro
corpic, hiamati l'una Leucoroco, el Talto Palemone. outro perche firmon trasformati per ope
ra di Venerci in quell'i diut Dei Mariin i lon Matuta, ce Melicerta in Portiuno. Altri per il theforoco, di contra di contra

Le compagne di Ino che la feguirono mentre fuggiua l'ira di Athamante trasformate in fine per hauere parlato cofi liberamente di Giunone,ci fa conofecre che dobbiamo fla releva ti,e non fisa l'are de i Re,e de i Principi grandi: che possono a uoglia loro brit diuenir muti,

e freddi come faffi.

La trasformatione di Cadmo,e della mogliera fua, ambidoi uccchi, in ferpétida che effendo acciati dal Repon d'Anfone, eda Tetho, fugirion nella Schiauonia, fignifica, che qua più inuecchiauno tanto più diucnimmo prudenti, perche quelli animali co'l tellimonio del fa ero Eungelio fono f gunati per la prudentia, dicendo il noltro Saluatore: fiate prudenti coneti ferpenti, e femplici come colombe, usgamento deferure poi l'Angi il lamento di Cadmo, nella flanza. [ Gine poi cilie. Onne fuperno l'édo j come è ancora deferitta uagamente la transformation e di an bidiu quei ucecchi in ferpenti.

La fanota di Danae corrota da Gioue in pioggia d'oro, ci dà ad intendere, che quelto tanto fitimato metalio storza le altrilime mura, i caminimi petti, la fede, l'honore,e tutte quelle cofe

che iono di maggior pregio,e ilima in quella iuta.

Tagla Perico il capo crimto di fençanta a Modufa, quando togliemo moi la forza alle machinationi, e storzi tutt contra di noi dalla prudeura de gli miniti, i quali fuggono pot uedendo i fuoi laidi penfieri nello icudo della uoiba conilanta, e del noibro uziore, come fuggita Mesuala uedenao ia ma facca figuientenole, cumar da etta per benimina prima che Minerua la cangulfe a quella maniera che del fingue del capo di Mesuala en actionero i ferpenti un Intagunosi ai ganacare che l'inidite, e le machinationi uel l'amino de gli minici generatio ueneno alle uoite pui cridere che quello dei ferpenti

Sottola trasformationed à Atlante in un monte nogliono alemiche uf fia nafoofa la hifbaria che Perte banendo untra Medita ricchinima Rema, con le ricchezze e tiefori uno i hausfie poi affaitio il regno di Atlante, e confirettolo a luggire nei monti, che Atlante poi foltenghi il cisio con le fine fialle, nogliono aleman che fia lizro aetto, per elere litro grandilimo Atlologo, e che con quelfa ficiento a nighta a folteneri il cele, ouero per efficer latro intentrore dell'attro

logia come altri dogliono.

La hieratione di Saufromedia mogliono molti, come è ancora da credere, che la fia mera hifrontajuedendo innora le reliquie del diffo done in legata al lido di Toppe, terra della Patelina
per cilere diuorata dal moltro marino di eccelina geniudezza, i offa dei quale come limfurate,
turouo come narra Plinio, moltrare in Roma da Marco Scauro nella fiua chilità, che eliere poi
Perico, Andromeda, Celeo, e Calliope il nome ad alciune itelle dalla parte del feteratrinore, fi
uede col tellimonio delle parole di Ciercone nelle Tufculane dicendo. Non iarebbero nomma
ti gli itellati Cefeo, la moglifera, i figimola, e il genero ju la diuna cognitione delici cofe celelio
non hauclie dato i loro nomiali errore della jausoia, ha quius l'Angui, fatto molto honorata
conocrenza all' Ariolto.

Belluliuma è la deferrimone della Metamorfoff d'Atlante in monte dell'Anguillara contenu ta dalla finnza, Come in quel uifo,in quei uipere l'Oricha, l'edilla leguente, come e ancor nella Leconierfione a Gioue della Banza, (O ententra di Croue, o iomino padre, i) in dece ancora Leconierfione a Gioue della Banza, (O ententra di Croue, o iomino padre, i) in dece ancora proporti della missa della missa della della missa della missa della missa della missa con proporti e legono marchi e la missa della finnze. (Si come e legano marchi a la nopoya il proporti della missa della missa della missa della missa della missa della missa della della missa della missa

uento, &c. [ Qual se l'augel di Gione in terra nade. ]

## IL FINE DEL QUARTO LIBRO.



K 4 ZIBRO





ENTRE à più degni Heroi
de l'Ethiopia.
L'illustre caualler Greco ragiona;
Vn gran romor d'huomini, e gridi in copia

In gran vonor a buomin, e gria in copia. Sorge ne l'acre, é o goi no cechia introna. Tanto che lafcia ogn'un la fede propria, E pronta àl'armi acconcia la perfona, Che non è fion di dolei nocio, carmi, Per rallegrar; ma d'altri gridi, e d'armi,

La Regia fala è lunga, e larga tanto, Ch'à gran pena matgior far fi optria : E'l Re, che Perfeo<sub>s</sub>tiqual gli tolfe il pianto, Voile bonorar d'ogni alta cortessa, V'hauca inuitato il regno tutto quanto, E u'era il sior de la ssa Monarchia. Tal che la fala anchor conssisa, e uaria, Empiè di doppio suon l'orecchia, e l'aria.

Come tal bors se'l mar s sode in pace L'ampio sho letto pla tido, e contento, E mentre tutte bamil servi onda giace, Freme ne l'aria un tempesso so uno o, L'onda alza, crompe, e mormorar la face, Tanto cò asserva di ciel doppio lamento; Cosi il lucio camito ad nono insisto Moltipstico tumulto con tumulto.

Fince

Fineo fratel di Cefeo era l'autore Del romor, che promesso il Re gli hauea D' Andromeda il connubio, c col fanore Quasi di tutto il Regno hor la uo!ea. E quei, ch'eran più degni, e di più core Nel palazzo Real condotti bauca, Da picche in fuor con arme d'ogni forte, Proprie per quella sala, e quella corte

Gli Ethiopi tutti hauean non poco a sdegno . Hor si uedrà se sei figliuol di Gioue, Ancor che fuffe il Greco un gra guerriero Che la figlia del Re con tutto il Regno S'haueße à dare in preda a un forestiero. Però il fratel del Re fece difegno, (Seco hauendo il fauor del popol nero) D'uccider Perfeo, e torfi ogni fofpetto, Pria che'l facesse sposo ella nel letto .

Mandaua à ueder con dignità turbato Chi fa il romore, il Re canuto, e bianco. Il fido scudo il Greco ha già tronato Col capo ascoso di Medusa al fianco. Lo Stocco, che Mercurio g li hauea dato. Nel fodro anchor prendeo dal lato maco: Che la Real presentia ini richiede, Ch'einon debbia sfodrar, s'altre no nede.

I Principi, che fur di quel conuito, Stauano come quei , ch'altro non sanno, Del ricco ornato, e folendido ueflito, Pronti per imbracciar la seta, e'l panno, E chiedean, chi superbo, e chi smarrito, Chi fon quei, che da baso il romor fanno? Chi può da i balcon guarda in sù la strada E ogn'un la man sù l'elfo ba de la spada.

La guardia del Signor, che su l'entrata Stana ordinaria à l'improniso colta, Dopò qualche contrasto fu sforzata, Tutta disfatta fu non senza molta Strage, ch' alcumi hauea l'arma abba fata E la difefa de la porta tolta. Ma fur tanto ala tati à l'improviso, Ch'un dopò l'altro al fin ciascun fu neciso.

Come Fineo compare in fala , e grida Con arme hastate, e fade; archi, e rotelle, E Perseo, e tutti i suoi minaccia, e ssida. La foofa, & altre affai donne, e donzelle Alzano sbigottite al cicl le sirida, Ne il Moro udir si può quel, che fauelle. Ma tosto un prende de le donne cura, E tutte in altra flanza l'afficura.

Fineo à gridar comincia da la lunga : Ch'ei non fard, che tutto intende, emoue, Cha'l core hoggi questa basta no ti puga, L'ali del tuo destrier si rare, e noue Non potran sì uolar, che io non ti giunga. Tutto il ciel non farà, ch'io non ti foglie De la uita in un punto,e de la moglie.

Vede ei, mentre l'inguaria, e d'ira freme, Che in [ala ignuda ogn un la spada afferra: E però pensa i suoi stringere insieme, Et in bataglia poi far lor la guerra. Che fe non và, come conneienfi, teme, Ch'a suoi non tocchi insanguinar la terra, E però aspetta gli altri ne la sala : Li quai di man in man montan la scala.

Il Re al fratello accena con la mano, E corre con senile, e debil piede, Egli dice sdegnato di lontano. Questa del merto dunque è la mercede? S'ei saluò lei dal mostro horredo, e strano Come possio mancar della mia fede? Perseo a te non hà tolta la consorte, Ben l'ha inuolata la mostro, et a la morte.

Legata la nedesti al duro scolglio, Done dal mostro effer donea inghiotita. Etusuo sposo, e zio di lei cordoglio Non però hauesti, e non le desti aita. Fineo tutto ripien d'ira, e d'orgoglio Tolta al re in un momento hauria la nita: Ma perche sposar unol la figlia, l'ira Sfoga contra il rinale,e un dardo tira.

## LIRRO

Tr: spe, ch attenso suns riguardallo, Quello al ferro nemico opposse ficula, Co è fuor d'acciaio, e denro di cristallo, E se lo stral rejur de signato, Mail Greco gia lanciar no tono in fallo, Ma che comra sinco sera pin crudo. Mansta sigisto dardo a la mendesta, Ma sinco speca un salto, e mon l'aspetta.

Il dardo fende l'aria, e in fronte giunge D'un, che dictro e a fineo, detto (Reto, Etatos in deatro in quella parte il punge, Cive l'a fenz' alma ruscr'jare indrieto. Il ueccho R. da quel fino vallunge, E proceita gli Dei, ne'l dice cheto, Cha d'orte peregiun, correfo, jazzo, Contra la mente fua fan quello oltraggio.

Perfeo in tanto gli Heroi di quella menfa (Per proneder je può di qualche fiampo) In fila con grand ordine di ferila, E tutto prende per trauerfo il campo, (fa Squadra gli buomini, e Imme, e miere per Come meglio ordinar puote il fuo campo, Giogne una freccia in giurio fa, e prefla, E for a lui falde deda nesta.

Vada pur done usol, da tutti gli o chi D'huomini, e donne a fe tira lo [guardo. Altri non è, che meglio un legno tocchi, Quad'egli lacia un pad di ferro, è un dardo Nel farche giulo di punco un telo [cochi Nel moftrar]i a caual defiro, e gagliardo En tutto quel, che fi, moftra tal qratia, Che uille mai di lui mon refla fatia

Trouo Ji Per eo appre Jo al ricco altare Doue fer sacrificio ad Himeneo: E uedendo un gran legno anchor fumare, Il prefe e l'auento contra Fineo. Hor metre il uvol d'un falto egli schiu are Colse contra la mente di Perseo. Nel uago uifo,e d'ogni gratia adorno, Metre egli a l'arco anchor tedea il corno Fra la fronte, e la tempia fu percosso Il misero garzon dal lato manco, E non basto al carbon far nero , e roßo Di sangue il nolto no plendid, e bianco: Ma gliruppe la fronte infino al'offo. E batter gli fe in terra il petto, e'l fianco E dopo un rifpir ar penofo,e corto Il misero restò del tutto morto:

Quando il uede cader Licaba, un Siro , 11 qual l'amaua affai più che fe fießo, Fi con un dolor y o alto foßiro Conoficre a cifcua, che gliè da preßo, Che gli bid quel morir maggior mariro Che fe foße il morir toccato ad effo; A piangerlo l'imite al duol, ma l'ira A la uendetta, & a la moret il tira.

E ben mostrò l'amor non esser finto, Che l'nervo, che quel misero basca teso, A pusto in quel momento, che siessinto Prese di rabbias, edi firoro acceso. Lo strate icoccae, e poi, che l'arco ha sinto. Col braccio maco più che può disteso (cloi, Tira il cordon col destro , e pria, che l'ocprizza a l'illesso segno dardo, e gl'occhi prizza a l'illesso segno di arado, e gl'occhi

Scocca la freccia, e batte in aria l'alè, Lo guarda il mello Siro, e grida firte, Tutto l'eil non fara, che quello lir ale Non vèdichi la fia con la tua morte. E quando l'arco fiu non fia mort ale, V'cciderò con arme d'alsre forte, C'bai icolorato nu viio il piu giocondo, Che foje mai weduto in tuto i mondo.

Schina

Schina egli il colpo, e quel<sub>t</sub>che traße, sede, Che di nuono minaccia e l'areo tende. Lafia le fquadre unite, e giugus, e fiede Siro, e d'un man dritto il capo fende. Quel giro, e unan, e può tentre fin piede, En tanto nel garzon le luci intende. Gli cade appreffo, e fe felice chiama, the muore a canto a quel<sub>t</sub>che cotato ama

Dal Greco a penail Siro fu percoffo, Che Finco, e mille fino i tutti in un punto Segli aucntaro con mille armi addoffo, Ma a tempo e i ritiroffi, e non fu punto, Hor l'uno, e l'altro offrecio s'e moffo, E fil del Moro a quel del Greco è giunto; L'un Duca addoffo al altro altier fi firra E feno i s'imia cominicata a guerra.

McBir ala punta de la fluda, el volto L'uno, el altro rinale andace, eforte, Ecerca uia, che fladhemico colto In parte tal, che lui conduca a morte; ha il braccio bamo ambedue fi fervo, e E vogli a tal el uincer la conforte, (fciolto Ch'ogni for colpo miguirofo, ecrudo Hor la flada ripara, es bor lo fendo.

Mofirano i due Signor sel mezzo il sifo E questi, e quei nel 'uno, e l'attro corro. Se lun quei che fin colti a l'impronifo, L'on han tante haffe, e tanto ferro intorno Ma famo far talucrette in sil cui fo, Che da gli altri non han danno, n'e forno, Tur qualche tarza, e quel che fixe o u'han Che ritronar couc hor le donne flanno, (no

Il Greco, el Moro cerca egni uamaggio,
Onde il menico fio di nita fi oglic;
Efre quellic, quel con yan cora gio;
Ne men l'hono cembatte, che la meglie.
Ence, tel 10 toro ba gia difinan tergio;
Rèla per fona nò, ma ne le fioglie,
Che la flada celfic è di tal proma,
Che manda tutte in fezgi ciò, che troma.

Her ecce quei, che son dad destro lato;
Di persec tutti i suga, e molti morti, (mate
Che i Cestini hā mod li haste, e ogni uno è arNons, che de gli altri siā piu seri, e accorti.
T essec, bet alama, e la sposa, e lo stato
T erdea, te slama, e la sposa, e lo stato
T erdea, e gli auter sari son piu sorti,
I sioi soccorre, e Libi al collo arriua,
E del suo caro peso il busslo priua.

Sdegnato contra lui con una feure.
Ter uendicar l'amite prito uenne,
Ma le tempre del ciel fendentise dure
11 fin cader la manos la bipenne,
A Forbarende poi le luis ofsure,
Che la celata il colpo non fostenne,
Il calposch' a la fua terreftre falma
Tolfe con a frednett el giorno, e l'alma.

Mill arme, e caualier aun tratto a fronte Gli fono, et ci piu inuito ogni bor cărende Re men ete inuito il core bale mă prăce Erbatte, e peruote, e fora, e finde, E fa di fargue un mar, di morti un monte, Ellona è feco, el cor piu ogni or gli accide I illo quei, che fingin fi gran ualove, Ripificiro in un punuo el Tarne, el core.

Fra i morii in terra eran molt baslessario,
Orde quei, che signi, meglio s'armaro,
Es si silinsi en vono al freco Marte,
Es si l'armario non al freco Marte,
Es col l'orceo signor s'accompagnaro:
Es si ronti innessi in, che in quella parte
Cli ances si continuaro,
Es ben di los si un discara, maninano
I Persiro tis de al l'arco canto,

L'ira, e'l valor di Finco, il core, e'l fenno, il uartaggio de l'arme, e de guerrieri L'arotta a l'repfi in puella parte demo, Se ben firo un gran tempo arciti, e fieri l'n, ch'era appreffo a Terfeo, gli fe cenno E fe, che side i morti cauditri. Non al l'ardito Greco, oue s'innefla, Se falsa quella parte, perde questia.

Come

Si tira a dietro, e al ciel le man alzando Gli guarda, e dice, o lo Dio, che co fa è fila Ne uno fa fa filip, come fommo quando Deve alion ne fe la mortal usi fa fe t quell atto attonito o attando, V n marmo con le labra aperte refla, Con trefe braccia, a flupefata destina Guarda quei fa fise fe maraniglia.

Ma quei puniti sur meritamente, Che ser torto al cortese caudiero, Ma Aconto, che di questo era innocente, E combattea per Perse ardito e siero Tossochimeauto al mosser pose mente, La carne trassormò perde il pensiero. Assinge si credea, che uno sosse. Ed vun da vitto in resse mappi il percosse.

La fpada lampeggiando il lasso fide, arretra, Espicca un salo, il cospo ci un su la suretra, Maraugliato, il cospo ci un su la pietra Hor mentre un loccarlo, e che no l'crede. Està tutto conssignata attonio, e stordito, Eus ferita su tocca sol dien tocca col el Eus ferita su tocca sol dien tocca col el Eus ferita su tocca sol dien tocca col ele

Emplessa loca evatio,

Quando il capo crudel uenne a mostrarsi,

Ma saria troppo a dirac, cento, cento,

Che per tutta la sala erano sparsi,

Ter Perso, corra Perso, in un momen

Fur uisti tutti quanti trassormarsi. (to

Perso i sacca pesa il suo mostro, cintato

Combatter sente auchor ne l'altro canto.

N T O 79

Fineo di Posto occider il nemico,

Con Climeno, e molti altri a questo intede

Et ci con più d'ur forte, s sido amico

Valorofo in quel canto si discude:

Il uolto, che nel tempo si impudico,

Anchora in parte sila, che non gli ossende

Il Greco andar ni unole, esta, consulo,

Che d'ogni intorno l'han se statue chinso.

Secondo, ch'era intorno assessitato, Nõ molto pria da gli buomini,e da l'armi Cossi poi,che ciassum si trassormato, Resiò chiuso in quel canto da quei marmi Non si trounado allbor il picce aletto, Monta sopra una si tatua, ueder parmi Quei, ch' Hercole imitar sanno col slato. Quado l'hus sopra l'hus ormonissin alto.

Climeno intanto, e Fineo baucano morti
Odite, e gli altri, e s'evano inuiati
La dove i Perfi s'eran fatti forti;
Ma quando vider tanti falfi armati
Stupidi in atti fard finille forti,
Reflar com esfi attoniti, e insensati
E allbor si raccordar , che l'eauto Greco
Il falsse mostro bauca ogni hor seco.

Mentre Finco con lui fi maranițilia E penfa fece andar nerfo la feale, Vede, ch'eții non batte piu le ciglia, E che lo fipito il gozzo non effala: Subito chiude ții occhi, efi configlia D'abbandonar la flupefatta fula. Nonfa done fi fale fellerno Duce, Ne per faperto aprire cola luce.

Dapoi, che'l caualier di Orecia scese
Da' marmi, cho gli hauean servato il passo
Dritto ne udoou il controltato intele,
Nè ui troua huom, chen'o sia morto, o sasso
Poi mede il diseate, e diseate, e si controltato
Pine che moue brancolando il passo,
E le man'i tende vimanzi, c'hi paura
Del uoto ser, c'hi drivu la carme indura.

Силт-

Guardando flass, e tien le rista a pena , Che spesso in qualche statua urt a la mano E perche i morti, onde la sala è piena , Spesso il famo intoppare, e gir piu piano, E più, che quel camino in luogo il mena Dal desiderio suo motto lontano : Ch'ei per suggir uorria romar le scale, E quello il mena dritto al suo riuale.

Hor come di quel moto, e di quel rifo
Fece l'attenta orecchia il Moro accorto,
Crebbe il timore, e prefe m'atro anifo,
Per non reflare, o fimularo, o morto,
Di non apri mai gli octi al crudo nifo,
Ma confessar al fuo nemico il torto.
E fatta a i timidi occhi mi altra chinda
Con tutte due le man cossi si fugli.

Deb Perfeo contentateu hauer uinto;
Deb nafeondete il uenenofo mostro;
Perch odion prender l'armi no miba spito
Ne desso di regnar nel clima nostro;
Ma bene ui amor nobile, enon sitto,
M'armò contra il maggior merito uostro
Per quella, ch' a noi spola il ualor diede,
Et a me il padre, il regno, e la sua sede.

Di non l'haner creduto a uoi ni pento, E in tutto a me dò torto, a uoi ragione. Deh non mi fate l'horrido [pauento Veder de la [áfifica Gorgone... Queff amina, ondi fo formo quello accento Lafitate ancer ne la carnal prigione: Non fate questa un finulacro, E tutta di notivo Name io la confaco.

A quei si caldi priegbi si commosse
si cortes e nagnanimo guerriero:
E discor se fa se che non sosse.
Di perder cos noble cualiero.
Ma ne la meate un dubbio gi si mosse.
Che's se sosse da quanto nel pesero. (gno
Ch'ei sol potea se gos un piu illustre, e dePorti in dubbio ogni di la sosse como sono.

Meutre dubbio penfer ingombra il petto A chi nacque di Danae, pioggia d'oro: E da l'un canio il domina il folpetto Di non perder il doppio fito thoforo , Da l'altro il moue un utruofo affetto, Di compiacere al fupplicante moro: (Che, non è ben, chi un intictore offinala Vn,che fi chiami uinto, e che s'arrenda.)

Ode, che Fineo al za la uoce, e dice,
Oime, cho fatto, e in la tefla uolta:
E mentre anchor pregar unol l'infelice,
Sente, che piu non ha la lingua ficiolta.
E taccandogli il col il collo, e la cervice,
Troua, che il fafto gli ba la carne tolta.
Anchor tien cou la man gli ochi coperti:
E uer, che ub due diti alquanuo aperti.

O che foße La woglia di (oprive Chi fia colni, ch' a perdonargli esforta , O pur pere hauca noglia di fingire , Ma non sapea done trouar la porta : Come wolle la luca alquanto aprive , Vide del Rg del mar l'amica morta ; E fatto si da si del tusto cieco, Ogni sopetto to sise à mabbio Greco.

Perfeo nittoriofo il zaino prende, E ni ripon la tella infame, e true: Elieto a' fico conforti il ziorno rende, Che chinfa infino allbor tenner la luce. Poi l'amon de la partia 11 laceatude, Che fico la conforte ni conduce; Non usul l'Pezafeo, che s'era ficiolo, Ne fipze donei ulos i shuneffe nolto.

Seppe per uia, che Prato, empio suo zio,
D. Arzo, c del Reno bause tosto il gonerA sti, che più do goni altro sinjuo e rio (no
Co la madre il diè preda al mar, e al uer
Ma l'atto spio, e mortal posso in oblio (no
De l'ano immeriteuole materno,
D armassi contra il zio fece diseno,
El'auo ingiulio suo roto rel Regno.

- L'arme non gli giouen, me la gran fiorza, Ch' Argo court-a Perfeo gia non diefel. Che l'mifer fe di marmo un altra fiorza Come un l'empio crin le luci intefe. Toi ucel ma etternò la poggia, el orza, E uer l'iniquo altorno il canim prefe, Il qual con empio in gli diè configlio, Che s'époneje à qu'i gran periglio.
- Non fir raccolto Terfeo con quel uifo, Che gli pare a, che richiedeffi il merto, Anzi quando egli diffe di derifo, D hauer quel mosivo fecoma coperto. Dife ci, erector vi muoi, oli lo labibi succi Ma te ne uoglio dan pegno più certo. (fo Subito afferra in man'l horribil angue, E fallo dura felee fenza fangue.
- Dal di, she da quest ifola si tosse
  Terso, per gir a si dubbiola impresa.
  Abbandome non mai Miverna il nosse,
  Ma si troub per tutto in sua dissa.
  Come poi in la patria e si traccolse,
  Hanendo ella la mente altrone intesa,
  Lascia il fiatello, e uerso il fanto monue
  De se siglie di Gione alza la frontes,
- Com ella giugne al cleunto tetto
  Di gemme adorno, e d'artificio, e d'oro,
  E uede unfieme il bei munero eletto
  Del ficro e dotto, e uenerabil choro,
  Con quella digitate il lino cencetto',
  Apre a le Dee, che a lei connienfi, e a loro
  E con parole fei gie, e grato mode.
  Cofi dificioli a la fia linqua il nodo,
- Di noi talmente in ogni parte fuona La famas prudentiffme forelle, Chi a eclebrare il monte d'Elicona, Tirato ibanete unte le fauelle: Ma più d'ogni altra cola fi ragiona Dele non acque cristallime, e belle, Ch aque (l'angello qui fa fongre piacque Che di Medufa, e del fuo fangue nacque

- Del Jargue di Medula egli formolfe In nu batter di eglio, el vidi anch'io, E poi che in Ethiopia egli incoloffe NafoGament a uni fratel uosi vo, emio, La fama m'apporto, che qui uoltoffe, E col più zapo in terra, e nacque un rios Il più chiaro, il più puro, el più giocondo, Che foffe mai ueduto in tutto il vicodo.
- Ond io, the piu d'ogni altra ne der bramo Le uostre maranigüe, ei pregli inostri. Che la uirti, che u orna, ammiro, co amo Venuta sonno a i dotti ornati chiestri: E per quel padre, che commene habbiamo Vi prego iu cortesta, che mi si mossivi La noua sonte, e più do ogni altra chiara. E à altra cosa in questo monte è rara.
- Fer le cortest Dee con lico nolto
  Tales e a la pudica, e saggia Dea,
  Che lucrginal collegio nui raccolto
  Tronto era a tutto quel, chi ella cibedea,
  E uerso l'vania ogon una i esglio uolto,
  Che nel Senato allhor tal grado bauea,
  Tutte con gran rispetto atreser, chi ella
  Fosse la Frosse a frosse i famma a sicoglier la fauella.
- Qual fi fia la cagion, ch' al monte nostro Livia (le disse vinnia) boggi ui rende. L'aque, gli antri, le felue, prati, e'l chio Quanto il nostro dominio si dissente, sspro; Tutto saggia Tritonia, il monte è uostro; Nulla al nostro desso qui si contende. Tur dianzi il Tegsse qui battè l'ale, E'l'sonte si, c'hor ciu deve ui cale.
- Numenel'alto regno io non conosco, Che ne potesse rique me più pronte : E s' harvete piacer di un'in nosco, Non sol ni mostrerm la noue sonte o, Ma il tempio, i libri, le pintade, el bosco, Et ogni altro thesor, ch'eterna il monte, e Et in un tempo per ma la prese, e taques, Eton l'altre n' andra ress'o quellacque.

Sorge la Doe. d'un rius fafo rede; Quel fonte sius, criflallino, e bello: Che nacque li Zappando con un piede. Il nous Médules seloce angello. Loda il safo capace, li forge, e fiede., Loda il fafiiso, e lucido rufeello; Loda il altivio, relice, i prais; e fori E tutti fii altri lor pregi, d'honori;

pelice monte, ella soggiunst poi, Che si dotte sorelle associate, chiudi, Che san, che l'infinit pregi tuoi Non restan, come gli altri, incusti, e rudi. Degue ben sice Dec del loco uoi, Z degno e il loco de bei uostri studi: Poi custo, illustre e celebre il rendete: Et ci ui di di aporto, che uedete:

O Dei(riftpofe allbor a uma di quelle...)

Ben faremmo felici, e'n pregio hanut...)

S'ad opre più magnanime, e più belle...

La uostra non u'ergesse alla uiriut...;

E fa la vossir timide foste...

Si che le menti uostre, e caste, e pur ...

Dal ingolentie altrui sossi sossi con ...

Dal ingolentie altrui sossi sossi caste...

Il tempio, il fonte, il fito, e l'aere è grato,
Lo Fudio alto, e dinin del nostro carme.
E farebbe fetice il nosfro (l' to,
Se suoi foste fra noi con le nosfrorme.
Non è mai di che qualche fetera co
Contra la nosfra castità non s'arme.
Che nededoci imbelli bà ogni un corazgio.
Di machinarci infaite, e farci oltraggio.

Di Tracia uemue in Pocide un tiramo, B Il maggior non fu mai forra la tetra-: E prefe com la forra, e con l'inganno Dauliu, sona populata, e ricca terra-: Non credo, che regua o banefe un' anno Che mosfie ale tue fuore un' altra guerra. E batter le cefrirsfe in aria isanni; Te rui a fregir da fuoi tropo empi ir gani.

Andando noi nerfo Parnafo un giorno
Ter porger uoto al fuo famojo tempio,
N'ingombra tutto il ciel di nubi intorno
V'n' Auftro, che fi leua ofturo, E empio:
N' inutai intanto a far feco foggiorno
Ter far di tutte un urrgognofo eftempio
Questo crudel, che Pierio nomosse.
Fin cha la pioggia, el giel pafano fosse.

Noi, che neggiam d ofcuri nembi il cielo, E di grandine, e pioggia effer coperto, Moffe da himacciasto borrore, e gielo, E da l imuto in quet bifo gno offerto, T anto, che quel ofcuro, e torribil uelo Hauesse di atra pioggia il grembo aper, o O uolto al nostro cielo bauesse il tergo Cresiam no lifeste di sipo no spla albergo.

Nimita intanto il luo penfer maluaggio, Ch' appar nel molto amabile, e modello, A melre degl'ignoto a noi palagio Lo flupendo artificio, ond è conteflo E hauendo da quel tipo horrido ogni agio Con parole cortest, e modo honello Seppe far il, ch' a rimirar la pioggia N' andammo re la fue più dalla loggia.

Ben che'l Barbaro vio noi conoftesse.

E Clir, Calliupe, eme chiamas [2 Dea.;
Non però ndi, ch' eri riguardo hausses.
No nerò ndi, ch' eri riguardo hausses.
No una che foi ci noi l'alma gli opprese:
E perche chiuse già le porte hauca.,
Ci cò di farre surza, e conueme.
Se nolem no figga sussi in penne.

Batiam welori, e finelle in aria l'alic,
E lafciam l'empio boffel, cerchiamo il pio.
Lo fiocco albora, e mifro mortale
Non' accorgendo, ch' ci non era un Dio,
Nè premedano il fio propinguo male,
Moffo dal troppo ardente empio deflo,
Salio fiun de la loggia a huo intento,
E fidò il corpo fuo più grane al uento.

Con la parte celeite al cielo afira...
Per feguir noi l'amante iniquo, e Holto:
Ma la terrea uirun, b'in terra il tira,
Fà, b'à l'anticamadre ei baste il volto.
Da lui lo fittro i to egi poot tempo fira,
E uer l'inferno uà libero, e ficiolto,
Del fangue inquino bauendo il terrè tinto
Il corpo, pria che foffe in tutto qliino.

Mentrel accorta musa anchor ragiona
De la caduta del crudel tiranno,
A tutte un gran romo l'orecchie introna
Di molti augei, ch'a ciel le penne danno.
Corron per tuto il bel monte Helicona,
Toi uolan sopra un faggio, e ll si sianno.
Esenza mai tener la lingna muta
Guarda ogui augel Minerua, la saluta.

Prima, che gli uedeffe, ella penfoffe.
Ch'un'huomo da l'arbor regionaffe feo,
Quando il faluo pio, che'l ciel percoffe,
Fe l'idioma fua conofeer Greco.
Minerua ure le Mule il parlar moffe.,
Non fo fe quegli angei ragionin meco.
Che fel fapefiti o non rifiacrei
D aggradir ord' altri plutrimiei.

Guarda,d accordo althor differ le Mufe.
Fâ,ch ad ufo miglior la lingua ferbe,
Non affoltar le lor querele,e feufe,
Che non fur donne mas santo fuperbe,
Del wholo human reflar pur tilizi efelige,
Effendo anchor de ta molti,en acerbe,
Dal nostro althor troppo oltragiane charo
Ter l'arrogantia,e ppr la gloria loro.

Dentro del Macclonio feniero, Peo via una proinneia il ungo appella, Vi nacque Euippe moglie di Tierz, Riccose deguo hum de la città di Pella. Di questa donna, e questo canalliero Nacque quell'animal, c'hor ti fuella. Che come io difii, a ritrouar ne uenne Per arricchire il ciel di none penne.

Non tredo mai, che de la madre alcuna Tih profecta nafcesse, più seconda, C bauesse nafcesse, più seconda, Che trouasse Lucina più seconda. Fece mas sigli a ad ogni nova Lusa, Tiù bella una dell'altra, e pia gioconda. Tal che in men di nouanta lune none. Con gran ssilicità n'acquilò none.

Crebero, e si trouar queste donzelle.
Crefisite un canto hauer tanto souce,
Che sopra tutte l'alire essendo belle,
El lor uerso amirida o ogu huó più graue
Essendo, come noi, noue sorelle.,
La lingua di parole armar si praue,
Che per tutto d'hauer si datar uanto
Di noi mazzior dotrina, e miglior canto.

E ma di Alciato à bel studio il patrio tetto, Penner con grande autacia al facro mote, E imanzi il nostro sirginal cospetto Disper con solle, e temeraria frante. 2: Trouste altro diporto, altro ricetto, Che terrem cwa noi di questa sonte: Che signato nel cantar miglior di uoi. L'ossico sostro bor s'appartiene à noi.

Efe tal confidentia in noi fi troue., Che'l noftro canto fia di noce, e d'arte Tiù foun del noftro, e che più moua, Ritti amci à cantare in qualche parte, Che ui fiarem neder per chiara proua, Che fiam migliori in noci, e'n uiue carte, E fiam contente, che le Niffe unite Debbian d'accomo terminar tal lite.)

- Mac con patto però, che fi in tal gioco
  Al Amachiadi addolcirem più l'alma.
  Che uo in babbiate à ceder quesso loco,
  Quessa fantana glorioja, che anno so
  Mac anando il nostro canto si più sico,
  E tocchi à uoi di riportar la palma,
  L'Emiathie sclue de la made e suispe
  contra poniamo al sonte d'Aganippe.
- Se bene opra ne par di Deermon degna.
  Venir contra mortali à tal contessa,
  di gran binga ne par coja più indegnita,
  Che si possi nu mara di tanta ossi più.
  De le Ninse voiane l'illustre insigera.
  Le quai pai, b'accettata hebber l'ipresa,
  Ter lo slagno giurar statle, e nero
  Dar la sententa lon secondo il uero.
- In un bell autro un falfo uiuo, e forte D'inturno fa moli honorati feggi, I primi à premer uan le Ninfe accorte, Come del giudicar uoglion le leggi: L'altre fenza ferua r'eggent forte, Come alcuna in uirtà non le pareggi, Fecer di tutte noi il poco lima..., Ch'occupa la man delfune, cantar prima.
- Da lor leletta à cominciar lor canti
  Al finon d'un non colpeuole iltrumento
  In diffreçio de Yumi eternis e fanti
  Dit finora il primo fino profano accento.
  Cantò giù borrocali, e perfedi ggeanti;
  El periglio del ciclo, e lo fiauento;
  Tutta contra giù Dei thorribil guerra:
  De figli di Titano, de la terra.
- L'empio (no uerfo ogni finarano bonore
  A gigant i rendea, tutto in diffregio
  Del padre molfro alti filmo motore
  E de l'eterno (no dinin collegio.
  E d'baure dato al ciel maggior terrore
  Dana à Tifeo fra gli altri il somo pregio ;
  Pereb ci fu, chè gli Dei tal terror diede
  De La falute lor fidaro a li piede.

- ž che agni Dio, dal troppocom o affilito, Terduta nel faggir tutta la lena..., Raccolto fi dal Nilo, e da l'Egitto; Che per dar refrigerio à fi gran per a..., Dogni ultanda più prefiance al utto Appurecchiaro una fiperba etan; E come vi muitaro ogni buom più degno, Ognipiù bella doma del l'ar regno...
- Ma che goder non la poter; che quando Ermo per mangiar , fentir Tifeo , Che per l'Egito gia di la cercando, Ter dargli al fuo flagello ingiusto ; evo... E che come l'fentir fun l'airo surando, Volle ogni Dio finggi, ma non poteo: Ch' offendo già sicin fi a tratti for 72+. Ter [alunti da lui; congia la foo 72+.
- Ch'à pena con Tifeo s'ud dir ecco.
  Che per l'incomparabil lor pavera,
  Si fe Gioue un montone, Bacco un Becco.
  E gir con l'altre beflie à la spáliura.
  Ch'Apollo a ch'eif Pela louca un becco.
  Etuto si nefli di piuma osura,
  E fatto un corvo ului, Mercurio vm bis,
  Volar con le cornacchie, e con gli nibi.
- Che ui Flo ciò Giunon, temendo anch'ella-,
  V naccornus I vacca fi fedopo:
  La cacciarice Dea, del Sol forellra-,
  Si fè il folle animal, che caccia il topo;
  Che l'impudica Dea(mod diffibella)
  L'ondez che fia fias madre, hebbe per fcopo
  E udito l'huom, che de la terra nacque,
  Entrò is un pefec, e i artuflo ne l'acque.
- Ogni calumia, che troud meggiore,
  Ord dir de gli Dei fommi mortali .
  Nè diffe pue an unerfo in 10º fauore,
  Nè come fin dapoi gli egitii tali .
  Che con fommo del eiel priego, chonoreNe lor tempi ador armolti animali;
  Nè come fosto il uello d'un montone.
  Fenera nella Libia Gioune Ammonte.

Maogn'un, che la rifosta hauesse intesa, E di Callioppe la dottrina,e l arte: E come hebbe l'honor di questa impresa, E la pena, che n'hebbe l'altra parte; Sapria, che chi noi prende contesa, Nel canto, con honor non se ne parte: Ma forse non hai tempo d'ascoltarmi, Ch'io farò udirti i fuoi piu dotti carmi.

Anzi ten'uo pregar, la Dear spose, Ch'io bramo un tepo far co noi foggiorno, E goder queste belle selue ombrose, Fin che pasi il calor del mezzo giorno. E fia ben, che su l'herba si ripose Ciascuna à guisa di theatro intorno : Ch'io spero di goder con questo aniso D'una il dotto parlar, di tutte il nifo.

Poste à seder nel bosco ombroso, e fanto, Cosila Musa il suo parlar ripreso, Poi che Calliope hebbe da noi col canto Cura di terminar le liti prefes Tolse la dotta cetra, e tirò alquanto Hor questa, hor quella corda, infin ch'itese Da piu d'un lamenteuol lor ricordo. Che tutte ie sorelle eran d'accordo.

Percote hor solo un neruo, hor molti insieme. L'altier gigante, che grauar si sente La destra, e molto hor fa neloce, hor lento; E'l neruo hor sol se ne risente, e geme, Hor fa con gli altri il suo dolce lamento. La manca trona à tempo i tasti, e preme; E con l'acuto accorda il grane accento. Et ella al suon, ch'in arta ripercote, Concorda anchor le sue divine note.

Prima Cerere à l'huom la norma diede, Onde col curuo aratro apri la terra. Trima gli fe conoscer la mercede Del seme se con arte il pon sotterra. Prima le leggi die d'amore, e fede Da uiner senza lite, e senza guerra. Trima die a l'huom la pin lodas a spicas A l'alimento suo si dolce amica.

Questa cantare intendo, e piaecia à Dio Di dare il canto a me si pronto, e certo. Ch'agguagli di prontezza il gran desio, De la Dea di certezza agguagli il merto. Che se sarà si chiaro il canto mio, Che quel, c'hò dentto al cor, mostri scopto: Earò neder, che fra gli eterni Dei . Tocca del sommo honor gran parte à lei.

Poi che dal dilun folgore percosso. Tifeo cadde anchor uino in terra stefo, Gioue, perch'ei, da troppo orzoglio mosso, Il cielo hauca di mille ingiurie offefo; Gli pose la Sicilia tutta adosso: Perche granato dal souerchio peso, Steffe in eterno quel sepolero oscuro, Per fare il ciel dal suo terror sicuro.

La destra wer l'Italia del gigante Stà sotto al promontorio di Peloro., La manca, ch'è rivolta in uer levante, Pachino aggrana un'altro promontoro; Softengon Lilibeo l'immense piante, Che guarda fra Ponente, e'l popol Moro . Etna gli preme il nolto; & è quel loco, Onde ancher resupino estala il foco.

Dal pefo, che fostien la carne, e l'offa, Con ogni sus poter se ne risente, E da talhor li smisirava scossa. Che'l terremoto la terra innocente Apre, e fasi profonda, e larga fossa, Ch'inghiotte dentro à regni infami, e neri I palazzi, le terre, e i monti interi,

Vede una nolta il Re de le morte ombra Tutto intorno tremar ciò, ch'è fotterra; E che p tema ogni empia Erinni, ogni obra Cerca fuggir del cerchio, che la ferra: Subito tal paura il cor gl'ingombra, Che teme, che la troppo aperta Terra Non inghiotta l'inferno, e chi n'è denevo Piu basso s'esser può, che non d'I centro.

Dapoi, che'l terremoto uenne meno,

Lo sbigottito aschor Re de'll'inferno,
Fa porre à neri fuoi caualli il freno,
Monta ful carro, e lafici il lago anerno ;
E fubito, che feorge il ciel fereno ,
Splender uede in Sicilia un foco eterno,
E tien, che l'eterremoto babbia per certo.
E in dentro il Regno fuo quel mote aperto.

Vaunico ode, che'l foco, ch' ini filende, E il fiato d'ir a accej odi Tifeo. Onde intorno a ucher l'ijola intende, Ter faper, s' altro mal quel moto feo. E quando danno alcun nou i comprende, Tornar penfa, one ei crucia il popolreo: Ma nel girur, ch' ci feo fa fi aucune, Che'l fio camino alquanto gli risenne.

Ne la sicilia un monte Erice dettro, Doue è facrato un tempio à Citherea, Quiui la bella Dea Siando à diletto Col lho dolce figliuole bi in braccio bauea, V eda il Sigono del tembro o tetto. Guardar fe la gran machina Tifea Fatt bi qualche woragine in quel fito, Che torni in damo al regno di Cocito.

Venere, l'hauca ogni bor la mente accefa
Di crefere à fe nome, imperio al figlio,
Voste Proferpina vedendo effer intefa
Le cadde in mente un'honorata imprefa,
Le voste in mente un'honorata imprefa,
E uolfe per Cupido il lieto ciglio,
Et accenando in questa parte, l'a quella,
Gli fe ucder. Plutonse, la donzella.

Ersanthor una tenera funciulla
Colei figlia di Cerere, ed Gioue.
Hor mentre coglic i fori, e fi traffulla,
Cofi il parlar la Dea verfo. Amir mone.
La tua potentia ogni potentia annulla
Nel ciclo, e ne la terra, eccetto done
Regna colui, c'hor qui ti uedi à fronte,
Il quale le Red el regno d'Acteronte.

Gia tre parti fifer di tutto il mondo:
Collui per Re la terza parte oßerua.
In acquilit il Re del regno piu profondo,
Se fai lui tuo foggetto, elei tua ferua,
I'u nedin el imperio alto, e giocondo
La guerra, che ci fa Delia, e Minerua...
I al che i habbiă nel ciel perduto in parte,
E ben, che ci alla rehimo in altra parte.

Prendi dolce amor mio quell'arme, prendi, (Non ci perilam fi anenturofa forte )
Onde & hommine, Dei fonente accendi, E fai foggetti à la tua altera corte.
Stendi à l'inferno anchor l'imperio, flendi
E fa del zio Proferpina conforte;
Fatti foggetti antono glinderni Dei,
Tu necii qui Pulton fi tudi fra

L'ale il lafeino Amor fibito stende, E trona l'arce, la faretra, e guarda, ; E fra mille facte vna ne proude, ; Tiù giula, più ficura, e più gagliarda: E che talmente il nolo, c'arco intende, Ch'ogni forclla fina fa paret tarda, Et agguzzato il ferro a un duro sasso, Et erma col pie smiltro inanzi il passo.

Lo Stral nel neruo incocca, e infieme accorda-Ela cocca,e la punta, e l'occhio d'un figno Poi con la deltra trià d'e la corda, E con la manca fivinge innanzi il leguo; La defire allenta poi lo lir di ficorda, E contra il Re del tenebrofo regno Fendendo l'aria, e fibilando giunge. E dova escenna l'occhio, il coglie, e punge.

Stà non lontan dal monte, ond esse il proo,
Di prati un lago ciuto d ogui intorno,
Con siori di colur di minio, e croco,
D'ogni spletlor, che siar puo si prata darno
Ma quic, he sia più più to tobi loco,
I bossibi, sior, che dal caler del giorno
Distindou que bei prati d'ogui banda,.
E samo intorno al lago una giritanca.

E poi, che l'anno altun non ui couprefe,
Tento i tornare al fuo feuro ricetto;
Manel girca del carro i lumi intefe
In quel leggiadro, anzi diumo affecto. I
In santo contra. Amor l'arco gli tefe
E,come io diffisil colfe in mezzo al petro
E pufo il colpo fi deutro a la fuorza,
Chi el fenza al tro penfu nonce a la forza,

Lateners funciulle, & invocente
Trutalieta coglica quello, & quel fi re,
Equincis, oquiadi bauca le luci invente,
Correndo a quel, e homean più bel estiore
Quest e in lunazion fin de la fia monte
Di bauer fia le compagne il primo benere
In tanto il nouo annote, e bi oti a ro,
L'aferrò un basecio, e la trib fi le cerso.

Ella, che tutto haura noto il penfico L'eghtil rudice a foncome fi note Trenter da quel cofi a firmato, entre , stridento a le comozigne aino chiele. Plito in tatto a fio infranda limpero Glinfiammati cauelli infliga, e fede. Chiama la mella regime in quel corfo Più d'ogni altra la madre in fuo foccoro.

Euolendo appigliari per tenersi
Austegno con le mas, nede che ca le
Il lembo de la neste, e sipor distersi
Tutte adornos le polucrose strate:
E in tal simplicias lusició cactersi
Lusilisto de la sua tenera etade,
Che de' caducis for non mens si dolle,
Che de' tadous, che a sorza indi la tolse.

Intefo il Re del Ores al fuo contento
Pois che fal carro tien l'amate fome,
Fafoncine feoppiar la sferz a la uento,
E questo, e quel caudi chiama per nome,
Egrida, e la toro avimo, e faucuno
E fuote chi e recline, e le chiome.
Strid clias, e uolge a le compagne il nifo,
Che carrano a la madre a darne anifo.

Ma frider bem potee, che fi difectio Da l'altre èt Re infernal trouolla, e prefe, Et elle baucan tanto il penfer diffolfo A firit, e tanto in lor le luci intefe. Et ci fe il carro fio fibrit i folfo, Che di tutte una nou la sida, ò intefe, E già calans il Sal uerfo la fera, Quando rutes à accorfe, che non u era.

P. fa "Inton fall fine carro uclase."
Vicino a gli alti di Palico fiegni,
Deste l'ono folfareo a l'aria noce.
Ch'ofida far si quei francri bazni,
Ne fi cura a di ci, ch' alga ta noce;
Ma lafeia, che fi doglia, e che fi lagni,
Giuya poi dose apprefio a Ciracoja
Sorg: il fanno fonte d'Artusa.

Da quel lorga son lunge un altra fosse.
V'è chi dal nome luo Cane l'appella.
Nisélache l'ha in cellis a più del monte,
Che preuse di Tifeo la mantea affella.
Costiei tecurio allibora alta la fronte
Fuor di quell'acqua cristallina,e bella,
J'ide portar con undentia altrone.
Colei, bi ligit di cerve, e di Gione.

E de la maltre amica, e de l'honesto.
Al Re de l'Orco attrauersò la firada.,
E diffe ou no ulto acro, e molefo:
Non pafferai per questa mia contrada.,
Che pria non lefte il furo muife filo.
Ele pun questa mergine e aggrada,
Dei Cerere pregar, che tel adia.
E mon torda per forza, e fingir mia.

IBRO

Faffi genero alcim mai non dourebbe, Se il foero a reflan i hauffe offet, E s'uno a le gran cofe agguagliar debbe Le picciole, anche. Anapo re tiò profo D'ime, qual un iucide, follar hebbe s Ma bea con modo honeflamente intefo. Cofi dicendo Stende ambe le braccia, Et a' caustil fuoi grida, e minaccia.

Temendo il Re del tenebrofo inferno, Che l'Amadriale, Fauni, el Napec., E E quelle, che del mare hamo il gouerno, Et altre affai de le dolci acque Dee Non cocoroma o fargit e domo, es sherno Prima, che torni a l'ombre ingiustie, e ree, Batte la Terra, e le comanda poi, Che s'apra sin al centro, che l'ingoi.

V bidisce la Terra al suo tiranno, E la strada apre, ch' a l'inferno il mena. Et ei sferza i canallise quei ui nanno A roder lieti l'infernale auena. Con dolor, con angostia, e con assano Resta colei ne l'oltraggiata arena E puo l'ira, el dolor nel suo cor tanto, (to, Che piu che u'ha il pēster, piu crese il pian

Stillar fa in acqua l'uno, e l'altro lume La grand ina, e l'dolor, sh' ange la mente; E ne l'onde medefime, ondi era nume; A poco a poco aliquefar fefente: Tal che fa di fe Heffa un picciol fiume; In piede ègià tust' acqua e folamente Si tien anchora un poco il neruo, e l'offo, Se ben no fè duro, n' fe groffo .

Piegato hourefle qual tenera uerga Loffs, che non iler moto a liquefirfi; Nê meubre o ha,che la capua nol differga Ogni poco che dentro ofa attuffarfi. Di quellar, qu'ella má,ch' entro u' alberga, I diti fon nel fonte in fonte sparfi Fifibil restau ancho il uoto, el petto, Ma aflà ir assiguato nel «10 petto,

Per che fia prime le fue chiome bionde Ala fontana a far piu colmo l'also, Che cader di ruggiada in mezzo a l'onde, E le lafciano il capo ignudo, e caluo. Al fine il petto, el luole anche i fi fonde In acqua,e membro in lei mon resta faluo: E done pria fiu de le liufe Nifae, Si fice poi de l'altre Nifae linfa.

Quando cornar la madre non la ucule La fer in tompagnia del edonzelle, La qual con tutte ne ragiona, e chiede, E non ¿chi ne fappia dir nouelle: Moue per tutto il dolorofo piede, Cercandola hor col Sole hor con le fielle, Fa poi con alte, e dolorofe strida Paicfe il grav dolor, che in lei s'amnida.

L'Asrora già di ruggiadofo humore Sparfa l'arida terra bauca due uolte, Et direttanto il Sol col fiu filendore. Hauca tutte a i mortai le fielle toto. Due uolte anchor nel tenebrofo burore L'alme città l'a notte bauca sepolte Col manto fiuo caliginofo, en cro, Del nosfrose de l'Antartico Hemispero.

Quando per tutta la Trinacria hauendo Cercato, senza hauerla mai trouata, E sicor del suo colume non essendo A instituce albergo mai tronata; Congunse in agli hornistis piangendo Al carro, in tutto assistis piangendo Ma due gran pini pria nel monte Etnea Accese ne samme di Tisco.

Dapois, hebbe la Dea le faei accefe.
Monto ful carros, etide l'araphi al uolo,
E uide (in tanno ciel le prume fele)
L'Hibero, il Cange, e l'uno e l'altro Polo.
Benche piushe accronne, men il intefe.
Le mancò la fperanzas, e rebbe il duolo;
E in bofchi, antri, palazzi, e in ogni luco
Entrò quando col Sol, quando col Foc.

- Al fin da la flanchezza, e da la fete Vinta col carro in una selua scende. Lega gli flanchi draghi ad uno abete, E l'ocehio, e'l piè nerso un tugurie inte de E d'acqua desiosa, e di quiete, Col pie la bassa porta alquanto offende. Vna uecchia uien fuor , ch'ode picchiarla: E la Sicana Dea cofi le parla.
- Se chi può, quelle fpighe faccia d'oro, Che concede la terra a la sua sorte, E renda gli anni tuoi, come gia foro, Lieti,e robusti,e te niuace,e forte : Dà con un poco d'acqua alcun ristoro A queste mebra Stanche, afilite, e morte: Riftora quell'humor , che'l fol m'ha tolto, E fatto nel camin pioner dal nolto .
- Non hauea anchor la Dea fermato il detto, Vien detto Stellion da molte stelle, Che la cortese uccchia, benche lenta, Mossa da la pieta, dal santo aspetto, Cercò farla restar di se contenta. E del uin, che nel suo pouero tetto Tenena,e d'una rustica polenta, C'hauea per uso suo satta pur dianzi. Confede,e con amor le pose innanzi,
- Il palato la Dea sente si asciutto, Et ha di ristorar sete si grande L'afditto corpo de l'ardor distrutto, Che poco hauendo a cor l'altre uiuande, Del naso terreo il nin si bene tutto, E poi de l'altro uin da se ui spande. Poi getta dentro al uin le spighe cotte, E il uino, e l'orzo ingordamete inghiotte.
- VN fanciullo era li souerchio ardito, Anzi secondo il suo stato impudente, Ne uisto hauendo mai si bel uestito, Ne fronte si dinina, e risplendente, Staua a mirarla attonito, e stordito: Vistola poi mangi ar si ingordamente, Rife,e guardò la necchia, & addittolla, E troppo ingorda, & anida chiamolla.

- E seguitando il suo dispreggio, e riso, Fu forza,che la Dea si risentisse, E quella zuppa gli auentò nel uifo, E con grand'ira,e gran disdegno disse. Perche non sia date più alcun deriso, Io no che porti eternamente affisse Queste uinande, onde mi spergi tanto, Per nota del tuo ardir sopra il tuo manto,
- Tutto gli macchia il uino, e'l grano il uolto E in un momento tutto il corpo abbraccia: Si fan d'un animal breue raccolto Due gambe picciolissime le braccia. Non dal Ramarro differente ha molto Il corpo, i piedi, e la coda, e la faccia. E piu pieciolo assai di stelle pieno, Et ha,ma non mortal, qualche ueneno.
  - Che il manto così uario gli han composto E che l'impresser sopra de la pelle Per uno sdegno la polenta, e'l mosto. Piange l'af litta necchia, e guarda quelle Membra fatte si picciole, e si tosto Vorcia toccarlo, e teme, e non sa donde Debbia afferrarlo, & ei fugge, e s'asconde,
- La Dearitorna a'draghi, e in aria poggia Sotto il torrido cerchio, e fotto il gielo: Vede oue il Sal filena, e done alloggia, L'huom di quanti colori ha il mortal uelo: Non teme Sol,nè grandine, ne pioggia, Nè il troppo freddo, ò il troppo ardete cie E tato in giro andò di tondo in tondo, (lo Che per troppo cercar le mancò il mondo.
- Al fin terna in Sicania, e guarda, doue Staua cogliendo i fior con le compagne. Quini non la ritrona, e cerca altrone, E tutti scorre i boschize le campagne . Al fin nerso quel fonte il passo mone, Che il torto di Pluton continuo piagne, L'hauria ben Ciane all'hora il tutto detto. Ma le mancaua il suon, la lingua, e'l petto.

E non potendo pià con quelle not.
Onde à Pluton grido, feoprir la mente;
Dà quegli indity a lei, bed dar le puote;
Come la nuova forte lo conferte.
Mentre finfe Pluton Lauare rote,
Co for cadde à la uregine innoncente
Vna cintura, doue il fonte nacque;
E questa Clane le mostro fit l'acque.

Come la madre [confolata nede
La preciofa fafeias, in man la piglia,
Come le faccia indubitata fede,
Che cadde nel faggir, obe fe la figlia,
It rislogo, "mocente petto fred",
E l'inornate chiome fi feapiglia;
E Sirdes, e fa fentre i fuoi lamenti
Con quefti affitti, e éclorofi accenti.

Valuegia terra, e di quei frusti indegna, Ond ho fatto i tuoi can pi alticri, e lieti, Onde vidotta i ho ferule, e pregna Da le nobili biade, che tu micti ; Ahi quanta inggatitudine in te regna, Dapoi che non l'opponi, e che non uieti A chi danno, Griquira mi proaccia Con ogni tuo poter, ch' eglino l'accia

lo ecreo di giouarti più, chio poffo.
D'ornarti d'ogni pregio, a' ogni honore;
Ter porti un ricco, e uzgo manto addojfo
F'aria l'herba ti dò, da fige, s'-l' fone:
T'u poi wed we contra il no l'aque moffo.
Che la mia figlia toglie, arzi il mio core
B'oenfeior tal posò un olelto,
Tu il fojità e non ti cal del danno mio.

Nèmi puoi dir di non l'hauer ucduta Ch'ecco la liu ciasma,ecco qui l'egeno, No bi mquelle parte èn el liggir caduta; Quando sepira fii da quesso proceso. Che non mi dici dimen, perche silvi muta, Douba l'insolator driegato il legno è Come ha passa vi la mare, & à che notas Come La mont, il latrio, che me l'us totta-

Sicanie più d'ogni altra en pia contrada, Ingrata, e dogna d'ogni gran lispiticio, Terra nova l'sper cui la miglior biada Facesse mai piu liberale assicio. E tu sofssiscio, che per quali strada, Scordata di siraro beneficio. Fosse condotta miscra, e institue. La figlia del tuna bene fatrice.

Eper femmi meggier lonta, el offica, Al cessiderio mio muta tissa; Non unoi dir done siacobi l'habbia presa Anchor che certa io ssa, chi il tuto sai, Giamai maggiore in giurta non ssi intessa Ei quella, che mbas sattata, e che mi ssi, Ne al di quella merce si regiata, Che si consicue a la tua mente ingrata.

I errii aratri, e i trameni lucenti, Iraflir, glitrimmenti di ogni forte, Tatti renipe, e difirugge, e gli imocenti Huomini, & animai condanna a morte. Comanda poi, che fierlie diuenti Il fertil campo, e firafonchi appere A chi I fime in deposito gli crede, E manchi de l'ufina, e de la fede.

La Sicili le biade aite, e fuperbe Novrence più, che Cerere non nole: La secca fe tallhor crescono acerbe, Hor vroppo linga piagria, hor troppo Sole Peti il spene marcir, seccaris l'herbe, E restar le campagne igunde, e sole. L'i corrors, altrus flarge in terra il sene, Tatti gli augei del mondo mitti instene.

Laterra non più matre, anzi matrigna, Qui bierbaygio nutri fee infance, e lirano; E fis, che il feme bum manca, e traligne, E dinenta di nebile villano. E che il logho, e la succia affoghi il grano Soda piogga al extrompe, il Sole il conce; La terra il Googe l'argina, e l'i cil li muce; VINTO

La fonte allhor, che fu prima Arctufit,
Che sa chi siena la figlia, done, e come,
Al za da l'onde Elec la testa infusa
Dat uolto-allarga poi l'humide cheiom
E come meglio sà, la terra feusa,
Per lei sgraund as si damnofe some e.
Estando sinor da l'acqua nijino al pesto,
Cerca mouer la Dea con quesso asserto.

O de le biade fanha genitrice,
E di quel nifo augelico, e giocondo,
Che del mar ricercando ogni pendice,
Trouata anchor nonbah, rè in tuto ilmiò
Rendi alla terra miferza, si infelice (do,
Il manto, come hauea licto, e fecondo
Ch' al furto de la piglia, che i addoglia,,
Aprifè il tristo fen contra funanoglia.

Non éa l'amor de la mia patria frinta-Ti prego, esforto, e sipplico per lei, Ch'io natqui in quella criccia, che mè cin Da Corinto, e dal mar ne campi Elei: (ta Ata ben dal giusto, e da l'bonesto vinta Ti ricordo, che fai quel, che mo dei: Che togli a questa terra i pregi spir, E la usera siponir del fastlo altrui.

Non per la pa via ò mio proprio interesse T exvo far ur la S esta humaca, Ch' anchor ch'i vicipile la Tinacria, messe to son qui forcissiva, an ossema. Che fue le mèlva mie da prina i impresse, Ne campi l'est don io nacqui Pisma, Eenche quest'i oba ami a questa guisa. Che amai la patria eleca unendo in Pisa.

Es io feorgessi in te piu lieta fronte, E us hanessi altero d'alcoltarme, I comerciacome io mi spiras si morte, L come uema iu queste parti a starne, Pasta per hor, che la region i coste, Chim sano de la terra ha fatro armerme E vio trouerò in te l'usta spieta. In la tuna partia, so i fatro te lieta. Sappi, che quelle freshe, e l'impid onde , Che sorgen qui nel tuo Sicanio lite, Non nascon ne le sue fertili sponde, Ma ben nel primo mio materno sito. Ma ben nel primo mio materno sito. Luini il terrem mi impiotee, e mi nasode, E mena per lo regno di Cocito La done lessi e l'ombre ospera, e felle, E qui risorgo arineder le sielle.

Hor mentre fotto il mar per molte miglia L'onde nafosfe mie conduco meco , lo ueggio tutta l'infernal famiglia, E ciò,che fan nel più profondo ficeo . E fra gli altri bo ueduta la tuta figlia , Ma regina del regno opaco, e cieco , Ma,che comanda al l'infernal magione , Ma Det ad el Orcose noglie di Thirone.

Si che non fol non dei pianger fi forte

D baster per margior beu perduta lei,
Masshi elia babba a capulitato un tal comMi par, che molto rallegvar ti che. (forte,
Hor qual potea maggior ritronar forte?
Leia margior moltit, fra gli alti testi
S ella cheana marito il Re notturao,
Giucon cognata e foeter Saturno è

Com: la maire addolorata finte Di Proferpina fia l'inferno bonore; Rella fi fupetata de la meme La livous forragiuroise dolore; Chi officibra an marno, o come fi rifente, La l'ita fiinulata; e da l'avore; l'erfo i sperbi draghi il camin tene; E dritto di cel felse butte le gegne;

Ecolerin (capigliate, hirto, e) incolto \$1 (truto innanz) at tribunal di Gione: Edi Legrime (parto hameno di nolto, Che di continuo dolor dillilla, e pione: Toi che lo firtto alquanto hane raccolto, Cofi la succ articulata mone, è padre. Gione, de fil alti Dei Signore, è padre. "Ciolta quella addolorata màtte". 10 nengo al suo fubilme tribunale,
O de gli eterni dei fiaperno Dio,
Ron gia per acufar, nhe pr Jar male.
Altrus, per odio, di mendice defio.
Non, perche il tuo giudicio sminerfale.
Punife al offenfor del fangue mio,
No patric hougi ogni un emplo, e pro ano
Offante fangue un fehender la mano.

Di quesso io Idicirò cura d'eolui, Che debbe proueder al commun danno, Ch'io won porto odio, e inimicitia altrui, Se bene in me la forma ufia, e l'inganno. Tu fai pur, quale io (0a, qual l'empre fui. E quanto m'asfatichi tutto l'anno, Ter prouedere i fruti piu pregiati Tâto dgi bonessita, piu sono si Tato dgi bonessita piu sono si Tato si Tato dgi bonessita piu sono si Tato dgi bonessita piu sono si Tato dgi bonessita piu sono si Tato si Ta

Non ho la mente iì maluagia, e ria, Che m' apporti contento l'altrui doglia, Ma cerco, che ragion fatta milia, Che dal tuo tribunal non mi fi toglia; Che doma io fia de la furuna min. Toi che u'è chi per forza me ne spoglia; Renda fi me que che mi i appartiene, E il l'adro, el musfattore habbia ogni beme

La mia figlia infelice, ch'io perdei. Angli at tua, da me cercuta tum?; La figlia, che dite gia concepei; Che fii creata dal tuo Nume futo Fra gli fipiri bor fi fla dannati. erci, Nel regno de le tenebre, e del pianto: Trousta l'ho ne l'infernal deferto, Se troust fi può dir, perder piu certo.

Se trouar fi può dir finper dovi ella Per forza fil.farna poterla hauere . Pluton rapì la mifera donzella, Fuor del rifpetto tuosfiuor del douere. Hor nonti dimando altro, che d'hauella. Come prima l'hauea nel mio potere . Che si arà i anto meglio al mio gouerno, Quanto è più ben nel ielefehe ne l'inferno.

Sol questo à te nel suo fanto eelleggio Chiedo, non men per me, che per te Hefio: E fei limig langue noû t'e punto in pregio, Mouati il săgue, ond'hai di parto iprefio, Non diprecaçar del cielo il germe regio, Anchor che fosse il mio uile, e rimesso, Deb se mouer nol può l'assista madre, Moua la siglia almen l'offic paire.

Fà dunque come Dio giuflo, e ciercente, Cb un prezo honglo, e pio no fia febrarito Che il celeste guadicio non confiente. Ch'alcum debbia goder d'un ben rapiro. E la pietà hono uno le chia nua essocente Figlia uno inuolator chiami marito, Se tal ragione ogni giudicio mou. Ben mouer dè per la fua figita Giouc.

L'Imperator del sempiterno regno 
Con dolce occhio guardò la dolce amica: 
E d'hatere in memori ale fèlegno 
La grata lor beniuolenita antica, 
Comune è questi ariginira, e quesso pegno, 
Commune è la uradetta, e la faitca, 
Risso pos commune è il sucordoglio: 
Ma da l'orecchie à ques, che dir it i noglio

Se noi voçliam confiderare il uero;
Può dirfi all'hora ingiurio fo oltraggio,
Che l'ingiuria è nel fato, e nel penfiero,
E qui bifogna bauer l'occhio al coraggio,
Sun tragge in alco un falfo, eun causdiero
Percote, e giunto a cafò in quel ui aggio;
Se in mente il traditor non ha l'inganno,
Ingiuria non gli fa, ma gli fa dauno.

Doltraggio io non faprei dannar "Il eutone, Di danno sì nel pegno amato, e fido; Ch' ei non u' ando con qu'illa intentione , E lo sforzò la face di cupido. Anzi io farci di ferma opinione , Di dar Regina al fotterraneo lido , E conforte à colsu la nostra prole ; Che il terzo tien de l'universa mole. 16 li ele, Netiumo il mar, il regno havi ello Che de gli altri è piu immobile, piu forte Nè faççan ci dobbiam genero bauello, Coi che nel mondo ei tien la terza corte; Et è mio, come fai, minor fratello, Ne ei altro cede a me che de la forte est questo fiarto; un ui pon ben cura. Non è damo, nè ingiuria, ma uentura.

Ma (e pure il desso, che i conduce.),
Cerca disfar questo comunho a fatto:
Ritornerà Prosterpina a la luce.
Ter (ententia del ciel con questo pato,
Se nel pase de l'infernal dussifatto:
Non ha del cibo al gusto fatisfatto:
Ma non, se i stutti s'attigi ha già gustiati.
Che cos in ogglion de le carche i fati,

Era l'irata Dea disposila in tutto ,
Di dar la figlia al ciel, tonta a l'inferno.
Ma non sollero i fati, che già un frutto.
Gustato hauea contra il decreto eterno,
L'hauea il (hoot ratuo il palato a ficiatto ,
Che virrouando nel giardino Auerin
Molti pomi gyanati, ne prese uno ,
E ruppe prima il pomoe, poi il diginno.

Orfine già piacque al torbido Acherone, La qual Naiade fu dele mori acque, Rinfa la giù di ron ignobil fronte, E in quei [curi antri al fin to lei fi giacque Di quella doma stigia, quello Fonte, Afalafo nomato un figlio nacque. Cossi in margiar la vide, e al Re Notturno. Accusò la mipote di Saturnio.

Non pensò allibora Afealafo all'errore, Che il corus fi, se a qu'he ngti interuente, E perche i fu caçion; che is filendore. Del più lodato regno ella non uenue, Selegnò la Dea del tenebro fo borroro, E vatto il fe uestir di finorte penne; Figli fi in quel, che l'ammantar le piume, Tià picciolo ogni mebro sectori di lume.

Fece del molle labro un duro roftro, Curuo, e d'angel, che uiua de la caccia: Fa, che fa gli altri angei rafiètra mostro La grande, altera, e s'impefatta faccia. Non moue anez gone l'uirral chioftro Di giorno a volo mai l'inerti braccia. Si fece un Guifo, e anchon fuo grido è tale , Ch'ouwaque il fa fentir, predice il male.

Non è che fia nel mondo peggio uillo
D'un;che rapporta ciò, che feme,e nede.
Nè più damnofo,e fecterato trifto,
Senza amor, fenza legge,e femza fed...
Tal chè e fie di quelle pema caquitto;
Conforme al merto ottenne la mercede,
Cofi,che non auenne a le Sirene,
Co in peggio fi cangia per oprar ben...

Che come è uri le uirusofe, e bene.

Sirene in queBla parte il bene opraro,
Fur tre gratiofifime forelle,
Figile al fiume. Acheloo, che fi trouara
Cogliendo i for com molte altre donzelle
Quando l'eterne tenebre involaro
La figlia di colei, chi ancor comone
Con piantoje con parole i i ciolo 5 e Gione.

Ogni parte cercar, ch'ingombra il mondo Queste affitte ferelle per trouarla. Volcan ne l'aria gir nel mar profondo Fra i pelci, e fra gli augelli a vicervarla; Maritroux, che il lo revresse rondo Impedia lor la nia da seguitarla; E fatto a gli alti Dei di questo nu moto , Beni a lov donte se peme, c'i moto.

Tofto quefto, e quel piè fi fa di pese.

Due code atte a notar ne fissi fait.

Nè l'una, e l'altra man la piuma eresce,

E fauss ama lu piuma evesce,

E faussi ambe le braccia due grand ali

Huis fost del suo stiendor non esse

Ter non priuar del lor cauto i mortali.

Fus si feitic, e nobiti nel cauto;

Chauca per tutto il médo il grido, e l'unto,

Chauca per tutto il médo il grido, e l'unto,

Le cercar poi fra i pefei, e fra gli xufelli,
Veltar par l'aria, e è attrifar nel mare,
Nè fra gli priti apparfe avic, e finelli,
Nè fra l'almes, che l'mar fiule i oformare
Perchè lla fra i demony of curis, felli,
La malri imanzi di Ciouc era à prezare,
Che non facesse il fiuo s'anto decreto
La fortela fonnemaza, e l'arta ciero.

Del Re del piu felice also faggiorno
Le liti al fin fur giudicate, erotte,
Fra lei, è ancor piungea l'haunto feovio,
E fra il retto de le tanturee grotte;
E fe, che flesfe fuor lei mel al giorio.
Sai mesi doutro a la perpetua notte
Troferpius, bor fra lor l'anno ha paritto,
E fi gode ho il mandre poi il marijo.

Rellegaro a la Dea l'internamente, Le mozze, e la uittoria, e dieme aufo, L'ochio rifferento, e riffemdente, E la grata fauella, e il delte rifo. Coft talbor le nubi al più luceste. Lume del ciel fan tristo, e ofemo il nifo; Ma poi s'ei faccia il nibo borrico, e futo Mostra u teo ruinction el liteò borbo.

In lerra vien dallo fiellato monte
Col ralegrato cor, col primo bovere:
E va fleta a trovar l'amica fonte,
Che comefer li fe l'initolate re.
Deb di mon Arteufa dagla fonte,
E come ti fillaffi in quello humore,
Conta(la Dea le diff)e l'ammi note.
Le tue fortunge le tue dolt i note.

Restan di mormorar le lucid onde, Et ella mostra suor l'instist faccia, La ucede chiema poi, che lusto assonde, Di gnaddi là sin al Porcechie s'accia. Poi con gravi maestà così vilponde. De la vergine Deach'ama la caccia, 35 sin già Ninsa, en el archivo luto, levas si le più belle il nato, ei ligrido. Edune ogi altra Ninfa altera andana, S'altrai la fua beltà fez maraniglia, Def la forma mia qualeb in lodana, Per nergogni tene abaffe le ciglia, E fe tabor qualeb in mi napprogicua, I a guancia a un tratto fi facea nermiglia: E cofi rozza in quella parež fui, Che nitio ni parez piacre altra.

To vando la fada la caccia un giorno,
Solas, he le compagne hanca lafeite,
Veg cia di proppie falli un linne adorno
An he le fiodes el ombre anone e grate.
Solo er al loso, el Sol girando interno
Sul carro hanca la periglia falta....
El flatico fod i acciar diletto
Di deg fia Sarte hanca lo l'ancopetto.

Qui fiume. Afto fi chimo exis, fi mondo
E feiza nicrinorar già cofi lento,
Che fi pone contar nel maggior fondo
L'arcua agni fio gran d'oro, e d'argesto.
Tra infication agni parte il mondo.
Spirato era ne l'aria tutto il uento.
Tal che ni mosfi a degnazzarmi ur proc
L'abrala cenqui, il uzigo, il tippo, e l'loco.

Shibio la uana, e ben Fegiata fpoglia; Ch'ume fu i finance adorno, altrui l'a Côde E d'un eneggio più folta la foffat, La polo, e laftio in fu lh orbote fponde. Toi dal elgi-obra vinfrete mi moglia, Spina fulo il mio eorpo le fals'onde , C'bantan fommerfo il mio terrefire peo, S'io non banefil il mio foltagno intefo. Le braccia, e i piedi a tepo incuruo, e scuoto, Come l'ingordo neltro ardito, e presto Disteso hor tengo il corpo, hor più raccolto Con le mani, e co' piè l'acqua percuote, E la discaccio colsossiar dal nolto. Mi diletta dapoi di cangiar nuoto, El uolto, e'l petto, e'l grebo al ciel riuolto. E tenendo a l'insù drizzato il lume; Mi lascio alquato in giù portar dal fiume.

Indi come ua l'huom per terra in piede Mi drizzo, e su le braccia mi sostegno, Poi torno al primo nuoto, e'l petto siede Stefo tutto su l'acqua come un legno. Zappo poi l'onde, e come una man fiede, S'inalza l'altra, e di ferir fa fegno, Et alternando nel zappar le braccia, Come ha percosso l'un l'altro minaccia.

Mentre fo mille scherzi in mezzo d l'acque. E fuggo il caldo Sol con mio diletto, Vnroco mormorar ne l'onde nacque, Che m'empì di paura,e di so petto. Quini at Alfeo la mia bellezza piacque; Che mi uide oltre al uifo il franco, e'l petto E a pena gli occhi cupidi u'intese, Ch in mezzo a l'onde sue di me s'accese.

Habbi uergine bella, egli alza il grido. Con caldo affetto, e parlar dolce, e roco, Merce del nuono amor, che in me fa nido, Anzi del nuouo infopportabil foco. Tofto io uò fuor nel più propinguo lido, Per fuggir quel d'amor con casto gioco. Misera io salto ignuda fuor de l'onda. E le mie uesti son ne l'altra sponda.

Anch'ei salta su'llito, e a me riuolto Con benigno parlar la lingua fnoda, Io dono i piedi al corfo,e non l'ascolto, Pur sento, che mi prega, e che mi loda, Ei d'ogni altro pensier libero, e sciolto, Mi segue intento a l'amorosa freda. Con quella fame misera, e infelice, Che fa l'altier terzuol l'humil pernice. Suol ne' campi cacciar timida Damma: Cosi cacciana ei me, dal poco honesto Spinto, e folle desto, che'l cor gl'infiamma. L'effer mida arroffimmi, e forfe questo Accendea l'amor suo di maggior fiamma. Io pur correa, non mi trouando altre arme Done meglio credea poter saluarme.

Chiedea tutti in fauor gli eterni numi, Chiamana il loro ainto,e'l lor configlio, Che mi faluaßer da gli accesi Fiumi, E cercasser di tormi a quel periglio. Per piani, e monti, e strani hi/pidi dumi Passo, e sepre al peggior camin m'appiglio E faltai mille spine, e mille arbusti, Che mi fbarfer di sangue i piedi, e i busti.

Già corso insino al mar uer Pisa hauca, E l'alma d'ogni forza era fi sgombra, E si nicina hanea la sete Alfea, Che egli inazi al mio piè facea già l'obra, Ricorro, come io foglio, a la mia Dea; Per lo troppo timor, che'l cor m'ingombra Che'l propinquo scoppiar fento del piede, E'l troppo acceso spirto al crin mi fiede.

Salua Vergine santa la tua serua. Che perderai, s'aiuto non impetra, Colei, pudica Dea, Vergine ferua, Che suol portarti l'arto, e la faretra. Costui, di te nemico, e di Minerua, Da l'amore, e del corfo ingiusto aretras Costui la cui lasciuia, e mente insana Vuol darmi a Citerea, tormi a Diana.

Al giusto prego mio la Dea s'arrende : E uedendo che'l ciel di nubi abonda, Fa,ch'una,oue son'io, tosto ne scende, La qual tutta mi copre, e mi circonda. Gli occhi l'acceso Fiume intorno intende, E cerca ou'io sia gita,ou'io m'asconda, Due wolte diffe, Dime dolce Aretufa, Oime dolce alma mia, done fei chinfa ? Saggira

S'a gira;e guarda int questa parte, e in quella. E poi, ch'un lungo tratto hebbi trascorfo D'intorno al nebo il troppo ingordo lupo, E cerca questa fuenturata agnella Per esca al suo appetito ingordo, e cupo. Col cor ritorno a lamia Dea, perch'ella M'innoli al crudo dente del suo Strupo E giaccio muta ne la tana mia , Perchenon fenta il lupo, ch'io ni fia.

Qual se twouar col finto il can protura La lepre fra cespupli, e pruni, e ciocchi. Et ella giace muta .c'ha paura. Del can, che no la scopra, e no l'ambocchi Tal egli intorno a quella nebbia ofcura Il mio misero piè cerca con gli occhi. Et io mi giaccio muta entro a quel nembo Perch'egli no mi fenta,e toglia in grembo.

Ei cerca, e non si parte, perche uede, Che più lunge il mio piè stampa no forma. Et io fra la fatica, che mi diede Il formarsi neloce in terra l'orma, E fra il timor, che mi tormenta, e fiede, Veggio, che in humor freddo si trasforma La carne, il sague, e l'oßa, e l'aurce chiome E non mi resta faluo altro, che'l nome.

Come son le mie membra in acqua sparse, Corofce l'onde amate il caldo Dio. E la forma, c'hauca, quando m'appar (... De l'huom pensa cangiar nel proprio ris, Per poter meso alcun diletto darfe. E mefter l'acque sue nel fonte mio. E secondo il pensier si cangia,e fonde, Nouella noia ale mie uergini onde.

Percote con un dardo allhor la terra. Diana,e fa che s'apre,e che m'inuola, E mi conduce più del mar sotterra Per una cupa, e tenebrofa gola : Non senza del condotto, ehe mi serra. Timor, che non mi lafci uenir fola. Ch'egli non apra a Dori il seno anaro, E'l lelce fonte mio non renda amaro, Per quel condotto perigliofo, e Strano, Qui uenni al giorno, e qui concessi il sorso De le mie linfe al popolo Sicano: Qui die fine Aretufa al suo discorso. E rinchiuse in se steßa il uolto humano, Il uerde crin,la criftallina fronte Attuffo come prianel proprio fonte.

La lieta Dea di nouv il carro ascende, E poggia in aria,e lascia il sonte solo, E nerso l'oriente il camin prende, Fra'l cancro, e'l cerchio del più noto polo, Gia sopra la Morea ne l'aria pende, Vede,e passa Corinto, e ferma il uolo Ne le parti honorate; eccelfe, e diue, Done Palla piantò le prime oline.

E, perche far sopra ogni cosa brama-Del seme suo tutto il terren fecondo. Trittolemo un suo alunno allegra chiama. Gli dice poi. D'un'honorato pondo. . . Granar ti no per darti eterna fama; Che cerchi su'l mio carro tutto'l mondo. Per le parti di mezzo,e per l'estreme, E che le sparghi tutte del mia seme..

Fà sa'l carro montar l alunno alsero. Poi gli da un nafo d'or non molto grande Pien del suo seme più lodato, e uero: E'l nafo è sempre pien, se ben si spande; Lena egli il drago a nol presto, e leggiero. E dona al mondo le miglior uiuande : E dopò hauerne farfi tutti i fiti, Peruenne a Lineo , al gran Re de gli Sciti.

Non lungi al regio albergo entra in un bofco. Per non dar nè terror, nè maraniglia A la città de draghi, e del lor tofco, La doue il morfo a lor toglie, e la briglia. Quini gli alberga, infin che l'aer fosco Scacci l'Aurora candida, e uermiglia; Poi uà col uaso al Re, ch'empie il serveno Del seme de la Dea, ne nien mai meno.

Quel homilt deb à tantemamarchia.
Comienfisimări à Lineo il Greco offerus
Tri dice, Alto Signor la patria mia
El acital prudem e di Minerua.
Trutolemo è li mio nome, e qui m'imia
La Deajche ne murifese ne conferua.
Acciò ch'empia il ruoregno di filgrano,
Ch'è proprio murimero decorpo humano

E per empire il mondo in ogni parte.

Del nobil grans, che Cerrer polficale,
Non bo surcato il mar can remi, o farte,
Nè per la terra m'ha condotto il piede...
D'andar file dearno fun milgroph' arte;
La deasche per ben publico mi diede...,
Esperche alcum non tema de lor rofbh;
Legat ho i dragbi filo in e uicin bofbi.

Di quá dal monte Imauo hoggi per tutto
Ho la tua terra ingrauidata, e farsa.:
Onde del più lodato, e nobil frutto
Al grande imperio tuo no sa mai scarsa
Esperche ma la tuotte qui condutto,
Fin che la nona luce sia comparsa.
Ti chiedo albergo, e lieti sarò poi
Dimandi là dal monte i segui tuoi.

E questio nafo d'oro per farti acrosto.

Ch'è di mio parlar maranigliofo, e uero,

Ch'è detto Pivodoro, e meco porto,

Darà del mio parlar giudicio intero
Che in fila logita, on hora è ll luo diporto

Voglio, che l'esflo tuo grane, e feucro

Comfeaçbe più biada egli ha nel fondo,

Che um fi adi bilogno à tuto il mondo.

Tosto rimota il uafoje merfu lefera-, Ch'elesfe l'huom dopò le prime ghiante. La pioggia allhon del grà dio gon horrim-Tanto n'acquifet or gio ne fhate (fiefea, Tal che for 2e, che l'mis entrera crefac E che per ogni ui a uenga più grande. Poi disfe al Rezonosi al granzoli aspergo Che sol per to uno horr it checo albergo.

L'Imperator come infession resta;

Quendo unte cader la ricca piogesta.

E che l'uas di pioner non s'arresta.

Anzi cha piena già me zza la loggia.

Abbraccia il Grecop seglio bosoro, essigne,

Esco à mensa il pono, sero l'alloggia.;

Esco à mensa il mio ctoro

Non postria mai pagar quel Pirodoro.

Io la tua Dea ringratio, e te non manco, Che figrato qui fai meco (prejorno: Ma in dei di razione effer già Nanco, Effendo homai per tutto andato intorno. Va adunque, e pofe il transglato fanco. Fin che L'Awora apporta il nono giorno; Cofi andò il Oreco à vitronar le piume., E à pena entro ui figche clinyle il lume...

Vide Imperator mentre ft parte Il usfo d'oro à lui di tanto feme, Che fe Shapido ogri un, che in quella parte Est, e de grani in lui fondo la fierne, Hor teme, come fian le usoi fiparte, Che i principi, e la plebe uniti infieme Nol chiamino do Dio d'accordo uniti, E non gli dian l'imperio de gli Sciti,

Quello liptermo, e gloriolo ScitaEletto per imprefa il Sole hauen,
Evogni fpoglia fitaricca, e gradita-,
Di ricchi. Solize tampi riflemdra.
Non haue autre alla fila imprefa unitra-,
Ma troppo chiar amente fi unica-;
Che unlea di ryche ne la terra mole
Fra gli altri immi regir edit radi Sole-,

In man quel corto, e aguzzo ferro prede, Che suol cinto portar dal destro lato, E per torsi il sospetto, che l'offende, E per hauer quel naso si pregiato, Sicuro ua, che'l Greco non l'intende, A l'ocioso sonno in preda dato; E àl'innocente acciar muto mi naccia, Che'l cor gli passise l'homicidio faccia.

Trittolemo non fol d'amore acces Gli huonini per la sua fertile piozgia, Ma ogn'arme, esasso, e legno, che l'intese. E uide il ben promesso in quella loggia. Hor quel pugnal, ch'in honorate imprese Solca feruir il Re,che'l Greco alloggia, Amando quel Signor cortese,e saggio, S'astie,p quato ei può, di fargli oltraggio.

Stà duro il ferro a l'empia, e ingiusta mête, E sì moltiplicar nel loro orgoglio, E non uncl obedir, se non lo sforza. Alza egli il braccio infame, o impudete Perche l misero acciar fera per forza, Ma l'alma alunna sua santa, e clemente Al Re crudel cangiò l'humana scorza, E'n quel,che'l Re lasciò del Re l'aspetto, Lasciò il pugno il pugnal cader su'i letto.

Calde il pugnale,e'l suo ferir fu nano, Ch'oprò la Dea, ch'a lui foccorfo diede. Che tutti i diti à l'homicida mano Fur tolti in un momento,e si fer piede, Il uolto, che fu già fero, & humano, La figura di pria più non possiede . Fugge l'human da lui, rimane il ferro, E si fa l'aimal, detto Ceruero.

La uaga, altera, & ben fregiata uesta, Da tanti foli illuminata, & arfa ITutta dal capo al piè s'incarna, e inesta In quella forma nonamente apparfa; E secondo di raggi era contesta, Nerimantutta anchor fregiata, e sparsa E anchor lo Scita, e Barbaro costume Mostra l'andar superbo, e'l fiero lume,

Come la fertil Dea l'hà fatto belua, Fà,che l'alwmo suo quindi diloggia: E ratto ud ne la wicina selua, E dona à i draghi il nolto, e in aria poggia. Lascia Linco i suoi commodi, e s'inselua; Vine al Sole, à la nene, & à la pioggia. A gli animai, che puote, anchor fa danno, E nine di rapina, e di tiranno.

Qui fe Calliope punto al dotto canto, E con giuditio ben pensato, e saggio Dier le Ninfe à le Dee del monte santo E d'arte, e d'armonia lode, e uantaggio, Di questo si sdegnar le Ninfe tanto, Ch'à l'uno, e à l'altro coro ota, et oltraggio Disser, uia più che mai crude, & acerbe, De la lor nanagloria anchor superbe.

Che dopò hauerle sopportate assai, Io sui sforzata à far quel che non soglio . E dir, fe non restauan mute homai. In si misero stato, in tal cordoglio Io le farei cader, che più giamai, Scior non potriano a la lor lingua il nodo Per farsi honor con si orgogliose mode

Effe con folle, & impudente volto Ridon del grido mio , ch'altier minaccia Poi con pensier piu scelerato, e stolto Per volerne ferire alzan le braccia. Cade il braccio à l'ingiù libero, e sciolto, Manon però, ch'à noi diano alcun faccias Vede una, metre anchora alza le pugna, V scir le penne fra la carne, e l'ugna.

Ritorna,come meglio ui rimira, Che per tutta la man la piuma cresce: E quanto il dito in dentro si ritira, Tanto la penna in fuor s'allnnga , & esce: E per tutto, oue gli occhi intende, e gira, L'aereo acqsta, e'l terreo ogn'hor discresce; E quel, che più le par, c'habbia del mostro, E,che nede le labra effer giàrestro.

Color cevulco à tutte il corpo imprime, Color dipinto, e nerio il braccio in pomma: La cofica, e l'esto ba la più debil pinna; Il braccio, e l'ale ba la più fore e penna, Mentre ognima s'afflige, e fi confinna, Efrir con la mano il floso acconia, Il petto con la man più noro offende, Ma per le foci for raccia in aria pende.

La perna inclipegnabil lor nemica
Sotto un corp ol'alionid careo, poco,
Tanto de ourra cialciena in una Pica,
Orgaglio acchor d'equi filuelire loco;
Fauella lor pinche mai, le ben s'invica,
E gloria ha delfino dir garralo, e roco:
Et anchor rana, in pinia, e l'anchor
D'imitar l'houm fifulatio, e fi compiac.

## IL FINE DEL QVINTO LIBRO.

## AN NOTATIONI DEL QVINTO LIBRO.

La zuff, di Finoc o m Perfeo, e mera hiforia, sero non ui fi può raccorre altra Allagoria, cheche quella che fi forpen enlla defiritimine del Euro, nondimeno fi porta i bene andar raccoglicido
qualche artificiola deferitione dell'Anguillara, che fia fiparfa per l'opera, effendone egli abonda
tillimo, come firebbe quettà del tirare dell'arco di Licuba, che e molto usaga, e proprata, he incomincia nella fibraza. L'E ben moltro l'Amor non effer fitto -] Come e bella ancora e raccolta in
pochi merh la defertitione di quelli che timno le forze di Hercole i un quei. Jonora e raccolta in
pochi merh la defertitione di quelli che timno le forze di Hercole i un quei. Jonora forpa una latua, e veler parmi. J'è mo e quelli che timno le forze di Hercole i un quei. Jonora forpa una latua, e veler parmi. J'è mo e quelli che rimafero cangusti in faffi poi, politamo dire che fono quelli
che malignamente e pien di nundia vi noa ad affidire. la Virtis, la quala e o più perfebo e foopera da
gli antimi balli, cu ili, che a uius torza fi uedono a fimigliama ad parere inancere freddi; e duri di
finiti dal caldo defidero di officiella Tinaforma la virti in medefinamente in Abort quelli che
non le damo fede, come non daua Polidette à quella di Perfeo, però per fuo caftigo fu trasformarco in una efelce.

Che Minerna habbia fempre accompagnato Perseo nell'Impresa di Medusa, ci da ad intendere che la Prudentia non fi scompagna giamai dal valore nelle grandi imprese, che ella salis se poi al monte Parnaso per uedere il sonte di Aganippe, e le none sorelle, ci sa medesimamente conoscere, che la sapientia ama di trattenersi con la Gloria, che e la Musa Clio; co'l piacere che si trabe dall'honelto; come significa Enterpe; ama di esfere ancora la soanità dell'harmonia che è Melpomene; come è ancora Terpficore la delettatione, ch'ella fi piglia del fapere,& Eratol'Amore ch'ella ha sempre alle uere scientie: e Polimnia quel soauislimo canto che rende i poeti immortali;& Vrania,quella celefte felicità ch'ella gode fra gli alti fuoi concetti,e diuini. come ancor'e Calliope la bellezza inestimabile della scienza. Si trattiene molto Minerua con queste noue forelle, come quella che non può quan stare senza esse, ne esse possono essere senz.a Minerua fono le Mufe ancora tenute pet la mufica harmoniofa delle Otto fphere del Cielo,e la nona e quell'armonia generale che formano tutte infieme. Contendono le None figlinole di Pierio con le Mufe co'l Canto, e fono trasformate in Gaze, lequali imitano la noce, ma non però l'ingegno, à fimiglianza delle fighuole di Pierio, sono alcuni ignoranti che spinti da un fouerchio defiderio di uenir Poeti fi danno a fare uerfi scioccamente;e pensano, cosi si compiacciono di se stessi, di esser tenuti perfettishimi compositori ancora da gli altri, ma quando poi nen gono al paragone de i ueri Poeti, subito diuentano Gaze, che non fanno altro che imitare la uoce altrui. Non fono molto differenti da questi poi quelli, else fimigliano Pireneo, else tenta di rinchindere & istorzare le Muse nel suo Palazzo;e quando tentano con belle librerie,e con ap--; parenze di dotti dar'à credere che posseggono bene le muse,che non sono altro che le scienze,e non le hanno però altramente che ne i libri, perche non hanno beunto, come douerebbero, no-Lendo effer tali, quali amano di effere tenuti, al Fonte Caffalio. Vaga deferittione del fuono. della

della Cethera, o del liuto è quella della siaza , [Percuote hor soloun uerno hor molti insieme.] Come e ancora uaga quest'altra descritta del tirare de l'arco , nellastanza.[Lo stral nel uerno in

cocca e inficme e accorda.

L'allegoria del rubamento fatto da Plutone, di Proferpina figlinola di Cecere:e che le richezze, delle quali Plutone e Dio, vengono da i frutti della tetra , e specialmente del formento , robà Plutone Proferpina è la conduce all'inferno, e quelto, e quando fi vien à far il raccolto; che si ripo ne il formento,nelle fosse sotto terra, come si costuma in Sicilia doue fu rubata Proserpina figlinola di Cerere, che non e altro, che l'abondanza; essendo il paese di Sicilia abondantissimo di formento, e guardiano dell'inferno cafa di Plutone Cerbero, che è un cane fieriffimo da tre teste ; il quale non ci figura altro che l'Auaro diligentissimo guardiano delle cose riposte. In tre teste sue fono le tre conditioni, l'una quando defidera l'oro con ogni maniera di scerelaggine. l'alira è, quando con grandissime fatiche e sidori, mette le richezze insieme, e le tiene rinchiuse guardandole con ogni diligentia,e non se ne serue giamai per suo beneficio, ne meno a beneficio d'altrui. La terza e poi quando ha per heredità do fuoi maggiori le ricchezze, e non ha ardire di toccarle ; ma le tiene fempre nafcofe,e fotterrate fenza alcun commodo fuo, o d'altri . Ha Cetbero alcuni ferpenti intorno il collo e l'Auaro ha alcuni cotinui pefieri venenofi e mordaci dell'Auarnia, che no lo lasciano mai. Le ruote del Carro di Plutone, co I quale ruba proserpina, no son'altro poi che continui giri di quelliche defiderano arricchire,e fono tre,perche fignificano la faticha, il pericolo e la instabilità della fortuna, intorno l'arrichire, e impouerire. Ha l'roserpina per sentenza di Gio ue da star sei mesi nel centro della terra co'l marito, & sei mesi disopra con la madre, petcheil forméto feminato flà fei mefi fotto terra prima che incominci a mostra se la spica;tla sei altri mesi có la medre fopra la terra, prima che ritorni fotterra, feminato da i lauoratori, e fe tal'hota non nafce per effer fouerchiamente affaticato il terreno, e di modo che'l fia vuoto dell'humore che ha uirtù di produrre; Cerere all'hora spezza gli instromenti rusticali conoscendo che sono statuadopera ti in vanno; per quella cagione è poi perfuala da Gioue a mangiare il papanero che ha uirti di far dormire che è che fa bifogno all'hora lafciare tipofare il terreno fino che ripigli vigote dandofi al riposo del dormire.

Narrano aleminche l' rubamento di Proferpina non c'àuola, ma hilioria antichiffima; e fra glialirit l'heodorio detendo che Cercre fufiquola di Sturrono mogliera del re. Sicano, e fu Donadi grande ingegno, perche uedendo i popoli dell'Ifola di Stella andar vagabodi per le feltue per le vallu, e per i montig, & ten viuenano folamente di philade, di pomo ililutati cinera aleuna leg gegitu la prima che ritrouaffe l'Agricoltura in quell'Ifola, e giongelle i buoi fotto l'aratto, e incominciaffe a parger il fleme in terrica, e ricogliefie i frutti, Onde gli hunomin poi fudedero a partue i terrenia di habitar infieme, & à viuere più humanamente. come ferine Vergilio [Con l'aratto da Cercre la terra Purpa folcara, e fapatin ne fili fiemi ricoltifi trutti, e date leggi a chi e rera. Tutti fon doni finoi, tuttificoi premij Hebbe la reina Cercer Proferpina fua figliaola Gionane bellifilma; la quale he per la fingolare belletzar anbasa do ricor e dei Modifiche la prefe poper mogliera.

La fauola di Stelle,trasformato in uno stellione, ci dà esfempio che novidobbiano farci (cher no delle cose celesti ,-come hanno arcire di farcalenni spiritti maligni , & herettici, che non huendo r sipetto à Die, ne alla religione, mettono ognitorà le loro bocche in Cielo,biassinando i Santissi.

mi riti dell Chiefa Catholica.

La trasformation et di Afalapo fellulo lo di Acherôte in un Barbagianni, per hauer'a scunfar Proferpian, di hauter màgiatire er grant di pomo granaro onde ne legge de i Fati, nó porcea piu la be raft dall'in ferno-ci di effentivo quanto dobbamo fuggire l'occatione di hauter ad accufare a levano per effer quello vificio di huomo maligno, s'odiato; per non diuenir quell'infelice Bargabianni apportatere in ogni luoco di trilifitino argivio, come fichipolo di Padre che priuo d'ogni Allegrera; y e fi come quello recello forto un gran mantello di piume i inchiude va peccolo corpo, so figliacatiori maligni fotto lunghi gri di aprole vane, il più delle volte chuidono poche ocie verejiode, e probeuoli, come quelli che non fanno che firidere, come firhed quello animale, e fi come quello mand fir il fio atrado, e piccio volo per le lepolure de morti, con gli accustino e fi come quello mand fira il no tardo, e piccio volo per le lepolure de morti, con gli accustino e ficome quello tid e morti, ficendo ogni opera di dire nompere reflamenti & control con control con la firi di nota do con control di di control con control di morti, ficendo ogni opera di dire rompere reflamenti & control tid quelli che unimare la fenulti di morti, ficendo ogni opera di dire rompere reflamenti & control tid quelli che

Con c

fono paffati all'altra nita per prinar i neri heredi della loro propria heredità. Si nede in quefta fanola la belliffina fententia morale propria dell'Anguillra, done dice. [Non e chi fia nel nica do pregto nitto.

LE sirene poi che sono tre secondo alcuni Parthenopea, Leucosia, e Ligia, trassormate in mo ftri marini, sono secondo Palesatto le meretrici, le quali per la loro insame libidine, si possono di re neramente mostri, e i nomi loro ci danno lume delle loro arti; Perche Partheno noce greca. fignifica uergine, onde le meretrici che fanno l'humore della maggior parte de gli huomini, che fono piu inclinati ad amare la virginità,o la castità,o almeno l'honestà,che non sono vna dishonesta, e sfacciata lasciuia, si fingono, per cogliergli, e pure donzelle, ouero femine caste con tenere gli occhi baffi, arroffire a ogni parola meno che honesta che si dica loro: e non si lasciando toc care cosi di prima gionta lasciuamente, viano queste & altre simili arti per cogliergli nelle loro reti,e farfe maggioi mente amare,e defiderare.l'altra fi chiama Leucofia,che vnol dire bianco,fi gurato per la purità dell'animo, finta accortamente dalle Meretrici per coprire l'arte, la qual'e odiata'generalmente da ogn'uno la terza è detta Ligia che s'interpreta giro, e uiene à fignificare i lacci, le reti, e le pregioni, nelle quali tengono aniluppati gli infelici inamorati habitano a i li di del mare, pehe le parti Maritime sono più date alla sascinia, che quelle che sono fra terrasper quella cagione hanno finto i Poeti Venere effer nata da la spiuma del mare : hanno voci e canti foauissimi che addormentano i miseri che passano per la e adormentati gli assogano, prinando di tutti i beni quelli che danno nelle loro mani vanno le firene cercando Proferpina, che fignifica l'abondanza perche le Meretrici non fanno giamai metter freno alle loro dishonestissime noglie, anzi le vogliono contentare abondeuolmente. solo vlisse fugge da le loro insidie ; perche la fola prudenza la spregiare le dannose arti delle meretrici chiudendo l'orecchie a i canti loro.

DOPO che Ceriere rimafe contents di goder la figlinola, per fenetita di Giouc, de mefi del Panno per pigliare qualche ripolo dopo hauere forofo tutto il modo eccandola, fi narrare ad Arethuía la fina trasformatione in fonte effendo feguirata da Alpheo fiume, che era imnamorato di lei, che ci di altro quefalt ratoformatione, fie non che la Calità fuggendo la Ideitinia, é conofeira ta chiara, e limpida, come l'acque chiare di un fonte, doue nella deterritore dell'Amore d'Alpheo, della figa di Arethuía, di vede quanto felicemète habbi deferitat l'Anquillara l'arte del nuerate, nella funza. [Le braccia, ei piedi a tempo incurua, e fuoto-[n enlla feguente, come ancora ha propriamente fatta la comparatione del Cane nella fattana, [Come l'impordo ueltro ac-

dito,e presto.

I. A 'fauola di Trittolemo fixondo Philocoro è mera hiftoria, effendo flato Trittolemo antichiffimo Re di Arhene, de diede ocazione di fingere quella fauola, perche nel tempo di una gridiffima careflia gli fu dal popolo amazzato fuo padre, che vedendo morire tutte le genti di fame
daua egli folo abondantifimamente da mangiare a lighunolo. Onde egli fuggendo fopra van aue, che haneua per infegna un ferpe, & effendo capitato in paefi lontani, emolto abondanti, ritor
po lieto nella patria carrico di formento, e folleu il popolo da quella chrema careflia, e ne cacio Linceo, che haueu occupăto quel paefi, ripegilando effo l'Imperio diquello flato, alquale mo
firò anchoza l'ur doi clorituare la terra ed fia ri la fiarifici şi Cerere-Laquale relegà. Jinceo ne ib
fichi, come indegno di uiuere , e dominare fra le genti, hauendo voluto fir morire quei popoli
dalla fance, dapo fir morire ancora l'apportatore della falture di quel Regno.





## LIBRO SESTO. De gli ali Doi e forme trasformate. Tofton Palla, & Arune a gara inficme. Arame e Regno. Milhob fon canglate Lembers, in naramosi it dual langes preme. Fanfi Rane i ullani,odiofe, e ngrate. Mafia fiume duien, do maeggus, e freme. Et Progne, e Filomena, e Terco angelli,



VTTO ajcolsato nauca ta jag gia Dea Il canto della Mufa altero , e degno ;

E de le des vittorios hauca
Sommamente lodato il giusto sidegno.

R E shi bench una doma infimaze veas'egunglia di gli alti Dei del santo regno.
E giusta è l'ira del diutn collegio,
So noce à quei, che'l ciclo băno i disprezio.

Ben pnò,dicea,cialcua lodar le MUC D'hauer dato calligo al loro oltraggio; Ma chi farà,che me non danni,e accule, To: en i ji ginjo juegno anch io no caggios Ogn'un gia fa,quanta arroganza hoggi ufe Aranne,che ofa porfi al mio paraggio, E s'io la lefio stare in quesso ingamo; Quanto lodo le Dee, tanto me danno.

I N. Lidia gia formò l'humano aspetto
A questa Arame il colosmio thumone.
Questi riugea nel suo pomero tetto
Di più color la spoglia del montone.
Coleiche nel suo suo dei ricetto.
Già passilia er a al regno di Thumone.
De la piccola I lippepa i pasiri faro,
b al mondo la donar ut signigue oscuro.

Ma fiu ben ne la Lidia in ogni parte framosa nel Talladio almo artificio. Nel far fil de la lana, e in ogni parte, Che serve al necessirio lamistio o Tutte auarro le donne di quell'arte Di bonta di splemos qui altro ossicio. Ma quanto ogni altra supero costei o Tanto la figlia Arame auarro le ci.

Lafciaro ffeffo il monte di Timolo Con le piante unifere Lice Di tutti i moni abbandonato, e folo Le Driade ff. Amadriade, e le Napee; Souente abbandonaro Hermo, e Patiolo Le rifficadenti, e cristalline Dec: Sol per ueder come la dotta Arame L'elettiffune fila vificem empanne.

Perche non fol la tela ben contesta-Facea Hapire ogn'un di marauiglia, Onde fi unça ufcia più d'una ucflu-, Ch'a rimirar ui fi perdean le ciglia; Ma uedre come un fi con clatro inuesta, Se fila, come il tendi, e l'affottiglia, Rédeua ogn'un, che u'hauea l'occho inveo Tutto in un punto flupido; contento.

Supide le Napee dicean fra loro,
Configran Studio ella il fuo Studio osferua
E mejee così ben la feta e l'oro,
E tatto quel, che l'arte amplia, e conferua,
Che mojira ben che da clestie choro
Difeesa ad infegnarle sta Minerua.
Ella siperba il negașe, ciențio osferua
D'hauer da figra Dea quell'arte appresa.

Ve ga,diccold Dea figgia, epudica.,
S of a di starmi al par qui meco in prona,
S of a di starmi al par qui meco in prona,
Che con ogni fina indufrisaogni fatica,
Tronerà l'arte mia più rara, e nona.
Bunoa figgial fa ficienti antica,
Ma il mio lauor l'ufo moderno approna...
Efe meglio la Dea unol, ch'o io gicl mofiri,
Armifi, e comparifica, e meco giofiri.

Come dal monte pio Minernafigende, Elgicia l'immortale alma forelle., El orgegoià «Aranne accos» aineuden E come l'arte, elci biafmar non refla, D'una attempata uccchia il uolto prende, Crefna la pelle fa, calua la tella., Cornase debil ne ua carc al'affami, E mofir a al uolto bauer più ci cent anni.

Regge figor a un basson l'antico fianco, E ud<sub>a</sub>douc la uergine lauor a. E con inchino humil, debite, es fanco, Con ogni mostra esterio l'honor a., Toi come quella; the aquei denti manco, Che balbo fanno andar l'accento sinora, Al zgudo uerso les l'assistico asperto, Y n funo articolo non motolo schiètto.

Se ben l'età fenil debile, e inferma Infinit diffreçi al necchio apporta., Sha per opiuno fondata, e ferma, Che non s'ha in tutto a riputar per morta; Perrhe la proua, one fi fondas, ferma. La fu de l'altre età piu faggia, e accorta. Si che non diffrezzar, ma dal orecchia al configio fedel di questa necchia.

Non si può dir se non che troppo artista, Sia chi si fia quà giù nato mortae, Che con parole indebite s'arrista Dichiamarsi agli Dei celesti eguale. Onde perche cervo tuo non punssa, Al a uergine saggia, & immortale Chiedi increè, dapoi che tu non si, Si come ti si situa, eguale alei.

Balliti baser nel mondo in ogni parte
Fra le geni terreue il primo bosore
Inquella, che trosò t ani witie arte
La Des de la pruckerça, e del sudore.
Ma cedi d'immostal foros di Marte
Tu,che fei nata nel mortale errore,
E duoti feco brant del troppo orgolio,
Ch'ella merceda band del tuo cordoglio.

7 1 R R

Gardà con torte, e difdegnate ciglia L'allbor da lei non conofeinta Dina La troppo adrita, e temeraria figlia Per lo troppo faper del fomo prina: Toi con aucilo parlar fecò a popiglia. Con quel faror, ch'in lei lo fdegno aunina, E dyran fatica vitemer fi puote Di percotere à lei le crefe goe.

Per troppo è uer, che la somerchia uita Trius l'huom del più nobil sentimento. Vedete quella succhia ribambita , Che dar consiglio à me prende ardimento. E ben consune, che sia del semo uscita, Che mostra hauer de gli amni più di cento. Il consiglio del uecchio è buono, es saggio; Ma non di ques, che viune di austraggio.

Qualche tua pronepote, ò dificulame
La woce tua fallitiofia affordi:
Ch'io ho starto configlio; e tanta mente,
Che non ho punto à far de tuoi ricordi.
Satta à gioffara del par la Dea fi feute;
Le fila à figurar l'hiftorie accordi,
Ma sò, ch'ella tal prona non defia,
Che sà, ch'i ny neglo a fija. In palma è mia.

Salegnata Palla del fouerebio orgoglio,
Che in quella infana uregine ritrona.
Minaccia, edice, Contenta ri uoglio,
Minerua io funo, no' uenire in prona..
E già di questa pelle mi dispoglio,
Chi a me tutto in un tipo è nucchia, e nona
E quale bur tengonolto antico, e fibiuo,
Cangio od mia fembiante antico, e Diva.

Come la Dea palela il fuo splendore
Con la divina fita fronte, e favella;
Le Ninse Lidie, e le proinque more, s'
Che siupian del lawor de la donzella,
Tutte i signinacchiaro a far bonore
A la presa da lei forma nouella,
E improusso terro ciascuma oppresse,
Se non s'attera uergine, she tesse.

Euer, sch wi improutif fangue tinfe
Di uergogna, er offor l'imuito volto;
E durò alquanto, e poi quel roffo ellinfo
Il primiero vigor nel cor raccolto.
Cofi talbor l'Aurora il ciel dipinfe
D offro, ma quel color non durò molto,
Che tolfe il roffo al cielo il Sol, etò apparfe
E di fuo natural color lo flarfo.

Fasch Aranne al fino fato i looffo accende.), La fiolida uittoria, che la mone.), E fiperate in quella improfa intende La figlia incomparabile di Gione. Tiù la filegnata Dea non la viprende. Manuol uerire a le dannofe prone, E le unol far uceler quanto i inganni Con fino i perquise malifyli danni.

Conchiuso c'hamo il singular certame L'alma inconsiderataç la prudente, Gli ordimenti apparecchiano, e le trame, Et ogni ditramateria appartenente. Il più lodato poi di seta situme Fan nel pettine entra sia dente, e dente. Il sio il dente incatenato iassa. E poi per molti licci al subbio pasa.

Tutto d'un fal color fun l'ordimento,

E del par fila ad ogni dente damo;
Ma la trama ui fan d'oro, e d'argento,
E d'altri affai color, sughezza al pamo.
Le calcole uciène al pauimento,
Ch'ubidifono al pie fofe flamo,
Son malte, e corrifpondono in quest'opra
A i molti l'ice; di vibidifon fopra.

La vergiue terrena, el limmortale Secondo ne' duelli ufar fi fole, V combatter fi di con arma eguale, V oler del pari hauer colori, e foole. Hor per buxer la palma trionfale Penfan formar figure uniche, e fole. Onde ogn' una di tor molti camelli V este di color uaris, e tuti belli.

cbiude

Chiude il camuello it picciolo fpoletto, E poi la fpola in fen la canna abbraccia... Elle poste a feder fopra quel letro, Che ferue à chi l'un fit con l'altro allaccia; l'amino inpende ogsi una de bello obietto; Con le nest alte, co con ignude braccia... Fanche la trauma per l'ordito paffe, E ful paffato fil batton le caffe.

Questa calcola, e quella il piede ossende, Ementre preme los l'attenta schora. Fa,che lliccio, e l'ordito hor fale hor schoe, E che la trama miéra incatena, La spola una mon dal, altra la reme, E questa e quella mante cesse mena, E miero il pogno bior piedesbor si rifunde. Girat le cambolo, è stiliatione, es scance.

Ter aistant Ibilovia col colore.),
Varian le fpols, ou'è il color riposto:
En quella parce appare il fil di finore ,
Che ferne al opracel refio stà naforto.
Mouer fai lipi la parte inferiore.,
El liccio intede, e fa quel, che gliè imposto.
El at rama informante in parte (copre ,
Ch' al lanor giona, e tutto il refto copre .

Tingon ne l'opra historie e questa, e quella l'arie, si come è univo il lor pensero, E famio opra figura cos lo leglero, E con così mirabil magsifero, Che sol manca la spirro, ca fanella Al uiuo gesto, e d'ogni parte intero; E del nario color, che l' pamo ingombra, l'n fa maso, ma la carre, pun' altro l'ombra.

Palla nel panno fuo fuperbo, e uzgo
L alma città d'Atheue adombra, e pinge,
E uf si li promontorio d'ripogo
Sacrato à Martecoue colora, e fuge
Di Gione la duinna, e Regia imago,
Che con dodeci Diui un'arco cinge;
E l'acre di ciafium o ha fi ben tolto,
Che qual fia ciafium Diochibara il wolto,

Gioue nel mergo imperiofo fiede...
Gli altri fedono bassii, egli eminente,
Quiui I settor de le Neveide siede
Il fertile terren col suo tridente;
Edel sioo grembo usitico esser siede
In servicio estimate dello, e possente
I nes con estimate bello, e possente
I a terra arrichisse ei di quel beme...
Per dare il nome à la città d'Athene...

Di studoc, di celata arma se Hessa.

Con l'basta in man religiosa, & alma.:

Tien nel petto d'acciar Medusa improssa,
Ch'ignuda alei mostrò la carnal salma;
E per la gratia all'homo da lei concossa.

Lieta si ucde riportar la palma:
Ch'ella d'a terra, all'hor di quel be prina,
Fèpartori La frattussa Olina...

Pezgonfin attoslar eli arbitri Dei, Che lo Stupor dimostran ne le ciglia, E coronar de la mittoria lei; Da cui la dotta terra il nome piglia. E per farle ueder di quali trofei Dec trionsfar la temeraria figlia, Fà quattro bisforie d'huomini arroganti. Che d'agguagliarsi osgrà il Nomi santi,

Homo già Re di Tracia hebbe conforte.

La bella Rodopea figlia d'un Fiume..

Quefi, armò di fuperbia il or fiforte,
Che fe adorafi qual celefte Nume..

E queflo unen error cecò di forte

A la moglie, e à lui l'interno lume.,
Ch'eqii chiamar fi P Gious, e Giunon.

Pènominar la figlia di Srimone.

Sdegnato il ciel del gloriofo affetto, Lor trasformar la troppa altera fronte, E quella, quel con gloriofo affetto Dominò i sucin colli, e feffi su monte. L'angol fuperior della fo electro Per far quell'opre mamifile, e conte. Ne l'altro incontro à quello fi ucde a... L'orgolio de la mifera l'ignue... Già questa altiera madre fi diè vanto D'elier più d'opit gratia adorna, e bella, Rel tempo di Giamon diuoto, e fanto, Di lei del maggior Dio moglie, e forella. A l'iraconda Des diffiacapet e anto, Che le tolfe l'esfigie, e la fauella, L'aligo di collo, e i pie si impiamo poscia, Dal rojira, pobe le fi pio a la coscia .

S'cra d cossui pur dianzi vibellato.
Quanto il regno Digmeo dominio ferra.
Ond ella banca per raquifiar lo flato
Fatta pra lega, e moffa una gras guerra.
To fe bene fe ili pel trasfiguato,
I popoli asfalto de la fua Terra,
I quai fon alti un fiede,e mezzo, due,,
Et hog gi antobo la guerra han co le grue.

Questo il fisperiore angulò manco
Tinge lanor, ma il uestiro inferioro
Mofira, di Antigonea non hebbe manco
V.xno faperbos, e gloriofo il core. (anco,
Thi illuffe hoggo il valot i surmiglio, e bi
(Diffe)e ci maesilade, e di fidendoro
E di mil dire parti altere, e nono
De la Golofa Dea moglie di Gione.

Mafe fu la Pigmea uenire in un mostro. Ginnos (perpetus dile noise expogna...) Ben sole, a que il a autoro te perice, l'ojro Per la trosp data gloria ou ella agogna... Le fe fetti la finne, il edlo, el roltro, Ela forma le diè d'una cioqua. Nèle gionò l'albor temuta mano. Del paire I pomedose Re l'roismo...

I angulò inferiore defiro dipingo L'inc celestial, la collei pena... Mati manco infrior figna , è pingo.; Come Ginnon mi altro orgoglio afrena. Quato l'imperio Affrio abbraccia,e cige, Fra il regio a fedio, el a Treprina arena, Cimar a refegià lico, e f. li. c., & mello no l'emela Giunou altrice...

Fur gia fi uaghe, e gratiofe, e belle
Le figlie del Re Cinara, e fi dine,
Quant altre, di cui il monudo hoggi fauelle
O per voci Romane, o uoci Argine.
Ma fur ben empie à par d'ogn altre, e felle
E d'ogni ben dell' intelletto prine,
Ch'ofar durfi più belle, e più leggiadre
De la di Marte, d'Altebe altera madre,

Troppo prende la Dea d'ira,e di silegno,
E forza è,che lo ssoghi, e che lo scopra.
V'o sodissiere di usitiro animo indegno
(Disse scondo il fine ond egli adopra.,
E no ,che ogni nil huom del nostro regno
Et ogni altro stranier ni zappi sopra,
Quel bel,chamete al mio Nume preposto,
V'o ,che ad ogni nil piè sia sottoposto.

Innanzi a le gran porte del fuo tempio Con rabbia, e con f. ror le corra, e stende, E con lor troppo obbrobriofo fempio Scale del tempio fuo le forma, e rende, . . Tal che fu'l fasteo dosfo il buono, el cmpio E quado catra, e quade ese, horsfale, hor se Quell' miche bellez e a lonne, s'iprome (de Ogni indisereto più calpestra, e preme (de

Frenate alteri Heroi l'ingiuflo orgoglio
Con un ben forte, e ben tenace freno,
Armate il cor d'amore, e di cordoglio,
E mon d'ambition e di seleno,
Si che l'in ai l'i Do non dica, lo uoglio
D'ogni buo più abietto, e ul farui da meno
E de l'bonor ui priui, e del reame\_,
Efaccia obietto ad ogni rio filame\_,

Come al milero padre li riporta., Che l'infelici figle (on di falfo, E che chi sa per la ficrata porta, Ton fil l'Ir dosso il non pieroso passo, Pissagendo ad albracciar la pierra morta. Corre, o rella di spirto ignudo, e casso, Statua. I fache l'orssima. & ange, E sia le figlie immarmurate piange.

Hauca

Hauea si ben la Det attita distirta
Nè la bell opra questa historia intera.,
Che non l'hameste detta ombra dipinta,
Ma ben un'attion uintere, uera.
La margine d'un fregio e resto si del contra de la mercio e resto.
Doue ramo con ramo intrecciat era,
Del stato, che i paesseit in presono namo,
E con l'arbore sua del sine al panno.

L'altra mossir o con bel compartimento
Ne la sina dottae, ben intessi trama
Gioue tutto à l'amor lessino intento,
Che la siglia di Ceo unghegeia, d'a manBen che render no l'usul di lei contento
La uregine, ch'. Asteria il mondo obiamat:
Ma Gioue cangia la celesse sorza,
E si trasforma in aquala, e la ssorza.

Dipinge l'altro mal, che poi l'aucrone, Che Gioue [egui anchor ques] infelice.; Mi per pieta gli Dei le dure le penne, E la compiaro in una coturnice. Al fin [sh Imare leario il un'i rienne, Ma lo [slegnato Dio com mano ultrice, Poi che! [sua amor di nouo non impetra, La [si [spra quel mar notar di pietra.

Ifols, detta Ortigia, in mor la forma.

E, perche à Gioue il fino figgir difficique, .

Kon fol montre flampò per terra l'orma, .

Ma poi, ch' al dorfo fiso la penna nacque , .

Volle, ch' à galla in quest la moua forma .

Su'l mar figgiffe dal fivor de l'acque .

Cofi notando ando fenza gouerne.

L'Ortigia vo tempo, oue midolla il verno.

Per far chiara apparir pone ogni cura
La ifenata libidine di Gione;
E la fia troppo barbara natura;
Mentre fe nefle, e ditrui di forme none.
Leda nel parvo poi trife, e fejura,
E faschi no banco Cigno in fen le cone:
E mojira,che l'angello è il maggior Nume
Ch'afonde il nero ocro un bisuche piane.

Tindaro Re d'Eballa fi conforte
Di Leda,la qual Telio hebbe per padre.
Gione in forma di Cigno oprò di forte,
Che d'un hisono, e tre figli La f'è madre;
Fra gli diri di quel biuso uvil la morte
De le fuperbe già Troiane (fuadre;
Dico colei, chebbe fi raro il uolto,
Che ne fi il mondo fottofopra un'ito.

Vi fe colei, c'hall titol d'esfer bella: Vn Mondo appresso diet pinje, eb ardea; Ene la man le pose una facella; Onde le daua il poso, l'accendea. Volle motirar la sloida dovzella; Che dal penjier V enerco, che rendea Non faggio il Re del regno alto, e giocòdo, La ruina nassea del basso mondo.

I due non pinife già, che l'hiouno flesso.

Dil faora che fu Castore, e Polluce:
Chaurebbe fatto un testimonio espresso.
Che dad divino amor nasce la luce,
Cho gas un allo su far sas promato, e messo.
Nel cerchio del zodiaco, ou anchor luce.
Cho un voler dato al ben sa sempre in due,
Es abbracciano ancor fra l'acco; el luce.

Molívò poi come Satiro fi feo
E con la bella Antiopea, che nacque
Ne l'ifola di Lesbo di Nitreo,
Moglie d'un Re Teban con frode giacque,
Prife il reputio avebro de Re Licco,
A cui la moglie pi tanto di fraque,
Che fe con altra il nutrial conuito,
E lei slar fe in pregion fanza marito,

Granida di due figli fa in prigione

Starla Liceo poichel lcomudio ficoglie.
Dipinge poi come d'Anfirione.

La forma unol per ingamar la maglie.

Scoo la cajta Almena in letto il pone,

E compiace ianocente al e fue unglie.

E con quefle lafeinie, e quefli ingamni

Nota i penifer di Gione empis, et ramit.

Dipinge:

LIBR

Dipinge poi,come la Bella Egina Figlia d'Afopo addao un giorno à caccia Ne la flagion,che la gelata brina Ne più piccioli giorni il modo aggiaccia, Elfendo da la gelida pruina Tutta trafitta à cafo alza la faccia, Done iù un colle in uno ombrofo loco Scorge fra tronco, e tronco ardere un foco.

Subito uà la mifera donzella
Ter difgombrar da fe l'orrido verno
A ritrouar l'incognita facella,
Doue il foco filendea nel bofco interno.
Trefa di famma haue, forma nouella
Ter goder quefla Egina il Re fuperno:
Si fealda, est à la gelida fanciulla,
E col caldo di Gioue il uerno annulla.

Mentre ch'ella fi fadda,c maraujejia, Come l'accefa fiamma arda fi jola, Gioue la uera fita fembianza piglia, Et ad Egina il for virgineo invola Grauida laficia poi la bella figlia, Et à l'imperio fito contento vola E la pittura è fi diffinta, e certa, Che tutta questa fraude mofira aperta.

4161ra pois,come in forma di Pallove
La bella Nimofina ingamna,e gode.
Lultimo,che da finor, di Gione amore
Diferine di più infamna, e di più foole,
Ch'arfest à creder s'ha d'un tale andose
Che del più rio non fi raziona, o'i ode
Duna arfè il Re de l'anime beate,
Qual era fissia dhis, conforte al frate,

Mentre gode Trosfrepina la luce Del pianeta più chiaro, e più giocondo, S'imamora du lei l'ethereo Duce, Quel,che del seme si luo la diede al mondo Quell'aminal si forma cisbo conduce Serpendo altero il suo terrestre pondo; E doue nede lei seder si l'herba., Serpe d'or con la testa alta, e siperba. Nonteme la Rejina d'Alberonte.

Del ferpe altier del lucido, e de l'oro,
Che per l'imperio, c'h di Flegeronte,
A l'Erinni comanda, e d'erpi loro,
Toi che non sa, che lu inperen fronte.
Nafonde il Re del fempiterno choro,
Ter pigliarlo, è può, l'attende al uarco,
C'h'arricchir unol di lui lo fligio parco.

Lieto pigliar fi lafcia il ferpe, e pronde Tuacer di lei, che fe l'ha pollo in feno, Poi dad fico in tilgato, che l'accende, Deposito ogni inpereo empio nemeno, Con la forza celsie la diffende — Sopra l'herbofo, e morbido terreno; E fi sueden nel pamo manifello Vn finefando, e obbrobraĵo incesto.

Scoperti c'ha glinginiofi dami
Del maggior Dio,che l'minerfo mone
Pinge mil altri forti empi, e tri ami,
E fi nolge à Nettuno, e lafcia Gione:
Ch'anch'e rivolto a' multebri ingami
Ogni di fi uetlia di forme none.
Si fe un' l'bin nel regno di Sicano,
Done ingamò la Dea del miglior grano.

Che toflo,ch' ei fe la fenti fil i dorso, Cominciò fu l'arena a passeggiare, La trasse al fin contra il uoler del morso Fuor del stico Sican per l'alto mare, Espora un duro sogosi o frenò il corso Ter l'amoroso fuo desso signare. Tinge la lava poi, la seta, el oro, Come l'i l'esso sosso son soro.

Che d'Eolo ma legigiadra, e bella figlia ,
Dett Arue, con quel pelo ingunune, porta
Del finne Enipeo poi la forma piglia-,
Sopra il cui lito ma fanciulla ba feorta
De la troppo fiperba, erea famiglia
Di Sabnoneo, che fola fi diporta-:
E di lei ne la forma d'Enipeo
Due figlinoli acquisto Pelia, e Neleo.

Pinge

Colora, come in forma d'un montone La bella figlia ingama di Bifulto, La qual fu il bianco fiso velo fi pone, Et egli entra nel mare, e muota in alto; Lunge l'atterra pon da le persone, E seco viene à l'amorofo asfalto. Finge lo slesso poi Rettor Marino Portar Melanto in forma di delfino.

Ma lafeisto da parte il Re de l'onde, Il biondo Apollo trasfiguras, epinge, Che co i usqbi occhi, e con le chiome biòde V na Xinfa Anfrifea l'infàma, e firinge. Tutto ei fra finorte piume il corpo afcode E nola, e innanzi à lei sparuier fi finge: Ella il prede, el murrifes, en caccia il pua D'un' altra forma poi la notte il trona.

Scopre come in Tessentia andando à caccia
l'na formosa urgine Napea,
Con uno orso crudel uenne a le braccia.,
E i aius un Leon non le porgea.,
Tutta gualla thauria l'osso la fuccia,
Ma Apollo, che Leon quiui parea.,
l'ccise in sue suuro thorribil orso
l'ccise in sue suuro thorribil orso
Toi lassio tutto bumil meters si tunosso.

Gimò già di figuir ferrac conforte
La legge di Diana, e di Minerua
Costei, e bor lieta è de l'Orfina morte,
E d'bauer quel leon, che in caccia il ferna,
Ma come il fomo a lei le luci bà morte,
Di Yenere il Leon La rende ferna.
Si fioglia di quel pel l'amante ignoto,
E fi per forza a lei rompere il noto.

Aggiunfà questo un'altro tradimento D'Apollo uolto à l'amorofi trame, Ch'1fla, à cui già mortificato, e fpento Hauca il lafeino amor fanto legame, Fingendo del voler guerdar l'armeno In forma di pastor la rende infame, El uvo fatto à Delia romper fro A la figlia già pia di Macareo.

Vi tesse anchos, come il bimatre Nume.

De la sigliuola d' tarro s'accende.

E si sor ma una nignas, in tanto il lume
Ne l'una che ui s'ala siglia intende,
Ella sigunado i giovinili costiume,
Quasta ne cape il s'entanta ne prende,
E la sporta contenta al patrio etto
Ma la notte quel Dio si troua in letto.

D'bederail pumo estremo un fregio forta
Fatto à grottefibi indusfriosi, è belli,
Doue cerchico con cerchio inu s' afferraPien di femicontauri, e femiuccelli,
Poi per dar fine al la Palladia guerraFan parangon de figurati nelli:
Es ê ben quel di Palla era diuino;
Di poco gli cedea! "Aranno lino.

Qu into lodò la Dea d'Arame l'arte;
Tanto dannò la fua profana historia,
Che ferza offinder la celefe parte.
Ben acquillar potea la flesfa gloria,
Tutto fraccia quel panno a partea parte
De celefii peccati empia memoria;
Ter non mostrare a secoli noselli
Gli eccessi de gli vighanke, e fratelli.

Poi c'hebbe a le figure illustri, e conte Tolto l'honor, c'hauean daluario laccio, Si trouò in nava del Citoriaco monte Da mifirare il lin telfiuto in braccio: E due, e tre volte ne l'Avantea fronte Alzando più, c'h alzar fi posfa il braccio, Lafciò cadere il Citoriaco arbusto Con degno premio al fuo lauoro inginsto. Maggior non si può fare onta, ò dispetto, Ch'opra schernir, ch'i fa, conosce, e stima. L'infelice donzella, che negletto Vede,e ftracciaso un nel di santa ftima, E percosso si sente il molto, e'l petto, Prede una fune, e mota à un biaco in cima Col laccio annoda il collo, & una trane. Poi fida al lino attorto il corpo grane.

Ma pria, che soffogaste il nodo l'alma, Soccorfo à tempo à l'infelice diede De l'alma Dea la nincitrice palma, C'hebbe del pender suo qualche mercede. D'herba,e uenen la sua terrena salma Sparfe con presta man dal capo al piede, Poi disse, vn nouv corpo informa,e predi , E nini nenenofa,e tessi,e pendi.

Che tolfe al corpo il grande, il duro, e'l Arã-Co picciol capo, e uetre a un tratto appar nc in Vn animal lanuginoso, e breue. Vn Jottil piè uenne ogni dito à farfe, gno. Che pende al tetto risupino, e leue. Dal picciol corpo il lin rende, e lo Stame, Et incatena anchor l'antiche trame.

ra-

Tutta la Lidia zià freme , e risuona D'Aranne, e de la Dea di torma, in torma E che la tessitrice di Meona E Jercita il suo lin sotto altra forma. La fama, che di questo il mondo introna Stampa da Lidia ogn'hor più luge l'orma. Corre p tutto il modo al Sole, e a l'ombra E del miser successo il mondo ingombra.

Ogni un si sbizottisce, ogni un risolue, Che offender l'huom no dee celefte Nume Perch'egli à l'offensore in forma uolue, Che feque in peggier corpo il fuo costume; Ouero il fa nenir cenere,e polue, O sasso senza mente, e senza lume. Si sbigotti ce il nobile, e la plebe, Eccetto Niobe allhor Regina in Thebe.

Trima, che il matrimonio celebraffe Niobe col Re dolcifimo Anfione; E che Meonia, e Frigia abbandonasse, .Che lei uestir della carnal prigione, Visto più uolte hauea l'Arannec case Percoter su la spoglia del Montone, E con piacer non poco e maraviglia Conobbe in altra età la patria figlia.

Ma non però la pena, che rapporta La famasche la Dea faggia le diede, Del suo superbo cor la rende accorta, De l'empia ambition, che la possiede, Anzi tanto la gloria la trasporta, Ch'à quei, che son de la celeste sede, Cerca inuolar gl'incensi, e'l pio costume, Per arrogarlo al suo non uero Num.

A pena quel venen sopra le sparse, (greue Chi troppo da gli Dei tal uolta impetra Di troppo alta superbia arma la fronte Ella un marito bauea, che con la cetra I sassi dispiccar facea dal monte: E tanta col suo suon condusse pietra, Tanto pin, tanta sabbia, e tanta fonte. Che con rocche eleuate, e forti mura La fua Regia città rende ficura.

> Superba andana affai di questa sorte, Ma molto più, che il suo terrestre nelo, E quel del foanissimo consorte Origine trabean dal Re del cielo. L'ameno regno suo fertile, e forte, Sotto temprato ciel fra il caldo, e'l gielo Pien d'habitanti, e di militia, e d'arte Nel grade orgoglio suo nolse ancor parte

> L'animo le rendea non meno altero, C'hauea si raro, e nobile il sembiante, Che non hauea ne l'artico hemispere Più uenerabil nolto,e più prestante, Ma quel, che fe piu indegno il fuo penfiero E men considerato, e più arregante, Fur l'uscite da lei membra leggiadre, Che felice la fer fopra ogni madre.

Felice

Felice lei, le conofeiuto tauto
Non hauesse il suo pregio, el suo fauoro
E di quel, che capir può il carnal manto,
Si sosse concentata humano bonoro
Si che parlando l'indonina Manto
Creduto hauesse il suo sitta farore,
Che anmonendo gli beroi, la plebe, el lei,
Cossi soprì il uoler de gli alti Dei.

Hoggi è quelliero, és honorato giorno, Che Latona die finor Febo, e Diana., Onde del Sole il di rimafe adorno, La notte de la Dec caila filmana... Però cinça de lore le cenipie imorno Col popol fino la mobili il 'Debana, E le madri, e le mogli, e i fgli inuochi Donando i grati incenfi a' jacri fochi.

La Dea ne gli occhi miei s'afffia,e mira,
E paffa per le luei, e'l cor mi tocca;
E nel penfier quel e'l bà da dir, m'infpira.
E s'eopre il fuo woler per la mia bocca.
Però la wocc, forgano, e la lira
Tut'empi, d'armoni, al l'fimenia rocca:
E s'erni ogni modo, ogni atto pio,
Che fuol fernansi in wenerare un Dio.

La fital figlia di Tirefia à pena...

Hawca di quello fivon' aere cofperfo,
Che egni mortal, che bene l'onda. Ifmena,
Diè fede al fion naticinato merfo.
Già la principal piazga è tutta piena.
D'immunerabil popolo,e diucrfo.
E u'han tre altari eretti adorni,e belli,
V no à la madre, e l'altro à i dne genelli.

Ognictade.ogni fello il fato adempie.
Vešte ogni mle più ricche, cornate spoglie
Del ucride alloro ogni una orna le tempie,
O lia madre,ò sia verzime, o sa moglie...
Di ssomi, e supplicanti uoci è empie
I. aria,s' ornan le vie di ssori, e soglie.
Copron le mura i razzi, e ssumia.
Ardon di uccusso, emira i ssunia si supori.

Ilitano uien la Imperatrice altera, Spettabile di gemme, e d'Oros e' oro, La rifilemente uifia alma, e fuera, Scefa parea dal fempiterno choro. In mazzo ud d'ui bonorata febiera Con macilda, e con gratia, e con decoro, Ma lo flegno, c'hauen al lume accolo, Togliea qualche filemdore al fuo bel uolto

Quădo fu în mezzo à l'ampia piazza giunta.
D ogo întorno gird faltere luci,
E poi da imidia, ed a lupevita punta.
Cofi die legge à più bonorati Duci,
Tu noblit da la tua Dea diffuenta,
Che l'ignorante mio popol conduci
Porgi l'orecchie à me, laficia la pompa
Tria, che la greggia mia più fi corrompa.

Qual fulle nanità,quia penfer feiocki
Detro, o di fuer u'hā tolto il doppio lumeel
Che crediate à gli orechi,più che à gli orechi
Nel uenerare uv non ueduto Numel
No so,che folle error L'ama à ogu ü tochi
Chi à l'altar di Lat oma il foco allumea
Et io,vifibil D'ua à l'alma,e à fenfi,
Ancor si b fenz', altare,e fenza incenfi.

Facciam pur parangon di tanti, e tanti Mici preghi con gli honor, ch' adornan lei. Se l'origine fiu aine da Giganti, Nafie la mia dal Re de gli altri Dei: Tanta do è li padre moi, che fil fri quasti Mai firo huomini al mondo, e Semidei, Feduro firue la celefi parte. Al a menfa mangiar fra Gioue, e Marte,

Colei, be nel fuo fen già Ni obe alberga

Ed e le fette Teleiadi forelle;

Atlante è l'ano mio-le chi gran terga

Softengon tutto l'aicl con tante fielle;

L'altro ano quels, ta un pojente nerga

Dànel ciel legge à l'alme ciette; e belle.

E per maggior nio bowor l'iflef, p Dio

Si valle in Tubel far focre mio.

Ошилдие

Omonque la xicca Mia dona il letto
Al onde Frigie, il mio nome corregge:
La region, che Cadmo divicetto,
Di Yilobe, ed Anfion ferua la legge.
Omonque nolgo il mio Reade affecto
Nel faffo, done albergo il miglior gregge,
Tutto neggio filendor, tutto the foro,
Oftro, perley mion, fineraldi, & oro.

Aggiugni a questo il mio filendor del uifo, Che mostra cod diun, che ui rifilende , Ch'io de l'elette fon del paradifo, Come fa ogn'un, ch'in me le luci intende. L'albergo à tutto gioia, e tutto rifo, , Altro, che canto, e fluon nou ni s'intende. La prole mia dostat d'ogni honore Sette geure i aftetta, e fette nuore.

Vi par, ch'aggiunga a Laka gloria nosth a.
Quella, a cui tan' honor rendete, e fede?
to parlo de la Dea Latona uofira;
Che fi mendica al mondo il padre diede:
Che del fito, b'a la ciel la terra mofira;
Mentre egli intorno la circonda, e uede.
Negò di darme a lei tanto terreno;
Che ballafe a figrauar del parto il feno.

Darle un ricetto minimo non nolfe Ne la terra, onde ufi, ne il mar, ne'l cielo. So la lorotla insilabil la raccolfe, Quell'ifòla, che po ifu detta Delo, La qual dal volto human gil fi dificiolfe, E piuma acrea fe del terreno pelo, E poi, fi come piacque al maggior Nume, V'n nobil faifo in mar fe de le piume.

V agar uedendo Ortigia la forella, E cho om loco, ogni terren la facccia, Mobile effendo, & nagabada ambi ella, Vicino al lito, oue correa, fi caccia.: Toi rompe in quelli accenti la fauella. Sirocchia mia co piedi, e con le braccia. Solitenti, e muota, e monta fil mio tergo, Chi ori idaro fil Imboli Morfo albergo.

Ben helbe il filo afeendente quando nacque Ciafebeduna di noi mal forramato, V agabonde ambe fiam, fi come piacque Al nostro upfausto, ineutrabil fato; Tu nugói per la terra, c'ri o per l'acque, E fermar non possimano il nostro stato; Ma fe il mio mobil dorfo il tuo piè preme, Ce n' andrem per lo mar uagando insteme.

Cosi l'esside Deauostra mendica Da un altra suenturata hebbe ricetto, Vi montròs con penae, con staica, E serza altra ostetrice, e senza letto Lucina hauendo il partorir nemica, Che tenea il pugno inactenato, e stretto, Dopo mill'alti stridi, e mille duoli Fecc al mondo veedr due spissoli.

Veder fe al mondo la fettima parte Di quella, che gli hò fatta ueder'io. Conjiderate dunque a parte a parte., Qual'è maggior, oi lino filendore, o'i mio. D'ogni più roro don, che i cle comparte, Che può felicitar lo stato a un Dio, Son felice horo, farò felice fempre, Mentre vuotin del ciel l'eterne tempre.

Chi la felicità negar prefente.

Puol chi può dubitar de la futura. ?

L una, e l'altra firà perpetuamente
L'abondanza del ben mi fa ficura.

Tauto beata fon tanto polfente,
Che del deflin non tengo alcuna cura:
Perch'io maggior aflai fon di quell'una,
A cui non può far danno la fortuna.

E quando a questo mio stato tr anquisto Vossita l'empi a futurua ester molesta, Non porta mai talmente comertisto, Che non sia più del siu quele, che mi resta. Poniame, che contra me sipessi i utessitto e contra me si pessi i utessitto e contra me si pessi i utessitto de contra me si pessi i utessitto e contra me si pessi i utessi i u

Efaccia

Efacia pur l'estremo di sua possita. Con l'arme di Tandora, e di Bellona: Non sarò mai si pouera, e si sossita, Com el la uostra misera Latona, E quando ingombri anchor l'ottana sossita l'illustre germe de la mia corona; Non m'aueggio però, che tanto io caggia, Che più figli di lei sempre non haggia.

Togliere al vostivo uolto il uerde allovo ;
Ch'in cofi uno error v'orna le tempie.
Togliere à queste muna i razzlel oro,
Taccia com fison, che l'aria afforda, vo em
Taccia de sacerdoi il farco choro (pie,
Ogni uno il dir de la Reina adempie.).
Cotra fisa uoglia ogni un latcia, e interrope
Le uencrande, vo imperfette pompe...

Ma non refla però, ch'e entro col core,
E con tacito mormore non faccia
A la figlia di Ceo la turba bonore,
Anchor che le parole afconda,e taccia.
Vede la Dea, con qual profano errore;
Colei da l'altar fuo la pompa fcaccia.
E flegnata,e fermato il uolo in Delo,
Diffe à la lue gemina del Cielo.

Ecco io, che di me silesta andana altera D' baser de i magior lumi il modo domo D ambi noi mia progenie tilleste, e nera, Ond base il sio spilidor la notte, el giorno, lo, che sino th' a cole, che a la the ippera, Noncedo ne l'eterno alto siggiorno, Son da doma mortale ingiusta, e rea Posta nel mondo in dubbio, s'io son Do ea.

Nèfolo à l'altar mio futi haue oltraegio Di Tantalo la figlia empia, erubella , Ma à te, che fei del giorno unico raggio, E al culto de la tua fanta forella , Con parlare orgogiofo, e poco faggio, Mentre rendea con pompa ornata, e bella A noi re l'alma Thebe il faro unco, Cofi di l'egge a flio popoli deuto. Lafáiste il fartificio di colet,
Che partor in Ortigia i due gemelli
Ron date incenfi,come a uostiri Dei,
A i due, ob infire di lei lumi nouelli.
Sacrate à me che son maggior a lei ,
A fell imie i più splendidi, e più belli.
Del nome mo fe il maggiore, poù
I suoi fuoli mortai prepose à uoi.

L'hâ faite à tanto orgoglio alçare il corno L'hauer uisto dotaro og ni fuo parto Di quadehe don,che fa un mortale adorno E dopo i diece hauer contato il quarto, Che con non poca nolira inguiras, fetorno Me,che il lume a la notte, e al di cóparto, Che dò la lume à l'ombra, al giorno il Sole, Sterile ha nominata, e fenza prole\_,

Ben's affomiglia al temer ario pathe.,
Che à menfa fidel fempiterno Duce;
E poi qua giù fra le terrene fquadre.
I fecreti del ciel diceè a la luce:
Poi ch'orbo ofa chiamar la urca madrè
De l'una, e l'altra necessaria la urca mon temer la dignità superna
Cerca imitar la lingua empia paterna.

Volca pregar la Dea, che del fino orgoglio Tunir soleffe la Reina Ifimena. Ma diffe. Apollo, il tuo lungo cordoglio Altro non fa, che differir la pena. Sopra di me questa uendetta io toglio, Ma la Dea, che le tenebre afferena, Diffe, ella äche oltraggiato ha il nome mio E parte no rela quedetta anchio.

Il gemino ualor, che nacque in Delo,
Di firali empia il circaffò, e l'arco prende,
Poi fa feender un nuuolo dal cielo,
E si s'afconde dentro, e in aria afcende\_,
Verfo pomente il nouò apprá ouelo
Il corfo affreeta, e fopra Eubea già pende,
Quindi dietro à le falle il mar filaffa;
E serfo la città di Cadmo paffa.

Non lunge Stà dal muro, che fundato Finda la cetra, e da la metrica arte, Di muro cinto un pian, che fù già prato C'hor serue d'essercitio al fiero Marte. Qui si vede la tela, e lo steccato, Ingombrano i tornei quell'altra parte, Qui il prato è da lottar, li i cerchi, e calli, Che seruono al maneggio de' caualli.

Quei, che nacquer di Niobe, e d'Arfione, Congli sproni, e le p olpe egli lo stringe, Di cor, di nolto, e di nirtute alteri, Eran venuti al martiale Azone Sù i più superbi lor regu destrieri, Per far del lor nalor quel paragone, Ch'ashcura i caualli, e cauallieri: E à pena fur nel destinato loco, Che dier principio al virtuoso gioco.

Damasittone appar sù un turco bianco, Macchiato tutto il dosso à mosche nere: Si ferman gli altri, e'l destro lato, e'l maco Ingombrano in due liste per nedere. Il caualier ne l'uno, e l'altro fianco In un medesmo tempo il caual fere, E'el morfo allenta, e al corfo sì l'asfretta. Che non và sì ueloce una faetta.

Come il giouane accorto al segno gingne, Non lascia più al canalla briglia sciolta, Ma'l ferma,e'l fre wolge à ma defira,e'l pu Col piè finistro, e'n un mometo il uolta (ene Come stampa al contrario in terra l'ugne, Là il pinge, onde partì la prima nolta: Giugne, el raffrena, e poi ne la destr'anca Pugne il destriero, e'l fre uolge à mă măca

Done la groppa hauea, nolge la faccia, E come l'altro termine rimira, Non gli da tempo alcun, di nouo il caccia, E come giugne al segno, il fren ritira, Lo suolge, e inuia per la medesma traccia Ne fin' al nono repulon respira, Boue il ferma, che sbuffa ira, e ueleno, Esbaua per superbiase rode il freno.

Di Spagna ad un rillan preme e la sella Sifilo, ch'al fratel punto non cede, La spoglia ha il suo canal tutta morella, Dietro alquato balzano ha il maco piede, .D'argento una minuta, e naza stella In mezzo al uolto altier splender si uede, E zape e rigne, e par che dica, lo chieggio, Che no poga piu indugio al mio maneggio.

E follena in un punto alta la mano, E con un salto in aria innanzi il pinge, Quanto può con un salto andar lontano: Com'ha poi fatto un passo, il ricostringe A gir per l'aria à racquist are il piano; E come il mare odeggia hor baffo, hor alto Esempre dopò il passo il muone al salto.

Con misura, e con arte il tempo ei prende Mentre fa, che s'alterni il salto, è l passo: E'l buon caual, che'l suo nolere intende, Si mone tutto in aria, bor tutto basso Fin dal decimo salto il corso stende, Poi per non farlo il caualier sì lasso, Ch'offenda il presto piè, la forte lena, Al cauallo infiammato il salto affrena.

Alfenore ne nien sopra un leardo Ginnetto, ch'argentato haue il mantello, C'ha leggiadro l'andar, superbo il guardo Dal capo al piè mir abilmente bello. A cornette ne uien, soane, e tardo, Poi spicca un salto in aria azile,e snello, Tutto accolto i un gruppo:e cade,e iprime L'orme del suo cader ne l'orme prime

Ritorna poi dal salto à le cornette, E tutto il peso à i piè di dietro appoggia, Le ben piegate braccie in terra mette, E dopò alquanti paßi in aria poggia; Poi quando che s'atterri, al piè permette, Il uestigio di prima il piede alloggia. E la cornetta à poco à poco acquista Tanto, che giugne al capo de la lista.

Done

Done giunto il destrier non sa non' orma,
Che i lato , e' l ceruettar gli nien comeso,
Ma tien, secondo il caualiero l'informa,
Dinanzi il destro piede alto sospeso.
E con questa al canal non nona forma
Sostien sorna il pie tutto il suo peso.
Poi piace al canalier, che muti statto,
Èt alza il primo piè del manco lato.

Mentre la gamba manca egli tiori alta Fa danzario a man defira fenza vn piede, Poi fecondo la uerga, el piè l'affalta. Pofar la delira, el altra alzar fi uede, E pian pian da má defira, danza, e falta, E fa ciò, che lo fivone, e la man chiede. Al fin caualier ferma il fuo gioco, E cede al quaro attegiatore il loco.

Ifmeno di piu tempo, più ficuro, E di piu neruo, e'n ql mestier più faggio, Re uien montato (opra un baio o(suro, Per dare i ql maneggio il quarto faggio, I due Partenpoei parenti fino. Ci'e forti, e di magnanimo corragio Formaro a qi copier la fipoglia, e'l'ama Ch'in proua bor uie priportar la palma.

In questo mezzo a la lotta sfidatti S'eran Fedino, e Tantalo cemelli, Et eran si due barbari montati, Ch'al mondo non fier mai wisti i piu belli: E con le mani estinado fisterrati Pungono i Jor destrier veloci, e fielli, E corron verso il prato stabilito Sempre del par l'eraz palfaji un ditto.

Con un trotto dificiolto s' apprefenta.
Sopra il caual, che fi ungebeggia, Ifmeno,
Poi fa, che l'manco firone il dell'ier fenta,
E gira a un tratto in uer la delira il freno
Di falto in falto i buon caual s' auenta,
Don' egli il volge, c' cinge un picciol fenos
E l'huom polfiede ogni bur l'illeflo cètro.

In un batter di ciglio il giro abbraccia Il buon caud mentre ubidife, e ruota, Gid tien la groppa, oue tene la facia, Et in due falti fa tutta la rotta: Pure a man defira il caudiero il caccia, Fin che il quarto girar perfetto nota, Ne in otto falti fa manco, è louerchio, Ma preme il puto il de principio al cerchio

Poi ser so la simistra il fren gli tira, E usto a un tempo il punge col più destro: El casal, che l'intende, a un tratto gira. Co su il alti à manca agile, e destro, Et ad ogni due tempi il punto mira, Che diò principio al suo cerchio terrestro; Toi lo suòge a man destra, e ginge a pote Ogni secondo salto al prino punto.

Come al fin del girar preme l'avena, Con li sproni, e le polpe egli lo stringe, El morfo alza, è l'canal l'intende à pena, Che con un presto faito al tiels spinge. La uerga il tocca allbor dietor a la schiena Gli sproni un palmo bunge da le cigne, El canal mentre ancori a ria prende, Pna coppia di calci al ciel distende.

Ogni Narice hauea talmente enfiata, Et ogni foro ino în m da aperto, Ch'ogni fia uena îi farla contata. Ogni mulculo fuo tutto (coperto, Come rifampa il pit l'arena amata, Non gli da tempo il cavaliero esperto, Con gli fiproni, e col fren l'estolle in alto, Co i calci in aria infino di terzo falto.

E fempre che'l caual la terra fiede, Tien la medefma arena occulta, e oppressa En el orma medefma pone i piede, Laquale hauca con l'altro falto impressa: E per quel, che ne giudica, e ne crede, Chi uista prima hauca la proua istessa. Hauvebbe fatto il quarto falto, e'l quinto, S emo hauesse, un dardo l'imeno estinto. LIBRO

Con la firella in tanto arriva. Afollo,
Che l'arco tien ne l'oltraggiata palma,
Et ecco un dardo, e paffa l'imeno il colo,
Egli toglie il maneggio, il funcue, e l'alma
Come getta il caual con un fol crollo
Da fe la fua poco pictofa falma,
Si mette i fuga, anchor ch'alcü nol tocchi,
E i muola in un punto à tutti gli occhi.

Sipilo, che cader uede il fratello
Da l'improuifo stral percosso, e morto,
Non sà dolente, s'ei fimoni a vedello,
Ter dargli (s'anchor nine) alcun consorto,
O s'e cerch il searo iniquo, s'ello,
Ter mendicar sopra di lui quel torto,
Et ccoo mentre ei ne dimanda, e grida,
V'i altro s'etal dal munolo bomicida.

Paffa lo fral al innocente il petto,
Efa caterlo appresso il suo germano,
Quel, ch' sid i urco, con pietoso affetto
Per non mancar s'o sicio sicone pianto,
E come presene il fanguino so tetto,
V n dardo uien dalla nemica mano,
Gli da nel tergo, egiunze s'argue a langue
Edopò un tremar corto ul kyade essimate.

Per torre almeno. Alfenore dolente
Gli dirri fratelli di non necluto inganno,
Sprona il canal fra la confidia gente,
La done gli altri due la lotta fiamo,
Il bino Gimetto, che ferir fi fente
Dal'uno, e l'altro firon l'argenteo panno,
E prona più benon, e dole il morjo,
Fa noto a ogni un, quard' e teloce il corfo,

Tanto veloci i pie moffe il leardo, Come il doppio caffigo il fianco intefe, Chawis fatto parer quel fulzor tardo, Che Pelia, Offa, & Olimpo: in terra llefe, Ma moito più di lui fia prefio il dardo, Ch'in mezzo al corfo a lui le spalle offese, Ch'in aria Nfei da l'homi cida nembo, E morto il se calere a i forti in grembo.

Matchia di caldo fengue i fori, e l'herba, Ementre batte il flanco in terrase more, Contra la lotta dolcemente accerba Pina faetta vien con più finore, E paffa irrevocabile, e figerbra A l'un la deltra poppa, a l'altro il cuore, Che nel lottare in quello lifefio pouto Haucan petto con petto ambi congiunto.

Manda Tentalo in aria un'alto Sirido,
Come nel lato defiro il telo il fora.,
Ma non può già Fedimo alzare il grido,
Ch'in un momento il calimo l'accora.
Di quecir leb bero in Nicho il primo nido
Il giorno Ilionco godea anchora.,
Il qual piangendo ambe le braccia aperfe,
E questi caldi pregbi al eleto offerfe.

Sommic, cleft i Dei noi prezo tutti,
E noi, che flate à queste sclue intorno,
Qual si la cagion, che ui hà condutti
All ofeurare a sei statelli il giorno,
Lassiate alquanto a gli asfini humani lutti
L'anima mia nel suo mortal foggiorno,
A me non già, ma al mio pictoso paure,
E al l'instelle mia Regima, e madre.

Gia per ben mio la uita io non ui chieggio, Ch'altro per l'auenire non fia, che pianto, Anzi americiamo bò timor dal peggio, Di giacer morto a'mici fratelli a canto. Terch'ama il padre mio nel Regal l'eggio l'n fuo figliuol lafciar col Regio manto Trego a faluar di tanti un figlio follo Che fia qualche conforto al troppo duolo.

Ben commone lo Dio, che nacque in Delo, 
ll prego del garzon, come l'intende, 
Ma rinocar l'ire tou cabi l'eli de l'Alon può, che 
Rom può, chè è gia feoceato, e l'aria fende, 
E mêre a chora e i pregu, e guarda al ciclo 
La fronte a l'infelice il dardo offende, 
E Elma come in terra ci batte il tergo, 
Coljangue l'aficia il fuo terron albergo.

Come la madre infiniata arriua Al infelice Martial diporto, En ela prole (pa pur dianzi uina, Vede il lune del giorno esfer gia morto, Resta d'ogni uirti del fenso prua, Lo spièdor uien del uolto o (curo, e simorto, Etramoritta appresso a ingli cade Sa le uermiste, e doloro (pirade .).

No remortifee il mifero Anfone., se ben fi duol, che l'animo ha più fotte, Ma del 1 mgnal la punta al core oppone, Ed fina pro, ria man fi dala morte. De le figlie del Rey de le perfone, Ch'arbitre bor fon di cofi cruda forte., Piang e l'inomo, e j dans con ouje note, La donna da le fridage fipercot...

Con acqua fresta, & altri aiuti inuita
Cerca sornar la dolorossa, me...
Li Resund distribus tramoritas,
E doos al quarto spatio strisente,
E stride, e corre, e doue il duol l'imita,
Chia na questo, quel sigliocche nor seute.
Ne piange men la di sperata madre
Lo spos monos soccio entri padre.

Abi quanto que'ila Njobe era lontana
Da quella Njobe, chebbe ar lire in Tebe
Di (Leacier wer ree Dei fille, e profuna
Dal disin culto i nobili, e la pleioe;
Que'ila, c'hor mifer shile, c' mifana
Vinta dal gran dolor sacilla, c' hebe,
Inuidiata gid da piu felici,
Hor da mover pietà ne' fuoi nemici.

Mostra la passion, che l'ange, e accera, Con le parole infenjate, e indegni gesti, Hor Jopra i sigli, hor Jopra il padre plora. E trous, e bacia, e chiama hor quelli hor si Ogni Epia, ogni profana al sin da siura (si Bellemma contra i lumi altic celes, E riuosgendo gli occhi irazi al cieto, Così dama la Dea, che regna in Dela.

Qual fi fia la cagion, ebe t'habbia mossa O rijia imuana, o uendice desse a render rossa Latona empia, e superba a render rossa Quas l'herva, e questi sior del sangue mio, Inguitissima est quanto si possa, Poi che jeeglier non fai l'empio dal pio : Qual ragion dama il Jangue de' mies figli A fire a questi prati i pio rermiglie

S'imidia haueni a me de la mia prole, Si regia fi magnanima, e fi bella : Doueu contra me l'accefo Sole Mouer con la pesifiera forella, V er quefila funtiurata c, boro fi duole, Doue an tirar la freccia ingiufa, e fella, C hauriano d'imidiata i giorni fia Toline gli homori fenza, far chamo altrui,

Se defio di uemdetta dei à ti finfe, Ingia sulsimo filegno il cur à accefe, Che l'hgido mio is us uendetta el'infe, Chi invocente, e leal mai non t'offele. E se pur la mia gloria ti cost reuse, Doweni contra me nolger l'offele. Che in sutto ingiatio è chi uendetta prêde D'unche l'âtiu disparce, enno offende.

Exo ha pur tutto haunto il tuo contento , Satiati del mio piatro, e del mio duol , Poi ch' in mio da so il vital lume hai l'etto Dal primo in mo al'ultimo figliuolo. Godi da poi , che più firia non fento 'Per dargli il mio bel regno, un figlio folo : Ridi uedendo i miei gioto I luoghi Molfrare i lor dolor con fette rogbi. Trionfa poi c'hai sinto alta, e fuperba,
E fiano i mei tamenti i tvoi trofei,
Arzi i mio bonore anchor falso fi ferba
Che im due figli i tuoi, fon fette i miei.
E fono in questla mia fottuna acerba
Maggior di te, che fortunata fei,
E anchora in queste forti aduerse, & atre
Di piu figli di te mi chiamo matre.

Mentre contra la Dea Niobe ragiona, E chiama le fue uoglie ingiufle, & empie, Superba una facta in acre fuona, Ch'ogni altra,fuor che lei,di terror'empie La freccia de la figlia di Latona Stride,e percote Fitia ne le tempie, La qual con ufo lagrimofo,e bello Sopra il corpo piangea d'un fluo fratello.

Con uesti oscure, mistre, e dolenti
Eran corse a ueste ranta raina,
Empirado il ciel di Strida, e di lamenti,
Le figlie de la mistra Reina,
E con diuerse, e doloro succenti
Sopra i morti tenean la testa china,
E parlauano al corpo sonza l'alma, (ma,
Batrèdo, il petro, e l'uotro, e palma, a pal,

Come la freccia ingiurio fa offende Innarzi a la fontenta genetrice, F morta l'imocente figlia vende, Nouello oltraggio al fuo flato infelice, D'ira maggior contra la Dea s'accende, El la biafma, l'ingiuria, maledice; Et ecco a l'impressifo un' altro firade P afla Peloppia, eg jumpe male a male.

Co i crini spars il lagrimoso lume.

Hausa nel primo siglio intento, e sso, o
Quando battendo il dardo altier le piume
Ferille il capo, e scolorolle stusso,
Che non oltraggi piu l'iraco Nume
prega Niobe Nerrea con sa ggio ansso,
E con unier ragioni la consorta.
Che cerchi di saltara chi non è morta.

Mentre l'accorta uergine Nerea Moue alquanto la madre, e'l cor le tocca, L'irata man de la triforme Dea L'arma terza mortal da l'arco feocca, E mentre uerfo il ciel la fan men rea Le ragion, ch'a la figlia efcon di bocca, Taffa lo firole il core e la donzella, E le toglie la uita, e la fauella.

La fuenturata madre, che fi uede
Toglier dal terzo firal la terza figlia,
E che i futuri calami preuede,
Si graffia, fi percote, fi fapiglia:
E mentre firaccia il crime, e i petto fiede,
Rende del fangue filo i broba uermiglia
V'n altra piu unocente, e piu fanciula.
L'ultima, che a ufita da culla.

Vede dopo costei cader la quinta.
Dopo la quinta insquanar la sessa.
Onde perche non sia i ultima essinta,
La madre in tutto disperata, e messa,
Trouando slacciata, inconta, e scinta,
L'asconde sotto il lembo de la uessa,
E di se falle, de la uessa (tudo,
E piange, e dice al nembo, oscuro, e crudo,

Deb mouiti a pietà contrario nembo, Cl'animi fi crudeli afcondi e ferri , E prega per costiei, c'ho fotto al lembo, Si che noua faetta mon l'atterri. Di quattodii egerni de lui og gembo Saluane un fol da gli nemici ferri : Si che mon fecchin l'ultima radico. Di quetta fichenturata genirico.

Deh chiedi nembo pio questo per merto "
Se forfe gli empi Dei celi di Delo "
D'hauer renuto il loro arco coperto
Dentro del tuo caliginojo uelo.
Delia intanto o la cocca il pugno aperto
Dato bauea il uolo a l'infelite telo.
Fende l'rato strale il cioco, fride "
Ela coperta figlia a Niobe uccide.

Tosto

Tofto, che ne le figlie amate, e morte
Ferma la madre mifera la luce;
Et idulci, è cari fiuò figli, e conforte
Vede giacen difefi, e fenza luce;
Lo fitupore; I dobr l'ange fiforec,
Che più per gli occhi fiuò Febo non luce,
E lo flupore in lei fi fa fi intenfò,
Che flupido rigor le toglie il fenfò.

Il crin,che sparso hauca pur dia zi il uento, Hor se ui spira, hen mouer von punce, Stassi in eritil tumi il lume spento, Le lagrime di marmo ha ne le gote. Il palato, la lingua, il dente e il mento, Il core, il fangue, e l'altre parti ignoca, Son tutti un marmo, e si di senso, è prino, Che l'imagine sua null'à di sino.

Da ragionar materia al mondo offerfe
L'eflirpata profapia d'Anfone.
E contra Niobe ogni un le labra aperfe.,
Che troppa bebbe di fe prefinatione.
Ma quafi il mura la erra-et clei differfe
L'orgoglio de l'Eolia regione,
Ter quel-et Euro-y'olturno, e Subfolamo
De la moglie partar del Re Thebano.

Poi cli dla menfa d'Eolo affai pordato
Fu de figli incole; cubli; e dilei;
E da tuezi il fuo ergogliofo fu damato.
Ch'osò di far fe pari afonomi Dei:
Il ucno Oriental tueto infiammato
Forfe da' foaniffimi Liei;
Que'lla parola inginirofa; e feiocca
S'Ilgicio con grand ra uficir di bocca.

Troppo è fiperbo, troppo si prefime Questo popol d'erropa altero, & empio, Poi ch'o fa torre al gia beato Nume si faccificti, sacerdost, el tempio. E ben perdato bauca l'interno lome Coŝtei, degna di questo, emaggior scepio, Poi c'hebbe ardir di compararsi è questa, Che diede di mondo d'Solge la forella. Edd iciel maraukiliomi non poco, Che'l motor, che la sù regge la uerga, 'K' dia trait l'Europa di firmma, e d'foco, E co i folgori fiusi non la diferga... E non le tolga ligiorno, e! proprio loco, E nol più dito mar non la fommerga, Si che pre l'auenir non parturifica Chi tanto fi prefume, e tanto artifica.

Non poté lopporter Fau onio altero L'insolenie parlar del luo fratello, Nèchel popol del luo lipperbo impero Empio numare osalfice a Dio rubello: C agiosane tu parlie da leggiero, Gli disse ton un seusardo oscuro, e s'ello; E d'ami la mía partria ingidimente Tin deuoca, e più pia de l'Orienne.

Bidfinando l'alme mie, le tue condami,
Perche colei, c'hebbe Latona à flegno,
Fu data a gjorno, et a gli himmani affami
Da la Frigia ne l'Affa entro al tuo regno
Se le uefi la Frigia i terro jami;
In Thebe fe l'atto profuno, e indegno,
(Difl' Euro)e apprefe à diffreçar i Númi
Da gli alteri d'Europa empi coflumi.

Disserva alhor Fauonio, Africo, e Coro, Che sei and a sharbare parole B. I Occidente biassar la patria loro, La patria, cho ogni sera alberga il Sole, Perche possi sue del solica e l'Aroo, Che l'marmo, che col pianto anchor si dole Da l'Assa bebbe il primier manto errera Facciamla anda pre l'aria al patrio seno

Eossi saluerem con forza utrie.
L'honor de la contrada Occidentale,
Eogri un uedra, che l'Alfa la radice
Del dispregio celeste, e d'ogni male.
Sorride albor Volurano, Euro, e dice;
Se'l nostro por a fossio il marmo assalue;
Faren uedr la statua di colei
Su i monti d'Occidente Prenei.

Il fuperbo parlars l'inas el furore :
Multiplicò di forte e quinci, e quindi ;
Che de l'albergo d'Eolo voltar fuore ...
Franzado i senzi Orcidentali, e gl'Indi.
La fiperbia d'Europa in diebonore ...
De l'Afia il fufo rio sudo mouer indi,
E darlo al monte fio per l'aria à suofo,
Se ruiura d'ouofe il doppio polo.

Eolo per porre à quell'orgoglio il morfo, Li richiamaua al regio albergo in unno, M a que i p'ari bause âja prefo il corfo, E laccan tremar Lipavi, e Vulcano, Hebber gli Orienadi in lor faccorfo L'horribil Boxea da la destra mano, Ne la pugna à man măca hebber ciforte L'inucuro de la peste, e la morte...

Come l'altier Fauonio entrato fente Strocco, & Aquilon con gli Euri in lega, Fa chimmare in Jauor de l'Occidente A l'Austro da man destra, e feco il lega, Da man finifra circio anchor confente A Coro, che con caldo affesto il prega, Difiotti in tutto por la faffea fronte Su l'patrio, ondu d'ejè gi, spilo monte.

Fende un meridiano il mare Egeo, Che poß al L.Afia,e fra l'Europa il fegno Gli aerei Venti, quai protupile Astreo, Che di quà da tal linea hanno il lor regno Contra il fierò del foffio Nabateo, In fiauro di Fauonio armar lo fdegno. Ma quei che uerfo l'Afia hanlo ricetto Per gli Euri Il foffio lor raffer dal petto.

Bladdo Noto in lega entrar non uosse.

Ne il freddo opposso a lui Sestentiole.

Ma di star neutro suno, e lastro tosse.

A guardia de la propria regione.

Toi cho ogn un ne sliw erguno si raccole.

Trima, che si un un si lor erguno si raccole.

Noto, il cui grembo, crin costimuo pione

Free del suo auto e lutime prone.

Con procelle acerbiffime, e frequenti
Mandan e Laere un tempeliofo grido,
E par<sub>s</sub>che dica d gli sfidati uenti,
Non date noia al mio fisperbo lido.
Alcun in danno mio fishar non tenti,
S ama ficuso flar nel pre prio nido.
E'n quefla guifa egli i mottra, e sforze,
Per afficurar fe da l'altrui forze.

Settention, che'l grido borribil forte, El tempestar, ch'alpenda, e ofeur ai i giorno Ch'irato oftende il fio regno possene. Per dritta linea il fio dispregio, e fiorno; Con ogni fio poter se ne fistea, E soffia in disbonor del mezzo giorno. E neutri, che volcan stussi in disparte, Son primi à dan principio al fiero Marte,

Fauonio de l'occaĵo Imperador ,
Che uede i due, c'han già ingötrato il cielo,
Penfando in aria alza in lor diftore.
Colci, ch'in Tebe afconde un faffo uclo,
Afosira co to collegati i fluo fuore
Contra lei, che fierzo gli Dei di Delo,
En el incontro un novitec, un fracaffo
Fan, che per forza in ara alzano il faffo.

L'Imperador contrario Subfolamo,
Ch'à punto hauca difposi; i fuoi conforti ;
Acciò che l'Ioffio Hibero col Germano
In Afia il marmo beretico non porti,
E uegga il mondo manifello, e piamo,
Che i uenti Orientali fon più forti ,
Soffia contra Occidente per uetare
A la fatuna infedel, che paffi il mare.

Chi potria mai contar l'orgolio, el ira, Che la terra disfrugge, el cielo affordat Nel mondo d'ogni lato il uento firia, Con rabbia tal d'hauer l'honore ingorda..., Che nel superbo iucontro à sorza gira, Mentre il nemico al sioo uotra discorda, Che poi, e'à aperro il passo alcun non troua, E sorza, ch'à girar l'un Lutro moua.

- Alza il rspido giro arbori, e glebe, E usa per l'aris, come bauesfer l'ali, Tutti inatzano al ciclo intorno à Thebe I ruflici, gli aratri, gli animali. Le più debii cafe de la plebe. Cadono addosfo a miseri mortali. E su ben sorte quel palazzo e duro, Che relbi de tanti impeto Genro.
- La superbia d'Europa, che unol porre .
  L'essigie di colei nel patrio monte .
  Comincia con più sorza il siato à sciorre Contra l'opposto al suo corso orizonte .>
  El marmo di colei, che l'unoda abborre .
  Ha già spinto nel ciel di Negroponte .>
  Contrast angli Euri, el instamata guerra ,
  Le selue, i tempie el cittada atterra ...
- L'Occidental poffanza ogn'hor rinforza.
  De fizil fisperbiffimi d'Affre,
  E paffano Eubea tutta per forza.
  E portano colei fil mare Egeo.
  La fipadara Orientale anchor fi sforza.
  Scacciar da l'Afia il mare n'inflo,ereo:
  E mentre fopra il mar l'un l'altro affale,
  Fan gir fin à le flelle il figo fale.
- Fauonio hawia, per por ne l'Afia il fasso, Da Thebe fatto l'gir nerso Andros e Tino, Ma music, cel vizi da la la patria il passo se Greco adquanto il torbido Carbino: Egida Il Acquilon parcer più lasso, Ciò da a Statua impedir cerca il camino, Gidmal suo grado altero e pertinace Ver Ilsola di Sco drizgar la face...
- Il rapi lo girar, ch'in aria fanno, Tirar per forza in file maggior nasi, Et à l'altifino ether le damo, Anchor che fian di merci osuelle, grassi Alezza in lor le Cicladi non hanno, Chel mar non le fouerchie, non le lassi I nortici de' senti ne lor grenhò Tottano su'altrò mare in feno a' nembi.

- Nel più profondo letto îl romor fente L'altiero Dio,che'l mare haue in gou.rno, E mostro il capo fior coi fio tridente, E parta a quei,che fan l horribit uerno. V'arma tant falucia empli la mente, Che dobbiate il mio nome hauere à ficher-Ter bauermi seftiro il uotto himano (no, La fiper ba profapia di 'Isno ?
- Detto havria loro anchor. Dite al Re uoftro, Che l'imperio del mar non tocca d'hi, Ma l'tridente, el marin converno hostiro, E chel concesse più la forte a mi: Regga egli quei grà fissi la fasso chiostro Done imprigiona à tempo i nenti sui, Quiu chinda L'Astreo l'altero figlio. Quiu possa il mi imperio, el l'ino consiglio Quiu possa il mi imperio, el l'ino consiglio
- Ma a pera egli da fino le prime note, Che l'impeto de menti con tal forza. Le tempie, il nolto, el tergo gli percote., Ch'avitornar nel cingo mar lo sforza. Tre nolte fivo de l'agginte rote Vede portar l'immarmor ata scorza, E tre nolte na giù, ne mode per sorte. Chi llo rgi no l'applica, en aria il porte.
- Spaffe lalme Nereide il uerde crine
  Net più basso del mare atro soggiorno,
  Ptangon i rreparabili ruine,
  Che struggono il lor regno intorno itorno.
  Tortuno, el alter deità marine.
  Non pensan più di riuedere il giorno,
  Ma che stan giunti i tempi ostari estili,
  Che l'Choos, che s'agissi rinouelli.
- Strugge il furor, chel Occidente spira, Ouunque ha imperio la contraria parte, E sa, che l'primo mobile non gira... E più ueloce andra Saturno, e Marte... Givue spire unol la cagione, e mira Tratte l'opreterrene in aria sparte, E buol, pessi, chararis, e lossi, e con E in merzo a sirco staro l'onde, e e runi, E in merzo a sirco staro l'onde, e le runi, E in merzo a sirco staro l'onde, e le runi, e in merzo a sirco staro l'onde, e le runi, e in merzo a sirco staro l'onde, e le runi, e in merzo a sirco staro l'onde, e le runi, e in merzo a sirco staro l'onde, e le runi, e in merzo a sirco staro l'onde, e la runi, e l'onde, e

N 4 Riguara

LI B R . O.

Riguarda meglio, e uede che la guerra De gli Euri,e de la parte à lor contraria, Distrugge à fatto gli huomini, e la terra, E'l regno salso,e'l foco,e'l cielo,e l'aria. Subito in mano ogni saetta afferra, Ch'effer piu suole à noi cruda auersaria, E, perche ogn'un del par la pena senta, Folgori quinci,e quindi à un tratto aueta.

Il mormorar de'uenti è di tal suono. E'l sossio è si neloce, oscuro, e forte, Che'l balen non appar, non s'ode il tuono, Anzi gl'rati Dei foffian di forte, Che rimandati al cielo i fuochi fono, E se fosser gli Dei soggetti à morte, La patria in modo urtar superna, & alma C'hauriano à più d'un Dio leuata l'alma.

Confuso Gioue Stà con gli altri Dei, Non han rimedio al lor propinquo dano, Il folgor più non ual, che i uenti rei Contra il folgorator tornare il fanno. Contra il uoler de uenti Nabatei Gl'Iberi à l'Asia già la statua danno : Ch'ad onta del terribile Aquilone Sopra Eritra Libecchio al fin la pone.

Quanto orgoglio cresce d'Occ idente, Tanto manca la forza de nemici, Gia fan contra il uoler de l'Orient Volar colei sù le Smineree pendici. Restar non può più Borea à l'insolente Africo, che fa i marmi empi, e felici Volar contr' Hermo, e sì il nemico infesta: Ch'al fin su'l monte Sipile l'arresta.

Wedendo Subfolano il marmo posto Su'l monte patrio de la donna altera, Mutando in un momento il suo proposto, Fa ritirar la congiurata schiera. S'acchetò anchor l'Imperadore opposto. E fer l'aria restar naena, e leggiera. Cominciò allhora il pioner de le trani, De faffid animai, d'huomini, e naui.

Fecero à gli antri lor regii. Si cani La sera i venti al lor Signor ritorno C hiraio gli afferrò con le sue mani, E li ferrò nel folito foggiorno. Fan di natura quei leggieri,e uani Hor pace, hor guerra mille nolte il giorno, Ne d'Eolo la prigione horrenda, e scura Render può saggia mai la lor natura.

Ogn'un, ch'in torre ben fondata, e forte, O in qualche foßa fotterranea, à speco. Da nenti resto faluo, e da la morte, Trema ancor di quel tepo horredo, e cieco, E rende gratie à la celefte Corte, Ma molto più di tutti il Frigio, e'l Greco: Che san, che'l marmo infido di colei Piange anchor la uendetta de gli Dei.

Vedendo tutti , che'l Dinin ziodicio Sparfe del fangue Regio hauea le glebe. Di nouo ritornaro al sacrificio Non sol la dona, e l'huo, c'habita in Tebe, Ma uennero à honorare il santo ossicio Da tutta Grecia i nobili, e la plebe. Done facrar con canti, odori, e lumi Tre altari à tre da Thebe offesi Numi.

E come auien, che'l più prossimo essempio Torna à memoria altrui le cose antiche, Dicean ridotte in un canton del tempio Molt'anime prudenti al cielo amiche : Ch'ogn'vn,che cerca, è troppo inginfto, & L'alme elette del ciel farsi nemiche: (èpio, E ricordanan molti esfempi,e penc Successe altrui per contraporsi al bene.

Sedea un vecchio fra quei molto prudente, C'hanea grane l'aspetto, e le parole, Ben ch' al mondo il donò d'oscura gente La fertil region, che ancor si dole Del mostro inespugnabile, e possente, A cui leuò Bellerofonte il Sole . Mal'età,e la prudenza,o'l ricco panno Degno il facea d'ogni honorato scanno.

Questi

- Quefii, condo i succió i ban per collume
  Di raccontar le cofe de l'or tempi,
  Diffe. Di queflo, e quel derifo "Nume
  Infiniti contar li ponno esfempi:
  Ma poi e l'orgi Latona, e'i doppio lume,
  Honoran questi altari, e questi Tempi,
  Vivo contar come nel Licio regno
  Vinse la stessa madre vai altro slegno.
- Essendo il padre mio già carco d'ami, Eme vedendo essendanto, force, Ne più potendo quei fostire assani, Ond ci già migliorò la nostra force , Disse Promeder siglio a quei dami, Che ti può dar la mia propinqua morte , E ben,che quel riposo, onde tu nini , Doni al two succho padrec, te me prini .
- J. vo per l'aucuir darti il gouerno
  Di quella facoltà, ch' al nostro flato
  Euro acquillate dal fludo paterno
  Con modo ragiorenole, e lodato
  Andar convienti in un pacfe esterno
  Ma non fisora però del Dicio flato,
  Ma doue boggi il mercate il paffo intende
  Pero ch' altri vi compra, altri vi i conde.
- Th faise ho tratto fempre quel foltegno.
  Che chiede à noi la vita; la natura;
  Da quel lodato culto, stite, e degno,
  Che fevue à l'arte de l'agricoluma.
  Mana ho de buoi quel lincuruato legno
  Cui fala punta il uomero più dura;
  Ch' al culdo Sol de la flugion, che micte;
  Sentir fourcebio caldo, e troppo fête.
- Quefla chiawe custodia al poco argento, Che del uenduto gran trass pur dianzi, Quest latre son del uno, e del frumento, Toglie tutte, e regei per l'invanzi. Damin uecchiezza mia questo contento Fâ,che'l tuo studio al mio cóssico anăzi, Trouedia șili otios aratri buoi Pairegzii patrimonio come unoi.

- Secondo ei mi comanda, il pefo io prendo Di rinouar de buoi la mandra morta, E fopra su picciol mio ronzino afcendo, Come lo flato mio d'allhor comporta: E doue ei dife, al mio camino intendo Con una, che mi dil, prudente f. forta: Questi era agricoltor di qualche merto, Ret rurale effercitio molto efferto.
- Vegiamo in merzeo à il lego il terro giorno Vn ben compolto e eteusa altare e .
  Che possi spira un piedessal adorno Di marmi, e di colonne illustri, e rare, Tal ch'à le canne al lui crejiune intorno Tiù di due braccia spor siporbo appare. Smonta del suo ronzino il Duca mio , E s'inginocchia di uenera quel Dio.
- Anchi of equendo il fino devoto esfempio Smonto, m'inchino, e fifo intendo il tunte, E dico ure'l altar, che non ha tempio, Qual tu ti fia non incognito à me 'Nume, Fa,ch'in quefo integéo il dato , e l'empio V'er noi non seru il fino fanto costume, E La flessa do fuor parola fida, Che (envo dire alt mina feggiu guida.
- Ben è quel padre auwentro (he. Liggio, Che cerca prouedere al rozzo figlio Di (corta; habbia à Dio uolto il coraggio E d'honor arlo à lui porza configlio. Ch'ella è agion, che nel mortal suaggio Non cerca hauer dal ciel l'eterno cliglio, Enel cospetto altrui al mostra il core, Che' I fadegno di laude e d'ogni bonore.
- Mentre per vimontar lewo alto il piede.

  Per gire al mio camin con l'altrui piāte.

  Peggio un, che uerfo noi camina a piede,
  E come al fanto altar fi uede auante.

  China l'bunqui quecchio, enrec'e chiede,
  Ma come uuol laficar le pietre fant.

  L'afflo, de ale ovecchie qli apprefento
  Pr mio mou defo con quetto accento.

S'al prego,ch' à l'altar pal·sitre offerto
Hai col ginocchio humil,col cor denoto,
Tal dad pregato Dio fia dato il merto,
Che faisfacia ad defiato voto;
Cortefe peregrin rendimi certo
De lo Dio de l'altar, segli è è noto.
Et ei,che conofice al datare, e l'acque.)
Con questa noce al mio defir compiacque

Patrio non è di questi morti Dio Quel de l'altem firiccamente adorno, Quel marmo è di colec, he patrorio A la notte la Luna, il Sole al giorno. E quando di spere habbi desso. Perche non gli trouar miglior soggiorno, E perche il fabricaro in quel pastano, Con un mirco si lios el Pario piano.

COME feppe Giunon, che l'alma Den...)

A cui l'altar fu in quello fiagno cretto,
Del fuo marito grane il feno hauce...
E che'l tempo del parto era perfetto.
La terra larga, e piafe auarta, e trea...
Nè volle, chi alla Dea deffericetto.
Tur l'accetto l'origia, & hebbe quini
La palma fra le palmo, e fin gli oliui.

Toi c bebbe fearco il fen del nobil pondo Contra la forte fila cruda, e maligna, E dato i due più chiari lumi al mondo Contra il gelofo cor de la matrigna, Giusnon uolendo pur mandarla in fondo La difeacciò da l'ifola benigna., E figgì ne la Licia con l'impaccio Dei due, che fatti bause ficiulti i braccio

L'ardor del mezzo giorno, e'l lungo corfo, El latte, che i fractulli hausean fucciato, L'hausean di tâto humor pinato il darfo, E di fi ivgorda fret arfo il palato, Che corfè à quel patau per darui un forfo, E già di vifo, e'l ginocchio husea pigato; Ma quando pensò fur la bocca molle, Vi fu chi [e loppofi; e de non volle, Quui eran malir neffici per corre i giunchi,c falci da legar uincigli : Hor come ucegon, ch' al os slagno corre Ter ber la bella donna,c'h a i duei figli ; Cominciar gil occhi ingordamente a porre In quei usepii color bianchi,c uermigli : E uedendola fola un defir cieco Gli prese,e gli dispos d'a tato bieco.

E di configlio poueri, e d'ardire,
V'edendo à lei d'humor la bocca priua
Penfar lo Stagno a lei netare, e dire.
Di non lafciarla ber ne la lor riua,
Se pria non promettea di confentire
A la lor uoglia obbrobriofa, e fichiua.
Tanto che le uetar le publich' acque.
Ma la richiesta in mezzo il dir fi tacque

Comincian bene à dir, Tu non berai, Se non,ma l'resto poi dar fuor non famo: Che i fopr humani mi ei ueduti vai 'Nel mezzo del parlar tacer gli fumo. Deb mousta pietà difi ella, bomai, Se non di me, de i due, che in fen mi stano Che s'auien, che le membra i on to ciopri'. Maneando il latte à me, resteran morit s'

Come communi for l'aura, e la luce, cofi publiche fon l'acque, e le fronde.
Il fol per unti egual nel ciel rilue.
L'aura ad ogni mortal del par riftorne.
Tal eb iniguito è il despo, be ui conduce.
A dinegar à me le ripe, e l'onde.
E quando a ber nel uostro lago io uenni, corfi al publico dono, e not ottemi.

Tur se bene è commune il lago, e' l fiume, Supplico à uoi, come se sossito elloro. Che con cortese, e liberal cossime. V ogliate compiacer al prego nostro. Non site, che l'ardor più mi consume. I humor, che matite uno il carna do liossito. Che se punto il mio prego il cor ni moue, Ambrosia, e nettar non inuidio à Gione. Beneficio fundata so chiamardo , S'io nel uottro pantan fiengo la fete, E forfe potro ion di rimunerarto Talmente, che di me ui loderette. Vedete benefi di gran faita io parlo Quelle poche parole affittes, chete. J, Si le canne arfe, e fi lo firto ho laflo Co' aprir non ponno al debil fiono il paffo.

Per noi conoscerò d'haner saluata L'alma, che più spira mon puo nel petto, Perche la vitta mia si a incarcerata Re l'acqua, che da voi propinqua aspetto Ne solo dime la vitta hanere data; Ma à questi due, c'hà dal mio seno il setto; Es punto d'amor nel cor u alloggia... Tre uite slatera con pocca pioggia...

Chi moffo non haurian le dolci note; Che d'ogui affetto hausean l'aria cosperfa ? Ma l'impulente s'Iuol mancar non puote De la natura fiu cruda, e peruerfa. Quanto più pregbi il rufico, più feuote L'orecchie, p più a oppone, e' attrauerfa. Quel, ch' egli unod da fe, rifipinge, e faccia Relaquel, che si mogliao, p che il faccia.

Prega ellas & ei fi ben conofic, è mede, Che manca del douer, fi non confente : Perche da pria no l'uolle far, fi crede, Che ne mada l'honor, s'egli fi pente. Anzi quanto la Dea più prega, e chiede, Tiù dimenta fuperbo, d'infolente, Nè gli basta negando efer feltunggio, Che mene a le munaccie, 5° a l'oltraggio,

Dopò l'ingiurie l'odiofa razza
Sitta per tutto il lugoe turba l'onde,
E con picile, con man le ròpe e guazza,
E di mille sportite le consonte,
Toto la locala turba i softmace, pazza
Sott altra scorza insiviata asconde.
Che quel noù atto turto li dispiacque,
Che le se prolungar la sete, il caque.

Es alzando le mam.come potez...,
Impedita dal fen,che i figli porta,
Diffe, A quest union maluagia, e rea
Perpetua sturza fia quest acqua morta...
Già tuto ottien quel,che defia la Dea,
E gia l humana efficie fi trafforta
In un folle animalo picciolo, e firano,
Amico de lo Stagno, e del pantano.

Quăto più acquifla il pefee, più l'huō perde, E più piccol diuten, floor che la bocca-, La flehea punte gelviata è turta uerde, La pancia è del color, che l'uerno fiocca-; Non fi trafforma il colo. ma fi flerde Tanto, che il nouo tergo il capo tocca. E anchor è alcun ua a ber, la ficocca norba Salta nel morto Ragno, el mofee, e turba

Hor l'animal lott acqua fi nafconde,
Hor gode fopra il ciel la tefla fola ,
Hor col muto, hor col falto ci fcorre l'onde
E fe ben l'impudente è fenza gola.,
O fia foit a equa, à fu l'herbofe ffonde,
Da fuor l'ingiurio fa fua parola ,
E d'ogni intorno afforda il cielo, e' lido
Col fiu poir a di bell'emmie , e roco grido.

Poi che'l nouo mir acolo fi fparfe, Sordinò di parre di tutto il regno, Che per placar la Dea de l'ina, ond arfe, Di fede, e bonor le fi mostriafe un fesno. Tanto ch' one la Rama al mondo apparfe, Fabricar quell'altar fuperbo, e degno, E ogni anno nel fuo giurno il popol Licio V' ba fatto, e frai elmpre il facrificio.

Parlato c'hebbe il fido peregrino, S'incaminò cideuno al fuo uiaggio, si che fadilamic al fio eudo diuno Con farto, e con col·euole coraggio: E non feguiam l'effempio containo, Re del altier di Tantalo lignaggio Ma ueneriam con fe'l'officio fanto, Come ne profeso la fatal Manto.

Villa ni, in ranc.

anto. Sozgiunfê

- Sorgiunse un, che fra lor sedea nel tempio, Di presenza, d'età graue, e di panni, Bastar dourebbe il raccontato essempio A far saggi i futuri huomini, & anni : Pur uo un'errore anch'io cotar maco epio Ch'afilisse il malfattor di maggior danni, Ch'opro senz'altrui danno opre men felle, E nide il corpo suo star senza pelle.
- Fu Marsia in Frigia un Satiro nomato, Fra i musici più degni il più perfetto, Ne le canne da nento il più lodato, O sia trombone, ò piffero, ò cornetto. Mentre fe Apollo a' buoi pascere il prato Hebbe di questo suon molto diletto; E fama fu, che Febo in questa parte Sapesse più che non discorre l'arte.
- V enne a goder dopo cent'anni, e cento Questo Marsia, ch'io dissi, in terra il lume, Ch'a dare a' flanti, és a' cornetti il nento Apprese per natura, e per costume, E preferirfe à Febo hebbe ardimento, Per donare à la patria un nouo fiume, Che come hebbe di questo Apollo nona. Scefe dal cielo in Frigia,e uenne in proua.
- Stupisce il biondo Dio tosto, ch'intende Il dolce fuon, che'l Satiro da fuora, Che metre un dolce spirto al corno ei rede, Hor col suon si rallegra, hor s'age, e plora Quanto più nien lodato, più s'accende Di gloria, e nel parlar se solo honora, Edice à Febo, Homai conoscer puoi, Quanto ananza il mio suono i merti tuoi.
- Tanto gli spiace il suo souerchio orgoglio. E diße à lui, La tua uirth si rada Fa,ch'amonir d'un grade error ti noglio. Per far, che'l tuo nalor teco non cada, Prendi del tuo fallir teco cordoglio; E di con humil cor, come ti penti D'hauer biasmati i mici più dolci accenti,

- Ch'io giuro per quell'acqua, che mi sforza, Che s'ostinato Stai nel tuo pensiero, Con dir, che l'arte tua sia di più for za, Tal dar caftigo al tuo parlare altero, Che uedrai il corpo tuo star senza scorza, Ma quando ti rauegga,e dica il ucro, E che del fallo tuo cerchi perdono, Io no gingner dolcezza al tuo bel suono.
- Non uorrei dal tuo orgoglio effer costretto Far perir l'arte tua, ch'al mondo è fola; S quando di sentirmi habbi diletto, Fa dinentar humil la tua parola: Che per lo steffo ftagno io ti prometto Di uento à questo corno empir la gola; E da la cortesia di questo legno Effer l'accento mio saprai più degno.
- Le Ninfe, i Fauni, e gli altri Semidei, E i Satiri fratelli eran d'intorno A Marsia, che cedesse à i sommi Dei, C'honoraffe lo Dio , ch'apporta il giorno : Vo', che siano i suoi canti i mici trofei, Risponde il folle , e giugne scorno a scorno. Irato Apollo il legno al labro accosta, E fida al bosso altier la sua risposta.
- La lingua, il labro, il legno, i diti, e'l nento Di tempo in tempo ubidienti al arte Si dolce fean ne l'aria udir concento, Che si ucdea, che da l'Etherea parte Era disceso il nobile istrumento, El'autor, che le note, e'l suon comparte, Tal che l'alme soggette al caldo, e al giele Donar l'honore al cittadin del cielo.
- Quato ad Apollo il suo di Marsia aggrada, La Ninfa,il Fauno,e ogn'un,che'l suono udio Di consenso commun chiaro risponde Che'l Fauno è ninto, è nincitor lo Dio, El capo gli adornar di noua fronde. Romper non posso il giuramento, ch'io Piar dianzi fei per l'offernabili onde, Diffe lo Dio pentito e un ferro prende, Che prinar de la pelle il uinto intende. Deh

Deb, Marssa albor dicea, deb non è tanto L'error, ch'io fei, che merti si gran pena, Che sposi i ala mia carne si primo manto E ch apra il guado ad ogni sibra, e uena, Apollo lassi a lui fare i suo pianto E de la scor a il priua, e de la tena, E tanta pelle a la sua carne innola, Che tutto il corpo è una ferita sola.

Silla il Jongue da mufuli, e da uene, E'n tutto il corpo fuo roffezgia, e luce, E far famguigue le montane arene, E a l'unifero Siluan toglion la luce, T al che ciafonu, chi ni lu le ciglia tiene, Disilla in pianto l'una, e l'altra luce, I Satiri fraelli, e le Napee, I Fauni, l'Amadriade, e l'altre Dee.

Ogni Frigio paflor, ch' in quel contorno
A páfer fi trossò gregge, od armento,
V edendo esfere a lui leusto il giorno,
Che facca loro udir si bel concento,
E restar de si so si mussico si si conE ogni estro si un musico istrumento,
Concor a lagrimarso, el ci es gia chiaro
Oppose un siebi membo as uosto amaro

Di Marfia il Intque, e le lagrime finate
Da' Semidei, da gli binomini, e dal cielo
Render la terra molle in quella parte.
E la terra di gionar riuolto il zelo.
Si fuccia il tutto, e diffillando parte.
Il biamco, e chiaro humor dal roffo uelo,
E ne le uene fue fillato in finum
Più baffo dapuanto il fa uedere il lume.

Difilial impidiffmo dal monte.,

E tien di Marfia il nome, e tanto scende,
Seco tirundo piu d'un Frizio sonte.
Che Dori in sen l'abbraccia, e salo il rède
Con queste bissorie mariente del monte del con queste bissorie monte del con control del con control del con control del contro

Tutti del wechio Re piangean la morte, De figli la fortuna auerfa, e tetra, Ma neffin di colei piangea la forte, Che l Juo mifero fin piange di pietra. Pur dal fratel ne la Trebana corte V n lungo, emflo pianto il faffo impetra, Di Tantalo il figliuol Pelope folo Lagrimò il finto fino con quello duolo.

Quanto al mio padre pio d'obligo porto,

Tanto di suoi mi doglio eterni Dei,

Poi c'hebbe il mio natal Tantalo [corto,
Che igiorni miei douca far trillie rei,
Mi feril conce, poi che mi hebbe morto,
V arie uiuande fe de membri miei.
E si de cibo a suoi ne' miei prim' anni,
Per tormi a queste pene, a quest' affanni.

Ma voi dal padre mio Numi imuitati

A le mie carni accortiui di questo,
De mebri mici, che in pezzi erà tagliati,
Di novo il corpo mio fette contefto,
Per farmi, come baueca displogio Fatti,
In tutti i giorni mici dolente, e mesto,
E mandafte Mercurio al lago Auerrio,
Per vitor I alma mia, che a a l'inferno.

Hauesse almen di uoi fatto ciascuno, Come Cerere se, che non s'accosse Del cibo hamano, e unta dal digiumo La miaspalla (mistra elesse, e morse, Che se tutti intei membri instroa do Mangiati hauesse, mon bauriano sos se Potuso unirmi un altra uolta instemen, Per darmi in preda le miscrie estreme.

Benche si come allhor mirifaceste. Lu filala, che mangiò la Deu Sicana, Di dente de telfante, e la giugneste Con la già cotta mia persona humana: Cossi ristato anchor tutto ma haueste, Per c'haue si a ucher l'aula Thebana Prius de la Reina mia sprella; E de la sugnogune illustre pella. Prius di tutti i figli,e del conforte Pianger la udii,ch' hon fe bene è pietra , Tenjando al empio fios delino,e forte , Le lagrime dal fajo auc'hoggi impetra. Qu un' eram fe per ne inforad corte, Però che la prigione eterna, e tetra Non dassa al' alma mia fi gran tormento, Quito hor,ch' io godo il foi ne puo, e fento.

Cofi con duolo infolito, e infinito
De l'alme de l'imperio alio, e giocon lo
Pelope fi dolta, ch' in quel connito
I' bauesfe tolto al Re ficuro e profondo.
Come fip per I sterra il cafo duito,
Le città de la Grecia, e i Re del mondo,
Come luof farfi in fimili dolori,
Mandarlo per confolarlo ambafcia dori.

E cipro, Creta, Rodi, c Negroponte, E ogni altro regno, che dal mare è cinto; E tutte quel, ch' è dentro, c fluor del ponte, Che fia due mar fa l'Imo di Cornto, Mandar de l'eloquentia il miglior fonte L'en confolare il Re del germe cilinto; I mancò fol di quel, che fi consiene (Chi l'erederiat) ha più prudente « Athene.

M4 (cyl. merta la Pallida corte.),
Se poca a tanto officio intele cura:
Però,ch' allbor la Barbara cohorte
Facca terrore a le Cecrope mura.
Beu che dapoi da un Barbaro piu forte
Ful' Attica città fatta ficura.
Tereo gli empi (Eacciò Barbari audaci),
Figliulo di Marte, luperator de Traci.

Fiaccats, che'l (occor lo have le corna.

Al a nemica, e sarbara infolenza,

Elalatro quel lea, che'l movilo adrosa
Dogui arte liberal, dogui ficinza;
Terco nos prima al fine regno ritorna,
Che'l gr no Re de l'Atrica potera,
Per co ligar più e l'inte il Trace fies,
L'anigle logi al fazue Rezio Greco.

D'Athene il R<sub>2</sub>che Pandion fu detto
Hebbe due jegli, Trozne, e Filomena
Di fi leggiadro; e fi duino a fietto,
Che non cedeano a la famofa Helena,
Tereo con Progne fic commune il letto,
E confirmò la coniugal catena.
Tromba lor Gimone e fler non volfe,
Ma ben con Himeneo lontan fir dolfe.

Non ui compars l'un, ne l'altro Nune, Ma frà lor fen edifero in dispare. L'alme tre gratie a l'infelici piume De i don,che loglion dar, non secre parte, l'Erimin bauendo in mart l'infernal lume, Poser nel letto il successor di Marte Con la donzella, eligio il gussi il nido, Ese feintre il suo nossos strato.

Ma come quel, che non Japeano i pianti, Ch' nigiri douean del coningato amore, nt Con giofrey con terrei, con fuoni, e cant Si fi in Athène a lor nozze bonore. Tutti posi lifendeano i suriy manti Di ualor, d'artificio, e di colore. Scopri ogni donna albora il fue theforo, La perla ortental, la genma, e l'oro.

Terco fatte le nozze nn s'arrefa,
Ma torna con La pofa al partro lito,
Doue la Tracia rimosò la fefta:
E falutò il fuo 1% fatto marito;
Con pompa corosò la Gréca testa,
E noue giostre fe, novo consito.
Ab quito intorno al bene è il nostro ing I
Come pefo n'alezza il proprio dino. (mo

Non preuedendo i minacciati scempi De lumi, chi amortai na sonsi intorno, Terco oritino, che ne s'aturi tempi Fosse provato il nu s'inteso giorno, Ter tutte le città, per tutti i Tempi, Che diè principi, advuttal soggiorno. Iti un suo signi dono al lumi uesue, El di del son untas s'entro solorno. Dal di, che Progne il padre Padione Lascid con Tereo, el'Attica contrada, La madre de la moglie di Plutone Donato al mondo la hauea auinta biada . Cinque uolte il figlinol d'Hiperione Fatta hauea per lo ciel l'usata strada, Quando Progne con modo allegro, e dolce Cofi lufinga il fuo marito,e molce.

Dolce conforte mio,s'io dolce mai Ti fui ne l'età mia più nerde,e bella, Concedimi, ch'io possa andare bomai A rineder la mia cara sorella, A la felice patria, ch'io lasciai; Q fa, ch'oue son io, se ne uenga ella: E s'al socero tuo paresse grene, Prometti a lui di rimandarla in breue.

Moso il marito pio dal caldo affetto, Onde la dolce sua consorte il prega, Se ben unol, che lasci il Tracio tetto, La seconda dimanda a lei non nega. E, perche non gli sia dal Re disdetto, (Tanto l'amor de la conforte il lega,) Ch'in persona unol gir sù le triremi Per por se mança il uente, in opra i remi.

Come l'altro mattin surge l'Aurora, A questo impresa il Re di Tracia accinto Del porto di Bizantio uscendo fuora, Hor ua dal remo, hor ua dal uento frinto E hauendo a me zzo di uolta la prora, Silibria a destra man lascia, e Perinto. Poi col corfo del mar ueloce, e presto Paffa lo firetto , ch'e fra Abido, e Sefto.

Dal uento il buon nocchier spinto, e da l'onde L'amor de le prudenti tue sigliuple Ver lisola di Tenedo camina, Vi giugne, e lascia a le sinistre sponde Troia, ch' allhor de l' Afia era Reina. Ecco un scoglio si mostra,un si nasconde, Mentre fendendo na l'Egea marina, L'Icaria acquista, poi perde l'Egeo, E giugne al promontorio Cesareo.

Quiui a Libecchio poi nolta la fronte, Elascia Andro a mã maca, e'l cami pede Ver l'estremo Leon di Negroponte, Euer la dotta Achaia il corfo intende, E tanto innanzi ua, ch'al Sunio monte Il softio di Volturno in breue il rende: Verso maestro poi tanto si tiene, Che'l porco di Pireo prende, e d'Athene.

Fuil Traccio Re dal socero raccolto Con quella hilarità, con quello honore, Che l'assedio chiedea, che gli hauea tolto. E'l nouo parentado, e'l gran ualore. Poi c'hebber man' aman con lieto uolto Giunta l'Achino, e'l Tracio Imperadore, Con tristo augurio trattifi in disparte, Cosi parlò il figlinol, ch'uscì di Marte.

Se ben Amor m'hauea l'alma infiammata, Quanto si potea più, di rinederti, Siper l'affinità, c'habbiam legata. Si per li tuoi maravigliosi merti; Non però questa la cagione è stata, Che dar m'ha fatto i lini a i uenti incerti. Che se ben'io u'hauea tutto il mio affetto. In Tracia mi tenea piu d'un rispetto.

Quel, che mi sa lasciare in tempo il regno, Che per sarii accidenti io non dourei, E che mi far folcar l'onde su'l legno Per uenire a smontare a i liti Achei. F il caro fido, e pretiofo pegno, Che piacque, e piace tato a gli occhimiei. Trogne, la figlia tua, la mia conforte : Per mar mi spinge a le Palladie porte.

M'han costretto a paßar nel lito Creco; Che la consorte mia riueder uole L'altra figliuola tua, che restò teco. E se mancassi de le mie parole, Io non haurei mai più concordia seco: Ch'io le promisi qui trarmi in persona, E di questo pregar la tua corona.

Se de la figlia tua cerchi il contento,
Se del genero tuo brami la pace,
Fa,ch' io possa condur col primo uento
L'altra figliuola tua nel regno Trace.
Mêtre che' l' Re di Trace apre il suo inteso
E dispor cerca il Re che associate tuce,
Fra molte Filomena iui ripliende,
E la fauella sua nel mezzo sende.

Come sà,che'l cognato è già in Athene, Di Trogne la bellifima frocchia, Conricco bablio, e. uago, a lui ne uiene, E giugne, e piega ciglio, e le ginocchia. Come il Re Traccio in lei lo fluardo tiene E le diuine fue belezze adocchia, E de begli occhi fuoi la dolce fiamma. D'amorofo defio tutto l'infiamma.

Come talbor le belle Driadi V anno
Con la più bella affai diua di Delo;
Coi ne uà colteiricca del panno,
Ma molto più del bel corporeo uelo,
Fra donzelle fi plendiale, che funno
I cde fra noi de la beltà, del ciclo,
Ma ai beltà, d'adornamento, e' oro
Più bella e' nezzo a lor la Delia loro.

Si dan la man da queflo,e da quel lato Si fan gl'inkhni, i fanti abbracciamemi Fra la vergin bella,e l'ho cognato, Come ufan riuedenduf i parenti. E poi che l'uno a "altro ha dimandato Di molti, for congiunti, e conofenti, Per man l'Attico Re di nouo piglia l'I Traccio, e fische fiede egli,e la figlia.

Quanto ha più in lei Terco le luci intefe, Tanto più i innamora, è più i accende Spinto da la natura del pagi più i accende Spinto da la natura del pagi più nipide Non uuol faitche rifparmiar, ne fipefe. Ma di goderla in ogni modo intende; 3e ben doueffe fare ogni atto indegno, qe ben doueffe femelre tutto i regno. Troppo gli par douer ester felice,
Se puo uenire al desiato intento
Con quella, tr'ester può la sina beatrice.
Che sola in tutta il può render contento.
Vuol corrosper la fede lantrice:
Quanto può Traccia dar d'oro, e d'argito
D'ornamenti, di gemme, ed ogui bene,
Tutto al parto nuol dar del Re d'Athene.

S'altro non può, suol torla a la fue terra Per forza, e darla al fuo regno iracondo E per ferbarla a feprender la guerra, Contra tutta Grecia, e tutto l' mondo. Ahi, che non ufa Amore, fe bent a fferra, Quando pafsa p gli occhi il cor profondo? Accefo ba il cor del Regia di tal foco, Che l' petto d' atuna fiamma è piccio lloco.

Tiù fopportar non può l'indugio, e fpiega, Di noue al fuo mandato la fauella, E per la figlia i fle conforta, e, prega, Che possa vivueder la fua forella, Amor facondo il face, en ong linega Ogni forma di dir più uaga, e bella, E mentre mostra far feruitio altrui, L'infammato amator prega per lui,

E se pur nel pregar passa l'honesto, Sopra la moglie sua feusa il suo torto, E dice, lo non seria tauto modelto, S'io non hauessi il suo gran pianto scorto, Gocce di duolo sopragiunte in quesso Voler nasconder mostra il Trace accorto, Col lin quel passo diconde, ond egli uede, E acquista al tempio cor singendo sede.

O fommi Dei, che tenebrofo inferno Ingombra un petto mifero mortale , Come gli fu cieco il lume interno , Che conofer mon fappia il ben dal males Tereo dal gefto , e dal colore efterno E giudicato pio fanto e leale, Effendo empio, & ingiuflo , e pië di frode, E dal delitto acquista hourer , e tode.

Come

Tereo, che uede il gratioso affetto, Onde il padre al suo fin mouer procaccia, E scorge, che la tien degno rispetto A non legarli il collo con le braccia, Aggiunge nuoue fiamme a l'arfo petto, E mille nolte co'l pensier l'abbraccia, E'l padre esser uoria per legar lei, Ne però i suoi pensier foran men rei.

Tante mosser ragioni hor quello, hor questa Ma benti uò pregar per quella fede, Che dal doppio pregar conuinto fue. Ella il ringratia,e quelle cose appresta, Che seruir denno à l'occorentie sue, E s'allegra per due, per due fa festa Di quel, ch'effer do nea lugubre à due. Tereo il ringratia, anchor uia piu cotento. Per quel, c'ha detro al cor, lascino inteto

Haue an tanto à l'ingiù già preso il corso I cayalli del Sol, ch'egli a gran pena Regger piu gli potea col duro morfo, Tant' eran presso à la bramata arena; Quando hauendo i due Remolto discorso Chiamati furo à la superba cena. Done fanno à Lieo l'honor, che ponno, Poi uano à dar le mebra in preda al sono.

Ma'l Tratio Re, fe ben da quella è lunge, Chegli hauca Amor scolpita i mezzo al No però me al desir cieco il puge, (core Ma contempla lontan l' Achino amore. E seco imaginando si congiunge, E hauedo in mete il bel, ch'appar di fuore Quel, che non uede, à suo modo si finge, E con uano pensier l'abbracciase Stringe.

Già tolta al ciel l'Aurora hauca ogni stella, E lo dana ogni augel la nona luce, Eccetto il Lusignol, la Rondinella, Che sotto altro mantel godean la luce, Quando per menar uia la figlia bella Tereo, che'l fonno mai non die la luce, Vedendo effere apparso il nouo lume. Co'l medefino pensier lasciò le piume.

Fece dapoi sentir gli ultimi accenti Al socero, e da lei commiato prese; Il qual nel far gli estremi abbracciameti Fè, che queste parole estreme intese. Tereo, poi che a le uoglie troppo ardenti De le mie figlie il tuo parer s'apparese, Anch'io dal woler tuo non mi diparto , Anzi al terzo parere aggiungo il quarto

Ch'el giusto unol, ch'à huō da l'huō si porti E per la fe, ch'al laccio si richiede, Che insieme n'ha di parentado attorti, C'habbi di que Ha nergine mercede, Sì che sicura sia da gli altrui torti; E,perche ritornar mi possa illesa, Sia con paterno amor da te difefa.

E poi che la pietà m'haue disposto A lasciar dipartir da me costei, Tu anchor (fe'l giusto, e'l pio non t'e nasco Tenuto à rimadarla al padre set. (fto) Però del uolto suo quanto più tosto Contenta i lagrimosi lumi miei. Porga il genero pio questo conforto A la necchiezza mia pria, ch'io sia morte

E tu cara la mia figlia habbi rispetto A l'etàmia, che quasi al suo fin giunges E come satisfatto al caldo affetto Haurai di quello amor, ch'à gir ti punge, Ritorna incontinente al patrio tetto, Basta, ch' una di due da me sia lunge . Cosi dicendo le basciò la fronte, E fe, con questo dir, d'ogni occhio un fonte.

Montre

Memre di pianto il padre il nolto tinge, Risponde al lagrimar la regia prole, Ma il lutto el sopira tanto la stringe, Che non può dar risposta de parole. Promette il Re infedel, lagrimac, finge, Che pria, cho scala il quarto segno il Srle Da trienni sicure, e si de sorre. Sard renduta al le Cecropie porte.

Poi che le franfe lagrime redute
Hame à lor volti irruggiadar le gote,
Prega l'Attico Re, che li falute
L'altra figlia in fiso nome, e'l lieo nipoce
Sciolte le mani poi, ch'eran tenute
L'una da l'altra, fer tacer le note,
El forragiunto à Pandion dolore.
Porge al pregato fiso maggiot timore.
Porge al pregato fiso maggiot timore.

Monta il barbaro Re fil miglion legno, Ma la fanciulta Acbea prima u'inuia. , E sopra il palco più eleutto, e degno, Ch'è ne la poppa sunol, che secon li e. Fecq quei, che ui vuol del Greco regno La bella Filomena in compagnia. , Montar si vn'altra sunturata prora, Da due donzelle, e la martice in suora.

Poi che da cento remi il mar furotto,
El lite indictro ribattuto, e frinto,
E finte l'alto man l'arbot condetto
Diffe il Barbaro altrov, Habbië già vinte;
Il suoto in peer nefiro habbië midato;
Nè tener può in officio il sufo finte.
Salleyra, el mostra, e digity fied a pena
Quel be, che fipera, e licro i Tracia il mena.

Gli occhi dal wolto fin mai non rimone, E gode hauerta finor d'ogni periglio; Come gode talbor l'augel di Gione, Che la lepre, e hauea nel curua artiglio, Re l'altifino cerra ha polta, deuc-Ferma nel fino trofto l'altero ciglio; E gode, che l'indo altro, oue la tiene, Tulla da la preda fina pore di fipene. Comanda d un Capitan l'empio tiranno, Che ne la fius qui a mefinuda porta La Greca compagnia, ch' in Tracia uanno Per fare à la donzella honere, e feorta, Che come de la notte il nero pamo Faccia l'alma del di vimaner morta, E col' fio manto il mondo al môdo afeoda, I Greci ad un ad un dia in grêbo à l'onda.

L'inclinato corfar fempre à für male, Come filender nel ciel wede le stelle, S'allontana da gli altri, e dona al fale Gli buomini ad uno ad uno, e le donzelle. Le tre, bir evan nel legno principale, Smontaro à venera ri Nettono. Aubèlle, Che l'utimo feren. ch'i mar s', gizcoque, Fur rolte al legno, e fur donate à l'acque,

Come prendon di notte il porto infido, E godon di roccar l'amat sterva. Non ode Filomena alcun ful lidea Il linguaggio parlar de la fita terra, Chiam alto la nutrice, e più d'un fido Greco,che morti il mar nafconde, e ferrat Gridai IR., e lò ogni Greco in terra fedda, E fia,che la fanciulla il grido intenda.

Per man la prende, e fa che s' accompagne.
Seco, e di darla al regio albergo dice,
E che i finoi Greci, e l'altre fine compagne
Intanto ne nerram con la nutrite.
Ta san con pochi paffi le compagne,
E conduce la vergine infelie.
Il nona antica selhas, one un palazzo
Il Re tener folca per fino folazzo.

Quini un ferraglio il Re barbaro hauca,
Cinta di groffe,e d'alte mura introda
E le fancialle belle , che potca
Trouar nel Tracio,e ne l'altrui foggiorno,
Da gli-Emnehe jeuralate i ui tenea,
E y folcus andam quusfo agni giorno;
E godea per antico fuo coffume
Con quella, che feieglica, l'infami piume,

Saper

- Saper fe il Re, come nel porto sceso La giunta al castellan per un suo paggio, Il qual uenne à incontrar con fuci accese Il Re con gli altri in mezzo del uiaggio. Poi che l'albergo il Re crudele asceje, Diffe, Fin che non efce il folar raggio A fare ogn'altra Hella ofcura,e nana, Non è ben di turbar la tua germana.
- E'l fonno à gl'occhi dia qL c'hauer denno : E nolto il ciglio ner due necchie intanto, Di quel, c'hauc ano à far, lor fece cenno. Le uecchie esperte, che conobber quanto Il Re chiedea, paffar la figlia fenno In una stanza ou era un ricco letto, Albergo antico al barbaro ricetto.
- Come le luci la donzella intende Ne l'adornate riccamente mura, Si stà sofpesa alquanto, e pensa, e prende Maggior dentro da se noia, e paura: Ch'ella si posi, da le necchie intende, Ma negando ella Stà, nè s'afficiara. Pur con false lusinghe tanto fanno, Ch'ignuda al letto barbaro la damo.
- Pensa il persido Re maluagio, e rio Goder quini il suo furto, e farla donna, Quini serbarla al suo folle desse, Ma per celarla à la Tracerse donna Prima, che'l biondo, e luminofo Dio Sorga à scoprir la sua splendida gonna. Vuol, che l'armata i mar riprèda il corfo, E nada al Re di Cipro à dar soccorso.
  - Cipro allbor da Sidonia hauea la guerra, E la Tracia possanza hauea chiamata, Che come amica à la uenerea terra, Mandasse in suo fauor la Tracia armata. Hor poi che la sua classe asconde, e serra Ogni huom, che sà la donna effer rubata, Vuol, che nada à tronare i Ciprij porti, Perch'à la moglie sua non si rapporti.

- Hauea, prima ch'in terra il Re scendesse, Imposto al General del Tracio legno, Ch'alcuno al noto lito non rendelle, S'ei non gli dana un certo centrasegno. Ma come il segno imposto il conoscesse, Lasciasse incontinente il Tracio regno, E gife à riparare al Ciprio danno, E Steffe al fue fernitio intero un'anno.
- Si che posiamci in questo albergo alquanto, Scriue egli in Cipro,e dona il segno, e'l soglie A quei, che seco uscir de le triremi. Discioglie il lin con general cordoglio Il Capitano, e dona à l'acque i remi, E namo à ritentar l'ondoso orgoglio Sol del Rese de la donna i legni scemi. V a l'armata ner Cipro, e mena seco Ogn'un faluoil Re Tracio, e'l furto Greço.
  - Riferiscon le uccchie al Re contento, Ch'ella si ftà nel letto ignuda e sola : Corre egli à l'amor ofo ingamo intento, E'l fior uirgineo à lei per forza inuola. La figlia usò con uendice ardimento La forza in sua difesa, e la parola : Ma fola non petè fancinlla , è ignuda Vincer l'età uiril, tiranna, e cruda.
  - L'amato padre in uan chiama souente, Souente Progne, e più gli eterni Dei: Ma de la moglie sua, ne del parente Tereo conto non tien,nè men di lei, Come sfogati bauer l'empio si sente Gli abbracciamenti suoi lasciui, erei, Senza punto indugiar lascia le piume, Acciò ch'ella si plachi, e chiuda il lume.
    - Come presa dal lupo humile agnella Da paftorize da can tosto rifcoffa, Trema anchor de la gola ingorda, e fella, E'l giel corre,e'l tremor per tutto l'offa; Qual la colomba hunil candida, e bella, Cui wolle far l'astor la piuma rossa, Trema, se bene è fuor d'ogni periglio, E d'esser parle anchor nel crudo artiglio.

Tal la fluprata Achra, poi che fi side,
Fuer del letto faltar l'empio tiramo,
Tremana ancro de le fue braccia infide;
El a steffa femia noia, ér affanno.
Ma come neglio mifera s' asudeDel tolto honor, del ricenuto danno,
Le chiome fi stracciò, feriffi il petto,
E lafciò l'odiofo, e n'fame letto.

Ecoperto del lino il corpo ignudo,
Già bello, e cafto, cri hor corrotto, e bello,
E futto at corpo, e al lino un'altro feudo
D'un cinto, feiolto, e mad difoofto vello,
Alza le meste luci al uolto crudo,
Stracciado ambe le man l'aureo capello,

Stracciādo ambe le man l'aureo capello , E scinta, inconta, lagrimosa, e trista Con questo duolo il Re contento attrista.

O Barbaro crudel, Barbaro inf<u>u</u>lo, Barbaro per l'effetto inf<u>a</u>me, & empio. O d'ogni ofceno uitio albergo, e nido, Hor quando s'udì mai fi crudo fcempio è Quefla e,crudel, la fe, che defli al fulo Soccro two d'ogni pietade effempio è Quefla è al mio padre pio la data fede,

Abi come, traditor, ti fosfir il core,
Tal uer la tua cognata usare oltraggio,
La qual ne le tue man sidò il suo bonore,
Che cene al Tracio Re leale, e saggio.
Oime, non mosse il tuo cuer, traditore,
La mia uirginità, ne il mio lignaggio,
Poi che macchiò con uergognoso fregio

Quando piangendo a te fidommi, e diede?

Per dar luogo à un destre ingordo, e cieco Prinata n'ibri di quel licto soggetorno, Che statto in Tracia baurci col ságue Gre-C'e da parèti miel si dato al giorno, (co. Hi re come posso possi possi à ronarmi seco, Crudel, có questa macchia, e q'il o scorno è Come unoi piu, che m'accarezze, e m'ame

Se pellice di lei son fatta infame ?

La data fedeze'l saugue Attico regio.

Hal rotto dislead quel giuramento, Che dee [cruare ogn huom, fiatto marito; Benehe l'hai fatta cento solete, e cento, Costume antico al tuo Barbaro fito. Ma queflo torto, e queflo radimento Potea ben contentar l'empio appetito Con tante, che tun bia jleggiadre, e belle, Senza far questo feorno a due forelle.

Prima mancalli perfido à te flesso.
Dopò al Re pio de l'Attica choorte.
Traditi me,e ui su da te promesso.
Che illesa viuedre i la patria corte.
Ma non minor poi commette tili eccesso Ver la pudica, e saggia tua consorte:
Tal c'han prini d'honor l'empie tne uoglie
Tesla cognata, il socro,e la moglie.

Abi del tuo bonon nemico, e del mio langue, Perebe non togli a me l'aura, e l'accento? Ond è, che l'corpo mio non rendi esflangue? Perebe no l'doni a l'ultimo tormento ? Ma su uedi, com' ei pianegnol langue, e E farebbe pierà torgli il lamento : E non uuos far di lui l'ultimo (sempio, Perebe ufando pietà non faresti empio.

Piacess è a Dioche la mia mistr' alma Tolta a quel corpo hauessische l adombra, Priache l'infame tua noiosa palma Desse principio ad duosche l'eor migobra Ch'à l'altra unita gloriosa, co' alma Scarca d'error saria passata l'ombra. Ma s'hor la togh i suo canal legame, Non se na spiù uergine, ma infame.

Ma, se talhor gli Dei volgono i lumi

Al opre nostre, al lor pensier secondo,
se qualche cos solo nel terrir Numi,
se non è col mio honor perduso il mondo ;
Spero ucede de l'uno seri coltumi
Portar la pena al tuo terrestire pondo,
Che d'ogni ben, che ti contenta, primo
Haura misser in sodi os seri per miso.

Che ti giona accemarmi, ò farmi vez zi è
Io pur del moler tuo troppo m'accorgo:
Ma non fia maische te non odi, e firezzi,
Ter la troppo barbarie, ch'in te [corgo.
E quanto piu m'accemi, em'accarrezzi,
Tanto fa il pianto mio più colmo il gorgo,
Che mi torni a memoria il duolo, el danno
Nato dal fiato tuo primiero ingamo.

Nè fol non tacerò la tua merzogna, Et ogni uitio tuo, mentre fon niua.: Ma depofio il rifetto, el a sergogna, Di piazza he piazza andrò, di rius i riua: E con ogni actriffima ranpogna. Scoprirò l'opra tua nefanda, e febiua, E che tradi la tua burbarie ingrata Il focero, la meglice la cognata..

Se flarò chiufa in queflo albergo infido In queste felue fir ane, in quefi monti , Il mio dolente, e inginiofo firido Mouerà i faffi, gli arbori, e le fonti ; E tutti i utivi tuoi di gvido in gvido Farò a quefi acre manifesti, e conti . E pregol, i alcun Vumei in lui feele..., Ch'afolit i li pianto mio, la mia querela.

Tre diero affetti affalto al Traccio petto
Tutti in un punto, Amor, timore, et irn.,
Amor, eti pone imanzi, il gran diletto,
Che Flànella briltache in lei rimira,
Il timor, che non scopra il lu diffetto,
A torla al mondo il cor barbaro in spira.
Accende nel fuo cor l'ira da sezzo.
L'inginità di colci, l'adio, et disprezzo.

Può nel Signore inginfa il timor tanto, Che in dubbio sila, fe dece bidair Lo, Che in dubbio sila, fe dece bidair Lo, L'accorde di colei l'ingimia, e l'pianto Di deffo, di uendetta, e di farore. Il calor natra di sincentra in tanto; Es fa bollire il fangue intorno al core. Da la circonferentia al centro corre. Colfoco il fangue, e al fuo defio foccorre.

Mentre che'l foco intorno al core accele
L'ardor, ch'a lecopo e Sirveno neuvre mãoz.
Quel fangue, ch'al fuo centro il corfò profe
Laficia il uotto crudel pallido, e bianeo.
Ma il cor poi con l'ulpra il foco refoAl uolto, pe furma il r vaffo unquanco;
E de l'ira, che in lui fi fe perfetta,
Rendò ogni estremità turbata, e infetta.

Poi c'hebbe l'ira accefa il furor mosso, E fatro il senno a lui men fidos e saggio, E luolto se uniri di bianco rosso. E l'inpeggiargli ogni ochio, come un raggio; Priuò del friro il fadro, e cosse adosso. A lei, che stridea ancor per farle oltraggio Ma Amor nel suo bel nolto do pri sune, E al suo cruel suo bel nolto do penne.

Ella,che'l ferro in aria filender nede, D afflitta,c fionfolata usen contenta: Esperche debbia ucciderla i erede, Liberamente il collo gli apprefenta... Intanto. Amor, che nel, lou olto fede..., Contra il furor di Terco un dardo auenta: L'empio a quel colpo il fuo ferir ritarda, E d'ira affo, e d'Amore ditter la guarda

L'irac.l'faror di nouo in lui s' accende ... E fiuor d'ogni pietà la prende, e lega... , E non afcolta Amore, e non intende, Chemel fio nifo il villufinga, e prega. Hor mentre ch'ella fritade e l'ulipsende, E i utit finoi con piu fuper bia fificza , Le pone un legano in bocca, onde non puoce Serrarla più, n'e più formar la note.

Fa il legno il ponte, e toglie la parola
A lit, che i denti miferi son fiera:
Toi non sò donde una tanaglia inuola,
E la liperba lingua inuitta afferta:
In fivor latira e fin prefio di la gola
Col ferro empio la taglia, e gitta in terra,
La qual per l'orma beril' s'aggira, e ferpe,
Come coda fioo far trona a dal ferpe.

Per quella nia pensò l'empio tiranno l'esalicarfi di lei, che lo fibernina; E per fiegge l'enorme infamia, e'l danno, Ch ci n'era per hauer, fe fi feoprina., E per poteri fici goder qualch'anno, Se ben fenza parlar la tenea nina. O giulitità di Dio, come permetti Si nefandi penfier ne'nostri petti.

O ferina lafeiuia, o mente infam.,
This wolte dopo fe pena il credo je i wolf—
Seco sfogar le fue venerce brame,
Se ben con narij motti ella fen dolfe.
Sicuro il Rz, che più non fi irichiame,
De'lacci, ond era uinta, la difeiole,
La qual con muto, e lagrimo fo cholo
Sparfe di piaco, estigue il petto el fuolo.

A la più alta slarra al fin la guida, E quiù a tusti gli octoi la nafonde, A uru necchia poi le chiase fide,, La qual con cen ii fali ode, e ri bonde: Trarla accennanio il Re, chi isi annida., Perch' altri à ueder lei no nenza altronde. E ch' à lei feruas plachi il fuo cordoglio, Ma phe no le du mai l'Evistro, e' feglio.

Velendo il Rel' Amora a' rir le porte.

Ne l'Oriente a' raggio matutino,
Et hauendo fistata la fia corte.

Ter foccorfo di Cipro al mare, e al pino,
Quando solle tornari fi al conforte.,
Sconosciuto monto fiorra u'ubino,
Capri cal manto il notho, e solle il tergo
alt rio ferraglio, giunfe a regio alborgo.

Sopra l'ubin giunfe al palazzo, e fech Con due fluffer l'enuebi, ch'indi tolfe. Come la giunta fua la moglie intefe, Con l'accoglienze debite il vaccofte. D'intorno Progen intanto il lumi intefe, E fubito al parlar la li gua fitolfe, E dimandò de la forella, e poi Die l'occho auren y a dun undea de fuoi.

Detto che l'hebbe, come la fia gente.
Al ifola di Cipro bauea mindata,
Ter dan qualche foccofo al lo pare ite,
Chi intorni al reguo bauea la Tiria armata
Laficindo siér piu d'un fofprio ardente,
Diffe, wi bauea la tua forella data.
Il gindo padre tuo cortef, e pio
Ter fatisfare al tuo contento, e al mio.

Gia posledea l'armata il mare Egeo. E credea d'acquissa quel giorno Sesto, Qualio un Borca importuno il mar rendeo Si grosso, che se ognim turbato, e messio. E come piacque al stato insuga, e reo. Terche à calar l'antenna non sa presso, il pin, ch'ella premea, col popol Greco Andò fott acquase ogni un sommerse sico.

I paggile donzelle, e gli altri Achini, Che feco il padre tuo mandati hauca, Furo involati al numero de 'uni, Per mio perpetuo mad da londa Egea-, Che da che fue di lei gli occhi mici prini, Ter la rara uirth, ch' in lei filendea-, Io ne rim si addolorato tanto, Ch' altro da indi in qui non sig. che piăto.

Con lofiria, con lagrium accompagna.
Il traditore il geïto, e la parola;
El fio nolto bugiardo irriga; e bagna,
E fede aequista a la mentita gola,
Da lui la mesta Progue f fompagna,
A tutti gli occis fishito s'inuola,
E dele il arre fue chiufa ogni porta;
Tiange morta cole; che moè morta.

Quini ella apre la firada al fito lamento, E chiama il nome fito piu tuolte in tuano, E chiama, e de l'arbore, cel la unto Si divoleç del fito fito acerbo,e fitrano: Ne manta d'accordar l'af, itto accento Col fiton, che vende il batter mano ai mano. E non fitor di ragion per lei fi dole, Manno già con la debite parole. Che chiama ( oue dannar douria il conforte ) Licta l'affuta necchia il toglie, e'l porta , Crudele, e ingiusto il neto, il mare, e'l fato. Done piange la suamentita morte, Pianger dourebbe il juo più crudo stato. Si neste tutta à bruno ella, e la corte, Al tempio và di panni oscuri ornato: E l'otiofee Jequie à la fals ombra. Fà sù l tumul cantar, che nulla ingombra.

Hor che farà la sua pianta germana, Che si stà ne la torre imprigionata, Ch'esca non unol de l'odiosa tana Chi l'ha in cuftodia, il muro, e la ferrata. Le mança per ridir la noce humana Il torto,c'ha il Refatto à la cognata: Per farlo al fin sapere a la sirocchia, Le seruì il subbio, il suso, e la conocchia.

Per rimaner dal gran dolor men ninta, E fuzzir l'otio, hauca l'af litta tolta Banella cruda,e feta ufata,e tinta, E in fil ridottase intorno al fuso anolta. Poi ne fece una tela, oue dipinta Hanea del Re l'ingiuria infame, e Stolta, E u'hauea il caso suo talmente impresso. Che chiaro fi leggea tutto'l successo.

Quanto contrario al tuo desir l'effetto Fin nel formar l'industrioso panno. Tu per alleggerir la pena al petto, Ti desti tutta al subio intorno a un'anno. Ma pingendo il tuo mal, l'altrui difetto Ti ricordò ogni punto il biasmo, e'l danno: E'l tesser, che'l tuo duol douea far meno, Ti fe irrigar di doppio lutto il seno.

Con sofiri infinitise amaro pianto L'historiata tela al fin condusse. Indi piegolla, e le fe intorno un manto, Perche uista per uia d'alcun non fuffe. Poi con cenni, e lusinghe oprò tanto, Ch'al fin la muta al suo woler ridusse: E capace la fè, che quel presente Portasse a la Reina ascosamente.

Che d'acquistarne il beneraggio crede: E come spiritosa, e bene accorta A la Reina il da, ch'alcun no'l nede: E accenna, ch'entro u'è cofa, ch'importa, E'n ricompensa qualche cosa chiede . La liberal Reina il cenno intende, Econtenta la muta, e'l panno prende.

Come poi le sue luci apron le porte Al miserabil verso, che discopre L'obbrobrioso incesto del consorte, E tutte l'altre sue malesich'opre : Quanto entro l'ira il duol l'occupi forte, Mosira il morto color, che'l uelto copre, Bench'a cangiarsi il suo color sta poco, E infiamma il uifo suo d'ira,e di foco.

Ben di sfogare il dnol cerca,e lo sdegno, Che dentro la consuma,e la disface: Ma per non se scoprir non ne fa segno, Ma frena il piato, e'l grido, e duolfi, e tacc. Come un rinchiuso acceso arido legno Sol render maggior caldo a la fornace: Çofi la doglia în lei chinfa,e ristretta Rende più acceso il core a la nendetta.

Lo stupro fatto a la forella amata, Il tolto honore al sangue Attico regio, L'hauer la lingua totale, e freziata La stirpe sua di così infame fregio, La rendon si rabbiosa, e disperata, Che la sua uita non ha punto in pregio: Ma cerca tutta imaginando intefa, Che la nendetta superi l'offesa.

Hauea tutto`l zôdiaco il Sol trascorso, Edato il ghiaccio, e'l foco al nostro lido, Et ogni segno in quel uiazgio occorso Gli hanea per trenta di concesso il nido; Et eragionto il dì, ch'allenta il morfe Al muliebre irragioneuol grido; Il dì,nel qual le done insane uanno, E ch'al bimatre Dio l'officio fanno.

Progne, che in mente hauea già flabilito Di uendicar di fia fioro lo feempio Contra l'incefluofo, vio mario Con ogni modo più uesfaudo, & empio, V'ide, che questa pompa, e quest'ortio Con quel poter andar di notte al tempio, Er un'occassion molto possene. Per c'ifequi a sia a troppe tempia mente.

Come la notte a lei feopre le fielle, E che l'altro Hemisperio acquista il lume F fan fonar le madri; el edonzelle L'othoux, el bosto al folito costiume; Trogue d'una ceruiera illutte pelle S'orna, e di tutto quel, c'honora il lume, E corre con le ferue al grido infanto. Col ferro cinva al frião; el l'Thirfo i manio.

Per bone ar l'illaminata notte.)
Da fiaccole, e da torchi, e da lanterne,
Inficine usan le eaffre, le corrotte ,
O fiano cittatine, ò fiano efterne.
Tanto ch'allor a aperte bausan le porte,
Et actreficiui i grid; e le lucerne
Le infami donne det ferraglio regio
Per goder de l'autico primilegio.

Da Filomena in fuor non u'è, chi reste, Che fola sid nel suo perpetuo affere. Che una core a honora l'allegre seite, Ch'à l'inuentor del sin le donne famo. Le siolate semine, el hones semino. Le siolate semine, el hones semino. Ter le parti di mezzo, e per l'estreme, Che metter suol le sue safalle insseme. Ver l'infame ferraglin affretta il piede,
E fa cader la uisiofa porta,
E corre doue la fivella fiede
Imprigioneta anchor, ma fenza fcorta.
Come in Stato sì mifero la uede
L'infelice Regima, come accorta,
Che nos if flopra, accenna, c'l laccio rope,
Ma fegua lei con l'opportune pompe.

Le gitta intorno fubito una uesta, Per quei misseri accommodata, e buona, Esquir si las tirepirosa (si la, E tusta la città correxe introna. Al tempio una per sa quel, chi a far resta, Si fa l'ossico pio, si gridase suomo per To si si roma di albergo, e los vitene. Progne l'assista giouene d'Athene.

Accortamente la transfiga, e toglie, E a l'infelice camera la mena, Piangendo finanta le festine fhoglie, La bacia, e con le braccia l'incatena. Non bacia, e non risponda de le fue uoglie L'afflitta,e fconfolata Filomena: Ma il nolto abbaffa lagrimoß, e finorto Per bauer fatto a la forella torto.

E wolendo feufar la carnal faltma, Ch'à forza uenne a gli atti obfeni, e rei, E che fe' l'corpe crrò, non peccò l'alma, E non fe torto al fangue regio, e à lei; In uecc de la uoce alga la palma, E gli occhi estolle a'fempiterni Dei, E con piu ceuni mifera fi sforza Giul'ilifeaz, che fe fu fatto forza.

Di quà, di là la prole Attica piange,
E del Re ingiusio fi querela, e dole,
E feopre il mal, che la tormenta, che ange,
L una con cenni, e l'altra con parole.
E ure, che quetta, e quella il grido frange,
E cheta fi lamenta, che non uole
Effer fenitia, el Re è accufa intanto
Con tactiurno grado, e muto pianto, o

Poi che'l chiamar più uolte, empio e scelesto Quanto simiglia al padre empio, e tiranno E maledir la sorte iniqua, e fella, Alzando Progne il nolto irato,e mesto Ruppe con più coraggio la fauella. Mai frutto alcun noi non trarrem da que-Lamento e duol mestissima forella: Mail nostro mal, fe trar ne uoglia frutto, S'hà da sfogar co'l ferrose non co'l lutto.

Non hai ponto à temer, che non si mande A fin da me quelta uendetta tolto: Che non è sceleraggine si grande, Ch'io non mi tromi l'animo disposto. O ch'a queste pareti, empie, e nefande Darò foco una notte di nascosto, Sì che ueggiam per satisfarci un poco, Ardere il malfattore in mezzo al foco.

O gli trarrò quelle impudiche luci, Ch'a l'amor scelerate aprir le porte, E à l'empio Re fur configliere, e duci, Che facesse un'error di questa sorte: O troncherò le mani infame, e truci, Che offerser la cognata, e la consorte, Che fece torto al coniugale amore, E con la lingua à te tolser l'honore.

Perche altra donna più non sia tradita Da lui, perche impunito non ne uada, Non resterò, ch'io gli torrò la uita O co'l foco, ò co'l tofco, ò con la spada. Mentre con questo dir l'offesa inuita A far che l offenfor punito cada, Iti si mostra, un'innocente figlio Di Progne, e prender falle altro consiglio.

Viene à trouar la madre iratale mesta Iti(cosi il nomar) con lieto uiso: E per hauer da lei carezze, e festa, La guarda, e madre appella, e moue il rifo La madre infiriata il guardo arresta Nel noto uolto, e con tropp'empio auifo (Poi che riuolse gli occhi à Filomena) Disse co maggior rabbia, e maggior pena.

Questa infin da fanciullo iniqua uista. Quanta unol far'anch'ei nergogna, e dano Altrui, se gli anni mai del padre acquista Anch'egli renderà con forza, e inganno La moglie, e la cognata afititta, e trista. Questi, sorella; è la dannosa prole Di chi l'honor ti tolfe, e le parole.

Bagna di doppio pianto allhor le gote La forella minor, che le fouiene, Quanto bramo ueder questo nipote, Quando lasciò la mal lasciata Athene. Hor uede lui, sente le balbe note, E uoria fargli uezzi, e si ritiene, L'amor del sangue a ciò l'instiga, e accède: Mal'odio, el'error Tracio la riprende:

E tanto più, che uede il fero aspetto, Onde la madre ingiuriata il mira, Che teme non le dar noia, e sofbetto, Tal che per cagion doppia si ritira . Si gitta disperata sopra un letto, E con doppio delor piange,e sofpira, Done in Grecia pensò, che quel fanciullo Esfer douesse in Tracia il suo trastullo .

Si china intanto l'empia genitrice , E distende al figlinol l'inique braccia, Per far la sceleraveine infelice. Ch'al figlio, e al genitor danno minaccia. L'innocente figliuol, si porge e dice Più nolte madre, e poi dolce l'abbraccia, E non sapendo il mal, ch'ella l'appresta, La bacia le raziona, e le fa festa.

Come il dolce figliuol la lingua moue Ver lei uinta da l'ira,e da la doglia, E le fa mille scherzi, e mille proue A fin che dolcemente ella il racoglia; V na noua pietà sì la commoue, Che la fa lagrimar contra fua uoglia; El'ira, che nel wolto hauea dipinta, Fù da nova pietà scacciata, e vinta.

Ma rinolgendo à la forella il ciglio,
Che fi duol fenza lingua, e lenza honore,
Non può in lei tamo la pietà del figlio,
Quanto il doppio di lei damo,e dolor ...
L'inliga l'in al oprimo empio configlio,
E la nona pietà fecacia dal cor ...
E bauendo in quella,e in quelle luci intefe
Diffi in fanor de le novi re accel ...

Questi habe per chiamar la unce humana Madre l'assitut moglic di Terco: Ma questa non può gia chiamar germana Coleiche seco vici dun neutre Achvo. E sarebbe picta tropp inhumana V sare ad huom pietà maluagio, ereo; Contra lo sposo moi di pietà ignudo Sarà pietade oggia atto borrando,e erudo.

Come tigre crudels al bufon porta.
Il parto d'una damma, à d'una cert a.:
Cost doue men puote esfere scorta,
Porta il figliol la maire empia, e perua.
E a lui, che madre chimane, cla consorta
A perdonargli, e l'accarezza, e osserna,
Mentre più l'allustrage, e più la preza,
Col strov baccanal la 2014 segue.

BaHò un fol colpo à la fua debil carne, Hor Filomena, à cui prima ne increb be, Vedendo da chi il fe ul firstio farne. Scacciò quella piecà, che prima n'hebbe, E nolendo col grido indito carne, Mancò la lingua e la fua foria accrebbe E corfe anch'ella infiniata, e in fretta A fra di quel figliuol strair, o e unedetta.

Scopre il fio vore allbor l'ingiufla madre, E d'accordo di paila son selo fanno , Ele fue mentra già anghe, e leggiade . Tagliate in mille perzzi al Vajo dazvo, Ch'in menfa il woglian porre innăzi al pa E dopo farlo accorto del fio danno, (áre, E per lo fallo altru fi tagliza, e fopia, , Il mifro garona, len non his calpa.

Senza [casarla] ol la lefcien la testa Tercios wederla inter ai la padre poffa, Tutta macchiata è la flanza fimesta De l'innocente favones, esparsa do fla . Tosto l'asfonde, e chiust in una cesta Colei, che del parlare è ignuda, e foosfa L'altra [syctamente al foo accosta La pasta, che la carne entro bà nascosta.

Afeofa Hànella macebiata cella Serrata à chiane l'infelice muta, E intanto l'altra troppo empia forella L'incanto fhofo fito trous, e faluta. E con dotra fita Greca fauella. Sa fir tanto co'l Reche non rifuta Di far il baccanal contino feco Secondo il patrio fito coltune Greco.

La done fiol ne l'hor a matutina, Che fegue dopo il celebrato oficio, Gire à margiare il Re con la Reina De un'i cibi offerti al farrificio; Ver l'infelici stanze il Re comina , Che dier ricetto à l'empio maleficio . Quiut's affide à le menfe nefande., Dovi eru con l'homane altre viuande.

Restar fa ogn huom di fuor l'iniqua moglie, Est servare il Re da le donzelle, Divers i cibi anche ella in bocca toglie: Ma mon le pastie inflaiofe, e felle. L'incato e Re compiaca e de sieu noglie, E uà gustando bor questie cofe, bor quelle; Tal che l'mifero al fin per suo consiglio, Apre la pasta rea, gehe afonde il spilo.

Gode l'empia conforte, quando uede, Ch'apre l'iniqua palla, e unol gustarre, El infelice padre, che le crede. Nutrilee sè de la fua propria carne. Del fictio intanto il miler padre chiede, Che flesso a menja fuel diletto trarne. Dimanda doue fia perche non uiene Al offeruare il vivo anch'ei d'Atre... Diffe

Dissimular può à pena il petto infido Progne, e risponde per maggior suo scorno Tuo figlio è teco entro al tuo proprio nido. Da gli occhi il uecchio icauto d'ogn'itorno Poi ridice, to no'l ueggio.ell'alza il grido; Ben'hano gli occhi tuoi perduto il giorno : Può far maluagio, e rio, che fia si cieco, Che non uczga il tuo figlio, hauedol teco ?

E dando forza al grido infuriato Lascia l'usanza Greca infetta, e guasta, E segue. Il tuo figliuolo empio hai magiato Secondo egli era cotto in quella pasta. La forella esce allhor da l'altro lato Con la testa, ch'intera era rimasta, La mostra al miser necchio, e'Ibraccio sciel Fa, che percote il figlio al padre il uolto.

Subito assalta il Re Megera,e Aletto, E fa la mensa rinersar su'l suolo, Ne potendo dar fuor quel, c'ha nel petto, Pro-Vendicar cerca il mifero figlinolo. gnc , Lascian le Greche allhor l'iniquo tetto, & Fi-E uan fuor d'un balcon per l'aria à uolo, lome Le quai uolgendo à le lor membra il lume na in Si vezgono men grandi hauer le piume. rcelli

Il dolor co'l desio de la uendetta Rendon l'effeso Re si crudo, e insano, Ch'anch'ei fuor del balcon si lacia, e getta Per punir quelle due co'l ferro in mano: E mentre, che per l'aria anch'ei s'affretta, Esisostien per non eader su'l piano, Come à le Greche insidiose auenne, Vede le membra sue vestir di penne.

Lascia il serro crudel l'irato artiglio, Et à la bocca un lungo rostro innesta, L'armano molte penne intorno il ciglio, Et hal'insegne regie ancora in testa. E dimostra il dolor, ch'egli ha del figlio, Te--Con la sdegnata uista atra,e molesta. Rein V pupa alza la cresta, e bieco mira, Vpu-E mostra il cor non nendicato, e l'ira.

100

Nel più propinguo bosco entra, e s'asconde I a Greca, che restò senza fauella . La lingua hoggi hà spuntata,e corrisponde In parte à la sua sorte iniqua , e fella. Piagedo ud il suo duol di fronde in fronde Con una melodia foaue, e bella. Tien del suo incesto anchor uergognase cu E nonosa albergar dentro à le misra.

Progne, che diede à la nendetta effetto, E fu d'ogni altro error monda, e innocente Il nido tornò à far nel regio tetto, E non hebbe uergogna de la gente. Del sangue del figliuol anchora ha il petto Macchiato, e se talbor le torna à mente Tanta pietà per lui la moue, e ancide, Che si querela un pezzo, al fine stride.

Come corre à ingombrar l'Attica corte La trista fama, e'l miserabil caso, E come fersi augei di uaria sorte, E del cotto fanciullo entro à quel uafo ; Occupò Pandione il duol di forte, Che'l fece innanzi tempo ire à l'occaso z E poi che fu donato à l'urna,e al foco, Fu dato ad Eritteo lo scetro e'l loco.

Questi con tal prudentia il regno rese, Tanto benigno fu, tanto cortese, E contra ogni nemico,che l'oppresse, Si ualorosamente si difese, Che qual titol d'honor meglio à lui stesse, Qual fosse in lui mazgior, non fu palese, De le nirtà, che si lodato il fenno, O la giustitia, ò la fortezza, ò'l senno.

Costui di quattro gionani fu padre, E d'altrettante figlie adorne, e belle: Fra quai ne fur due tanto leggiadre, Che aggiugner no u'hauria potuto Apelle L'amato da la Dea, d'Hespero madre, Procri sposò di queste due sorelle : L'altra, detta Orithia, di maggior zelo Kide accender di se l'auttor del gielo.

Ben'e

Ben è maggior l'amor, che Borea accende, Deh perche l'arme mie poste lo in oblio, Poi,che'l fa più superbo, e men leale Vn di mentre per l'aria il uelo ei stende Tutto di ghiaccio il crin,la barba , e l'ale, Et toglie (tanto il freddo ogniuno offende) Quasi à gli occhi del cielo ogni mortale, Con altre affai questa fanciulla nede, Che fan su'l ghiaccio sdrucciolare il piede.

Mentre di rimirar gode quel gioco, E per non le turbar non foffia, e tace, In mezzo àtanto ghiaccio accese il soco Nel freddo core Amor con la sua sace. E si cresce la fiamma a poco a poco, Che'l giel, c'ha itorno, i pioggia si disface, Tanto che'l giel, che si risolue, e fonde, A gli occhi suoi quella fanciulla asconde.

Ritorna in Tracia à la sua patria corte, E sentendo la fiamma ogni hor piu ardete Si consigliò di chieder per consorte La uergine, ond'egli arde, al suo parente. Subito fa, che l'ambasciata porte Fra tutti i suoi nassalli il più prudente. Il qual con grad bonot giunto in Athene Dimanda al Re la figlia, e non l'ottiene.

Fu in ogni tempo antico odio, e rancore Fra'l Jangue Tracio, e l'Attico lignaggio: Mal'odio Greco hauea fatto maggiore Il nono fatto a Filomena oltraggio. Tal che'l nouo de' Greci Imperadore L'ambasciadore udi con mal coraggio, E senza celar l'odio, ò farne scuse, Le nozze Tracie à la scoperta escluse.

L'ambasciador rapporta al Tracio nento L'odio e'l disprezzo da l'Imperio Greco: E che preghi, promesse, oro, & argento Non poter far, ch'imparentasse seco. Guardò l'irato Borea, e mal contento Ver Grecia con un guardo, ofcuro, e bieco: E sottoposto à l'ire, & a l'offese Cosi lo sdegno suo fece palese.

"El mio poter, ch'ogni potentia sforza? Perche uò usar contra il costume mio Lusinghe, e preghi, in nece de la forza ? Io fon pur quel tenuto in terra Dio Che soglio al mondo far di giel la scorza: Che quando per lo viel batto le piume, Căgio la pioggia îneue, e'n ghiacio il fiume

Tutto à l'immensa terra imbianco il seno, Quando in giù nerfo il mio gelido lembo: E come à la mia rabbia allento il freno, Apro il mar fino al suo più cupo grembo: E per rendere al mondo il ciel sereno, Scaccio da l'aere ogni napore,e nembo : E quando in giostra incontro, e che'l pcoto Vinco, & abbatto il nero horrido Note.

Quando l'orgoglio mio per l'aria irato Scaccia i nebi uers' Austro, esossia, e freme E'l forte mio fratel da l'altro lato Altre nubi uer me ributta,e preme: E che questo,e quel nunolo è sforzato Nelmezzo del camin d'urtarsi insieme : Io pur quel son, che con horribil suono Fo uscirne il foco, la saetta, e'l tuono.

Non solo il soffio mio gli arbori atterra, Ma sia palazzo pur fondato, e forte. E se talbor m'ascondo, e sto sotterra Nel tetro carcer de le genti morte, Fo d'intorno tremar tutta la terra, S'io trono à l'uscir mio chiuse le porte: E fin ch io non essalo a l'aria il uento, Di tremore empio il mondo,e di spauento.

Non douea farlo mai , ne si conviene Al mio poter d'usar lusinghe, à preghi, Chieder la figlia à un picciol Re d'Athene E dargli occasion, che me la neghi. Non si disdice a me, ch'a tanto bene Contra il uoler di lui m'unisca, e leghi. A me stà ben con simili persone V far la nolontà per la ragione:

Subito

Subito seute l'ali, & alza il grido,
Trema per tutto il mare, e apre, e muge;
E rende poluent o li cielo, e l'ido,
E le biade, ele piante atterna, s'invege...
E uede in Grecia appresso al regio nido
Lic, che dal suo sirvo con molte sugge;
La toglie in grebo, e uolta a Greci il tergo
E torna con la preda al pario abbrgo.

Crefee per l'aria il foco, che entro il cocc.,
Mentre nel grembo fio la flringe, e porta
L'infelice finciulla alva la suce,
Che fi cenofic abbandonata, e morta.,
In tanto il uento rapido, e ueloce
Con preghi, e con lufinge la conforta,
Tanto che fi piegarla a piacer fioù,
El a fa prima fiola, e mader poi,

Madre la fe di Calaino, e Zeto,
Fanciulli di faterzze alme, e leggiadre,
Che nel bel uolto giouiale, e liceto,
E in ogni membro alfonigliar la madre
Manon fu il materno aluo fi indifreto,
Che non gli alfonigliaffe in parte il padre
Calai Diè lor fimile a Borea il uolo, e l'eorfo,
no, & E due grand ali a lor pofe fu'l dorfo.
E due grand ali a lor pofe fu'l dorfo.

Zeii, I acquer ben da principio fenza penne, come gli altri fanciulli ignudi, e belli : Ma come a quella età da lor fi un ne., Che suol dare a le tempie i grimi helli; La piuma,come il padre, ogn'un ottenne, E cominciò a spuntar come a gli augelli, Tal che ne primi lor giouenil anni Batter non men del padre in arta i uauni.

Fatto bauea fabricar Giafone intanto (Tutto bauendo a la gloria accefo il zelo)
La naue al mondo celebrata tanto,
Che posta fisfra gli altri fegni in cielo,
Per gire ad aequilira quelvicco manto,
Onde il Priffo Möton d'oro hebbe il pelo
E uer, che Pelia il zio con finto core
Gli bauea l'alma fi finnat a quell'homore.

Ch esser douca Giason de la sua morte
Cazione, a Pelia un di Temi rispose,
Ond cesti per suggir la fatal sorte.
Il suo nipote al dubbio bonor dispose.
Era Giason tauto cloqueste, e forte,
Ch'a pena il suo gran core a' Greci espose,
Che si deliberò d'unirs se core a' Greci espose,
Tutta la gionenti del regno Greco.

Fra quai feelfe cinquanta caualieri, Contando-fe per unoi, più per fetti. Hor fentendofi forti, atti, e leg gieri Questi alati di Borea giouinetti, Apprefentati anch elfi arditi, e fieri Se n'andar con Giafon fra gli altri eletti A quello acquifto gloriofo, e degno Per l'incognito mar fui primo legno.

IL FINE DEL SESTO LIBRO.

## 

ANNOTATIONI DEL SESTO LIBRO.

L A confétienc che nacque fra Pa'lade, e Aráne intorno il teffere, e ricamare, ci da effempio che non dobbiamo gianai per eccellenza che pias che fai noi, agguagliarie, fonfij dallo
fipirito della fuperbia a Dio, & infoprebir el imodo, che non riconoficendo il tutto da effo, la
fua bonta diunta mofia dal i giutto fegeno, habbia, facendo ci rabocare in quade he gran miferia
a facti conofere, che non fipirmo che debili, plecioli, e uili animali, allontanati she fiamo dalla
gratia fua e che ono fapirmo far cola alexapare intellettina, e mecanica, quagit, che la non
fa fragile come una tela de ragno, come a buide Aranne, quando effendo fata vinta da Minerun; tu rasformata ia cofi picciolo, e uile finimalique, o che continuado nella fian offinatione.

•

and on Condu

le fiue vane, e intuiti tele, forfe per fiue caftigo, dandofe perauentura aucora à credere di effere in contentione con quella intuitifina Deal, a paul e dipina to on l'octhio fofe, con valunghi fina balfet in mano, e con lo fendo di Chriffallo, e con il corpo di corazza che ha dinanti di rileuo il capo di Meduda Occhio fofeo, è il continio penfiere che ticne l'humon proudence, na di forde delle cofe humane, facendo fi l'occhio fofe o quando s' ha il penfiero filo in qualche ogget toche e in continio penfiero de tiene l'humon produce, ne na continio penfiero de tiene l'humon produce, ne si concerne per certifica produce de l'occhio fofe o quando s' ha il penfiero filo in qualche ogget pendente, cui non mira le cofe molto di lontano, e maggiormeute ne i maneggi di guerra, do uendofe riparare all'infidie de nemicige tenerle molto con l'halfa lunga lontane da noi, jo fue do di Criftallo, è per ifeoprire l'inimico che ci fopragiugne all'improutico, feoprendolo tutto à vu tempo Caperfene difendere. Il capo di Medudi nel petro non che la prudentin a nelle notte attioni, de operationi, la quale douemo per fempre hauere nel petto, una, e pronta, come la ficorpor endrielo.

Contende Minerna con Nettuno intorno il porre nome ad Athene; e rimane vincitrice, qua do per fententia de gli Dei hebbe percossa la terra, e che n'osca l'Oliua, si come per la percossa di Nettuno medefimamente ne víci il cauallo; che è animale che serue molto alla giierra, come an cora l'Oliva fignifica pace dandoci a vedere che le città . & le adunanze de gli huomini amano molto meglio la pace, che non fanno la guerra, onde le fu posto il nome di Athene da essa Palla de chiamata dalle voci Grecche di quello nome. Ricamò Pallade ancora la pazzia di Hemo, e di rodope che hebbero ardire di farse chiamare l'un Giouc, e l'altra Giunone, onde surono tras formati in due Monti, fogliono i Monti effere figurati per la fuperbia de gli huomini di picciola fortuna che hanno l'animo gonfio di superbia, ma non hanno poi forze di far che gli effetti l'ac compagni.come quelli che fono immobili per le loro poche forze, come i Monti. Tendono tut ti i ricami di Pallade a far anertita Aranne che non voglia contendere con essa lei , perche non le succeda quello che successe ad Antigone, che noledo preporre la sua bellezza a quella di Giu none su dalla Dea trasformata in una Cicogua, che è uno de i piu sozzi vecelli che si vedano. Narrano l'historie che hamendo Hercole amazzato Laomedonte del quale era figlinola Antigo ne, la giouane fuggi nelle cannuccie di Camádro, e vi se trattene molti giorni per no essere amaz. zata da Hercole come gli altri fuoi fratelli, o forelle, onde questa sua suga diede colore a questa fauola, amando le Cicogne di habitare fra le cannuccie. Dipinfe Pallade nell'angolo dell'opera sua poi la trasformatione delle figliuole del re Cinira le quali insuperbite per la loro molta bel lezza, hebbero ardire di aguagliarse a Giunone, e per questo surono da esse trasformate ne i gra di del fuo tempio, che fono calpeftati da ogni vno, perche chi s'inalza con l'ali della fuperbia, lera humiliato con la sferza della depreffione. Bella e fententiofa è la convertione dell'Anguillara, nella stanza. [Frenate altieri Heroi l'inginsto orgoglio.]

Finito l'opera di Minerna Aranne incominciò la fua dalla trasformatione d'Afteria figliuola di Ceo, laquale effendo amata da Gione, per goder dell'amor suo, si trasformò in Aquila, & ingranidolla di Hercole, hauendo poi fatta vna congiura Afteria contra Gioue, fu dal furore da lo Idegnato Iddio trasformata in vna Coturnice, e dapoi nell'ifola Ortigia, questa trasforma è tolta dall'historia che narra che essendo vinto Ceo, & amazzato da Giouc, su presa Asteria ancora da esto, è perche l'Aquila è insegna di Gione, hanno finto che per goderla Gione s'era trafformato nell'Aquila portata nella vittoria contra Ceo, fegue la trasformatione di Gioue in Ci gno per godere dell'Ámore di Leda,la quale non ci dà altra Allegoria fe nó che la dolcezza del Le parole,e la foauità del Canto, fono potentiffimi mezzi per hauer vittoria di qual fi voglia bel lissima Donna, però singono Gione essere trassormato in Cigno per hauere goduto con l'artesi cio delle parole,e con la foauità della voce dell'Amata Leda, fegue per Aranne come fi trasformo in Satir@per godere dell'amore di Antiope hauendola poi lafciata grauida di Amphione,e di Zerho, che ci mostra in quante forme si lascia cangiare l'huomo, da questo naturale desiderio del consimplimento, leguédo la trasformatione del medelimo in Amphitrione per godere del l'amata Alemena, tutti effetti che fogliono fare gli arditi innamorati per dar compiniento a i lo ro focesi desidera, ben ce ne da un chiaro essempio il palafreniere che l'accocco al re de i Longo b rd., fi cangio ancora in fuoco per godere dell'Amore di Eginæfignifica quella trasformatione to ocope hadella ingranidata di quella ttirpe valorofa d'Act i'le, e di Pirrho che furono So no e del velore. Si trasformò ancora in un Paffore per inganitare fotto il falfo afpetto l'incanta P. anofina, coure fi trasformò ancora in Serpe per togliere Proferpina. E feritta molto felicefelicemente quella trasformatione dall'Anguillara, come la descrittione del Serpe, e della maniera che si Lasciò ingannare Proserpina. Nella stanza. [Non teme la Reina di Acheronte.] e ne

La seguente.

Finic che hebbe Arâne di teffere le trasformationi di Gioue, fi uoltò a quelle di Nettuno, come quando fi trasformò in un cauallo di Anda per godere di Cerret haunchdo lotta fopra il dorfo, e portatola in vn feoglio, e come il trasformò in Toro ancora per godere Arne i laquale hauncho partorico in vna filali de Buoi in Metaponto, diede cagione alla fualo della transiormatione nel Toro. Sitrasformò ancora nel fiume Enipeo; come feriu el Homero, per rubare Tire figliucal di Silomone vaga di pafeggiare founere alle fiponde di quel fiume, fopra i qualet il medefimo I didio rubo I phi, e n'hebbe della fiu geratidaz a innifurati Giganti, Ephalte, e Core che furnon finimizati di Gious, perche hebber o ardire di fer guerra I Gielo. Ingano Nettuno ancora rela indica di considera di di considera d

La tra-formatione di Apòllo poi in vno Sparaujere, per inginare l'amaza Ninfa, di al diné dere, che il laficiuo non e molto deliferente da quello uccello, in procacciare coi il dar compimento alle bramofe fine touglie, ogni hora con nona preda come quello procaccia di fatichar la fine con nouse riprediglie, di rassiormo ancora in Leone per faz-raquito della figliuola di Maca reso, Vergine votata, e faz-ta a Diana, che fignifica che fa biogno che l'imamorato fa fotere, & ardito come il Leone, fe vuole utolare la Vergine amata, troundola lontana da i penfieri amoro fi. Dipinge ancora Aranne nel fito batoro come Bacco trasformato in vasa gode della figliuola d'Izaro, che non fignifica altro, fe on on che' vino betuto alquaga lo tetamente ha forza di mette

re in qual fi uoglia animo calto, penficri meno che honesti.

L'acconito colto nel monte Citoriaco e sparso sopra Aranne trassormata in ragno, è quello sidemo che ingombra quelli che neggono spregiare, e distruere l'opra sua fatta con molta indu-

ftriaje con longa fatica, come, era la tessitura d'Aranne.

La fauola della fuperba Niobe trasformata in faffo, è nella medefima Allegoria di molte altre dette di fopra di quelli che fi fono voluti come superbi aguagliare a i Dei, onde sono rimasi priui di quelle co se delle quali più si gloriauano, e insuperbiuano, come si gloriaua Niobe della sua felicità, nel generare, hauendo hauuto fette figliuoli, e altretante figliuole de quali tutti rimafe prina dalle faette di Apollo,e da quelle di Cinthia . Amphione marito di Niobe, che col fuo fuono edifico le mura di Thebe, ci da à conoscere, che la sonnità delle parole proprie, e che espri mano bene quello che l'huomo vuol dire, pronuntiare poi quando dolcemente, e quado có ve hemente efficacia ha forza di ridurre gli huomini da vna vita ferina , e tutta beftiale a vna lieta,e cinile:che non è altro poi che edificare le mura delle città, riducendo gli huomini à viuere quietamente infieme. Si vede con quanta vaghez za habbi descritto l'Aaguillara, che'l tenere le dir adelle mani incrocicchiate, onero il pugno chinto done vna donna partoriffe, rende molto difficile il parto, come Lucina voletta redere quello di Latona, nella ftaza. [Cofi l'effitle Dea voftra, médica.]con non meno vaghezza,e felicità,& arte ha descritti dinersi maneggi de' Caualli che fa uedere con la fua quello ifteffo che fi vede con gran piacere far à canalieri migliori quan do montano sopra ben creati,e ben'intendenti caualli di maniera che la penna quiui sa conofeere, che ha molto maggior forza che non hanno i penelli, i quali guidati ancora da artificiofa & e flercitatissima mano non saperebbero rapresentare con viuamente il maneggio d'un cauallo,come lo rapresenta l'Anguillara, nella stanza. [Damasithone appar sis vn Turco bianco ] nelle sequenti, oltre che vi depinge ancora i ueri segni, e matelli, de buoni, e generosi caualli, come è vagamente descritta la contentione de Venti, e i danni che saceuano al mare, & alla terra con i !or o fotfij fdegnofi.

Diele materia alla fauola dei Villani trasformati intane, vna unfià che fu fatta appreffo nu dagno fra i rodiani, e i Licij , perche effendo andati quelli di Delo che s'erano mofii in fauore de irodiani, a pigliare dell'acqua allo flagao, i villani Licij, non volfero confentire che pigliaffero l'acque, anzi interbidandola, e difendendola faccuano ogn'oprache non godetlero di quell'acquafedgeanti i Deli pi i ammazzorono tutri nello Bagnosfanta quell'a guerra. poi ricornando allo flagno, e non vedendo aleun vefligio de i Villani morti, e fentendoui folamente le roche uoi delle rane, fi diedero a credere che le rane fuffero le anime de i Villani amazzati, e eon quella loro credenza diedero occasione a quella fauola, D'Efriue l'Anguillara moto ingenoidamente la natura dellerana, pella fanza, plor l'animal fotto a cepata finationed, come come ancorà ha descriteta la sua trasformatione in quella di fopra. La natura de i uillani è descrit ta felicemente ancora nella flanza, l'Chi mioffi ono haurian le dolei note. I

La faiola di Marfia ci da ad intendere, che quando vogliamo contendere con Iddio, non lo te mendo come deue effer temuto, la fia onnipotenza ci fa preflo conoficere che fiamo piu finfiibi li che non è un fiume, togliendo ci tutte le forze co I priuarci della grata fia, di modo che cadem do in terra i i no'tro uigore, fi conuerte nell'acqua del fiume, laquale non fi ferma giamai, come non ci potiano fermar pio, quando fiamo fipicati da Dio che folo è la fermezza, nofira.

Li Juola di Tantalo, ci dimugita I huomo autro, che intento ad adunare Theforo, non Infeit a dietro alcuna maniare di filtrapper fattsira di delderio fuo, ono fi di all'aggiocitura, e fermia-do il grano amato da elfo, piu che fe gli folic figliuolo per I vitle che ne trabe, il lafcia mangiare a i corp celebi, quali accompagnano di Sole, il negnoto a magiare e dopo a ridurre in fische fua prima forma. Il calligo di Tantalo e il medefimo che hanno gli autri che fono nelle ricchezze fi n'alla gola, e non le godono, & hanno tutte le maniere de commodi, e non fe ne fanou valtere.

però a fimiglianza di Tantalo moiono di fame, e di fete. La fanola di Tereo,e di Progne, Philomena, e Iti, e le loro trasformationi, fono tolre dalla hi floria perche Terco come quello che era di natura fiero non pigliana co fa alcuna che per forza, per questo era detto figlinolo di Marte, isforzò la cognata, e non hebbe mai ardire considerando la fua grandiffima feeleragine di apprefentarfe alla mo gliera la quale flaua di continuo firidendo c ramaricandos uestica di nero dell'infortunio della sorella dele diede occasione alla fauola che la fusie trasformata in hirondine, come ancora la sorella nel lusignolo che si dà a cognoscere che quanto piu il uitio tenta di sopprimere la nertù, tanto piu ella s'inalza, e fa conoscere la sua dolcez za,perche hauendola Tereo prina della lingua,perche non il ifcopriffe la fua fceleragine, le fu prouitto da' cieli della piu foaue,e dolce fauella,e del più dilettanole canto che si possi vdi re.La trasformatione poi di Tereo in vpuga vecello vile,e che fi pasce di sterco, fignifica che l'huo mo empio,crudele e feelerato,non fi pafee che di uiuande immonde,fozze,e stomacheuoli. Iti poi cangiato in Fagiano fignifica la femplicità e innocentia del fanciullo come quello che non era colpeuole delle sceleraggini, essendo il Fagiano vecello incauto, e semplice, si uede nella deferittione di questa fauola molte belle sententie, comparazioni, conversioni, vaghe discrittioni, e spirti affettuosi dell'Anguillara, sparsi giudiciosamente in questa trassormatione, come ne gli ul timi versi della stanza. Tereo fatte le nozze non s'arresta. Jbella è la comparatione della stanza. [Come prefa dal Inpo, humile agnella.] Come è uaga ancora la conversione della stanza.[O bar baro crudel barbaro infido. El grido fententiofo della franza. O Ferina lafeiuia ò mente infame.]yaga la comparatione della stanza.[Come Tigre crudele al bosco porta come e uaga ancora

la deferitatione dello degeno di Borea nella stanza [Deb. perch' o l'armé mie poste in oblio.]

Il ribiamento di Orithia fatto da Borea, è il pascere, allegoricamente, che siruba con la per serzoano si la diciando fuggire l'occasione; Calai e Zeto, che cacciano le Arpie dalla tauola di Finco e il creo doll'auantica, she ha accessi turni si soli gliuolino potendo il cieco auro, ha ure pensier'alcuno che non sia cieco dal fouerchio desderio di adunare richezze. Le Arpie soz e che gil leuano le niuande, di simodo che non può mangiare, fono i continui, e pungantissimi stimoli del risparmio, che non lo latciano gustare ne cibo, ne beusnda: sono cacciati questi stimo il da gli animaligrandi, e liberalima non restano però come prima meggono partiti quelli che i cacciano, di ritornare a i loro costamati cibi del mistro Finco. Quanto si a odata da Dio, da gli humonini, el du mondo l'instame auaritia, non e alcuno che non lo conosta, some ne nemica d'ogni

humana felicità e radice de tutti i mali, come feriffe l'Apostolo.



LIBRO SETTINO.
Didentin algoni huomini: & Flore
Con le Ninfeel Monton fi rinouelle...
Cerambo vn Toro, Corimbo vn Dragone
Mera, i Telchini, Alcidamante bella.,
Corbat, due Rò, Crifio, e Menefone.,
Frerifia, e Finco forma, e fauella.
Cavgian con altri. & Arne Putta fift,
Formiche huomini four volot e & Cas laff.







Ia per l<mark>o nouo mar la noua naue</mark> Hauea la <mark>vela, il vento e'l ma</mark> re intefo, Econ fossio hor tropp'aspro,

hor più foure.

Sopra la Tracia haue a quel regno prefo,
Nel qual Fineo senz occhi, e d'anni graue
Era da l'empie Arpie continuo offeso.
Egià con ricchi doni, e lieto volto
V'era stato Giason visto, e raccolto.

Doue i figli di Borea alati, e fielli Per latisfare à tanto obligo in parte, Scacciati haueano i rei virginei augelli, Hor mentre allegri al Re de Colchi namo, E che Giafore il fuo penfier palefu-, E tutti intorno al Re con preghi flanno, Che lor conceda il vello, e la contefu-, E ch' e vinnembra le fatiche, e l' damo, Che lor fucceder può da questa imprefa-, Medca figlia del Re, che vede, e intende-L'ardito canallier, di lui s'accende-.

Menere ella tiene in lui fermaluce, E fente quel, chel padre gli rammenta, Ch'à manifesta morte si conduce, Se di quel uelo d'or l'impresa tenta: Pensa di farsi à lui soccorso, e duce, Perche tanta belta non resti spenta, Et aintar quel canaliero esterno Contra il nemico à lui pensier paterno.

Poi c'hebbe con gran gloria , honore, e canto Quando al fonte il dragon spense di Marte Friso facrato à Gione il ricco vello, Done si fece il sacrificio santo, Apparse un'arbor d'or pregiato, c bello: Subito apparse il pretioso manto Fruso al apparso d'oro arbor nouelle, Alzando à Giene poi le luci, e'l zelo, Mandò con que Sta noce i preghi al cielo.

Tu fai,quavita auaritia alberghi, e regni Fra noi mortali ò Re del Sommo choro . . E. quanti rei penfier, quant' atti indegni Faccial huom tutto'l di fol per quest'oro. Perche mortal aleun mai non difegni D'innolar questo tuo nobil theforo, E perche in honor tuo qui sempre penda Māda qualcu, che'l quardi, e che'l difeda

Non fu già il suo pregar d'effetto uano, Ch'à pena il sumo estremo al prego diede, Ch'ini apparuer due tori, a cui Vulcano Hanca fatto di ferro il corno e'l piede. Ben'opra effer parea de la fua mano, Che'l foro, onde lo fpirto effala, e riede, D'instinguibit foco ogni hora ardea, Simile a quel de la montagna Etnea.

D'eterno foco un drago anchora apparle, Di ueneno, e di fguardo ofenro, e fofco. E uer,ch'alcun mai non uccife, od arfe, E non curò d'oprar fiamma , ne tosco, Se non s'alcuno in nan nolle pronarfe D'inuolar l'aureo pregio a l'aureo bosco-Eper far Gione il loco più sicuro, Tusto cinfe il giardin d'un fatal muro.

Le chiani ad Eta Re de'Colchi porfe; Che fu padre à Medea, con que la legge, Che s'à quei mojiri alcu chiedea d'epporse Per torre il don, che l'ricco albergo rezge, Per porlo più del raro acquillo in forse, Guraffe fopra il libro, che fi legge Sopra il dinino altar, di far la proua, Che Cadmo se nella sua patria noun.

Quel, c'hor l'herbofo fuol ferpendo preme, Palla, e'l fratello la metà in disparte Poser de'denti insidiosi insieme, E dopo il Re de la beata parte Ad Eta diede il periglioso seme. Per sicurtà del bel giardin, ch'asconde Il pretioso uello, e l'aurea fronde.

Et hauea ben qualche rimor limento Che si nobil guerrier restasse morto: Matroppo egli facea contra il suo inteto. Se prino di quel don gli rendeal borto. Dirò pria, che gli desse il giuramento, Del seme, e del periglio il fece accorto: Mascortol poi d'ogni timore ignudo, Con occhio il fegiarar nemico, e crudo.

Ma se guarda Giason con crude ciglia Il Re d'ira infiammato, e di di petto ; Lo guarda, e l'ode l'infiammata figlia Con occbio dolce , e con pictoso affetto. Brama ci neder di lui l'herba, nermiglia, Ella il brama goder consorte in letto. Egli il uoria uceler rejlar senz'alma, Ella di quell'impresa bauer la palma.

Mentre con fommo fuo diletto il uede, Paffa per gli occhi al cor l'imagin bella, La doue giunta, imperiofa siede, Estaccia l'alma fuor de la donzella: La qual nel uifo pallido fa fede, Com'ella del fuo car fatt è rubella; E mostrar cerca of bello amato nolto, Come l'imaginfua l'hane il cor sulto.

E par, che noglia dir, i bo dal cor bando, Per dar luogo d'imzo, one il lum'ergo, Rono vicorio, e patria ti dimando In quella luec, oui o mi specchio, e tergo, Perchi io mo mada eternamente crando o Donami entro al tuo simo mono allo rgo. Se in bado io si per te eginso il mio grido, Se chieggio in vicompensa mono mado.

Oine, che in tuto io son fuor del mio core, E pur personaliterore, es argomente, E brane a Eumor mio gratia, e fature, Terche del sin desso resiste contento. Questi son der miracelle Amore. Chi io son prina de l'alma, e uergio, e sento Queste son cose pur troppo alte, e none, Chi o uno por del core, e non só done.

Hor come la fanciulla accs fa scorge, 'Con che grando xemico il padre crudo Sul llivo il guaramento al Greco porge-Perche resti il suo cor de l'adma spundo: Maggior l'amor, maggior la picta sorge, E pensa farsi è lui riparo, e sendo. Per salama sille membra alme, e leggiadre Tessa dopporsi a quel, che debbe al padre.

Per lo giorno feguente la battaglia
Promette il Respoi ch'ein'è tanto nago,
E porlo demor a la futal muraglia,
Contra i tori futali, e contra il drago,
Ben s'eva accorrò il guerrio di Theflaglia
C'b accefa era Medea de la fua imago:
E per transe fauor, gratia, e configlio,
Moltrò fempre sur lei corto fe il egilo.

Per allbor si licentia ei da la corte,
Prima dal necchio Re, possita da lei.
Ele dice pian pian, Beal inta sorre,
Felice sopra ogniun chiamar potrei,
Sio potes shauer noi per mia conforte.;
Econdurui mia donna a' regni "Achei.
Però date fauore al dessir nostro.
Toi come piace à noi, me fate nostro.

Non può celar le piaghe alte, e profisite, Nè l'affra pa flion, che la torme eta, Nè lea, ma forza fauella rifhonde Co i modi, e co i fospir, ch' ella è contenta. Partiti l'un da l'altro, ella s'afcondè Nè la camera fia, ch' airi non fenta: E datassi à l'amore in preda in tutto, s' Cossi di ararco a le parole, e al lutto : s'

Miscra, qual su mai si gran cordoglio,
Che posta delos minos mentrones. ?
Chi no si vigratase facta silvebi oveglio.
D'oppormi a la pietato, e a la ragione.
Seu di ragione, e di pieta mi si viglio.
Sel udor del magnarimo Gasione
Lasto perir ben bo ui tigre, e d'orso
ll cor, si oposto, e most do soccosso.

La fia beltà-la fia forita etate,
La nobiltà-li halor, l'ingegno-el arte,
E tante altre mirià-che l'aid gli ha date,
Che l'famo à noftri tempi no nono Marte
L'amor promoffo-e le pavide grate,
Ondio di tanto ben debbo haver parte,
Ogni più crudo cor dourian far pio,
Di drago-el a fipe, enaggiormente il mio.

E quando ei fuste anchor mortal urmico Di me, del padre mio, de la mia gente Ter fangue sparso fue, per odio autico, Ter qual si mossita palsion di mente; Di tante gratie baurdo di ciclo amico, Dourebbe questio cor tronar elemente, Che non mandassir tanto bevi fottera I torise l'argo, e i sigli de la terra.

Hor s'egli èuey, ch' eim' ami, come ha detto
D'un' amor fi follecito, e fi forte.
Che mi giudica degna di quel letto,
Cha destinato per la fua conforte:
Se non amo anch' lo lui di pari afferto,
S'io non l'inuolo a l'euidente morte,
Non fon più ingrata, perfida, e crudele,
Che mai s'udife in tragiche querele. I

- Ma se da l'amor mossa; and io tutt'ardo E dal valor, ch'in lui tanto commendo, Con pietofo occhio il mio Giafon riguardo E la mirabil sua beltà difendo, Ver l'affetto paterno il piè ritardo, La paterna pietà del tutto offendo. Ch'un, che unol torgli, à fauorire to negno Il piuricco thefor, c'habbia nel regno.
- Mifera à che rifoluo il dubbio core ? Quanto ci penso più, più mi confondo. Fauorirò chi quel unol torci honore, Che celebri ne fa per tutto il mondo ? Vn,che con ogni suo sforzo, e ualore, Per prinar l'arbor d'or del ricco pondo, Vien fi da lungi, e s'empie il suo desio, Perpetuo scorno fia del padre, e mio.
  - Che farò dunque misera?io conosco Quanto sia la pietà, che debbo al padre. Ma soffrirò ch'in bocca entrino al tosco Si delicate membra,e si leggiadre? Soffrirò, che di ferro armate, e bosco Le fresche della terra uscite squadre Voltin l'arme in suo danno ? o'l fatal toro L'alzisu'l corno al ciel per saluar l oro ?
- Non è, misera me, saggio configlio D'una figlia d'un Re, d'una donzella, S'io uengo à fauorir d'Esone il figlio, E toglio al padre mio giola si bella. Perche torrò cura io del fuo periglio, S'egli ha uer noi la mête empia, erubella? Misera,il mio douer conosco,e uczgio: Pur approuo il migliore, e seguo il peggio.
- Contra il mio honor, cotr' Eta, e cotra il re E non uoglio ueder toglier la uita A si lodaro giouane, e si degno . E poi uo' seco, ouc il suo amor m inuita, Gir per l'ignoto mar su'l nouo legno, E per eterna mia gioia, e riposo Vo' far Grecia mia patriase lui mio sposo.

- Ma come ardirò mai folcar quel mare, V son le naui misere condotte? V si sogliono i monti insieme urtare? Doue da' uenti son gittate, e rotte? Done si sente Scilla ogn'hor latrare? V l'auara Cariddi i legni inghiotte? Perderò l'honor mio con questo inganno, Per gire al certo mio periglio, e danno ?
- A che tanto timor, tanto cordoglio? Potrà morfo si fral tenermi in freno? Se tener de l'honor conto io non uoglio : Debbo io stimar la uita, che ual meno? Non ho da temer mar,uento ne scoglio, Pur ch'io mi troni al mio Giasone in seno. E se pur debbo al timor dar ricetto, Debbo temer di lui, ch'egli è ilmio obietto
- · Dunque per un non giusto, e uan desio Debbo far al mio sangue il cor rubello? Abbandonar il mio genitor pio ? La mia germana? e'l mio caro fratello Lasciar l'antico, e regio albergo mio? Et un regno si fertile, e si bello? · Per gir fra genti strane in un paese, Doue le note mie non sieno intese ?
  - Anzi son questi mici paesi ignudi Di quei beni, onde ricca è l'altra parte. Costumi regnan quei barbari, e crudi, Quiui ogni fato illustre, ogni degna arte, Quini son le cittadi, e i dotti studi, Ch empion le nostre ancor barbarie carte Esc le cose grandi insieme adeguo, Le grandi non lascio io, le grandi seguo.
- Seguane quel che unol, no dargli aita (gno; Che fai cieca? che fai? unoi tu dar fede Ad un,cui mai non hai parlato, ò uisto? Ad un, che forse il tuo connubio chiede, Perche gl'insegni à far del nello acquisto. Pensa (e non lasciar pria la patria sede) Quanto farà il tuo stato acerbo, e tristo, S'egli nel regno patrio ti raccoglie Da fanciulla impudicase non da moglie.

Ma non promette un tanto ignobil atto La fun uirtute, e'l fuo nobil sembiante. Gli farò replicar più aste il patto, E norrò hanerne il giuramento anante. Chiamar's testimony al mio contratto L'alme de le co strade eterne, e sante. E temer non douranno i noti mici. Ch'ei machi a se medesmo, e a' sommi Dei.

Mentre rifolue à questo il dubbio petto, Se l'appresenta il debito, e l'honore, La paterna pieta, e'l patrio affetto, E dan uittoria al suo pensier migliore. Le ricordan, se uiene a questo effetto, Quel, che diran di lei le regie nuore. Sarà, se per tal uia si fa consorte, La fauola del nolgo, e d'ogni corte.

Hauea l'amor già ributtato, e ninto, E già fermato hauea nel suo pensiero, Se ben douea Giason restarne estinto, Di darsi in tutto a la ragione, e al uero. E bauendo al casto fin l'animo accinto. Fuor del palazzo hauea preso il sentiero, Per nisitare à piedi il tempio santo D'Hecate, ond bebbe già l'arte, e l'incato.

Non haue ne gli incanti in tutto'l mondo Maggiore alcun mortal dottrina, e fede Di lei,c'hor face il suo terrestre pondo Verso il tempio portar dal proprio piede. Intanto, più che mai bello, e giocondo Giason, che uien dal tepio, incorra, e uede. Humile ei la saluta, e fach'anch'ella. Gli rende l'accoglienze, e la fanella.

Qual, se l'ingegno huma gra soco ammorza, Zappan co'l piede il polueroso sito, S'auien, che un sol carbon uiua,e si copra, Poi gli apra il uento la cinerea scorza, Tanto che in fiamma il fuo splendor si sco-Racquista il uino ardor l'atica forza, (pra E come pria dinora i legni, e l'opra: Tal l'ascosa scintilla a l'alma uista Di lei l'antico suo nigore acquista.

Come wede il suo amato, l'aura sente Del dolce suon de la soauc noce, S inframma il foco occulto,e fi rifente, E come già facea, la l'rugge, e coce. Tal ch'ella al casto fin puì non confente. Ma si da in preda a quel, che più le noce, E tanto piu, che quel, ch'a ciò la chiama, Tutto giura osferuar quel, ch'ella brama.

Gli porta accortamente un uel da parte, Doue eran chinse alcune herbe incantate, E poi gl'insegna le parole, e l'arte, En qual maniera denno effer usate. Spartir l'altro mattin Saturno, e Marte, Et hauea il biondo Dio le chiome ornate, Quando Giason, di quella guerra uago, Comparse contra i tori , e contra il drago

Conuengon tutti i popoli d intorno A rimirar l'insolito periglio; Stà in mezzo il Re di scetro, e d'ostro ador Con empio core,e disdegnato ciglio. (no Compar di ferro intanto il piede, e'l corno Contra d'Esone il coraglioso figlio. La fiamma de' due tori empia,e superba Abbruccia l'aria, e Struge i fiori, e l'berba

Come risuona, e freme una fornace, Mentre maggior in lei l'ardor rifblende, Come freme la calce, che si sface, Mentre che l'acque in lei l'ardore accèdes Cosi mentre la siamma empia, e norace De' tori il campo, e d'ogn'intorno offende, Nel petto, and ha il principio e'l pprio ni Con perpetuo effalar rinforza il grido.(do

E fan correr per l'offa a' Greci il gielo, E'l ciel di lungo epipiendo alto muggito, Fanno arricciare à gli Argonauti il pelo. Poi corron contra il gioninetto ardito, Per torlo sù le corna,e darlo al cielo. Gli attende il Greco, e dice i nerfi intanto Egetta contra lor l'berba, e l'incanto .

Verfo il forte Gidfon ueloci ummo.

E dano ogni hor p nia più forza al corfo.

Ma giunti appreffo alui fermi fi flamo,
Che l'eanto di Medea lor pone il morfo.

Vi flo ci,che non gli poffon più far danno,
Lor palpa dolec la giogaia el dorfo
E tanto ardito hor gli cobatte, hor prega,
Ch' al'odolo giogo al fin gli leza...

Con lo Himolo i tori instiga, e preme, E edo homero actuo apre la terra, E l'uno, è l'altro bue ne mugghia, e gene : Ma il crudo giogo à lor l'orgoglio atterra, Giafon ui fiarze il uenenofo feme, E poi con nouo folco il pon fotterra... S'ingranda il terren, nè molto bada..., Che manda fuor la motitropo biada.

Ornati di metallo il capo, el franco, Molii ufiri de la terra huomini armati, D aspetto ogn'un si sira, di cor si franco, Che di Bellona, e Marte parcan nati. A Greci fre unin pallido, e bianco Il uolto, poi ch'i ferri bebber chinati, Tutri ristretti in ordine, e in battaglia. Contra il guerriero inutto di Thessaglia.

Ma a più d'ogni altro fe pallido il nifo A la figlia del Re, fè ben fapea. Che non poteca da loro esfere uccifo, 5 e de l'incanto fito memorita bauca. 5 il·là Ciafon raccolto in fel aufo, E poi s'econdo gl'insegnò Medea. Vn fisso in mezzo a l'inimico Haulo Auenta, e rompe tutti un colpo folo.

Come in mezzo del campo il falfo (emde, E'l ucrfo ei dice magico opportuno, L'un fratel contra l'altro in mudo accède, Che fau di lor due campi, dou'era uno. L'inflammata Medea,che non intende, -, Che debbia il uccchio Efon uestir di bruno Tiù d'un uerfo adiutor dice con fede, Secondo l'are fua comunda, e chiede, -

L'incanto, che il lor primo intento qualta, Infiamma di ficro Marte ambe le fibiere, Tal che l'un cièra il altro il ferro, e l'haffa Con gridi, e con minaccie abbaffa, e fere: E con tal'odio, e rabbia fi contrafta, Che fau mermiglie l'berbe, el eviniere; E i miferi fratei di uaria forte Per le mutue percoffe hanno la morte.

Vn percoßo di Stral full berba uerde Cade, quei di fjunton, questii di fpada, Tanto che tunta al fin la uita perde. La gisì uperba; cr animata biada. L'animolo (iafon, che uudoe bauer de L'imprefa il fommo bonor, prède la strada V erso il moucon, che di doppio oro è graue Cotra il erudo drago, chi in guardia i baue

Il ucnenojo drago alza la tellaci,
Quando uede uenir l'ardito Greco,
Col ferro iguada in pugno, che s'apprefla
Per lo uello de l'oro à pugnar feco,
Gli nai liperbo incontra, è e il 'arrella,
E con l'herbe, e co i uerfi il rende cieco.
Gl'incanti, e le parole tanto ponno,
Che dagoo il mifer drago in preda al fonno.

S allegran gli Argonauti, e fanho honore.
Al lor Signor uittoriofo,e degno:
Emostra aperto ogni na reli unto il core,
Ogni un il nalor fuo loda, e l'ingegno.
Corre fecondoi patto il unictiore,
E toglie il ricco pregio a l'aureo legno:
No l'offre uolentier quel, ch' ui reggo,
Ma non unol contraporf à la fua legge.

La barbar a fanciulla anch'ella brama
D honorare, e abaracciar l'amato Duce, 
Ma l'bonellà da quesso la trichiama,
Nè unol, che l'amor suo fino scopra à la luce.
Toco dopò con quel, che il tant'ama.
Su'l legno ascossimente si conduce:
Spiega Giassone al unito il lino attorto,
E prende tutto lieto il pariri porto.

Come la naue uincirrice torns
Con lo uello de l'or per tanto mare,
Di Theffaglia ogni madre il crine adorna
E porta incenfo, emira al faro altare,
Indorano le uittime le corna
I uecchi padri, e fine l'altar fianare,
E al ciel dan gratie, che da tai perigli
Habbia faluati i coraggiofi figli.

Ogni ordine, ogni etade al tempio uenne Auenerare il fano facrificio. Eccetto il uecchio Eson, che gli comuenne Mamear per li troppi anni à tâto ossicio. La decrepita età per forza il tenne Rinchiuso ne l'antico alto edificio. E su cagion, che'l suo pietoso figlio Trendesse di auto mad questo consiglio.

Rinotto à la dolcissima conforte
Scoperse il suo pensier con quesso suono.
Del succión parér emio gia faggio, e forte
'Re l'arme, e ne consigi e spero, e suono,
Per esser tropo prossimo a la morte
Le forze amitoho, le sententie sono
Terdute, e suon del semo; co no norte
Dare una parte à lui de gii anni mici.

Se bene i merti tuoi fon tanti, e tanti, Che debirev persuou mit i chiamo, Se poffon tanto i tuoi flupendi incanti, (Ma che no pono) pur altra gvatie oli, Vorrei de gli ain inei donne alquati(mo A quel, sui tanto debbo, e cui tant'amo: Si che leuato a lui lo febiuo aspetto Di vigore abondas[se, di intelletto.

Non potè udir la moglie fenza flegeno.

Ne ferra lagrimar gli accenti fuoi.

Pafala tua pietà-poi diffe, il fegno,
Se ben giuflo è il defto d'aiutar lui.

Non silmo al mido alcun di te piu degno,
Ne gli anni à te uò tor per dargli altrui,
Al arte maga, ad Hecate non piaccia,
Ch'à gl'amu illustri tuoi tal ort i foccia.

Ma farò ben nonmen gradite proue,
Ter adempir pensier si giusto, pio.
Toi ch'à maggior pietate Eson mi moue,
Che non se mai Lamor del padre mio.
Se las ristrame Dea quella in me pioue
Gratic, ch'è proprio aiuto al tuo deso;
Io porrò luis sa quei, che pomo, e samo,
Seza ch'à gli amyi tuoi faccia alcun dăno.

Tre volte il biondo Dio, che l' mão aggiorna Hauca nafcolo il lumino) raggio; Tre volte bauca la Dea, di flelle adorna, Fatto fopra i mortal il fluo viaggio; E già congiune bauca Cimbia le corna, E daua del fluo lune: ll maggior faggio; Quando Medea laficì i Famate piume; Et al propitio ufcì notturno lume.

Difeinta, e f. alza, e con le chiome (fiarte.)
Sopra gli homeri inconti ella ufci fola
Ne l'hora, ch'è ne la più alta parte
Del ciel la notte, e in ure l'Hefperia nola,
Quando più prato il liu Guor comparte
Il Jimos, e che a mortai la mente imola,
Quando per nosfro commodo, e quiete
Ne fiarge i fenji del liquor di Lete.

Nè l'huom, nè altro animale il piè non porta-Muto, de attorto sià l'aurco ferpente; Huomido tace l'aere, e l'aura è worta, Ne una fronde pur mouer si fente: Soli ardon gli astir, ac ul la maga accorta Tre uolte atzò le man, gli occhi, e la mète: E tre col siume uiuo il crin cosperse, E tre col sparlar le labra aperse.

Conle ginocchia al fin la terra preme,
E di nouo alza à la parte alta; e bella
La mëte, e gli occhis, e le ma giue infeme,
E con fommelfo fuon cofi fauella
Torgete ainto al arte, ond bogga ho freme
Di rendere ad Efon l'età nouella;
Tu fida Notte, e noi propinqui Nuthi
Di montis; e bofchis e d'onde falfe, fiumi.

E noi tre nolti, ch'un fal corpo hanet Ne la triforme Dea, non meno inuoco; E uoi, che con la Luna aurea folendete, Lumi del ciel dopo il diurno foco, A l'humil prego mio fauor porgete, Che cercar possa ogni opportuno loco ... Sì ch'io ritroui ogni radice, & herba, Che può render à l'huom l'etade acerba.

Porgi à noi santa Dea proputio il braccio, Tu,ch'à noi maghi e l'herbe, e l'arte ssegni Si che p l'alta impresa, c'hora abbraccio, Posla cercare i necessari regni .. Io pur col tuo fauor le nubi scaccio Dal cielo e scopro i suoi siderei segni. Col tuo fauor (quando il cotrario adopro): Tutti i lumi del ciel co i nembi copro ..

Nel mar, s'io noglio, hor placo, hor ropo l'on. Al notturno maggior di Delia lume Fò la terra mugghiar, tremar i moti ( de, E facendo stupir le steffe sponde, Tornar fo i fumi in sù ne propris fonti. S'io chiamo Borea in aria,ei mi rifbonde, Egli Austri, e gli Euri al mid noler son E quado l'arte mia loro è cotraria, (proti: Dal ciel gli scaccia, e fa tranquilla l'aria.

L'ombra fo da sepoleri useir sotterra :-Etal l'incanto mio forz'hà, che puote Luna tirar te col tuo carro in terra, Se ben delrame il suon l'aria percote; Onde mi cercan gli huomini far guerra, Ter impedir le mie possenti note,. Le note, onde pur dianzi tanto fei, Ch'ottenni tutti il Colco. i noti. miei ...

Co i nerfire col fanor, che mi porgeste ,. Fei,ch'a Giason no nocque il foco,e'l toro, E quelle, che di terra amate teste. V sciro,uccider fei tutte, fra loro. Fei, che l'sunno abbailo l'altre creste Al drago, e diedi al Greco il nello, e l'oro: Et hor co i versi,e col fanor, ch'io chiamo, Spero nenir à fin di quel, ch'io bramo,.

Etofto io l'otterrà, che chiaro neggio Propitio al desir mio l'ardor soprano. E che l'etheree stelle à quel, ch'io chieggio. Non han mostrato il lor spledore in uano, Poi che scorgo dal ciel uenir quel seggio, Che puote il corpo mio condur lontano . Un carro nel formar di questi accenti Tirato in giù uenia da due serpenti.

Con larghe rote in terra il carro fcende Dal mondo gloriofo delle Stelle. Medea di nouo al ciel gratie ne rende . Alzando gli occhi à l'alme elette, e belle. E poi lieta, e sicura il carro ascende, Allenta il fren, percote l'aurea pelle Con la sferza opportuna, che ini trona. E fa de l'ali lor la nota prona..

Per la Thessaglia fertile, e gioconda Fa battere à dragon l'aurate piume. E tutta la trascorre, e la circonda. E: her prende dal mote, & hor dal finme L'herba, che brama, e'n quell: parti aboda: De le quai con la barba altra n'elice ,. Altrane taglia, e unol senza radice...

E'n Tempe, e'n Pindo, e'n Offa il carro feo Scender, doue de l'herbe in copia colfe, E dopo werfo Anfrifeo, & Enipeo, E uerfo gli altri fiumi il carro uolfe. Non la ciò immune. Sperchio, nè Peneo; E tante herbe troud, quante ne uolfe: E poi lasciando adietro il siume, e'l mote,. Ver l'albergo d'Eson drizzò la fronte.

Quando l'herbe opportune ella hebbe colte .. Secondo l'arte sua comanda, e unole, E che l'hebbe su'l carro in un raccolte Con le propitie, e debite parole, L'ombre nel baffo mondo ofcure, e folte L'hauean noue fiate ascoso il Sole. E! herbe, e i fiori, ond'era il carro adorno,, Fer questa marauiglia il nono giorno.

Il grato

Il grato odor de gl'incantate foglie, Che continuo fentir gli aurati angelli, Fecer, che quei gittar l'antiche floglie, E diuentar più giouani, e più belli. A l'albergo la doma il fero vaccoglie Di quel da cui unol dar gli ami nouelli. Non entra per allbor dentro al coperto, Ma unol che fia il fio tetto il cielo agerto

Fugge il marito, e'l coningal diletto, E di due belli altari orna la corre, De' quali il defiro ad Ecate fu eretto, L'altro a l'età piu giouame, e più forte. E poi ch' à quelli ornò di fopra i iletto D'berbe, ai for, d'ogni propitia forte, Scelfe fra molti arieti uno il piu bello, C'hauea del capo a lpi d'itolofiro il uello.

Co i crini spars come una baccante
Primaçhe col coltel l'ariete uccida,
Gli affera un corno, e con parole sante
Tre nolte interno à si sari altari il guida,
Il manzi al tare poi serma le piunte
Fra l'una, e l'altra poi portus e sida,
E si del s'angue suo tepida, e rossi,
La sitta à questio sia magica sossa
La sitta à questio sia magica sossa
La sitta à questio sia magica sossa.

Sopra gli altari poi fe, che'l fueo arfe, Inai di late una gran tazza prefe, Fra di melec, ful 'monton le fipar[-Pria, che'l ponesse in sia le fiamme accese. E dopo fe, foch' lucchio sis (on comparse, E sopra l'herbe magiche il dissesse, Co werst bauendo pria, che cio far, Date l'antiche mebra in grembo a ssomo,

Tutti i ferui, e Giofon fa flar Iontani,
Per l'imanzi d'altrui non cerca officio,
Nō usolch à ueder s'itä gli occhi profani,
I millerii fecreti, e'l facrificio.
China il gimocchio pio, giungu le mani,
E gli occhi intende à l'infernal' giudicio,
E mentre arde il monton si l'altar fanto,
Placa gli s'rigi) Dei con quesso canto.

Le Stigie forze twe Putone amiche
Rendi dla mia rimouartice palma,
E non noier, ch'indarno io m'affatiche
Per fan noua ad Efon la carnal Jalma,
Non usole defpaudar le membra antiche
Dela necebia infenfata, e mifri alma:
E fe ben soglio il fangue ale fine uene,
Non dar lo spirto amebora à le tue pene.

Mandati questi preghi, alzoss, e tolse
Fatte per questo sin faci diuerse:
E done il fangue del monton vaccosse;
Tutte con muto orar lo tinsce esperse.
Et accesse locate cil canto si cibie.
Et à Pluton di nouo si conuerse.
Tre nolte humile de lui piezo il ginocchio,
Et re note di vizzo il i prego, e l'occhio.

Fatto ogni gesto pio destro ogni carme; Che placato rendea linferno , e Tluo, A la Dea maga , ch ale magich arme Paga con altri preghi altro tribuo . Poi prega latra Dea, che per lei s'arme, E non le marchi del suo sido ainto . Tre noste il uccihi poi punga cel tume . Acceso, e tre col zesso, et co si sume .

Nel cauo ramo intanto alto, e capace L'acque, ji for, le radici, e l'herbe, e l'feme, Ter lo calor, che rende la fornace, Tutte le lor uirtà me[chiamo infieme, Ementre i floco, el fonte il tutto o face, S'alza la fmona, el acqua odeggia, e freme E l'ode aŭado, el lorbe bor fopra, bro foto Famo un roco romor perpetuo, e rotto.

De'faffis,c'ha del'ultimo Oriente, E quelle arme anhor con i herbe messe, Che laua l'Oceano in Occidente, (se Mentre due volte il giorno hor calasor cre E del Cheidro Libico seprente, E del notturno humor, che stilla, & esse Da l'alma Luna, aggiugne al cano rame, Con I dal Sigia tenebroja, e infame.

- Del up-amotguo Poi, che fi trasforma, Fra l'herber are pon, che l bagno famo Di il, c'hor ha di iupo, hor d'hud la forma La qual fuol preder: arria ogni non amo. Fra tanta firana, c'humarabil torma Di cofe, ch'entro al rame fi disfamo, D'una comice il capo al fin ui trita, C'ha uisto noue fecol di uita.
- La faggia,e dotta incantarice come
  Tutre quelle filanze bà in un ridotte,
  Con cofe altre infinite fenza nome,
  Che feco dal fuo regno bauca condotte,
  Pria che toglia ad Efon Lunnofe fome,
  Vuol far l'esperientia, se son cotte.
  D'oliuo un secco ramo, e senza fronde
  V immerza, e l'berbe volte, alze, e cósode
- Ecco che l'ramo fecco il fecco perde, Tofto che l'bagnan l'onde uniche e diue. Ella il trabe fuor del bagno, e'l troua uer-E dopo il uede ornar di fronde uiue: (de Ma ben la speme in lei maggior vinuerde, Quando il uede forir d'acrèbe oline: E mentre ella ui guarda, e l'a illegra, D'olio ogni oliua uien granda, e negra.
- L'humor, che nel bollir s'inalza e cade, E paffa fopra l'orlo, & efec fuori, E per la corre fa diurefi strade..., Tutte le fa uestir d'herbe, e di fori. Fan la flagion forir de l'aurra e tade Il minio al croco, e mille altri colori. (ua Ter tutto, ou ella farge il fuco e è l pro-Nafe la primauera, e i herba noua.
- Medea, che uede maturar l'oliua, E d'herbe, e uari fior la corte piena, Stringe il coltello, e fre il uecchio, e priua Del pocco humor la flupe fatta uena, Toi nel grato tiquar, che l'morto auiua, Il uecchio in tutto e fiăque infonde a pena, Che l'acr' humor, che bee la carnal falma In un punto il vigor gli trade, e l'alma.

- Com'entra per a bocca il grato fonte , E per dove il coltel percoffo l'baue, La crefpa macilente, edoit fronte Perde il pallore, e uen feuera, e graue. Par ch'ogni ho pri he forço i lui fa proce E che la troppa età masco l'aggraue Egli il centefino anno hauca gia pieno, E piudi rrenta zià ne mofira meno.
- Il uolto de le crespé ogni hor più manea, Sèpie di fueco, e acquilla il primo honore. Gia tanto la canicie non li mibianea, Anzi più niuo ogni hor prende il colore. La burb de mezza nerae, mezza bianea, Già la bianchezza in lei del tutto more, E uer, che qualche pel bianco anchor resta Frai noui crin de la ceganta tessa.
- Com esfer gianto ad oto lastri il uede ,

  A gli anni, c'han più neruo, e piu coraggio,

  La dotta Maga il fa slatare in piede

  Ter non lo sar piu giouane, e men saggio,

  L'am da quarant ami, perche crede,

  Che quel sepo ne l'huom babbia sultaggior

  Terche l'et airit, dou'ell si froba ,

  E più forte, più saggia, e piu superba.
  - Vide Lieo da l'alto eterno chioltro, Gli occhi abbassamo in uer l'emonia corte Questa alta marausgliae, quesso mostro, Che se Medea nel padre del consorte. Scende tosso da clied al mondo nosso. Doue ottien da Medea l'istessa sono con E da gli anni più belli, e piu selici A l'inuecchiaet Ninse sue murici.
  - Questa maga dotrrina, e questi incanti
    Non opransempre il ben, ne redon gli ani.
    E ueggasi a gli poi commessi i tanti
    Da la cruda Medea commessi inganni.
    Dati bauea di Giason pochi anni auanti
    Due sigli a lopportar gli humidi assami.
    Quando nosse Medea l'arte e l'ingegno
    L'acquistare à lor l'oppresso Quando
    Quando Quando
    Quando

Quando per la sourchia età saccosse
Eson, bi era mal atto de gouernare,
E che Giason troppo fanciullo scorse,
Non noble quel maneggio al figlio dare,
Anzi lo settro del sou regno porse,
Perche' l potesse reggere, e guardare,
A Pelia suo fratel per tanto tempo,
Che'l tenero Giason sosse di sempo.

E'l zio poi ser Gidjone empio, e rubello L'oracol, che gli die fospittome. , C'bi uccidere il dossea più d'un coltello Ter opra d'un, ch'elfer credea Giafone. , Terd prima il mando per l'aureo uello. Ter darlo in Colco al regno di Plutone : E poi, ch'el diede d'quella imprefa effetto, Hebbe del fiou sudor maggior fosfetto.

Mentre con modo, e con parlare honesto, Co'l rifpetto, c'hauer ji debbe al zio , Gidjon chiedendo il Jino, zii fiu molesto , Ei cibò ogn hor di speme il Jino desto. Dicendo, i ton o'l rendo coli prestio , Moue giusta cagion l'animo mio. Gidjon di creder finge, come accorto , Poi che gli è forza a'poportar quel torto.

Che Telia in mano hauca tutto l' theforo, Ogni cittade, ogni caffel più forte, Al nipote a difenato hauca tam' oro, Quamto potea bailar per la fia corte. Quádo andò còrs il d'argo, cotara il troo, Perche in preda pensò darlo à la morte, Ter inflamarlo meglio à quella imprefa; X (no gli mancò d'ogni honorata fieja.

S'accomado Giafon come prudente
Al animo del zio con finto core,
E à acrif modi baue a uolta la mente
Chel poteano ripor nel regio honore
E con la moglie ragionò fouente
Di far morir l'ingiufto Imperadore.
La donna diede al fin contra il tir anno
Effetto al lor penfer con quesso ingamo.

Ne uà con finte lagrime al castello
Del zio, serfo il fio fio fio fia maro, e infido:
Done firzacciando il crin fiottie, e bello,
Scopre finto dolor con questo strido;
Oime, chi oferi acquistar i auero nello
A questo ingrato, e gli diei uome, e grido:
E rea contra il fratello, el pade e fia,
Ter bauer poi tal guiderdon da lui.

Comanda il Re, ch' immarzi, non gli uegna La moglie del nipote, che fi duole: Che si, che la è qualche querela indegna, Che fire marito e moglie: aucrir fuole, Ma mentre che la tor digordia regna, Che debbiano, comanda à le figliuole, In qualche appartamento à lor uicino La conforte raccor del lor cogino.

Le figlie dessoft dispore

Da Medea la cazion del suo lamento,
Riceuon lic on le sue cameriere.

In woo adorno, e ricco appartamento.
Contando ella si suo domostra dibauere
Del ben facto à Giasson rimordimento,
E che l'ba colto in foode, el bauria morta,
S'ella non si fraggia siro della porta.

E riprendendo l'adulterio, e'l uitio, Ch'al nodo coniugal non fi richiede, Dicea mille parole in pregiuditio De la fua lealta, del la fia fede : E rinnembrau ogni fuo beneficio, Ogni aiuto, e configlio, che gli diede: E ch'à tradir colei tropp era inguiffo, Ch'al padre bauea ringiunemio il busto.

E che tal torto far non le donea , Renduto hauendo à Efon robusto l'anno. E di quest'ora fua fept dicea , Terch'era il fondamento de l'ingamo. Tanto che l'odio finto di Medea Chieder fe à le fanciulle il proprio damo, Ch'a droppo uccchio padre, e fenza forza Volesse invonas l'antica forza. La paterna pietà, la ferna fiene
Di migliorar l'imperio, e la lor forte,
Se l'eta piu robbila il padro ottiene;
Se s'allontana alquanto da la morte:
Il non neder, che'l modo, che lla tiene,
E per ripor nel regno il fino conforte,
Fel a mente d'ogn iona incauta, e taga
D ottemer questa gratia da umaga.

E con preghi gioueuoli, e con quanto Sapere è in lor, prega la donna accorta, Non rispone d'elas, el fal folfe fa alquanto, E mostiza in mête hauer cofa, ch'importa. No inon dobbiamo ufar'arte, e l'incanto Se non habbiamo il ciel per nostra feorta, (Diffe poco dopò)ma s'io ben noto; Toffo propito fa de' ciel il moto.

Quella pietà paterna, che ui moue, A me talmente ha intenerito il petto, Che Pelia io o uellir di membra noue, Ringioueningli l'animo, e l'afpetto. Ma wo, do li nu monton prima fi proue, Se può l'incanto mio far questo effitto. Pria, che l'langue di Pe i al parfo l'is, Vi voglio dificurar de l'arte mia.

Secondo che comanda ella, s'elegge, Doue Itana l'ouil fivor del cațiello, Il più wecchio montor, s'he fia nel greege, Per vinouargi la perfonae l'uello Intanto fu'l fivo dorfo il forno reege Il rame che wool far l'arctee agnello Medea fa,che di fotto il foco abonda. E fia confiantal therba, e femer l'anda.

Ella di quel liquore bauca portato, Che già fe rinuerdir la fecca oliua, E n'hauca tanto in quel uslo girtato, Che dar potca al monton l'età più uiua., Poi per le corna hauendolo affertato, Del poco fangue, c'hale uene priva; E come il pon nel bagno esfangue, e morto. S avijua, el fonda mangia il corno attorto. Le corna atortigliate, e gli ami frunge,
E gidil motto i l'etate ha più laperba, M5 La uena i lunoo largue acquillase fugge, ton:
Tanto, ch'in tutto ottien l'età piu acerba, in aCome ella il pon di fuor, lafeino fugge, sonel
E chiede il latte, e non confect l'orba;
E bor fi ferma, bor ballathor corre, or gira
Secondo il defir nopo il moue, e tir a...

Allegrezza, e stupor jubito prende, Come ucde l'agnel, jaregia prole, Sparfa ella di liquor la terra rende, Egermogliar fa i gigli, e le uiole. Tal che l'miracol doppio ogn'auna accende A crefer le promelje, e le parole, Di c'ella non poter condur l'altr' opra. Fin che la terza motte il Sol non copra.

Già il corpo oscuro, e denso de la terra.
Tre volte à gli occhi loro hauea fatt öbra
Quando volendo sare andar sotterra
Medea di Pelia signiso il corpo, e l'ombra
D'ogni virti contraria al la sa guerra
Fatta hauea la caddaia ignuda, e sgobra,
E tutta piena bauea la ramea scorza.
D'un puro sonte, e d'herbe senza sorza.

L'incanto,e' l'fonno hauea co'l Re legata La corte fiu ne l'otiofo letto, E Medea con le uergini era entrata, Doue douean dar luego al crudo effetto, La spada igunda ogn' una haunea portata, Con cui passar soleano al padre il petto. Medea mostrado il Re dal fonno oppresso. Cossi le spini da parricida eccesso.

Escoui il nostro padre in preda al fonno, E i nostri pugni quei tengon coltelli, Ch'à lui noter l'antiche uene pomo, S'amanche'l lampue (no fir i nouelli; se de la wine e'h pa in tempo donno, S'amir robuffi e'fi de gli anni imbelli; Mirate, quanto migli or ar potete Ne gli figh fropinqui, ch'attendece. Del padre infermo la ulda, e l'etade Alberga ne la uostra armata palma: Hor se in uoi regna punto di pietade..., S'amor punto per lui ui punge l'alma, Pietose urs fo lui le uostre spade Priuin del sangue rio l'antica salma... La prima à quei consort il colpo inuia, Et empia uien per voler esser pia.

Eure, che uolge in altra parte gli occhi, Rè uuol ueder ferir l'audace mano. L'altre cö questio oscipio alzan gli slocchi Togledo gli occhi al colpo empioe, esfuno Come fan langue i particidi, esiocchi, Ferri, resta l'incanto, e'l sonno nano; Si lueglia il padre, e uede i colpi ernai, Ele sglie di morono, e i ferri ignudi.

D'alzar la carnal fia Erita fipogli «
Cerca per fia diffiță, e dice, 0 figlie
Qual nova crudeltă u arma la noglia
A far del farque mio l'arme nermiglie?
Toflo, bre gid a fivor l'ira, e la doglia,
E per diffia cerca, ene s'appiglie, (cio,
V'i ê fredda ogni fanciulla, come un ghiacE trema à tute îl ferro, ul corç, el brascio

Medea,che quelle uede afiitte, e fmorte ; Che far usaar doueano la corona ; D'età,e di membra,e d'animo piu forte, Mentre brauando il Re non s'abbandona, Gli fora il collo, e datogli a morte, Ardita il prende fia la fia perfona ; Et à le melle figlie dà conzegio E dice,che'l fur à robuflo, e l'aggio.

L'anchor credule ucreini per quello ,
Che uider del decreptio montone,
Ch'e Glendo morto ufic del rame agnello,
E per lo rinouato in prima Efonzo,
Credendo, che rifar giovane, e, bello
Debbia il lor Re la moglie di Giafone,
L'aiutano à portar con quella fferme,
Done nel cauo rame il fonze fremzo.

La Miga,che quel Re ne l'onde uede, Ch'occupaua al fito fipoli il regio manto, Per non dan tempo à la ucndetta chiede Il ueloce dragon con nouo incanto . Pon fopra il carro il fingziuto piede, E lafeia le nemiche in preda al pianto, Che i ferri hauean,che fur nel padre rei, Trefi per uendicafi fopra lei.

Non porge orecchie à l'alte strida, e à l'onte Medea, che le fanciulle à l'aria de annone, Ma drizça il nolo ad Orri à l'alto monte, Che dal dilusio già non bebbe damne. Doue Cerambo andò con altra fronte. Cera Quando il uestir le penne, e non il panno. Do in Dargli à le Ninfe allbora i uarii piacque, eccel Che potesfe fiegge l'ira del Laque.

Vede l'Eolia Titane in disparte,
L'à done se il dragon di marmo il dorso:
En la di detta qui di si parte,
En en la selua d'Ida affretta il corso.
Done se Thioneo con sibili arte.
D'in toro il ceruo, a li figlio dil soccosso:
Eper torio à la morte, e a l'altrui forza, ro in
Associata pia si parto sono con cara ceruo.
Associata si parto sono cara cara ceruo.
Ceruo del consumento del consumento con con consumento consumento con consumento c

uo. In quella arena poi le luci intese, Co-Che die sepolero al padre di Corito, crido in fe-E doue sbigottì, quando s'intese, pol -Di Mera il latrar nouo il monte,e'l lito. cro. Corfe dapoi doue le corna prese Mera Ogni donna,e fe udir l'alto muggito in ca D'Euripilo nel uago, e fertil campo, nc. Don Allhor, ch'indi partissi Hercole, e'l capo ne in

Pafò doue gli horribili Telebini usc-Hebber fi fiero l'occhio, empio l'afpetto, ch' Ch'in Rodi, ou eran magici indouini, Tutto quel, che uedean, rendeano infetto. Telcangiana gli animali, fengi, ei pini, chini E ciò, ch' a gli occhi lor fi facea obietto. inico Gione al fin gli hebbe in odio, gli difperfegli-E ne l'onde fraterne gli (ommerfe.

Sopra

tc, in colóba.

Alci-Sopra Cea passò dopo, e le souenne D'Alcidimante la felice morte, Che quando la figliuola hebbe le penne, Al uital corfo hauea chinse le porte, E se di donna una colomba venne. Non lagrimò la sua cangiata sorte. Ver quella Tempe poi paffar le piacque, C'hebbe nome dal Cigno, che ui nacque.

Appresso a Tempe, ou hoggi è l Hirio lago, Lascia adietro Cesiso, e'l camin piglia Arde Fillie d' Amor de l'Hiria prole, D'un garzon di fi bella,e rara imago, Che dispone il suo amante a quel, che uole Se uede d'uno augello il suo amor u.190, Fillio un con tant'arte a l'ombra e al Sole Che lieto al fine il troua,il segue,e'l prede Et al dolce amor suo domato il reade.

Per seruare il suo imperio bonore, e fede, Orfi,tori,leoni abbatte, e lega, Vede un tratto il fanciullo un toro, e'l chie Sdegnato finalmente Fillio il nega. Ver la cima d'un monte affretta il piede L'irata prole d'Hiria, c più no'l prega, E dice a Fillio, Anchor darmi uorrai Quel, che t'ho dimandato, e non potrai.

Cig-Si getta, come è in cima, giù del monte, Per ueder de suoi di gli estremi affanni. no in Si credea ogn'un, che la uirginea fronte Cig-Cader doueße in terra,e finir gli anni, BO. Hıria Male penne a uenir fur troppo pronte, in íta Che'l fero un Cigno, e diero a l'aria i nanni gno. Pianse la madre, e si stracciò le chiome, Com

E fe piangende il lago, e diegli il nome. bea i necel Versoil Pleuro poi prese la strada,

Doue Combea, la qual nacque d'Ofia, lo. Be,& De' figli hebbe a tener l'ira, e la sada, regi-Ma fi fece un augello,e fuggi nia. na di Scopri dapoi la Calaurea contrada, Ca-lan-Sacra a la Dea, che parturiti hania rea l' A la notte, al giorno il maggior lume, uccel Done la moglie, c'l Re nestir le piume. li.

E doue un cieco amor li accese il petto A Menefron, che, come i bruti fanno, Mc-Con la madre nolea commune il letto. nc--Vide Cefifo poi, che piangea il danno fro-nein Del nipote, c'hanea cangiato afbetto, Ch'un at fe, che tant ira Apollo affalfe, Cen fiera. Che'l fe una Focase diclo a l'onde falfe, fo in una Foca Ver l'albergo d'Eumelio, e nede done Egli ne l'aria già pianse la figlia; Fi-glia Pei ner Cerinto i draghi initiga,e moue. dìEu Quini a quel luogo ella chinò le ciglia. mc-Che la Grecia arricchì di genti none. lio, i La pioggia empi di fighi il more, e'l pianonccel Poi si fece ogni fongo un corpo humano.

Si nolge poi dous i Cellenii stanno:

Al regio albergo poi nolge la fronte, Done l'ingrato fuo conforte nede La figlinola sposar del Re Creonte, E a lei mancar de la promessa fede. Le noglie à la nendetta accese, e pronte Rende l'iva,che l'ange,c la possiede, E fa portar da figli al regio nido A la sposa nonella un dono infido.

La maga i figli suoi chiama in disparte E d'oro una bell'arca in man lor pone, E insegna loro il modo a parte a parte Di presentarla in nome di Giasone. Quini era dentro fabricato ad arte (Che sinorzato parca)più d'un carbone: Che come uedea l'aria, s'accendea, E pierre, e misro, e sino a l acqua ardea.

Com'han dato i figliastri a la matrigna L'arca, done il presente era riposto, Ritornano a la madre empia, e maligna, Correndo, come a lor da lei fu imposto Apre lasposa l'arca , e'l foco alligna Co'l uclen, che nel don era nascosto, Ch'arde il palazzo, e lei con mille, e mille E manda al ciel le fiamme, e le fauille.

Mentre

Fon-

phı,i ĥuo-

mini

Mentre dama Giason la fiamma ultrices E duolfi, e ripararui fi procaccia. Da lunge appar Medea, ch'onta gli dice. E di maggior uendetta anchor minaccia. El'uno e l'altro suo figlio infelice Con la nefanda man gli uccide in faccia: Corre egli à sfogar l'ira, che lo struzge: Dice ella i uerfi,e'l carro asconde, e fuzge.

Verso Athene faga l'aeree yote La maga, doue poco prima auerme, Che Perifase Fineo con la nipote Peri Vestir di Polipemone le penne : feo e Media con grati modi, e dolce note finco Da Egeo,ch'mi reggea, l'albergo ottenne: IB VC celli. Il qual ueduto il suo leggiadro aspetto, Sposolla,e fe commune il regno, e'l letto.

Già questo Refuor de la sua contrada Etra sposò, che nacque di Pitteo. E ingranidolla, e le lasciò una spada Per lo figliuol, che poi nomar Tefeo . Noue noite nel ciel l'ufata strada · Fornita la mipote hauea di Ceo, Quand'ella aperse il uentre, e si se madre, . Di Teseo, c'hebbe adulto il don del padre,

Venne poi Teseo un caualier si forte, Che ne fonaua il nome in ogni parte, E per ogni città, per ogni corte Da tutti era stimato un nouo Marte, Tentato c'hebbe un tempo la fua forte, Per conoscere il padre al fin si parte; Ebauendo per camin pregnato, e uinto, Da ladri afficurò l'Ifmo,e Corinto.

Non come figlio al padre s'appresenta, . Che unol ueder, s'ei l'ha i memoria prima Tosto, che'l nome suo fa, che'l Resenta, Ch' a lui uiene un guerrier di tanta slima; D ogni accoglieza,e honor regio il coteta, El pon de la sua corte in su la cima; E quei promette à lui preghi, & bonori, Che può nel regno fua donar maggiori.

Ma non sa però il Re,che'l guerrier, c'ha-Ne la sua corte si famoso, e degno, Sia quella prole, ond etra lascio grave, A cui la spada sua diede per segno: Pur uedendolo affabile,e soane, Ricco di forza,e d'animo, e d'ingegno, Qgni fanor gli fa con lieto ciglio; Nè più faria sapendo essere il fielio.

Vide Medea co'l suo non falso incanto. . Che'l canalier ch'al Re tanto piacea, Donea portar d'Athene il regio manto, Tosto che'l necchio Egeo gli occhi chindea: Laqual cosa Medea dispiacque tanto, Che già del Re d' Athene un figlio hauea, Che per salutre al figlio il regio pondo, Pensò questo guerrier leuar del mondo.

E diffe verso il Re,per arte ho visto Quel, che del canalier chiede la forte: Ei del bel regno tuo far dene acquisto, Come ti toglie il sol l'auara morte. E rende il core al Re turbato, e tristo ; . Che ben nedea, ch'un canalier si forte Se de gradi rendea promesti adorno, Poten torli à fun noglin il regno, e'l giorno.

E se ben non uedea nel bello aspetto Alcuno inditio alcun fezno d'inganno: Pur, come necchio accorto, e circospetto, Si noile afficurar da tanto danno. Mentre per dare a questa impresa effetto Molti discorsi il Re pensoso fanno, Medea, che pria u hauca l'animo intefo. Tutto sopra di se rolse quel peso.

Quanda uenne di Scithia al lito Argino Medea per miglior ar fortuna, e terra, Hauca portato un tosco il piu nociuo, Che nascejse giamai sopra la terra. Nel regno d'ogni bene ignudo, e prino Prima questo uenen uiuca socterra: E poi p nostro mal.come dal ciel piacque, Nel miglior modo in questa forma nacque Quando

R O

Quando Hercole paffar wolle à l'inferno, Per torre à Pluto l'anima d'Alceste; Dapoi c'hebbe uarcato il lago Auerno Per gire, à piangon l'anime funeste, Perc'hebbe il suo ualor Cerbero a scherno Quel mostro ch'iui abbaia con tre teste, Per forza incatenollo Hercole, e prefe, E Strascinollo al nostro almo parse,

Mentre quel mostro egli strascina, e tira Per lo mode a cui felede il maggior lapo, E'l can unol pur resistere, e s'adira, E per tre gole abbaia, e cerca scampo, La bana, che gli fa lo sdegno, e l'ira; Del suo crudo ueneno empie ogni campo: Di quella spuma poi l'herba empia,e feila Nacqi,c'hoggi Aconito il modo appella.

Mesce questo uenen, c'hauea nascosto, Con un liquor di Bacco almo,e dinino: E ad un ministro il suo uolere imposto Mostra la morte al Re del peregrino. Poi che fu Egeo co gli altri à mesa posto, E c'hebbe in man Tefeo la coppa, e'l uino, Gli occhi a lo stocco il Re di Teseo porge, E'l conosce per suo, come lo scorge.

Subito il Re dal caualiero impetra, Che non accosti al uino anchor le labbia, E gli dimanda, s'ei mai conobbe Etra, E come quella spada acquistat habbia. Il canalier dal labro il nino arretra, E si palesa al Re, che d'ira arrabbia. \* Contra la moglie corre, e sfodra l'arme, Et ella uerfo il ciel s'alza col carme.

Di nono al Re s'inchina ei come figlio, Stupido del uolar de la matrigna. L'abbraccia il padre con pietoso ciglio, E dice, Ben ne fu Palla benigna, Dapoi che te saluò dal rio consiglio De la nouerca tua cruda,e maligna: Che per ueder regnar la prole sua. Ascose entro à quel uin la morte tua.

Quanto ella dotta sia ne l'arte maga, Il uol, che prese al ciel, te ne sa segno; E de la morte tua souerchio uaga, Per far del mio reame il figlio degno, Mi diffe, che per arte era presaga, Ch'eri uenuto à tormi il giorno, e'l regno, E ch'a schiuar questa maligna sorte, Non n'hauea altra uia, che la tua morte.

Màl'alma Attica Dea m'aperse gli occhi, E scoprir femmi il suo crudele inganno, Mostrando à gli occhi miei l'aurati stocchi Che te dal rio uenen saluato m'hanno. Hor poi che'l cielo ancor no unol, che scoc Cotra alcun di noi due l'ultimo dano, (chi Vo', che con più d'un dono, e sacrificio Riconosciamo un tanto beneficio.

Finito c'han di dar quel cibo al seno, Ch'à le uene supplir può per quel giorno, Gli mostra il Red' Athene il sito ameno, E tutta la città dentro, e d'intorno. Done l'ingegno Greco alto, e sereno Hà d'ogni alta scientia il mondo adorno : Co questo e ogn'altro segno il padre brama Ch'ei negga quato il pregia, e quato l'ama.

Come la noua Aurora à predir uenne, C'hauea fu'l carro il Sol già posto il piede, Il sacrificio preparato ottenne Dal Re,e da gli altri la promessa fede Scanna il coltel l'ariete, e la bipenne. Fra l'uno, e l'altro corno il toro fiede : E rendon gratie al ciel con questa offerta. Che lor la maga fraude habbia scoperta.

Siede al consito poi col figlio egeo , Con gli huomini più illustri,e più discreti. Hor come il soauissimo Lieo Fatti hà gli spirti lor più uiui, e lieti, Da pareggiare il Re di Thebe, e Orfeo, Comparsero i dottissimi poeti; E al suono un de la lira, un de la cetra L'alte lodi cantò del figlio d'Etra.

- Tu uefti il facrificio inuitto, e degao
  Tefeo quel toro; le ui fiorore, e formo
  Trima il Cretenfe, e poi il Paladio regno
  Dibrutto basea col perigliofo como.
  Saluații Cretinio da un datro filegno
  A quella belua ria togliendo il giorno.
  Ch' al cinghial Calidonio, e d'Estimuto
  Vefli già nel fuo grebo il carnal manto.
- Liberasti Epidawo dal fofteto
  Di Perifert il folio di l'ulcano.
  Tu pajlistita Procasile il ovulo petto,
  Che contra il fene humă fu fi inhumano:
  Che sawiba troppo corto huma nel etco
  Via più ligo il velea con l'empia mano;
  E s'humet troppo milirato il buflo,
  La fega per lo letto il Jacea giufo.
- La destra ma in Elecți îl sigue arghiaceia, Di Cercion col sio bouorato i clea Fache quel Siri anchor seposto giaceia, Che soletua a' due pin piegar lo stelo; E legate c'hune a' un buombe braccia, A le duc cimz ir le Isstiana al ciclo: E godea di ueder con questo aŭsto Sa dve pati i due parti ua buom disiso.
- Ta per gire ad A'catos, al Lelegoo Muno, hai fato ad ogn un tibero il paßo; Quel ladro ucetio hacen to impao, e reo, Ch: poi nel mar fatrasformato in fafo. Scinos fra il tosfro el lito Megarco Fea del alma, e de beni igundo, e casfo L'incauto, G'innocente peregnio. Dando col pit dal monte al Remarino.
- Ma tu u' and sil; e da l'ilefo monte
  Defti o' l piede a lui l'ilefo monte
  Defti o' l piede a lui l'ilefo 16 fa.
  Di cui stattute fiu dal falfo font.
  Più giorni diepuk; e in la l'horribil offa,
  Al fir con l'offa fue prele altra fronte.
  Nel mari isteffo où bebbe la percoffa.
  E anchor più d'un fiuperbo, et afro feoglio
  Fa fede del fuo nome, e del fuo orgoglio.

- Esto more contine a parte a parte
  Titto il dener et apprecia li sio dalore.
  Non pore et mai con o pi sion con o pi sion con o
  Supplire al res da me debito bo cree.
  La lpada ulta il ten per me di starte
  I lota certa di Apollo i tira finore.
  Mal'arme del uno Marco opraro ba tito
  Ch'aggiunger no migust d'Apollo il carto.
- Mante baitanti fer bic colpi fosferi, Fulo fendo di Atarte il tra riparo. Hentre chi lo custo, e celebro i tuoi mesti Con lo fendo di Bacco i ani riparo. Hor fi i diligi tuoi fin una fi, e creti, El mio di beggi conforto, e maio, e chiaro Veggio fe ben fon d'appagarti nago, Che più ti debbo, quanto più t'appago.
- Mentre il dinin Poeta, el carme, el legno
  Dànaggior lume a' gelli di Tefco,
  E commenda l'ardir, l'arte, e l'ingegno,
  Onde tante alte imprefe al mon lo feo,
  Fl ogni fatto fuo celebre, de degno
  Fa pianger di dolcez za il uccebio Egeo;
  E la citt à Palladia in ogni loco
  E tutto fionts, e canto, felia, e gioco.
- Vn nechio fecreario del configlio
  S' appre enta, one il Re con Tefeo fiede:
  E fatt vincrenita el radre, el figlio,
  Solo udienza al Referent chiede;
  E fa talmente a lui penfo) i diglio,
  Ch'ogn'un, che guarda, manife ilo nede.
  Mentre el fi unel dipanto, elfolta, eta
  Ch'ei dice cofia al Re, che no gli piace. (e
- Pur la gioia, che puote al uolto impetra, E finge, come pria, la mente lieta; E comanda a la lira, che a la cetra, Che per festa do gràun ton siia piu cheta. Poi preude per la mano il figlio d'Etra., El mena nella stanza piu s'ecreta. Doue disforror quall ausso in semena Che chiede il serretario, e cha si Re preme.

Ab quanto scars, e breui ha i sui contenti Quella selicità, che i mondo apporta, Come son pronti i miseri accidenti A perturbat se farla in tutto morta. Quel, che credea con tanti bei presenti Chiusa ad ogni infortunio hauerla scorta Ha noua, che l'ereces se l'honore.

Minosfo, il Re de la Saturnia terra
Hebbe un figliolo Androgeo al mondo
Famoso ne la lotta, e ne la guerra (taro,
Ter l'atletica impreja illustro, e chiaro.
Doue il Palladio muro Abbene serva,
Del suo nalor non uolle esse ranzo,
Anzi con inuto bouor la lotta uinse,
Che us sip en mindia chi le Fissio.

IR Cd. Athene provide & acorto Mando queste parole al padre irato, (to Scnel mio Reyno Antrogeo e flato mor-Tosto, che quel, che errò, fara trouato: Farò condund a duto Crette footo, Che dal uno tribunal fix castigato. 'Ne mancherò d'ogni oportuno officio, Che fi ritroui, e manda di tuo giudicio.

Se bene a questa feusa ci par, che Hesse, Mandò fecretamente alcuni sui, Ch'insuftigas pe ben, chi tola bases se F n figlio cos'i raro al mondo, e a lui. E dopo qualche di par ch'intendes se, Che ben c'i Egeodesse la colpa altrui, Hause lo Hesso Remodo tenuto, Che fosse Andrego suo donato a Pluto.

E data hauendo a questio indisto fede, E uolta a luendesta il giusto felegno, L'ambasciator de la Paladia fede Fece licentur del Disteo Regno. E fenza dargli termine gli diede Da passar in Athene un picciol legno, E con quel tristo ausio er ai nuest punto Lojeacciato lor munto al porto gunto, Chiedendo rdienza per Lambalistave
Fè il fecretario Repenjolo, mello,
Dicendo, che per quel, ch' apparea fuore,
Era per referir peggio di quello.
In tanto l'oltraggiato Imperatore
Fè, con ogni fuo s'forzo d'eser prello,
E fapendo il poter del fuo nemico
Cerca ogni Re uniqti iran fi amico.

Est ben di pedoni, e audileri, E de trivemie, naui era si sirte, Che pose a si enz si homini sirenieri Terrore , e dannno a le Cevaipe porte: Pur come fumo i proudi guerrieri, Mandò persone nobilicò accorte, Per collegar quei Regni in quella zuerra Chel potes si na si pisso e i mare, è n terra Chel potes si na si pisso e i mare, è n terra

Fra gli altri elesse unitagio caualiero.
Ch'andasse a collegar le força el Arme,
Vn pez zo Steste in dubio ei nel penssero.
Come dissenta in most servere.
E poi rispose, Vn serve shoc, urco,
Non ben deue ubidire, quando tornare.
Two danno al suo siene troppo ecidete.
No dee mācar di dir quel, ch ei ne sense.

Non fu mai nation piu auara, e infida, Nè si puo trar da loro altro, che danno, Non sol micidial, ma paricida, Ma,che contra si stessio di di ingamno. Se l'soldo tuo la lor malitia aijuda, E quei tunto prudentia Attici il sunno E fanno a lor ueder de l'oro il lampo, Ecco in un di te morto, e rotto il campo,

Siton su gid Signor di quella parte,
Che unoi, ch'io cerchi collegarit amica;
E sostemoto sun periglios marte
Da molta gente barbara nemica,
Mentre le forze patrie egli comparte,
E assenza lo sitato s'asfatica,
Il luogo più importante si consiglia
Sidare ad Arte, a la si su propria siglia.

- Mai à arbari fapendo quanto importa .
  L'argento, e lo roca gli auerfari foro .
  Quel luogo hebber da lei ficar o, a fore .
  Per força di promeffe, e di theforo.
  Cof, apri lor la nergine le porte.
  Vi a più che de l'hovor, naza de l'oro.
  E fia cazion, che l'pade differato
  Perdè poso dapoi l'alma, e lo flato.
- E uer, che pria, che'l Re µerdelf, cil lume Qualche pena cader ne uide in lei, v. Che fo dal capo a pie con mere pinme V estita dal giudigo de gli Dei. Ma non perèl'amico fino coflume Re' uity de la patria aucri, e vei. Ch' auc'hoggi invola in qisa forma noua, Medaglie, amelia, e tutto l'or, che troua.
- Chi Pattase chi Monedula l'appella. Et à depanto minor della Cornacchia; El biamama mitra crore alvalla; E rifhodendo altrui cinquetta, o gracchia. Et ogni colà d'or lucida; e cella Prècie nel becco,e poi nole, e s'in marchia. Si che non chieder gente vi uno fauore.), Ch'è piu nauga de l'orosche del bonore.
- Con la fauella il Refuggio, e col ciglio Approud cit, che l'aercire gli diffe : R'ando affette al fio ficiel configlio, Folle, ch'altroue a queflo officio gifte. Nà volle il campo (no porre in perzitje. Ch'infido, e suro l'arbaro il tradiffe , Ben che fu tanto il popol, che i officie. Che quefi la fia armata il mar coperfe.
- E Cimps, Scivo, el Ijida, Anafea Si collega con Creta, e in Creta forge; E con Micon, Ci molose, Afip ilea Parochel gib bel marmo al molo porget La nute, il galeone, el agalea Solcar per ruto il mar Greco fiforge, E tutto il mondo fi collega, e uine, Altri in fanor di Creta, altri d'Athene.

- Che Dialma, Co Oliano, Co Andro, c Tino
  Non wollero con Creta collegarfi;
  Anzi in fawor de l'Astico domino
  Per bonella cagion wollero armarfi.
  Ma quel, che regge il popol formicimo,
  Quafi la guerra adolfo bebbe a tirarfi,
  Per la ripofta, e per la poca pieta,
  C'hebbe al morto figliwol del Re di Creta.
- Non sol non no' contra il mio patrio regno Disporger fauore al Re Dutteo, Ma usedio hauer capital ciòne, silegno Cottra ciascum, c'haurà nemico Egeo: E spe en quello mar morrà il suo legno Tassar come nemico al lito. Acheo, Con quanto i l'gun inici nel mar porrano, Parò a l'arnata ssu mici nel mar porrano, Parò a l'arnata ssu un regona, e danno.
- Chi hami rificito a l'amicitie, e al fangue, Non troucrà questa rifipòsi fistano. Ma quel, che per Androgeo ir ato langue, La trouò molto barbara, e tillana: Tra muel pria enclicar la prote effangue, E pei gir contra l'isla inhumana: Che la pietà del fuo figlinollo sforza. A prousa prima altroue la fua forza.
- A pena hauce l'amba[ciatore Egima La[ciato, e uolta al fiuo Signor la uela, Chima Galea la cognita marina Solcando uien con la gonfiata tela, E quanto più finoffra, e simicina, E quanto più l'altra i allontana, e cela. Quesa cra Attica uela, e anch'ella il cor P'bauca rinolto a similar foccorfo. (O
- Cefalo figlio d'Eolo era uenuto
  D'Athene al Re d'Egima a questo esfetto:
  E se bene boma uccethi era , e canuto
  Hauser anchor bello il già si bello alperto
  Ei da' figli del Re su conosciuto,
  Er abbracciato con amico esfetto,
  Es statogli egni festia, ogni accoglienza
  L'Uppresentaro ala real presenza.

## LIBRO

In merzo ukeome Signor fourano,
Di Cliro, e Buti figli di Pallante:
E dolica un bel vamo havendo in mano,
Toslo, che geli fi nede al Re dasante,
China il ginocecho, el ciglio vatto humano
E d'amore, e pieta fiparfo il fembiante,
Con un parlar humil, ficondo, e grato
Scopre il defio de l'Attico Senato.

Se per le tue marauigilis (e prosse Sigloria il Re del ciel d'esfer tuo padre Non men di quel, che se la dlegra Giose, S'allegra, egloria. Achea d'esfir tua ma-Hor se l'avor di lei punto si mosse, (dre. Ti fa saper che le Cretens s'spanda, Perche la patria tun resi distripta.

Her perche spera che sarai quel siglio, Che ser la sur la flu madre pio . A te mi man la Astito consiglio, Terche tu suppii l'erelico desso. Et i prega che mandi il son naviglio Armato in compagni a del segio mio , E salura cerchi l'arnaterna terra Da l'odios, e minacciata guerra.

Polea con dir piu lungo, e piu lacondo Cefulo parel in gratia il patrio loco. Ma il Rechoe di natura esta racondo, Che fu concetto di fautrane, ed foco. Po shiffe, contra Crete, e tutto il mondo. Darle tune genti al bellicofo gioco, Econtra ogolus, che s'approfessa, etiene Ter fra ottra gio al luni la partia. Albeme

Voi non havete divo a divorndarme,
Ma a ere l'ere hen da si qual che ai pare,
Let, ilmustitoni, bomi di, a mue,
E tuto quel, chi l'univerguo più dare.
Ne potente in tempo alcus tronsume,
Che medio ni pare l'accommodare.
Che com piacque a la celeile corte,
Ron belobi mai pingene, qu'i forre.

L'ambafeia dor de la Palladia parte Renduto c'hebbe gratie al Re correfe, Cofi augumiti il cil fempie il uso Marte, (Diffe)e porga ogni aiuto a le tue imprefe Come poi, che laficial l'onde,e le farte, Tutto que, bed est hai, uit plafe; Ch'una tal giouenth mi neme incontro. Ch'io non und gamat più bello feontro. 200.

Euer, ch'un' altra 1801a, ch'io ui nenni, Da molti fui ben uifto, e ben raccotto, Et in menoral poi fenpre gli tenni, Eu' bo feolpita ancor l'effigic, c'l uolt, Hor quando il lito tuo branato ottenne, Hor a filo, bor a quello il lunne bo uolto, Eu' bo gvardeti mille ad uno, ad uno, 'Rè de gli annici mier i virouo alcuno,

il Re, c'hauca ben'in memoria gli anni, Ne' quai ui uenne Cefalo, partifle, S'ricordo de floi mortala ilfami, E diede a l'acre un gran fostrore dister Vo' rimentrare innie; platai danni, Perche possi sper quele, ci ascnisse Di questi amici, ond hai cercato tanto. Non lenza d'ambelue dotore, e pianto.

Ma, fe far à il principio amaro, e tristo, Sarà è unto piu il fu licto, e giocondo, Che taluncene dal ciel fi ad mal prosinio, Circcrebi: e al mio baston l'honore, el pô Tosto, che'l Re del ciel fe di me acyllo, do Echel unadre mia mi diede al monto, Fi fempre la gelifa mia marrigna (gna. Ver la mia madre Estina enpla, e muia

Esperch'a fl.arfi in quell'ifo'a nenne,
Che d'Ex pia da lei fu detta Egina,
L'odio,che Gizzo ogn'hor lei ritemne,
Sfogo fipra queli filda melhama.
Done il tuo amico,come a gli altri anenne
Fu condamato a l'ultima ruina
Da ma ara ogle si malipra, e cruda,
Ch'o,ni anima refiò delcorpo i, muda.

pasta L Equinotio dopo il nerno, Tutto ingobra gli Anstri infelici il ciclo, Esserva un tembrolo inferno, Epolero al I-stelle, e al Sote il nelo La "Ummido, chance le nubi intorno, Riolucr non potca lo Dio di Delo, Tal che I mistro mondo stana sotto Via acre oscaros, ficiose corrotto.

Quattro wolte havea Delia il sio niaggio Finito contra il ciel per l'orme augio Egil Austri alcoso havean l'Avrile, el Estace in tutoi iuntili le spiche. (Maggio, Es alcondeano, es sesoprino il raggio Del Sol l'ombre à la terra poco amiche. Sempre à l'are saccà maggior la guerra, Econtra il desservo.

Sc chiedono i mortai l'Aquilo, e'l Sole, Rinforza l'Auftro, il munolo, e la pioqeia. Se l'Sole appar men caldo, che non fuole ; Per nostro maggior mal fi mostro, e pog-E faccia pui tepo quel, che muole, (giz. Sempre in dano del modo ci cazia foggia E fa il napor nel ciel fi urrio, e mirto, e Che l'aerò e goir or più purrio, e più rivi

Poi che con fosso ardente humido, e poco Il sia putrido fixto. An'iro hobbe tratto, e E per l'homadità, che unife il suco, Resto del tritto l'acre purrefixto; Quel feton, che ui crebbe a poco, a poco, Mostrò la forza sia tutta in un tratto, E i videro i mortali afsitti, e imbelli A la strage de cani, e de si angelli.

Cade la lana al mifero montone, Senza che l'rouo gli le multi, porti, E bela e duolfi, e'l capo in terra pone, Ve'l porgon'gli asimai di lui più forti. Per ogni nia le firre, e le perfone Si unggono languir, poi cagion morti, Ara il bifilec, e imanzi il gli occhi fuoi Vele cader l'un dopo l'altro i buoi. Il froce corfice nonrigne, e freme, Gli è mancato il nigor, non ha più core; Rel prefejto fi fil languido, e gente.
La morte, che meur dec fre poc hore.
Non s'atta il civopical, qu'attalari il fine Ne mo l'ara con le zanne il fino finore:
Ma con fumo e quanta di que le firida,
E lafita, che l' percosa, e che l'accida.

Il gia placato, e miferabil avigue
Fien da muzgion unenco bettutto, e uinto,
L'aurașch infetta il corpo intorno, c'l fanNè lo slupor riegli ogni fenfi autino. (gue
Ogai hummo, ogu animat infetta, e ligue
E giace infermo, e rella in brène effinto.
E tanto è l'animal, che morto cade,
Che i campi di definit i empie, e le ŝtrade.

Giaccion per ogni fiole, (cbi f.i., che'l veedat')
Ne il can n ofa māziar, vè il lupo tugordo
E par, ch' al [erzgo ogni vu cono(ca, e ueda,
Ch' ogni corpo è di peste in'Etto, e lordo.
Gli augii rapaci, che sili, fivili preda
Dal nafo han tutti il mado, no ricordo.
L'astore, e' inibbio, e lo fiarniere, e' lorbo
Sente, fagge il fetor, be rende il morbo,

Distess per li campi i corpi stamo, E cerrotti dal tempo, che gli strugge, Infero si maluagio di acre damo, Chel terca ogni si sugar, và deuno il sugre Però chi nogi parte, one si naino, Dissiniti il sevore il ciessi si supre Tal che l'acre per tutto è ogni hor më puo E più contagioso, e men sicuro.

Maseper le campaque, e per le nille
Giaccionsparsi i bisolebis, e gli animali,
Ne le citat più grandi anille d mille
V auno al sepolero i miseri mortali.
Di mille roggio di citi anna le fanille,
I quai bassana à pena à principali.
E quei, che resta nini in uars sochi,
Pugana per li spoleri; per li spolebi,
Pugana per li spoleri; per li spolebi.

Sourchio ardore intorno al cor raccolto "Arde, e cobatte il corpo intorno, l'ore, E ne da inditio manifeito il nolto, E l'accefo color, ch' appar di finore. La ligua è grossfa, et afrase il dir no fitolto El fico fempre in lui si fa maggiore. Che l'aura australe, e ria, ch' fauor prê 'e Non gli da refrigerio, ma l'accende.

Tanto l'ardore al fin rinforza, e crefte, Che getta il piano; l'lin,che l'it coperto. Poi l'amoian le piume,del lett o flee, E giace fu la terra di cielo aperto, Nè molto in terra Hà,che gli riutrefle e, E usol gire à trouar freslo più certo, Che'l terreo humar freslo più certo, Che'l terreo humar fieslo più certo. Mat ber (calabo e ol foce gel il terreno.

Vn cerca il fonte, ur' altro cerca il finme,
Per rimedio del caldo, e de la fite;
As a ple alcun pria, che ui giunga il lume,
E da le membra à l'ultima quiere.
Altri ui giungee memtre ber pre flume
La fisa falute, bee l'onda di Lethe:
Che l'troppo fredao, e non propitio rio
Sparge nel fiso penfier l'eterno oblio.

Spinto nel fiume ignudo altri fi getta.

Da l'ardor, da la fette, da la rabbia.,

Done fi muore, e l'onde à gli altri infetta, s

Etoglie l'acque infami à l'altru liabbia.

Tal che non vesta di fospietto netta

Rè ia cafa, nè l'acqua, nè la fabbia;

El no in taute parti: morti fparfi

Che non nè l'uogo mondo one vitrarfi.

Se l'amicita, à l'fangue, à l'or richicee Qualch un, che d'Elculapio inita l'arte, Et ei prata d'infermo, el trocca, e'l uede, Co'l medefimo mal da lui fi parte. E quatto forre alceur com maggior fede, Tanto più tosso uien del morbo in parte. Onde figge cialqua flar for o appresso, E cerca più, che puà, s'aluar s'e s'esso.

Cialcuno al proprio ben cerca configlio;
Săgue, amicitia, ò imperio dai no fitringe,
Il certo e incuitabile periglio
Fa conofeer quel, ch' amas, e quel, che finge.
Lafizi il feruo il padrone, il padre il figlio,
Tal che molti il difagio al fin ne finge.
Prona cogniun uari antiolic, e' difare
Cibi acri, odori efperti, & herbe amare.

Non han più tanto à cor gl'ingordi auari L'utile, e cercan fol fuggir quel danno: Non han pegni fi nobilis, e fi cari, Che nol difprezin, fe fosfetto n'hanno. S'ut mort o ha in dito pretiofi, er ari Gemmati anelli, e poi gli heredi il famo; Laflan, ch' altri gli roglia, e n'hilbia cura Se tanto folle è alcun, che s' afficura.

Entra per ogni cafa il morbo, e flrugge Di gente moltitudine infinita. Che Lawa,che per forza il petro fugge, Gli attofca,e chiama al ultima partita. Tal cho ogni moda il proprio albergo, e l' Per più d'il bio,che ul affiò la uita, fuge E perche Lacqion non fanno, ogn'uno Dala colpa à l'albergo, e non a Giuno.

Danno d'Lanimo trifto ogni contento,
Ogni piacer, che fan trouer più grato;
E per far gratia al cor di miglior uento,
Ne uanno al monte al 'aere più purgato :
Man et rouan per tutto, e cento e cento
Atorti nel pian, nel monte, e in ogni lato.
Ter uutto Atropo d'I moi trouca lo flame
Nè luogo fan trouar, fe no nifame.

Abbandonato il diuin culto, e'l tempio Resta, e los l'ha i custodia Apollo, e Giome Benche diucent poi talbor qualch' empio, E corre à Dio per fur l'ultime prouce; E mentre cerea di faltare lo fecmpio Del figlio il patres, e le fue preci none, Nei mezzo del prezar diuenta muo, E da innarzi à l'altar lo firrio a Pluco.

0 quanti

O quanti dal principio al fanto choro Corfer d'accordo al pio culto diuno; E mentre il braccio alzua il usfo, e l'oro Per gittar sile corna al toro il uino, Nef più bel del mirar molti di loro Fur traffortati al'ultimo dellino, E prima, che fentiffe il bne la forre, Mandar l'alme al le parti inferne, e feure.

Pagando anch'io per la mia patria il suco. Per tre teneri figli, e per me s'lesso. Perima,che'l Sacerdote almo, e deuoto Ferisse il capo al bue,che m'era appresso. Il toro,che dal mal non rea vuoto, Cadde imazi à l'altar dal morbo oppresso. E suggir s'e in missiri e gli altri tutti, Ch'al tempio al farriscio bauea condutti.

Qual foff. allbor, o quade offer douca,
Ben puoi da te penfer, l'animo mio.
Onunque gli occhi affiiti i io riuolgea,
Rel gire, e nel tornar dal loco pio;
Giacer per tutto il popolo forgea,
Al qual m'elesse Rel eterno Dio:
E quanto più mi riuolgea d'intorno,
Tato pù in rodio bauca la luce, el giorno,

Come cade la ghianda ben matura In coppia tal da l'arbor, che la forma, Che chi ui na per quanci lo bojco dura, Es forzato à pofar fil l'autro l'orma; Cossi i figli animati di Natura Caggió fenza la parte, onde há la forma, In copia tal, che l'hoom, che cuanti, e riede E ssorzato a pofar foper fili piede.

Molti prigioni fur da me faluati, Che douean per giustitia hauer la morte, E fur dal mio configlio condamnati A douer fepetir le genti morte. Da quei si havati carri eran portati Glinfilici mortai fuor de le porte Senza altra pompa, o finer ale ammanto, Senza altra copagnia, fenz altro pianto. De'quali altri restausan non sepolti, Altri sh uarij roghi hauean ricetto, Pugnanda i pochi uui per ti molti Morti, c'hauean portati à questo esfetto. E tanti corp i haueano iui raccolti Per dargli al foco, al sempierno letto, Ch'era à tanti sepoleri il mondo poco, E l'arbor era scarjo à tanto soco.

Si che fe fli occhi tuoi ueder non pomno Gli amici, che u'naueffi già più d'uno, Vien che fur dati al fempirerno fomno Da lo fleeno implacabile di Giuno. Hor fe tu unoi faper, comi offon domno Del popol, che uili hait ani opportuno Per dar foccorfo à l'Attiche contefe., Con breui note i o tel farò palef...

Vinto da si nefundo, estraro mostro, Triuo di speme, e carco di spanento Alzo le luci al glorioso chiostro, E mando al ciel questo pietoso accento. Padre del ciel se mai nel mondo nostro Depnasti darei al nuttial comento, S'èner, che de le tua stirpe dinina Mi desti al mondo, & al a madre egina.

O rendimi quell'alme, onde m'hai prino,
O me infieme con lor dona à la tombat.
Parlando à pena à quefto punto arrino,
Che con un chiavo lampo il ciel rimbōba,
E done io fon fra mille morti uino,
Vn folgor uien da la paterna fromba,
E par, che dica il timon alto, e ueloce,
Il ciel ha dato appleus (à a tara uoce,

Allegro alquanto il buono augurio io predo, Che dal ciel manda il Rede gli alti Dei: E mentre noui pregbi al cielo io rendo, Che rilpondan gli auguri i uoti mici, In suna antiqua quercia i lumi intendo, Ch'iui piantar de'boltbi Dodonei. E quello,ch'io ui l'corfi, e che u'ottenin, Flu azgion,che felice in tutto io uenni. Scorsi un campo infinito di formiche Portur per una uia molt afora , e stretta Col picciol corpo i frutti de le fpiche A la città, ch'occulta haueano eletta; E con equali, & utili fatiche Hauendo a ben commun la mente eretta, Secondo la lor legge, e't lor gouerno, Si prouedean per la stagion del uerno.

Deh dami, io dish allhor, sommo Monarca. Mentre mi uesto, e de gli Dei mi doglio, Di gente una republica si grande, E cosi industriosa, e cosi parca, Come questa de l'arbor de le ghiance, Come questa del grano anara,e carca, Ch'appresta per lo nerno le uiuande. Et ccco senza uento alcun si uede Tremar quell'arbor da la cima al piede.

Come il tronco tremar sentore la fronde, Mis'arriccia ogni pelo , e tremo anch'io , E dopo nasce, io non saprei dir donde, Non sò che di speranza al mio desio. Bacio la terra, e'l tronco, intanto asconde Il solla luce à l'hemispero mio, Eristorato il corpo, e spento il lume, Mi do in custodia al fonno, & à le piume

Tosto che il fonno ba tolto à la natura Co i sensi il lume interior, ch'intende, Con quella speme, ch'ale nacue mura Nous habitanti d'hora in hora attende, Vien ne la fantasia confusa, e scura Quel troco, ù la formica hor fale, hor scen-E gli slessi animai, c huomini 20gno, (de Mi mostra fu lo steffo arbore il fogno,

Veggio tremar dapoi l'arbor robuste Senza che forza altrui gli farcia guerra, E fa tanto crollere i rami, e'l fullo, Chafa cadere ogni formica interra, Et ccco ogni animale un'altro busto, Vn'altro uolto, un'altra for za afferra, Si fa maggiore,e perde il nera uelo, Et al za il nouo tronco,e gli occhi al cielo.

Di più alti pensier l'alma si neste, formi E d'aspetto più nobile, e più nazo, che i Fin tanto, che la sua terrena neste huo-Prende de' fommi Dei la vera imago. minı. E quante son le trasfermate teste, Tante han di feruir me l'animo nago. Mi chiaman Re,mi fan l'honor, che pono. Tal che per l'allegrezza io scaccio il sono

Che mostrano al fantastico pensiero, Quando no ueggio, tutto quel, ch'io uoglio, Ma non al lume nigilante, e ucro; Seto maggior, che mai l'humano orgoglio, Ch'ingobra il regio albergo, e ogni setiero. Tal ch'io temo fognarmi, e non mi fido Di me,tato alza l huom per tutto il grido.

Mentre io comando, e anchor mi marauiglio Che s'apran per uccer fenestre, e porte, Foco, fe n'entra folo il terzo figlio, Là, doue io mi nestia con poca corte; E con allegro, e stupe fatto ciglio, Padre esci ne la sala,e ne la corte, (Mi dice) ch'un miracolo uedrai Maggior, che foße al mondo udito mai .

Io gli dò fede, e lafcio, che non mi quidi, Senza ch'altro di lui di questo astolti. E veggo i sogni esser leali, e fidi A gli huomini infiniti ini raccolti. E come prima nel sognar gli uidi, Gli habiti ra figuro, e anchora i uolti. Her tofto,ch'io mi moftro,e ogn'n mi nede Fa uer me rimrente il ciglio, e'l piede.

Quei ch'erano più degni, e meglio ornati Di presenza, e di modi piu prestanti, Imanzi al mio cospetto appresentati, Parlar per tutti gli altri circonstanti, E co i modi più gravi, e più honorati, Giurando con le man si i libri santi, Mi chiamar Re con ogni riuerenza,. E promiser per tutti ubidienza .

Mentre

Mentre per give al tempio i passi io mono, Ter ringratiar la corte alma, e diuina, l'eggo piena agni uia del popol nono, Che l'nono Re faltutas e di s'inchina. A pena done porre i li petei o trovo, Tăto è il popol, che suarda, e che camina: E si grida, e si festante no quello, Chi un popol sa, che clegge un Re nouello,

Dato l'bosore al favo favo, ficio,
Per compartir le facultà del regno
Distribuleo ognigrado, ogni o ficio,
El più nobel bosor dono al piu degno:
Poi diudento il campo, el edificio,
Fra coufino, e confu fo porre il fegno,
El ob ogni un del mio compartimento
Secondo il grado fio resta comeno.

Conflictando poi che faro , e come.

Hebber dal prego mic gli buomini acceti,
Per dimoltrar l'origine col nome ,
Gli chiamai Mirmidon da lor parenti.
Et à quelli di pria transaglie, finne
Havuo applicate anchor l'auare menti:
Son parche, e cauti, e dati à le futiche ,
E cupià di Fratt de le fijiche.

Efecondo eran providic. accorti
Ne'la bona stagion per tutto l'anno:
Cofi sono boggi induliriosse sintie.
Et acquista e, e custodir ben sauno.
D'a-via equalit, e di cor ne' wolvi porti
In succosso d'Egeo teco merranno,
I quai ne l'arme han tâto ordine, cor arte,
Ch'oferian contra il câpo andar di Marte.

Con quelle, & attre cofe il Re, correfe Con Cefalo paffar cercana il giorno, Fin ch' al 1 menfa filendida fi prefe Tutto quelle le gio dar la copaç el corno, Quind pio che Lieo litero ogni un refe, Donar le membra al morbido foggiorno, El e fidaro al l'otiofe pissme, -Fin ch' a filender nel ciel unu sun follume

Ma poi che la [muciulla di Titoro...
Vêne à dar bando à l'ombre ofeme,e felle,
E fece,che faggiro il paragone
Del maggior foco tutte l'altre Stelle;
Saltaro prima in piè Butic Clione,
E s'onar de le uefit altre, e belle,
E giro à trouar Cefalo, ch'intanto
ll corpo adono fea del vicco manto.

Da questi, e da molti altri occompagnato
Al regio albergo il mettlo fi rafforta;
Ma elfado anchor dal fomo il Re granato,
A tutti fi tenea chiufa la porta.
Hor meutre attende ch' Euco fia lenato,
E per la fala regia fi diporta,
Ecco entra in fala Foco il terzo figlio
Del Reper gire a liukgomi apra il ciglio-

Peleo con Telamone crano intenti.
Gli altri figli del Re d'est maggiori,
A prouedre quell armi, e quelle genti,
L e quai per questo affar creded migliori.
Perche potesse pies e intrinsi tenti
In fauor de gli Achini ambassiatori.
Hor come Foco apparissi uede autorio.
Con Cefalo i due figli di Pallaure.

Poi che'l grato faluto, e' accoglienza F è quincie, quintis, il debito opportuno, E Foco udich' à la real prefenza Non ammetteua il fomo anchora alcuno; Si poftro à deder non però fenza Servare il grado, e l'ordine d'ognuno, E flando à ragionar fermò lo guardo Foco,oue in mã teneua un paggio ú darda.

Eperche il giudicò (noerbo, e bello, E non conobb: l'albero, e'l colore, Chiamò di paggio, e nolle in mano hauelle E riguardar dapresso il fuo splendore, E sorte il ritrovo lucido, e sinclo. Poi uolle il guardo al Astico Signore, E non sapendo l'arme esser fatale, Lodò con questo fuon l'ignoto strale. D'ogni Dogni arma atta à la caccia io mi diletto; E che più moce à l'animal feltaggio, E did diuerfe forme io sò l'effitto, (gio; E qual consulfi al corno, al cerro, a l'ag-Hor mære à gli occhi mici dò per obietto Quel dardo, che si ferba il sostro paggio, Troso, ch' al ferro, à la figura, a ll egno No l'potrebbe Diana hauer piu degno.

Il ferro è di fi raro, e bel lauoro,
Et ba per quel, ch' appar, tempra fi dura,
(T'al mottra leggiadria l'intaglio, e l'orò,
Che farebbe à Vulcan ficorno, e paura.
Non può l'amante del primiero alloro,
Che ficopre tutto il ben de la natura,
Legno veder di più uaghezza adorno,
In quante felue godon del fuo ziorno.

Questo auanza il corgual, l'oliuo, e'l boffo, Nè folo amorza il bel d'ogni altra traue, Ma può flar di durezza a par de l'offo, Et à par de le perle il lume, c'haue; In quanto al pefo c'hi ogiudicar poffo, No nè troppo leggier, nè troppo graue. In fomma questio dardo haue ogni parte Che s'appartien e à la natura, e à l'arie.

Quel, che'l fece uenir d'arbore strale, Ha molto ben la forza e'l legno intefo; Perche nel ur la fiag 1901(ezz a è tale, Che corrifponde à la lunghezza, e al pefo; E a pena in quella parte ha posso l'ofe, Che'l tengon nel uolar meglio fospeso. E per quel, che'l giudicio mio ne uede, Tutto è proportion dal capo al piede.

Riftofe Buti allhor, Questo fuo dardo
Tutte le lodi tue unnec d'affai,
Ch'oltre à fuche la mã conte, e' lguardo,
Vn altr a haue virviu, che tu non fai:
E men ficuro il folgores, e più tardo
Di lui, che non s' auenta indamo mai;
E quale il fatto fia, ch' al dardo arrida,
Non fi fuol mai trarghe non recida.

"Et antbor che la sifia di quell'arme.

Del mio paffato hen mi renda accorto,

E del damo, chi io n'ho faccia atriflarme,
Ter tutto ouunque vo`, fempre la porto.
Terò che la vitrà del fatal carme.

Che f., ch'à quel, che trahe, viō fa mai torto
Mi perfuade à trarla in ogni imprefa
Meco per altrui damo, e mia diffe.

Efe hen nel contar chi foffe il Nume...
Che'l regno mi dono, c'he fi bel manto,
Sarà sforzato d'ar d'ogni occhio ii fiume,
E non potrò contarlo fenza pianto,
Vo compiacerti, c'a ncho aprinti il lume
A la forza del fato, e de l'incanto,
Ond'hebbe il dardo quel udore interno,
Che fu cagion del mio dolore eterno.

Non so, le mai l'orecchie ti percosse Di Trocri il nome siglia d'Eritteo, Sorella di colei, che Borca mosse A rapirla per sorza al lito Acheo. Cossen, qua la cagion di ciò si sosse Cossen, perco, para de la bella Orubia, Più degna esser rapita era la mia.

Per la rara beltà, che seco nacque, Ch'ogni di con l'età più crebbe in lei, Fui chiamato sesice, poi che piacque, Alciel di darla a dessaren mesi. E in urco ra fesice, ma dispiacque. Fortuna si propisia a' sommi Dei. Nè uoglion, chi un el basso mondo nato Possa a paraggio lor diri beato. Dal giorno de le norze il Re di Delo Trenta uolte dal Gange ufci fotterra, Et altretante da fu la luse il uelo Col corpo ofiuro filo pofe la terra, Quando donando il primo albore al ciclo I, Auvera diè principio à la mia guerra Che uide à cafo me ne' colli Himeti A duerfi amimai tender l'ereti.

Come nel uolto mio le luci intende Colei,ch alluma l'aere ofcuro, e cieco, D'amorofo de fio di me s'accende, E mi rapife a forza, e mena feco. Indi à l'abergo fuo mello mi : ...de, E uuol de l'amor mio goderfi meco Et io (fe lece in questo à dire il uero; Mi moftro acerbo al fiuo dolce penjiero.

Con pace la Dea bella fia dettto, Se ben quel Isme ba il fuo dissino afpetto, Se ben quel Isme ba il fuo dissino afpetto , Ch'iv atel fi mofira al l'apparri del giorno, Contratto di Armorofo fuo diletto, E fieggo il fiso dolciffimo foggiorno: Che uotto folo a Procei era il mio amore , E Procri in bocca bassea, Procri inel core.

Mentre con le più candide parole, E col piu dolce affettuolo modo Me nominando il Juo bene, e' l Juo Sole-Mi unol legar col più Joune nodo o, Rifpondo, ch' mio debit non unole, C'à al cõușal amor, che'n terra godo, (to, Che d'ù più forte laccio il cor m' ha attor-Per compiacere à lei faccia quel torto.

Toi che la Dea tento più giorni in sano
Ter starie sui el indarmi a le fue soglie, ,
Er io non solli mai renderni ibanano,
Ter non far votto à la mia casta moglie,
Diflese con finor l'inta mano.
Et afferto le mie terrene spoglie.
E renduto che m'hebbe al Greco lido,
Mi se tutto attriflar con queflo grido.

Habbiti la tusa Procri, esprezia ingrato
Chi ta una, e torna a tuso propinqui guai,
Che se non mente il mo giudici oi saco,
Non la norresti hauer ueduta mai.
Toi che mi - tobe la Dea cos so si parlato,
Innissoli seguinmi osunome andai,
E solo allhor uisbil mi sirese,
Che l'miogelos cor le sei palese.

La Dea,eb'è prima à illuminare il cielo E che fenza partit da me difparie Col fio werfo fatal di tanto gielo L'infiammato mio core offefe,e fparfe, Che per timor del col "archute zelo Si ŝtrinfe,e chiufe,e più mi noca; em arfe Tanto,che l'foco; lej tel fe dubbia l'alma, Chi hauesse di tot due net cor la palma.

Quella Stessa beltà, che'l cor n'accende, Di gelata paus ambor l'agghiaccia, E fa temer, che' bel, ch' in lei viplende, Anche altrui, come ame, dilettis, piaccia. E di maggiori timo cossivo il vende Il parler de la Dea, che l'ombre scaccia, Che dice, c' baurò I alma amara, e trista. Ter baure I mia Prori amaña, e tissa.

Par fe mi dana il fino fibrador fosperto. Che non prendesse il cardi mille amanti , E che non desse al adulterio esserio. Tronando al gullo suo qualchiun fra tami; Per clei faccano sede al dubbio petto I bei costimui sino pualchi; e santi, Nèuolean, che facesse il suo cor s'azgio Al suo sposo, al suo nono si s'ameoltraggio

Pur quello esser stato in Oriente
Rapiro da chi l'inodo imperla, e'ndora,
Imanzi à gli occhi mi ponea soiente.
Il minacciato damno da l'Aurora,
I anno che dal impor uinta la mente
In tutto usci delli intelletto siore.
Le uenir femmi ale dannose proue,
Che san, che l'occhio mio perpetuo pioue.

Ne la mente più fara un desir folle.
Mi cade di tentar la unia consorte.
Si alta a' pregio il altrui si rende molle.,
Con ricchissimi doni dogni sorte.
Hor nattre al modo io penso, a' uel si tolle
L' Aurora, de al mio lume apre le porte.
E distoper to à me di nouo il uolto,
Con qui ossoni di mio pensire piu stotto.

Se ben de l'amor tuo crudel non godo,
E sei ucr meropp aspro, et roppo altero.
Non però no brancar di darti il modo,
Che das può esfetto al tuo nouo penssero i Perche pronisse Procrio sisserma il nodo
D'Himeneo, no l'empiari il nosto uero.
Et ecco il usolo labito, el osseme
Mi cangia, e po so specchio inazi al lume.

Trono cangiato il udito, ma non l'anno,
V ago d'in bel color ustringlio, e bianco,
Ella fi ueste l'imifibil panno,
Ma nonresta però d'offermi al fianco.
Mêtre io migurdo, e plò al nouo ingano
V eggio fotto il mantel dal lato mano
Tedermi ŭ piciol zaino:io gli apro il fino
E di fatols, e gioie il trouo pieno.

Sietro di non esfer conosciuto

Al'Attica città drizzo le piante.

E so dar fuore il nome, ch'è nemuto
V'n, cha pousate gioie di Leuante.
Come al palazzo regio si faputo,
Fu sitto a la Reima andare auante.
Etench à lei, al le siglice, à le donzell.
Xon se imostra però de le pu belle.

Da la corte paterna io trono lunge ...

La moglie mia, che fi lamenta, e piange ...
Nel mio ucdono albergo, e'l cor le punge ...
Gelfia de la Dea, che l'ombre fiange ...
E come un perceptino al porto giugne ...
Che fappia de le parti ester del Gange ...
L'accoglie con correst, e lonello inuito, ...
E nous chiede d'alu de l'un mariro.

Hur oome så,ch'un gioiellier nouello E giunto d'Oriente a' liti Achei , Mi fa chiamare entro al mio proprio ho-Con easta correfua di ferui miet. (fiello E con un volto adadotaras, bello, Mentre uede i bri falfi Nahatei, Con un'accorto aui/o modo troua, Che diede à me di me medefino noua.

Il dolce [guardo, il modo, e la parola-Ers tutto prudentis; casitate; Ne credea, che fidar nolesse fola; A l età mia la sua piu bella etate; Seco baue, quiu nua superba ssibula Di (rrue d'una nobil qualitate, Il or rispandando à quel, che ella mi chiede, Cosso si me stessione del mi chiede,

Quel gentil caustier, di cui dimande, Se mi rimenbre, ben giamai non uidi: Questo è ben uer, che ne le nostre bande. S odon del caso sino famosi gridi. La Dea, che l' primo albor nel mòdo spade Ragionan, che l' rapine' uostri lidi. E par che di belta ciascuno il lode. E che piace à l'Aurora, e che se'l gode.

Se ben lo steffo bauca fentito altronde, Che'l mondo dj.che'l uider, n' baucă pieno Come ode, che'l mio dire al uer rifponde e, Tutto irriga di piamo il wolto,e'l feno. Come io uegio in tal copia abūdar l'onde Posso di pena tenere il piamo in secon Tal io conobbi in tei uer me l'assetto, Tasta per lei pieta mi prese il petto.

Ben che la luce lagrimola, e trilla "Mossine in luoto af, itro, e fomfolato, "Non bauca il mondo più gioconda uislame la pieto la lipo dadolorato." L'amorola pieta col dolor misla Rendean l'aspetto siu si luogo, e grato, Che mentre sortunata bebbe la stella, "Non so; to la wedsis mas fi bella.

- Ladoma, the dee puote, aftonde il pianto; L'affico, no, più the poffo, che non pioua, Mina cha, pregia le mie gemme intanto Et io faccio abondar la merce nous. Poi dico, Pa fooffar Madanna alpuante La compagnia, che qui teco fi troua, Terò de merce tal qui deutro amide, Ch'ad egni man non la concedo, e fulo.
- Ogni più fauorito occhio, e più degno, Ch' a ueder s'eva fatto imanzi un poco, Al prino,che li diè la donna fegno Si tirò da parte, e cangiò loco. I ofcopor immantinene un'altro legno, E splendet fo di vatre gemme un foco, C'haurebbon fatta diuenire homana. A bei preghi d'Amor, Palla, & Diant.
- Ellale mira, e poi del pregio chiede, Secondo hor ĝila, hor ĝila in mã le uiene: E dice mentre le uarghegia, e uede, Che farie trapps fiefa al Re d'Athene, V m mio caldo (fifir l'ari alhor fiede, E dica, ch' una donna il mio cor tiene, Che è clia avnasfe me, com io l'ancono. Le potrebbe comprar unte fenz'oro.
- Vergognosa ella abbassa il uiso, el ciglio, Con io do suo gli ulcimi accenti miei, El suo miso color diute mermiglio, Tur non credendo, ob io dicessa lei, M'aue gi oche suo sende consiglio, Come possa supere, cio sia cossei, Apre le labra, edi mandarue agona: Tur la ricine il fren della uergogna.
- La doma curiofa di natura
  Di Jape e i penfire d ogni altra domna,
  Vorrebbe dimavdar, ne s'afficura
  Chi fia costiciabe del mio core è domna:
  Io per fulla piu maga di tal cara,
  A più fisperbe gioie apro la gonna,
  Con din fe fi moltraffe al mio con grata,
  Vorrei, ob 'dasife a loro di questi ormata,

- Toile [oggiungo noi la cono[cete. Come a noi propria lo portate affetto Eucr, ch' io no 'tener le labra chete, Ter più d'un ragionenol mio riffetto. E le fo [enpre più crefec la fete Di trarmi il nome incognito del petto. Tăto che al fin mi prega, ch' ufa ogni opra Che' I nome de la domna io le difcopra.
- Riftondo al fine, E forza, ch'io m' arrenda, E ch'io [copra l'ardor, che mi confieme. Ma proche marauiglia nomu iprenda, C'habia a tropp' alto obieto alza a' il lume V o.che [appiate in parte, ond io difenda Senza [coprirui il mio paterno Nume... Diè quest' alma a [offirirla flate, e' luerno V n (Ecche non u' eignoto, e uiue eterno.
- E ben al granualor ueder si pnote
  Di gemme, e giole, ch io mi porto a canto,
  E sorse anchor a gli atti, so a le note...)
  Com io no son qilbang, che mostra il mato
  Ma il grand amon, che mi ange, e mi poote
  Fd, che sotto ques habito m' ammano
  E ce to sonosicino la mia doglia...)
  Per palesamia lei, quando il ciel noglia.
- La uidi a questo dir cangiarsi un poco, E conobbi, c'hauea qualche timore, Che quel che disporir le uolea seco, Non ofasse en et idel suo bonore. Ma a essenda dibin al mio parlar dè loco Ter conoscer l'obietto del mio amore, Fir che la seci udir, che dal sino suardo Socoato hauca al mio cor Unjudo il dardo
- Ben la ueggio turbar col cor l'alpetto, Come il mio dire a questo punto arriua: E fe mon, chio il bause pu a dianzi detto, Chi crea la firpe mia reale, e diua, Credo, c'haurebbe fenza altroripetto La luce mia de la fua vujla priua, Ture hauendo viguar o al mio lignaggio, Cercò con questo dir farmi piu faczio.

LIBRO

IZnoto caualier, che'l fangue mio

coro cuante; sire signa; emo Cerchi macchiar co'l dono, e con l'ingăno E per dar luogo al tuo fulle defio Hai mentito fin hor la flirpe, e'l panno; Tornati pur al tuo regno natio, Doue al bonore altrui potrai far denno: Però che fei (fe credi) in tutto cieco Dar quella macchia al săgue regio Greco.

Terche la siirpe mia pudica, e monda
D ogni macchia che [eco infamia apporte
Nō usul ch' ad altro amore il mio ripioda
Ch' a quel del mio dolcifismo conforte...
E be ch' altri hon fe'l goda,e me'l nafconda
E forfe al [uo defio chiuda le porte,
Po' però cassa a lui fernarmi,e quale
Conucin la mia sitrpe alma, e reale.

Prendi pur quelle gioie, e quelle ferba'
Ad altra,che dia luoge al two apperito.
La regia flirpe twa diuse, e fuperba
Altra diffonga al two lafeino inuito:
Ch'io farò fempre ad ogni voglia acreba
Da quella in fuor ale mio dolce marito,
A lui noglio feruar pudica, e fida
Quanta gioia d'amor meco i amnida.

Opensier curioso, omente instana,
Terche de la sua se non ti contenti?
Hauria potuso l'allade, p Diana
Rissonder più publichie, e grati accenti?
Terche di nuouo la combattie, tenti se
Che non ti partis con la vera gona
Non 1000 il accenta se sua se con la vera gona.
Non 1000 il accenta si fi rara doma.

Mentre i diamanti, i rubini, e i camei Rinchiudo entro al lor nido, anchor riffon Che s'ella compiace fe a defirmici, (do Tih ricca donua non haurebbe il mondo, E fe ben figlia ella è del Red'Achei, I od istani oro, e tance giose abondo, Che de le cofe piu rare, e piu belle Auanzeria la madre, e le forelle.

E che per flars splendad in Athene 2.

Hauria sempre da me de l'oro in copia ,
E che potrebbe hauer sieura speme,
Che non glie ne sarci patire inopia.
Ma che del suo conteno; e del sub bene ...
Non ne potea woler piu ch'est e ropia
E con queste parole, c'altre assis
I o mi procaccio, misero, i mici guai.

Ogn'hor più il mio parlar libero, e fioleo,
L'orecchie, e'l cere a la mia donna fiede ,
Tanto ch'ella le luci alça al mio uolto,
E mi contempla ben dal capo al piede. »
Poi viguardano al zaino, one raccolto
E il mio ricco the for, che piu non ucde,
Cotta un fofpiro , e di parlar par tenta
Comincia a dir poi tace, e fi fipauenta.

Mentre corrotto il fuo fanto costume

P eggio, el penfier, gial i pudico, e faggio
Incontrando con les lume con lume\_,
Scorgo, che'l floo fajer gia, come un raggio
In a fl, chi o fio p far do gui occhio un fisme
Dar cerea ell a al fuo dir forza, e coraggio
E dice al fin con un dir rotto, e cheto,
Che d elfer giuri a lei fuolo, e fereto.

Come ho feoperto, quento agenolimente Può cangiar donna cafia il fin penfero , L'imalibil mia Deach'era prefente, Mi trasformò nel mio nolto primiero , Al chella a pena apri larfime mente. Chio le compacifi il fuo marito nero. Chinò ciafim di noi fe ciglia baffe, Nè sò chi piu di noi fi nergognaffe.

La uergogna, e lo fdezno ambi i cuar prende
Ma fatto del mio cor fignor lo fdezno
Alza l'irata noce, e la riprende.,
Dunque uerrefii donna a lasto indezno
A fatto, che la dona infamerende, (2006
Per premio, ancor che in acquilafili urraAlleta ella al mio dire al pianto il freno,
E di lagrime sparge il unito, è l'ino.
L'insi-

L'infidiose poi sosso, albergo.
Vinta da la uergona, hai lin odio, e lasta,
K bauendo a noia ogn'huñ lor uologe li ter
Es aservir la Dea triforme passa, (go
Comio so finera e lei, di pisano assergo
L'assilitta luce addolorata, e bassa,
E quanto più di me figgg e lla il guardo
Tanto i odi le pium innamoro & ardo.

La trous al fin ne bofchi, oue Diana Corre dietro alla belua empia,e ueloce, Tofto, chi clla mi uede, e i allontana, La figuo ouunque ua con questa uoce. Renditi doma homai benigna, e chumana Al foco, che mi infiamma,e chi mi coce, Fu il mio l'errore,e così assero este così mi coce, Eu il mio l'errore,e così assero en pento.

Tutto l'error commello è flato il mio, El conofio, e' l'emleffe, e' l'fento, e' l ploro: Ne lo trouar penjier fi fauto, e pio: Che refitlefe a fi nobil theforo, E' n quello error farci cadato anch'io Ter men copia di gerame e per manc'oro. Si che non mi fregir, ma meco godi I dolci d' Himenco commbije, nodi.

Il confe, fato errore, il preço, c' l pianto
Co' luczy de le Ninfe, e de gli amici,
Con l'indurata mia moglie fer tanto.
Che facciò dal fuo cor le volge ultrici.
E tornata de comubio amato, e fanto,
Menammo i nothi di lieti, e felici,
Ma non fosferfe il mio maligno fato,
Ch' os fessi mono in si felice flato.

Mentre reftar fè la mia luce prina
Del fio dinni fiendo i a mia conforte,
Otteme un don da la fiu a fina Dina;
Forfe il piu fințular de la fiu corte.
D'una natura un can fi fireae uina,
Cb'in cuccia ogni animal dana la morte
Era d'ogni animale orpio & acerbo
Tiu forte, piu nelvoce, e piu (puperbo,

Le donò anchor co't can feroce, e fuello Quel dardo altier, che tiè q'i pagio i mamo Ch' auanz, al nolo neloce angelio. E per mio mal mai non filancia in bello Ma poi, che l'amor mio leggiadro, e bello Gratia mi f'e del hel fembiante humano, Volendo del fio amor f'ego mositrame; Mi fe don di quel neltro, e di quell'arme.

O nous maraniglia e non piu intela
Che dal don de la Dea Silvana nacque.
Troppa sudacia its Beotia t haveam prefa
Rel voler profettar le Dee de l'acque.
S'un volea li fin faper d'alevna imprefa
L'oracol de le Naiade no'l tacque.
Tâto ch'ogu un u havea più fede, e fpeme
Che ne'rijponj piy de Llana Theme.

La Dea,che wede abband onato il tempio In tutto del fenato, e da la plebe, Ter donare a futuri huomini effempio , 'Reli fertil pian de la non fila Thebe Scäder fa un mofre, chi moportumo, et pio Tutce del fangue human fp.arge le glebe, Gli huomini, e gl'animai diuora, e firugge 'Rè aleun l'ofa ferir, ma ogl'uno l' figge Rè aleun l'ofa ferir, ma ogl'uno l' figge.

Era una Volpe oltre ogni creder fella, Di lupo il dite hauea,cerviero il gwardo, Ein eller fera, cruda,agile,c fiella, Auarzaua il leonla tigre,e i pardo. Scorrea Bocia e in quella parte,e in qua Sì presta, ch'era il folgore più tardo. Siruggea di fuor le gregge, e i feri armè-E denro di etital l'una negenti. (ii,

L'oppresse allhor città prendon consiglio Diune e retise cacciatorise cani, E libera dal mossiruso avriptio Le madre suor, dentro i collegii hun, ani, Anch'io chiamato al publico periglio. De la lasse del dardo armo le mani. E m'appresento al general concorso Co'i fatal can, che unice ogni altro coso, IBRO

Texliam le reti, compartiam le laff,
D'occupar paffi ogn un fi fludiae, sforça.
Tercho ede mustro altier prina fi laffe
De l'alma ria la mustruofa força.
In tanto i braccoli con le teste baffe
Cercan del finto lor mostrur la força.
Già feoperia è la fera, e fi rifente,
E contra i cuni ingordi adopra il dente.

Come il firo animal mostra la fronte, E quelho, e quel maslino alfronte, e fiede e, Chi corre per lo pian, chi ficade il monte e, Altri a cautallo, altri col proprio piede: Hua per unculcar gli oltraggi, e l'onte Contra l'autor de le dannofe prede. Altri gli Iafia il ueltro, altri i affale O col d'ardo, è con l'hasti gò con lo si tade.

Stà il mostro altier talmente in su l'aussoi Lt è si presso si ueloce, ssiulo, Che non si lusia: mai corre improviso, Ma à sucta, s'eriste bor questo, bor sillo. Rède a silo, e quell buo saguigno si vioso Rède a questo, e quel cui s'anguigno si vello Ressi bene assistate si difrente. Ch'eggi percoto egy un , nè alcun l'ossende.

Quando t.into abondar wede la folta, E d'esfer d'ogni ainto ignuda e folta, La fatal uoleo in figa il piced violta, En pochi falti a tutti i can s'innola. Il cane, e l'hiom fi drizza a la fisa wolta, E ch fa udire, il fioni, chi la parola, E a quei, ch'i paffi vuardan d'ogni intorno Dan s'egno datri co' l'grido, sltri co' l'corno.

Dopo molto fuggir l'iniqua, c fella
Belsa uerfo quel luego afficeta il paffo,
Done co i canche Lelapo, vappella,
E co l'guardo fatale io guardo il paffo,
Il can con flebil fuon s'ange, e fagella,
E fi proma, o fi duol, ch' andar nol laffo,
Io flo a mir ar la fuge, c'l'moftro intente,
E, come weggio il tempo, l'ame allento.

Hor qualfurd de due piu prello., fortel E qual de due l'impress bauer la palansel L'uno, e l'altro das fato bauer la forte, L'uno, e l'altro ba fatal la spoglia, e l'alma Quesso per dur, quel per l'aggir la more Asserbassione por la deservat plane. E fatan con fatal dressezze, e possa, Qui reteo, gai matchia, d'o egui sossa.

In mezgo al campo un piecol colle fiede
D'arbori, e d'ogui îpeccio igundo, e netto.
Io pongo in fietta în fula cinsa il piede,
E del corfo de due preudo diletto. (de
La belta lbu girafo r's all'istans,bor riePerche il cane trafcorrer fia cofireto:
E fieffo in ql, che l'hmofra il cemin suria,
Preudero il ta fel'trede e morde Laria.

Ecco,che già da presso in gli riguardo,
Dopò piu d'una costa, e piu d'un giro,
Lo totto al laccio accommodo del darlo
ne in
Le mano, e prendo agni uantaggio, e tiro, marHor mentre ta lo tira la prico, e galiardo moFarsi il un lope, e l'ean di marmo miro.
Tar,chel e di speud, d'abbour si strugga
E ch' ella a piu poter si stenda, siaga.

Era fittal il moltro, e i veltro di io Lafeixi, la fiu nirrè dal fasto talfe, Especche anchor fatal fi il dardo mio, Far vincitor il fatto alem non volle. Atal exace, timoltro perigliofo, e rio Inmezzo al corfo in duri fafficuolfe. E fol falso dal vio narmoreo faezo Con la slefa intri l'acciaso y l'Ispoo.

Se bene il rimirar mi spiaccque assai Si nobil cane un sassaigna dessire, e duro, Senty sommo piacer, quando tronai Escre dalmarmo il mio dardo sicuro; Atjero me, di quello io mi allegrai, Che il mio bel tepo sec ombroso, e suro O me beato se rendean quei marmi Col' mio mistro can pierta quell'armi Più felice huom non hauea allhora il mondo Tu il mio contento sei, tu la mia speme, Ch'oltre che del bel dardo andana altero. Godea quel uifo angelico, e giocondo, Ch'era de gli occhi miei l'obbieto uero . Eral amor reciproco , e jecondo Al giucto d'ambedue fido penfiero, Felice andana ogn'un de la sua sorte, Io de la moglie, & ella del conforte.

Io de le belle Dee di Cipro,e Delo Haurei spregiato il coniugal diletto . Non haurebbe ella per lo Re del cielo, Ne per lo biondo Dio cangiato il letto. Cosi tutto quel ben, che porge il zelo D'amor godea ciascun con pari a fetto. Ne sò, se l ciel, che'l nostro ben comparte, Poßa di maggior bene altrui far parte.

Spesso nel bosco a caccia andar solea. Nel'apparir delmatutino raggio, Nè de miei serui alcun meco uolea, Nè di cani, ò di reti alcun nantaggio . Mi facea il dardo fol, che meco haesa, Sicuro andar da qual si noglia oltraggio. Ne mi toglica dal boscareccio assalto,

Se non dapoi, che l Sol ucdea tropp'alto. Nel hora, che più caldo il Sol percote, Cosa credula è Amore. ella se'l crede, E che quaji i juoi raggi a piombo atterra, E fat ombre crizzar uerjo Boote, E del più grande incendio arde la terra. Io mi ritiro in parte, one non puote Ferirmi per la sclua, che mi serra: El'aura, onde lo spirto, e'l fresco prendo, Spesso con questo suon chiamo, et attedo .

Metre il più caldo giorno il modo ingombra, E uer, che tal hor dubita, e si porge El'aere, e'l bosco non si moue, e tace, Es io fon corfo a ripo armi a l'ombra, Per fugirda l'ardor, che mi disface. Aura ogni noia dal mio petto fgombra, Tu, che sei il mio riposo, e la mia pace, Venga il conforto mio, uenga quell'aura. Che d'ogni: noia il mio petto riglaura.

Auro la uita mia da te dipende. Quell'alma, che mi regge, e mi mantiene Da te lo spirto, e'l refrigerio prende. Però contenta il mio cor di quel bene, Che per l'ardor, c'hora il consiana, attede. Viene Aura al mio desir propitia,e alma E fa del tuo, fauor lieta quejt alma.

Mentre con dolce, e affettuoso accento, Chiamo l'aura propitia al mio soggiorno Perche col fresco suo placido uento Scacci l'ardor da me del mezzo giorno, Si sta un pastore ad ascoltarmi intento Da le macchie nascosto, c'hò d'intorno, Esente chiamar l'Aura, e in pensier cade Ch'ella sia qualche Ninfa, che m'azgrade

Quanto l'Aura chiamar piu spesso m'ode Con lufinga fi dolce,e fi foaue, E darle tanto honore, e tanta lode, Piu crede a quel pensier, che preso l'haue E com'huom pien d'inuidia, e pien di frode Per farmi d'ogni affanno infermo, e grave A la città dal bosco si trasporta, E a la mia donna il falso amor rapporta.

E come seppi poi dal dolor uinta, E da la gelosia de la mia sece, S'atterra tramortita, e quali estinta: E tosto, che'l nigor, primo le riede. Chiama la fede mia bugiarda, e finta. Straccia per gelosia le bionde chiome D'un uano incutto, e senza membra nome

Da se medesma alquanto di conforto, Ne muol (se l'occhio proprio no lo scorge) Creder, ch'io l'habbia mai fatto quel torro E però ascosamente, come scorge L'aurora,e ch'io mi torno al mio diporto, M unol seguire, e starsi a cosa in loco, Chi'l uero habbia a scoprir di questo foco.

L'Aura

L'Au ara réportato al mondo banea.
Che giagli angei del Sol batre il e piume
Folin el cite Lucifero plendica,
E stua per coprire anch egli il lume :
Quand'io con l'arma à me fréele, e rea.,
Che fu fatata dal triforme Nome,
Ne uò à trouar le folitarie felue,
Ter dar la morte a l'infelio belue.

Come la preda al mio destir risponde, E dal più alto punto il Sol mi uede, 10 so, che l'òbra del sino silvato, me alconde, Eche la lingua la dolee. Aura ebicae: Et ecco um mormorar di frasche, es fonde Le lasse orecchie mi rispeglia, esede. Atzo la testa assistata, es suano. E sonto, che l'ormore punto non manca,

Credo io, mistro mesche il romor nasta, Poi che mel ciel non sossita auto, n'è uento, Da s'elbarggio animal, ch' iui si passa; E, perche uerso me calare il seuro, La,done mormorar ado la frassa; Subito il dardo di Diana auento. Et ecco a le mie orecchie si trasporta. L'amata uocce, dice, Oime son morta.

Come odo di colci la woce, ond ardo,
Corro come infessita incontro al grido :
E trovo, che l'mio rudo, e inginito dardo
Taffeto a Trocri ha il petto amatoc fido
Et abbaffando al luore offefo il quardo
Alvo piantendo un dolorofo Strido.
Qual faro foatilfirma conforte
Ma riatto a darti co l'uno di la morte è.

Io tolgo a la ferita il crudo telo,
Efitaccio in fretta la farginina nefla-,
E anolgo interno a la percoffo il uelo,
Perche non el ca il fargine, che le refla.
Poi col l'in caldo, a affettuelo zelo
La fupplico con noce amara, e mejla,
Che lalciar no mi nogline, ulua, e mane
ce ben fono bomicia in ujindose infirme.

Elia del fangue primo, e del lafunga.

"Alza ner me l'indebilirà luce!

E di parl'armi s'affarica, e s'forza s

E cofi il fio timor dona a la luce.

Toi, che lafeiar uno la terrena forza

Quell'aima, che ne gli occhi ancor mi luce.

Come pafato a l'altra vita io fosso,

Contenta l'ombra mis di quell'odore, o di

Contenta l'ombra mis di quell'odore, o di

Si dolce piu d'ognicatro slovo, a licato ; de l'houte l'imenco fi porta (eco, d'Alefri no fin mai giu condoce grato, Mentre il nolo d'amor i auinfo meco ; S'altro mai fei e ch' al tuo filice fista (fioia agginenfe, meme cio nifi teca, Ronfofrire, che giamai nel nofiro (etto L'amos i milica al uno carnal diletto).

L'ultime voté fue n' aprir la mente, ... volge Che d'l'amor de l'aura l'obbe timore, pe in Eche peus échemandola 10 jouente. marche m'infiammaffe il con rouello amore ; mo. E quiui era auenta afgolimente; Che con l'aura uolea cormi in errore. Ecche io stamete al uer la lingua fiolif; C'el mon ureo fojecte al fue or tolif.

Mac's frutto traggo io da le mie note, Se ben l'hanno il timor del petto tolto ? Ella fempre più manca, e più che puoce, Tiene il languido lume a me viuolto. Intanto con manitre almo, educote Spira l'alma infelice nel mio uolto, El corpo gia fi bello, e fi giocondo Refla ne le mie braccia immobil poindo.

Mentre filler fa in lagrime ogni lume Cen questo dir l'ambasciator d'Athene, il Resche già alciace hausa le piume , Cou maeslà fuor del fuo albergo niene , Per gire al tempio a uencrare il Nume , Come a lo splendor regio fi comiene. V anno i Re saggi egui matima di tempio Ter farsi altria di ben oprare essembio. L'accompagnol Ambafriadore Acheo ... Penfasornarfi al luo Signore Egeo , Co i caualier de l'ifola piu degai .... ... Come il primo Anfiro ia acre alberghi,

Antonne Telamone, é l'hour Peleo Efa imbarcat l'angirolic acre anorme.

L'arme é l'oldai ba poso puto, c'ilegni Per tornare al suo Re co primi nemi.

IL FINE DEL SETTIMO LIBRO.

## 

ANNOTATIONI DEL SETTIMO LIBRO.

"Malone domo i Torinel Regno di Colco che haucano i piedi di Metallo, e spiranano fuoce dalle narioi. Quella fauola è tratta della hutoria perche liquendo Pelia Re di Thethaglia, inreto dall'Oracolo, che fi farebbe fempre conternato nel Regno, femelli faccifico, che fi faceano à Nettuno non folle trouato alcuno che vi andatle o ritornalle fealzo, perche hanendo qflo done na effer certo che era vicino alla morte, auenne che andando Laione in fretta a que facrificii lafcio una fearpa nell'arena del fiume Anauro; e non fiarreito; per quelto di andarui done fu veduro da Pelia, con grandifimo fuo difriacere: che dopo come pieno di fotpetto del la vita fua per fuggire il deilino predettogli dall'oracolo:delibero di mandar Ialone a procac ciarte con le proprie fatiche, qualche dominio, Regno, o ricchezze lontane, conofciuto il nipote la intentione del Zio, fece una feelta de cinquanta de i primi giouani di quelle partire fe ce una naue lunga chiamandola Argo, e fi imbarco con tutti i fuore nauigo in Colco, era Iafone bellitlimo giouane, onde come prima lo vide Medea figliola del Re Colchi fi mnamorò fieramente di lui, e defiderando de hauerlo per marito uenne a conuentione con effo lui, che le le promettena di sposarla, che ella gl'haurebbe mostrata le via di vincere i Tori, che enano i baroni del Regno de iuo padretanchora che follero forti,e ben firmati in quel paete, per hauc re finta nente i viedi di metallo, e fo fero molto fuperbi foirando aere focolo dalle narici e di ammazzare anchora il fiero Dragone che guarda a il vello d'oro, che non era altro che il for pra intendente del gouerno del Regno che hauea ogni diligente cura delle ricchezze, i cui denti feminati, che non fo 10 altro che le cagioni delle fua morte; meffero le armi in mano a bacipopoli l'un contra l'altro di maniera che fecero con la loro necisione il camino piu piano a lafone di occupare quel Regno, e imparenirfi lle jucricchezze. Il nello d'oro allegoricamen e figuifica la uirtu, che fi come l'oro è pretioto fopra ogni metallo, cofi la nirtu auan za di pre io di gran lunga titte le cofe humane. Laquale fi acquifta dall'huomo nobile, figura to per Iafone, per opera della perfuatione che fignifica Medea, che gli fa conofeere che non vi è a tra nia che il polli condurre a la felicità che quella dello impadronirle della untit. Ma per effer lo acquiftar la cofa molto difficile, effendo circondata e guardata da molte difficulca, fa bifogno uncere con fatiche,e fudori gli ttimoli della carne,che fono molto fondati in noi, figurati per i tori, hauendo i piedi di metallo:generano poi aere focoso dalle narici, che agnifida le fiamme della libidine che del continuo fi fpicano da i medefimi filmoli , ma fopra tutto fa bifogno uincere il Dragoue,figurato per la fuperb a;laquale fa gran refiitenza a quelli che tentano amicarle la uitti: come Reina di entri i uitij, figurati per i denti feminatije uinta, far che fi azznifino infieme e fi ammazzino di modo che cirimanghi libero il patto, per diuenir virtuofi.

Felice...ente deferiue l'Anguillara gli affetti che fi uanno ragitando intorno il tuore della inamaraza Nedeta nella fianza... E par che tooglia du r's hò al luo to bando. J E nelle feguenti. Efone ringionante per opra di Nedea fignifica l'huomo che si fipoglia dei uttij, ne' quati rega gia rucce chiato, e ringiouantile nella utrità dando orecchie alla peritalione, Le fauole del le figliulo di Pelia, che ammazzorono il padre, defidero de ringiouantilo, di Fillio, di Herica di Addistante, dano por le prefio per deferiuer poeticamente i longhi doure patio Meregia Alcidiamane, dono potte piu prefio per deferiuer poeticamente i longhi doure patio Me-

dea, che perche fe n'habbi a erar'alcuna allegoria, effendo come fono polle ancora obliente

mente ne si trouando gli Autori che le hanno descriste a pieno.

Il dono di Medea minadato a Creufa, ci moltra i radimenti di quelli, che fotto specio di moreuolezza di uamon proscioni don all'ignamente la morte i come a tempi nofiri abbiamo veditto zinousta la inuentione di Melea fatta per dar la morte a Creufa: & tanto più fice leratamente, quanto quella no pole che il foco nolla fia picciola caffetta, equeli oltrazi fico co-hanno rinchiusi in una palla di mettilo; con finochi artificati al cuni piccioli (copietti, che ferificono da tutte el partiaper hecome prima è tocca la militura della palla dal ficoco, è di me do acconta dall'inuentore di quella feclerata inuentione, la palla accommodata in una pieto il decenti della palla dal ficoco, è di me do acconta dall'inuentore di quella feclerata inuentione, la palla accommodata in una pieto il decenti della palla del monta pieto di palla della contra di contr

Egeo che libera Thefeo fuo figliuolo giouane d'infinito valore hauendo riconofciutolo Stocco fio dal mortifero ueneno compollo dalla crudelifima Medea della fipiuma che nicita dalle bocche di Cerbero; ci di a conofcere che la prudentia il più delle uolte fchifa, e fuegele maligne operationi della crudelcia, fin che non rimmaphi fento il uilore. Come ci da conofcere anora che non i rha alcuna confoladone in quello mondo, che non fia melchiasta da qualche grane difipiacre. come fi uede in Egeo, che meutre licto godena di vdire cantare lodonolite, gioriorie imprede del figliuolo, gli forgatione pla nona che IR ed difereza gli usul otrre il Regno j per intorbidare una fua tanta contentezza; come ben deferire quello mello difelicita i infelicità l'Angunella fibraz; I An quanto farfe beruia; ai fuoi conteti.]

Arne trasformata in Puta, per ĥauere data la fortezza confignatale slal padre a nemici, cor rotta da una quantiti d'oro, & che continua ancora diuenta uccello nel medefino defiderio dell'oro, e dell'argento rubandone doue ne può hauere, pur che fa quantiti che la pofil portatre e co i piedi e col becco, fignifica che l'auaritia che una nota è imprefia nell'animo ballo.e

ude non fi cangia gia mai per cangiamento d'habiti, di luoghi, e di dignit).

Le formiché cangia e in huomini a preght di Eaco, per tiempire la citt à difgina vuota per pefte, fomilianco che effendo vuota di lanozaro i da campaga, quella citt i per utgore di quella maligna in fluentia, Eaco ne procacció da diuerfe parti, di modo che la ritorno nella primiera fia felice coltiuatione, propriamente fono gil huomini di campagna diligenti afficialità di modo di per di periodi de la citta de l

descritta la comparatione nella stanza. I Come cade la ghianda ben matura. I

La deferictione di Cefalo, e di Procri èmera hiltoria però non fi Copre quello che fi conofice uero a persumente per moli ciempie, di che finom mora naverti dalle Gere lettere, che l'hnomo non doutebbe giamai procacciari di Gorpiu di quello che gli contenghi fipe reperche incorrera l'empre nell'errore che morore Cefalo, che pado da una uita elicica, una mifera, epiena d'infelicità: hauendo noltro far megior prota che non gli era levito di fare della fita 1 manfilma Procrit e cantast to fi feliciemente quella hiforia dell'Anguliara, che non ui cde Glarani uedendonii fipiegati turti quelli iffetti che pofono occorrer in un fimil accidite, commentora ui fi uegono monte belle proprietti delle Dira, come gli la mella fian-za. I a domat curiotà si Na 1113 e molte belle conterfiora, come quella che fa il Poert Cedin nell'a favara. O pendi, curio fo o mente indra, i conora concor ungamente deferitore l'affato del defiderio del giorenol curore delle do une, l'amore della ci bit i e some una la quecto nello terremente tuoi cuesta, non totesa una tempo comi peri il matrico, the les viante.

1 31

ti fotto finta forma, e al fine quando confente descriue le medesime parole che possono scoprire un simile assetto, di maniera, che contende quini molto vagamente con una virtuosa cunula-

tione di agguagliarse almen all'Ariosto se non di auanzarlo.

Il dono ĉhe ĉece Diana poi a Procri del Cane, e del Dardo che non ferius giamai in vano, con idquale ammazzo il fero moltro che feorerus al Boetaifegnifica il anea la feda ty, che deue fen prela calla noglie in tutri i tempi al marito, nea fi laficiando vincere da alcuna force di pallone a farția la cum amaiera di dichonore non effendo annuale alcuna piu fedali donullu annuale alcuna piu fedali cancil dardo poi, che non ferifee main uano, e che ammazza, e fenge la diabonali lucullus financia, fique rata per il moltro, che ciuna Volpe, perche l'amore dihonello na damper en incile la feina fique al la Volpe, ha il dente di Lupo, perche ferifee di modo l'honore con rabbia come fia li upo, che virimane fempre il fegnola po il "occhio del Cerriero, perche mira lonaratifica come fia conditi condurre a fine le sie dishonelle uoglie, è poi crudele perche con quella furia arrabiat trafte di maniera gli humonini suori della razione, che non alcitano di commetter qual si noglia abomi neuole crudeltà; e poi sgile perche glia alterati da questa palsione uanno per tetti, per luoghi represolossificati con ogni siteurezza d'animo.

Che Cefalo poi ammezzaffe la cara mogliera con il dardo che non feriua mai in uano, che ue niua finita dalla gelofia a uedere qual folfe quell'aura chiamata con tanta inflantia dal marito, fignifica che la poca prudiza guida altri piu del e uolte a cercare quello che no vorrebbero tro uare, onde vi rimangono poi morti dalla paffion che rinhiudono in fe ilelli, di hauer folicienente

creduto alle altrus parole, e dal dardo della continentia.



## 233 EEE

223 893 BRE BBB 1393

OTTAVO. LIBRO Scilla dinien Niso angello:e stelle La corona spleadente d'Arianna: Perdice Starna.e fon le pie fore!! Di Meleagro augei : si'l duol l'a janna. Isole fansi molte Ninfe belle. Huomini Gioue, e'l figlio: una Capanna Gran Tempio, e Bauci, e Filemone piante Camian Metrase Proteo peso fembiate.



A purning anal amorofa stella,

E la naga fanciulla di Tito-

Si mo?rana a' mortai lucente,e bella; Et Eolo aperta hauea l'atra prigione Al uento opposto a l'artica facella. Che gelofa nel ciel unl far Giunone; Quanto si tolie Cefalo a le sponde, Efido i lini al uento, i legni a l'onde.

Hauendo humile il mar, propitio il uento , Solca con tal prefiezza la marina, Che discoperto il lito in un momento

Al defiato porto s'anicina : E fa l'Attico Re restar contento Del soccorso de l'Isola d'Egina. Fail popol tutto honor con licto grido A queische per lor ben seendon su'l lido.

Cefalo à pena ha preso il nono porto. Che'l neditor, the da la rocca scorge; Fa con piu fegni il Re col uolgo accorto, Che nona armata a gli occhi fuoi fi porge, E fa'l | opo! uenir pallico, c fmorto, Che la c'a le nemica effer s accorge. Già tutti i merli, e tutti i torrioni Son pieni di bandiere, e di pennoni.

BER

283

888

四四四日

- Si feopron tuttania nonellle antenne
  Dalueditor de le più al; emma.
  Et ei pon none frec'he, en none penne,
  E rende a la città maggior panna.
  Tefoe bid patrio fen pur danzi nenne,
  Come comanda il Resfi prende cina
  Dal gouerro de l'arme, e'n ngui patre
  Cerea sièpor le genti al freco Marte.
- Non molso andò, che con us' altro figno Quel, che sia ne la rocca più eminente. Fàmoto al Re, chi ogni foperto legno Si comincia a piegar nerfo occidente. Minos pensò nel Megaraegle regno Afficurar l'armata, e la fita gente. En quella parte difinontase inserra, «La quella redeca aefflar com minor guerra.
- Prima unol uendicar fopra di Nifo, Che'l baflon di Megara ha ne la palma, Antrogocole gli fucon fraude necifo, Da poi che de la lota hebbe la palma, Però c'hauturo havea per ectro ani, o, Ch' ci procacciò, ch' egli perdefiel alma, Nè men del Re d' Attorne inuidiofor Cercò di dardo a l'utimo ripolo.
- Ma s'ingama d'affai, s'al primo crede Fargli pair la destinata pena: Cre fè ben facilmente ei porrà il piede Sul o ivo ce tradirire arena, Non portà corre al Re la regia fede, No s'ogar gil defio, che in Grecia il mena, Se mon giù oglie ma curinc' bebbe dal fato Per ficurità del corpose de lo flato.
- Ma non e, l'endo noto al Re Ditteo La mirabil sirin del crin fatale, Volle finonta nel lito Magareo, Eporre assedio a la città reale. Venne in Occorso del Re Niso Egeo, Ma riporto la palma trionfale Il largio Re di Creta che l'altrinse A fure un cruos fatto d'armeça l'unse.

- D'Athene il cauto Re prulente, e fazzio
  Perduta hauendo homai tutta la ipene;
  Petendo del temino il gran suntazgio
  Col Re di Creta a quello accordo uene
  Promette a ali di fargii posi amo tomag
  Difette illufri gionani d'Achene, (gio
  Acti; che per l'hauto in Grecia tosto
  Si unalichi ju lor del figli morra.
- Non però di Megara il Re i arrende: Ma unol suctor di quella pugna il fine. Tanta filucia, e ficural girrende Del regno, e de la utilità l'istad crite. Tartir, il Ne di Creta non intende, Se no l'eondassa al ultime raine E gia ulfo fei lume il mondo bauca, Nè l'umpè l'altro Ne creter nolca.
- Dentro a Megara wi altra torce forge, "
  Che fat daltz zza ad ogni alte zza formo,
  Che la terra i neguele, el campo forge.
  Liquidose fillo a molte miglia intorno
  La cui parte de la cerra porge.
  Il fino del biódo Dio, ch alluma il gorno:
  Gia quando ini s'aggiu de pietra a pietra
  Truffe a fel filmo del 'Apo innea cetra."
- Quendo fe fare Alcatoe quella torre, Chiamò Fa gl'altri Apollo a dargli aiuto Ilqual wolendo un'a l'oi 1 cito porre, Appoggiò al la parce il fiu liuto, Subito di maro il fino gli suence a torré, E fol fra gli altri fusti non fu muto; M'i da marmo, è d'acctar percosso alquato Paro rende di quella ceria il canto.
- 11 Re, che de la chioma altro andaua, Hebbe una figlia d'un leggiadro afpetto, Laqual del fluon,che l'alta torre daua, Speflo prender folca fommo diletto. Però foneutie niema ui montaua., E daua luogo al gionenil affetto La,douc pervotea marmi con marmi, Et unia con quel, fue la tuoce, ei carqui,

- Ma poichel Re Dittee mosse la guerra
  Per uendicar l'uccis Androgeo al padre,
  I'i salla per ueder sun della terra
  Le patrie untars, e le nemiche squadre.
  E giàde campo altire, ch'. Alcatoe sera,
  A molte sporaueste auree, e leggiade.
  Conoscena i piu illustri canalieri,
  E que che ne la pugna er an piu sferi.
- L'erau gid noti gli babiti, e i canalli, I e diufici, color, l'argento, e l'oro. Che faccan fregio a lucidi metalli. E fapca i nomi, g'adis, e pefi loro. Ma n'e conflitti, e martiali balli Quel, che d'Europa già nacque, e d'un to-Tiu le piacca d'oni dirro intito dueco, (ro, Ne nai toglier da lui fapca la luce,
- Se'l ben fregiãto acciar d'oro, e d'argento Cli armana il petto, ii uolto, e ogn'altra E di prudenza armato, e d'ardimicto, (pte, Spingea il caual ne l'anerfario Marte, Ne facca cader tunti in un momento, Con tanta ficartà, foreczza, y arte Che l'emilicana a gli atti, e a la perfona Il fratel formidabil di Bellona.
- Snodaua il briaccio nel lanciare un dardo
  Con una leggiadria fanto feedita,
  El facea gri frattose, fi gagliardo
  Senza incommodo alcun de la fue utita,
  Obe colei, che ui bauea fermo lo Guardo,
  Sentia fempre nel cor noua ferita:
  E utito quel, elo hifeia dal fuo talore,
  Contra le inouo frade era d'amare.
- scilla (cofi haura nome la donzella)
  Mêtre a l'arce ei talbor fea curno il corno
  Onde vilent fi neloci le quadrella,
  Cò al Olgore del ciel fatto haurian forno,
  Tarcale al travaitera adornaça bella
  Ve 'er tina l'apportator del giorno,
  D'ogni atto fino fintiz, il cor compallo,
  Ma moltoping hauca feogerto il uifo.

- S'ella il medea talbor rezgere il morfo Nel maneggiarlo al fuo forte defriero, Minato gliel parca ueder fui lotofo, Tanto su flusa fue costante, e fero. O che il voltafe, o che l'oggafie al corfo, O ch'a if alto il mosteffe atto, e leggiero; V edea il defrier feruir d'ogni atto pieno Tăto ben s'intendean gli fironi, e l'freno.
- Dogni maniera sua godea talmente, (In modo n'era uega, e ne silupius) Che piu non posseda si ana la mente, Anzi si l'bauea. Amor del seno priusa, Che uinta a dal desso seurevito ardente, Spesso non possi o metter le piume, Deb perebe non possi o metter le piume, Per goden più da presso lu uo bel lume è
- Perche non bo per accoflarmi l'ale.

  Al a tua ambrofica, a la tua dolce bocca?
  Perche non fon quel freno ò quello firace
  Che la tua bella man loftiene, e tocca?
  Perche non lece al mio fisto mortale
  Di potermi gistar da quella rocca?
  Ne tanto mi dorria, ch' io ne morrei;
  Quanto che' l'nio defir ron empireri.
- Perche non lece a la mia regia forte.

  Mouer il piè per lo nemico campo?

  Perche le guardice, le ferrate porte
  Fanno al cupido amor trouar inciampo?
  Che rio poteffit e far mio conforte., "
  Per cui tutta di ghiaccio ardo, et auampo
  lo firegere il amatta partia, e l'aparte.
  Per introdule tue nemich! funalire.
- Oime, debbio dolermi, ò rallegrarmi

  De la dubbio fa guerra, che ci fai è
  Mi duol, che contra met un vuoni l'armi,
  , Che del mio proprio cor più l'arno alfai.
  Ma per qual dara uia cotta. Auno d'araOccasion, chi o ti uedes fi mai
  Non pote a Ainte con piu prunienza ausfo
  Mostirarmi il tuo sudore, el tuo est sufo.

Quanto felice haurei la forte, e \_ more\_,
Sel padre mio mancando di cora gio
Homai ceder uoles e al tuo udore,
E secondo il cor tuo pagarti homaggio.
E per asservari del suo core\_
Ti desse me per pegno e per ostaggio;
Che per dar refrigerio a tanto suo,
Trouveri osse si trope il mezgo, il tepo, el loco.

Ofopra ogni altro Re bello, & adorno
Dogni dö, che può il ciel dar più perfetto
O felice cole; chi arrich il giorno
D'un fi leggiadro, ef diulino alpetto.
Se'l Re del più beato alto foggiorno
Degno de gl'occhi fuoi la fece obietto (do
S ella hauea ii bello equale al bello, od ar
Meglio il cor non potea locar nel guardo.

Ome tre wolte, e quattro, e piu beata, S'ini io giugnelloue il penfiero arriua., S'ini io giugnelloue il penfiero arriua., Ti farci woto il fangue, ond io fon nata, El foco, chi el tuo amor nel cor m'anina. Chiedere i con qual date effer comprata Potria la tua bellezza unica, e dina... E pur, che non chiedelli il patrio regno, D ogni altro mio telfo ri farci edgov.

Efeben gièl ardor fe nacillarmi,
Che mi fece il pensier talbor men sano,
E dissole per tua consorte sarmi
Ti darei con la terra il padre in mano,
A tanto erro giamai non potrei darmi.
V ade pur tal pensier da me lontano.
Manchin prima le nozze e i mio desso.
Chi to manchi mai d'osca al padre mio.

Ben ch'utile è tailpor di darfi uinto, Che s'baue il uincitro piu dolec, e grato. Gidfu il figliuolo al Re di Cresa el'into, E la ragione è tutta dai lito lato. Et oltre a quesso in nostro divo ba spinto si munero si Buol, si bene armato, Ch'otre ch' à giusta causa egli s'apprède, L'arme ba molto migliori, ponde vi jested, Sc la raggion per lui fipiga le cate, E d'arme, e genti è più fornito, e forte, La uitroria farà da la flut parte, Tutta basa à in fiuo poter la nobel ra corte. Hor perche voglio dique, chol fra corte. Hor perche voglio dique, chol fin d'arte E mon che l'amor mio gli apra le porte è E meglio pura, e i dee prender la terra, Che l'babbia fenza farque, e s'èça guerra,

Che tema, the qualebium di colpa igmudo,
Mentre i campi mag gior la pugna famno,
Non palli a cafo a te l'elmo, o lo feudo.
No faccia qualehe oltraggio al carnal fi
E qual first quell'amino i trudo
(no
Che per eletion ti fesse d'amos
Qualmente si crudo giamai potria
Far, che l'infalt uer te mo nosse passe del particio

Ogni ragion m'afringe, e perfinade, Ch' io ne la stua pietà fondi ogni speme, Che per dare bonnai sine a tansta clade, Me dar ti debbia, e la mia patria trisseme, Sos so so sa, ne uo ch' al si si spade. Ciam tutti tratti a le fortune estreme. Ma poco è quesso a mio uoler, che'l padre Mi uieta il passo, e le sicc caute squadre.

Serba le chiani ei fol fargio, & accorto, E folo a fren le mie noglie ritiene. Cofi piaceff e a Dio che folje morto, Che non mi prineria di tanto bene. Ma perche da me llefa io mi ficonforto, Se poffo fopra me fondar mia fiene? Perch altrui chieggio ql, ch è i poter mio Poi che ciafemo a fe meelfono è Dio'

A! noto pufillanimo, e imprudente Suol fempre repugnat l'afpra fortuna. S'altra fentife al cor famma fi ardente, Senza riguardo hauere a cofa aleuma, Tutte le cofo popolte a la un mente Cei cheria d'elirpar ad uma ad uma. E perch'à par d'ogni altra io non ardifco Di darmia farro al foco, e a magior rifco?

## LIBRO

- Ma d'huopo à me non è fuoco, nè fpada.,
  Ter confeguir ei l'in del mio digigno.
  Bajta, chi padre mio quel c'ine lo vada,
  Che gli afficura con la uita il regno.
  Quel d'ogni cofa più lodatae rada (guo.
  Tuo far del be, che brams, il mio cor deTuò la fua bella chioma aurea, e pregiata
  Tiù d'ogni altro theofo frami beata...
- Mentre l'andace giouane distorre, Come possion et le sie une une et Il Sol,che store il mar s'alonde, e corre, Lastic l'Astiche parti ombross, es l'une , Tanto ch'a Svilla fil alstin 12 rorre , La notte abna murice de le cure : Ecresche noble une nie il andacia, el con-Eresche noble une oi lei l'andacia, el con-
- Giàne la prima, e più morta quiete

  Hanea fepolit i miferi m risali,

  E (parjo il cor obbinolo lete.

  Il pigro fomno à tuti gli animali,

  El Redentro a le mura più ferrete.

  Dana ripofo a finoi diurni mali,

  Quado(ò troppo èpio error) musa ul arvi
  Scills, en et rin fatale il parte prima.
- E cora giola al mal pronta, & accorta.
  Togli le chiaui anconchi ci non la fent ,
  E gelemon opportum apre la porta,
  E felavia a la nemica gente..
  Per lo paterno crinche leco porta,
  Di filucia fi grande arma la mente.,
  Chi al Re ne ua non men caldo, chi audace,
  E poi l'uni pri corquelle none il face..
- lo Scilla fon figlia di Nylo, e ur ono, O d'ogni gratia Re nia più c'humano, Ter dar felice effetto al tuo difegno, E perche più non t'affaichi in nano: E porto per dourvie neco un pegno, Colquale hauer puoi la mia patria i mano In questo cris purpureo, ch' toi tio moftro. Stal if Luto, e la ragione del reguo nostro.

- Mill ami ti farelli affaticato,
  Nè prefo haurelli mai la no l'ix terraPerò ch al padre mio rifofe il fato.
  Tu nos farai mai fuper ato in guerraMêtre un puppeco cri, che leich ho dato
  Che fix gli altri capei s'aftonde, e ferra-,
  Saprai tener fi ben chiufo, e raccolto,
  Che non ti fla d'altriu troncato, ò totto.
- Ond'io, ch' altro n'on cerco, e non desse, Che di gradirit, contentar ti sossi, Me n' andat quessa note a spadre mio , E per donarso a te l'ancis, e tossi : Ch' essento a te l'ancis, e tossi : Come a la tua belta le luci io sossi; La sorsi si mirabile, e il dissa. Che d'amore, e di se resta taptinc.
- Nè da quel giorno in quà bellezza io ueggio Se non latuach a femitiri, e chiami. Hor poi che i quello cris e il regal leggio Del padre mio, del regno, che tu brami, Trendilo, e in iciopendi altro no chieggio, Se non che tu mi fenoreggio, em ami Cost dicendo, stende al Re Ditteo, Con l'empio dono il braccio binjuo, ereo.
- Tollo, choil giullo Re di Creta intende L'evorune, infane utivo di colei, Trubato la difeccia, e la riprende, Fuggi mallurgia, e ria da gli occhi mici, Fugge da l'ira mia, da le mite ende, Non comurfar con gli buomini Dittei, O del fetol prefente infamia, e formo, Celari in parte, one mo flenda il giorno.
- P'à,che non sul del rezno dito, e giocondo Gli Dei gli empi occhi tuoi priuin p sepre Ma ti neghino il marc, el rosti mondo; Fin che l'ospoto tuo si statcia, e sempre Stia l'alma poi nel regno atro, a prosondo Menre votan del ciel l'eterne tempre. P'à,che l'u no olto, el l'un sicro costume Giamai qua giu fra noi si secre allume.

Quell'jola, ch'a Gione il carnel chiqliro.
L'origine, la culla, el l'atte ciude,
L'ambil Creta, e fortil terren nostro.
Doue mi dier il loci la tregia fede.
Kon uedrà mai fi abominento mostro,
Senza jetta nel padre, e fenza fede.
Toi comando pien d'ura et di difesso,
Che la cacciafter nia fuor del fuo tetro.

Intanto Nifo, she del crins' accosse;

Che mentre egi dormia, gli fu tronçato,
E che dinanzi a gli occhi a lui si porse
Quel, che molt' anni pria predise il fato
Come prudente al Re di Creta cosse
Con gli huomini piu degni del suo silato,
Et inchinosse a lui serva rane ai sanco;
Epoi gli diette in mano il so, sho bianco.

Dapoi che'l Re giulfillime Ditteo
Le levgiimpole a' luperativegni,
Col campo che leuar lubito feu,
Prée il camin uer foi Creteufi legui.
Il unto Re del popol Magarco
L'accompagno con gli buomini piu degni
Infino al porto, estuto bumile, e fuo
Montar fi l'egno il ude, e tor fi al lido.
Montar fi l'egno il ude, e tor fi al lido.

Toflo obe uede dare i remi a l'onde Colei, da cui fi al padre il regno tolto, E ch'alfio amore il Re non corrifponde, Ma fenza lei dal lido il legno ha (ciolte, Si firaccia ad ambe man de chiome biode Si grafia,e fi percote il petto, el uolto, In parte afeofa afi altri firitira, E poi cofi da finora il duolo, e l'ara.

Ofordo più d'ogni erudo Affe, e firo;
Done mi lafic, oimel for pur quell io,
Che si fo zir de la mitrora altero
Col don, ch'o i i portai, col fello mio.
Ahi, che per faisi fare al two penfiero;
Offela ho la mia patria, il padre, e Dio:
Et bo prepollo se per troppo amore (re.
Altregue, al padre, et a mio pprio bago

Oime, ch'eti nemuto fi dicollo
Con lanto or, tame genti, e tante muii:
E beu i busuffi a noi l'afficie pofto,
Li gente, e l'oro in uan perdendo andani
Re mai n'busefii li regno fotto pollo,
Cio non poneua in tuo pater le chiani.
Re il donc, chon et ne fi porvar la palma,
Re tanto amon può intenerivi i l'alma è.

Oime, che pur donca pietà impertare.

L' bauer fol polla in se la mia fler augue.

Oime crufel, gual terra, omne qual more
Darà ricetto al uiner, che m' anang a l'a
Debbo à la patria mia fosfe tornare.

M' a con che core oime, con che baldar, a,
Se n'on b'abbia pia imperio, e io fon il la
Che di donna real i bo fatra ancella?

Ma ponis, ch' ancor pprio habbia il gouerno.

E sia di ssendor regio alta, e sperba,
Come al costetto mai n' andrò paterno.
Ver cui sui tanto instago, tento acerba?
Douc agui citadano, ce agni clerno
Contra l'eccesso vi obio odio ancor ferba ?
Temon tutti propinqui un cor tant' empio
Pereth' altru di mai sar no sorga essendo.

Ahi,ch'io m'ho chiufa ogni parte del mondo Perobe fola mifoffe aperta Creta..., Hor fe'l tuo con ner me faito riacondo, La tua prossincia anchosmi chiude, e uieta Chie dan'l luogo al mio terrefire pondo 3 Chifarà,che uer me fi mona a pieta, 3. Se tu,ch' altire de la uiti oria usi; Per lo mio don du me pieta non hai ?

Figlio d'Europa tu gia non puoi dirit ,
Di Jangue regio, od icelesti Numi :
Ma ben it patrori limfad. Sirti,
Le tigri Armenie iu atri hifhid dumi.
E quando it un moral formar gli fipiri ;
Nel ciel reggeano i più moligni umi:
E ti die il loro niliglio infame, e crudo
Pnova dogni pietute in tudos ignudo.

2

- La made tua non t'ha fhiegato il uero, Con dir, che Gioue a lei coro fi finso, E diella a Creta dal Sidonio impero, Doue a suo modo poi sso zolla, e uniso. Se unoi sper di questo il finto intero, Con uero torto amor ligolla, e strinse, E certo sucche i tuoi parenti soro Vna doma feriua, un siere soro.
- O foggette, infelici, e triŝle mura
  Da me tradite, o uoi melli parenti
  Godete de la mia difanetura,
  De la mia forte rea, de' mici lamenti.
  Deb padre offfo mio prendi homai cura,
  Cb' io sta donata a gli ultimi tormenti.
  Deb corra una de gli offes a le mie ŝtrida,
  E poi ch' ampio e l'errore, empio in uccida
- Matu crudel, che torni uincitore.

  Ter mezzo mio, pl'empio error ch'io fei
  Perche mi uoi punir di quello crore,
  Che è orna di fi rar altri trofci?
  Tu'l benefico, el mio fouerchio amore
  Con grato ufficio riconofere dei:
  M'han gli offefi a punir del mio peccato,
  Ma non m'amando tutti moffri ingrato.
- Ben è degna di te la tua conforte..., Ben tu crudel di lei non men fei degno, Toi ch' ambi l' aluna hauce d' una forte, Ferino ambi l' amor, ferin lo flegno. Le noglie di Paffe infante, e torte La feter ne la uacca entrar nel legno, Ter fottoporfi, Dels, (chi fia chi l'eredat) A fro. Amor p darfi a un toro in preda
- Gil I mor la tua madre a un toro wolfe.)
  Quando nel grembo fuo ti diè ricetto.
  La moglie tua non men lafciua wolfe
  Gusta d'un Toro il coniugal diletto.
  E però l'amor tuo me non raccolfe
  V ergine essento di reale aspecto.
  Che poi che sei da at razza diseo,
  Forso quadene guuenca il cor i ha preso.

- Se la tua moglit con fi raro esfimpio
  Ad un bue piu ch' a te uolfe il pensiero;
  Ad auchigia non è, che l'euo cor empio
  Hauca piu del felueggio, e piu del fero.
  E séde ne può far mio duro s'empio,
  Ch'osferto l'ho il mio con, dato l'mo i pero
  E tanto beneficio amore, e sed.
  Nonha potuto in te trouat mercede.
- Tute ne sai crudel, nè ti par graue
  Lafciarmi intenta pena, affanno, e doglia
  Ma ad onta tua la tua non grata naue.
  Porterà anchor la mia terrena fipoglia.
  M'atterrò ne la poppa a qualche traue.
  E tifeguiterò contra tua uoglia,
  E doue ti farai dal pin portare.,
  Vedrò trami anchor i o per tanto mare.
- Vede fermato il legno regio alquanto, E flar piegata ancor la poggia, el orza; Salta ne l'onde la donzella intanto, Amor l'accrefec l'animo, e la forza. E con manie, con piè l'adopra tanto, Che giugne al legno, e tanto ini fi vforza; Ch'a poggiata al timon tanti alto poggia Ch'a il legno al fin no comoda s'appoggia.
- Stàin sano il padre ri tiriato a l'ombra
  Sopra una rorre ad un balcone, e guata,
  E mello dal dolor, che' le or gl'inçombra;
  Vede partir la unictrice armata.
  Hor mentre ogni anuglio il porto (gabra
  Vede l'infida figlia, empia, & ingrata
  Come al a poppa regia apprefio s'i affe
  Per andar ma con la Cretto e' claffe.
- Alzando il padre affitito al cielo i lumi, Dice con grande affetto: O sommi Dei Se mai sip grati a ustri signati Numi Glimenssi, preghi, sacristio mici, Fate, che l' corpo mo s'impenni, a spiumi Si chi vo possa signati mar punir costei, Date a l'animo mio l'ale, e la lena, Si chi vo le da la meritata pena.

I finto dad de sio de la menderta, Che contra il sangue sito proprio l'accède, Senza pensar siuor del balcon si getta, E in aria uer la siglia il corso prende. Hor moutre piu si scuose, e pius 'affreta, V'ede, che due vand ali allarga e, estende.

Hormoutre pui li Jcuote, e pius affretta, Vede, che due grand ali allarga, e stende, La bocca humana in roftro fi trasforma, Et ogni parte fua d'Aquila ha forma.

Ma non è la uer'. Aquila, che que l'Ia Frequêtia o uiuque il mere, el forte allaga Et a gli un elli acquatici è moleita, 'Rè men, che de gli un que, i del poleve un za Contra la figlia ul crudele, pre l'Ia, Lad sus giunta la percote, e piega: Col'votho, con gli artigli empia l'afalta. Tal ch'ella il legno latita, e nel mar falta.

Ma ii Netumo la pieto fa moglie

Non la uosse l'afcior cader nel fale;
Anzi sosse amba a les le prime spoglie
El edit per suggir le penne, e l'ale.
El no le l'aguir le penne, e l'ale.
Es fugge l'altrus falegno, el loproprio male.
La segue d'un accèse, ed disperso mos l'empio Aquilon, el boggi Alueto è detto.

Vergogna unchor la fitta Seilla punge De fatti ala fun patria oltraggi, e dannis Scogli, eripe deserte habita, e lunge (ni: Mena dargli occhi humani i gorria, e siam Il iç di Creta a la fun patria giunge: E poi,c'ha dato posa a tanti asfavna Con tanta gloria, e tanti afri trofei: 'Non macaca al juno jicia o jumni Dei. Per bonovar le fise uittorie noue.

Di ricchi fime spoglie i muri adorna,

V a con gras pompa al fanto tempio, doue

La fiare a cento buso sfacca le corna,

Mas se best anne in lui graite il ciel pione,

Non però lieto al regio albergo torna.

Con tanti suoi terro se siras se solo

De la crestinta sua bisome prose.

Domendo fare uma importante guerra Il Re Disteo udee a le Stelle il 2elo . Re mulufir de la Cretelle et 2elo . Re muol ufoir de la Cretelle terra Serza platar col l'acrificio il icido. Alza le lunci, le ginocchia atterra . E poi diffuega al fuo concetto il uclo. Mandami un bolocautio , o fommo Dio, Che al ciel fupplifica, e al defiderio mio.

Mancar non puote Gioue al cor fineero,
Al prego pio, ch' al padre il figlio porge,
Et ecco un toro, candido, yo' alecro
Fuor de la terra in un momento forge,
Subito il Re Ditteo cargia penficere,
Come le lue belle zze uniche fcorge;
Nè unol donarlo a l'ultimo tormento.
Per migliorare il fuo fuperbo armento.

Fè poi, che da la mandra un' altro toro In ucce di quel bello al tempio serne, Done al fuo tempo fra le corona d'oro Percoffo, e morto fu da la bipenne. En efece boffia al piu beato choro Con tutto quell'bonor, che fi coiuenne, 3i l'ârgnò molto il mondo de le Stelle, Ch' et non flare le utitime più belle. L . I . B R 00

si flegnapia d'oga altro il Jammo Gione
Contra il figliacio, in tal 240 non faggio,
E parla ir ato a Venere, e la moue
é ucudicare il ciel di tamto oltrargio.
Venere co l'iglinol fubito, donc
Sta la mogliedel Reprende il usagio,
Ch'abo cerea mucchiar di doppo formo,
Tereth'odia acor lo dio, ch'aporta l'giorno

Non fallabella Dea porta odio al Sole; 1
Perche feoprile flue Venerce noglie;
Maerca, quanti fon di quella prole., 5
Graum di noue infappre, e none doglie.
Colei, sube di belezza minche, e fone
Fui al Redi Creta gia dazi per moglie;
La qual Pafife fu dette per none; (me. 1
Naque quel ciurar Dio da Lance chio:.

Venere adunque ando contra costei.

Per darle fra le infami il prime uanto.

E perche il te de gli huomini Desci.

Douendo fare il face fiftico famto.

Tolfe que l'uro a fempierent Desc.

Chauce più altero il cor. piu bello il mato.

Gli volfe far neder, elbe era s'iat empio.

E ch'er ame per lui di darlo al atmopio.

Meutre nel toró altero i lumi intende ... Pafife, che fe ufar di terra il cielo ; Fa Cibberca, che l'arco il figlio tende , E poi foccar contra la donna il telo. Del toro al llovo la mifera à accende ... E loda l'occhio aldiuo, il guarda, e l'ama » E di goder al lui diforre, e trama ...

Quado s'anede al fin che'l pròprio ingegno No fa dar luogo al troppo strano affetto, c Confida con un fabro il fuo difegno, Che in corte hauca d'altifimo intelletto. Compofe in breue una usca di leguo Quel fi raro huom, che Dedalo fui detto, Che dafe fi mouca, da fe muggina, E parea a futti naturales unua.

Ordina poi l'arrefices, che u'entte.

L'immorease, amplera Revina.
Mofia ella dail empo l'ingibra il wentre,
El fabro al toro incanto s'anicina.
Già il bue la guarda, e l'icomouse mourre.
Il legno intorno a hui muggia, è camina,
L'amorofo affecto il bue s'acceule.
Egranica di la Paffe rende.

Lust mostro nacque poi di questo conore.
Chorrende coli melto il Re-di Creta.
Terche fcopre il fuo obbrobrio el fine difNè può l'informia piu reuer fecretas, voore
se non punific lei di suuto errores noDogna sagione glei dissuade; vuietta.
Ne unel di sama informia punirlèi.
Ter non flagnar di nova i fommi bei;

Come il finme Medadao errașe e aggira 1.
Col fio torro camațebrd mareil mon 1,
Clor uerfo ose già racețui leop îl ținta
Hor pertrauerfo, hornee la falfa mena:
E l'acque în mitle livoghi incontra; e mira
Che feguor ili da la medefine neua.
Cofi umus le nie chiufe li dentro
Hor uce l'efremo giro, hor nesfo il ceptro.

Come fe'l T ebro altier l'irata fronte Ter dritto filo in qualobe ripa fiede ; Fal onda irata fus torna «i môtes, (ricde Tal ch'ei medofino bor corre imarzi, bor E nel tornar la nous acqua, che'l fonte Māda dimar per tributo, incontra, e nede E ui per mille firade attorte, e faile Hor urfo il monte, bor urgi l'o mode falle

- Cofi l'aecorto, evelebre architetton way Ma ben secondo ei s'era connenato, de l' Di tante narie nie fallacie torte Compose il dulivio, e periglioso tetto , Ch'a pena ei seppe ritrouar le porte. Tosto che in ogni parte fu perfetto, Vi fero il mostro entrar, feroco, e forte; Cofi per quelle me cieche, e dubbio er Il Re Ditteo la fua nergogna afcofe in A
- Già diuentato se crudete e firano. . . . Mentre ch'innanzi al Re l'illastre Greco a s. Erail biforme toro infame, c brutto, Che si pascea di carne, e sargue humano, D'ogni prigion, che quiui cra conducto Il bue non gia per le uie dubbie in wano, Anzi per l'ulo sapea gin per tutto. E in Creta quei, ch' a morte èran dannath, A questo carcer crudo er andonnati. . : 1
- Quei giouani, che sur dati d'accordo Al Re. Ditteo dal' Attice configlio, Tronaro a preghi lon nemico, e fordo Il Re disposto a nendicare il figlio: Anzi tutti oue flaua il mostro incordo. Eran donati al'ultimo periglio. Al Minotanro il Respietatto, e fello Commisce la uendetta del fratello.
- Quei, che mandar si demo al Re Ditteo. Tutti in un wafo i nomi Attici stanna, E sonui scritti, i figli anchor d'Egeo, ... Pagati due tributi, al terzo da :n) Si manda con fei gionanni Tefeo. Fune la terza lor miferia o cafo Tefeo con altri fei tratto del maformo
- Egli con gli altri Greci s'appresenta ( Secondo era il costume ) al Re di Creta : E ben ch'effer Tefeo conofca,e fenta, Non però il crudo Re si muone a pieta, Ne la prigion , che tanta gente ha spenta, Che la via del ritorno asconde, e nieta, 13 Commanda il Resch'ogni giorno fi ferri . A Vn greco, fin che'lmostro ognuno atterri.

· . . 1

- Quando già s'accordo col Re D'Athene, S'a sorte alcun di lor senz'altro aiuto 1 Contra il biforme bac la palma ottiene, Faralibera Athene dal Tributo, E tornaremo a le lor patrie arene, 2009 Si che le da quel risco, aman satuarfi. Di senno, e di udor cerchin d'amansi... 1
- Molfe la lingua fua con gran coraggio. E ch'egli e gli alerifei chimi hanea seco. V ensamper non mancar del loro homagio E che fur condamnati a carcer cieco, : 1 V enne a incontrar Tefeo raggio co ragio Con due, ch'appresso at Re federa dozelle Fanciulle regie a maraniglia belle. . .
- L'una Arianna, e l'altra Pedra è detta, Ma Fedra è più fancinlla, e meno intende Scoeca Amorne la prima sma faetta, E di Tefeo di fubito l'accende ..... Il Grecosse ben Fedra più l'alletav Da faggio ad Arianna il guardo rende. Ch'è bellissima anch'ella, e n'ha più fede Per l'amor, che già in lei conosce, e uede.
- Si traggion in Athene a force ogni anno a La beltà di Tefeo, l'ardire, è l'fenno nels obrasses La lingua ornata, e fuoi regij costumi, 12 Con mille rare gratiesch' a lui denno Quei, che più fon nel ciel benigni lumi, Talmente arder di lui la figlia fenno, Che non potea da lui togliere i lumi, Di modo ch'in amar uinfe d'affai. Ogni altra, che d'amore arfe giamai.
  - Subito che Thefeo dal Re si parte, Discorrendo fra se la dubbia forte, E si na immaginando il modo;e'l arte, Che l può involare a la propingua morte: Compar la regia nergine, e in disparte Gli dice, fe muol tarla, fina conforte, Da scampar gli darà la nia sienra ... Dal bue biformese da le false mura.

Tefeo promette, prende il giuvamento, S'ella il può torre al doppio topio periglio Di farla fipola, e dar le ucle al uento, E condurla in Achea fii fino nausigio E urc, bei molto bauria più il cor cocce. Quando potesfie Hippolito sino figlio L'eggiauro jopra ogni altro, e ualorofo Legar con la perella, e fasto fipolo.

La poco accorta uergine a Teleo
Giura di pregar lei con ogni affetto,
Per disporta a paffar nel lito Acheo,
E darla fipofa al highosch e pi ha desto.
Poi ch' Ariman del figlino di Reco
Sì tenne afficienta, aperfe il petto,
El modo gli moltro di falsar l'alma,
E d'ufer ei quel carcer con la palma.

Gli apre,come poerà nel dubbio ípeco
Far la fera crudel trimaner morra.
Poi dagli anolto su fil,che l'porti feco
E che l attichi al legao de la porta,
E che mentre nà dentro a la carce cieco
Lo finolga per la nia failace,e torta.
E che fatto a quel lovel lutimo incarce,
S'anolge il hi,far arendutor al surco:

Secondo che la uergine l'informa, S'arma Tefeo, ch'entrarni ama primicro, Et afficat a damata tornio, Che viuo non nedrano il mostro altero. Donasta l'uns, che doppia bane la forma, Se n'entra il salorofo caudiero, Elega, fludge il lin nel cieco chiostro, Fin che giugne, oue sta l'ortribil mostro, Fin che giugne, oue sta l'ortribil mostro.

Con Lame e co | parer de la dorzella
V à contra il crudel toro il guerrier forte,
E in modo il punge, lacera, e flagella,
Ch'in breue il dona à la tartera corte.
Poi doue il fich accumula, il rapella.,
Dopo uario camin troua le porte.
Al Re col capo in man del moftro riede
E di tornarfi a la fua patria chiede.

Non firiace al Rende lu fe vien mance the fia l'infame bue di vita prime Che gli parea che' l'iuo diforme fiance l'iucudo il fuo diforo teneffe vivo. l'iucudo il fuo diforo teneffe vivo. L'uol, b'ogio Greco fia libero, e franco, E che poffa tornare al lito Achivo. Tefeo raccoglie, e feco a menja liene, l' E del meflo tributo a folue Athene.

Dal Re, mangiato c'ha, licentia prende.
I ruta à la precla fua pregiata intento.
Che di partirfi in ogut modo intende.
La noste ificifa, fe l'emporta i luento.
Mat risi ni difarte la urezime accende.
A fuggir, come uede il giorno spento,
Et à menar la fua forella feco
Ter l'esteto, obe sal, bil legno Greco.

Come uede Arianna il giorno morro Con la forella fias, che diffosi haue;
Lafica la terra, el patra, e corre al porto, E monta afcofamente in fia la naue.
Sabita ch effer nede il creco accorto Di cofricta nece il legno grane.
Snoda le uel el neuro, o fugge sin.
E perede terra al'islo al Lius.

Fà toflo um padiglion tender fal lito,
Che fin, ch' apporti il giorno il rono lume
Con l'ineant sinciulla il Greco infido
Si usol goder l'infidiofe piume.
Ella, che' llo amor crede um uero nido
D'ogni gentil, d'ogni real collume.
Al juo finto parla preflando fed.
Al l'empte braccia fuaf fonos, crede.

Tefeo, che tutto hauca tinolto il core.

A l'altra afiai più giouane forella.,
La qual quel crudo, e traditor d'amore.
Fete parere a gli occhi fuoi più bella.,
Tolto i chebbe a la uergiue quel fiore.,
Che la fe fin allbor nomar donzella,
E nel Jonno fepolea el fer la ue.
Lafeik con muto pi è le tende infide...

Taci-

Tacitamente al legno fi trasporta,
E fa spiegar l'insidis so lino.
Il uento il gonfia a lui propitio, e porta
Ver la prudente. Athene il trudo pino.
Piange l'altra dorgella, ei la consorta,
E non si scopiera l'azzoio manutino,
Che la dispone al tutte le sine uoglie,
E secondo il desso la fasta moglie.

Gia la Itellata Dea, che l'giorno a(conde ) :
Splender uceta le sue tenebre alquanto:
E già l'Aurora, e le sue chiome bionde.
A l'herbe, e a sor se si regiado si mato:
E uolando giu auge si far boude ; e sonde.
Facean del nouo albor sessa con con con mortal dal placido soggiorno,
Chiamato a le fastiche e rad est giorno.

Quando Ariama mifera fi fitolta
Dal fonno,che lo firito hausa legato,
Nèdel tutto anchor del tai lufo nolta,
Doue crede trouar l'amante ingrato.
Stende l'accefa man più duna nolta,
Poi cerca in uano anchor da l'altro lalo.
In uan per tutto i più moue, e le braccia,
Tal che'l timor del totto il fonno faccia;

S'alzas' ammania, e con fieror s' auenta Del fietto poco pria uedous letro, El crine, el pauno inconta si freno allenta Adogni meltos, edolorofo affetto; E ua fipinta ad duol, che la tormenna, Stracciando il crine, e percotendo il petto, E dando al ciel mille amgoliofe firida, Doue la ciato banea la mane infida.

Guarda, s' altro neder. che'l lito puote , Nè puote altro ueder, che'l lito iflesso. L'alte s' lue s'irida, e le dolenti note— L'amato nome in uan chiamano spesso. Quel suon nel cauo s'asse vurta, e perotes, E' s'asse per pietade il chiama anch' osso. Ella chiama Teseo. Testo la pietra , Nè quella d'apusta la risposa imperta ,

Mentre corre per tutto, e'l fino cordoglio'

Sfoga con alte strida, alzarsi score
Vin aspro, incutto, er vinolo foeglio,
Ne la cui cima arbusto alcun non sorge,
Percosso dal marin continuo orgoglio,
E curuo, emolto in sura si strata,
E curuo, emolto in sura si strata,
E l'animo, ch' ell ba, le dà la sorza,
El animo, ch' ell ba, le dà la sorza.

nuin ella uide, ò pur neder le parue,
(Che la luce anchor dubbia era del ciclo,)
Per gire, à già nel ciel Calisto apparue.

Vn legno hauer fidato al uento il uelo.
Tofio il uino coler dal uolo. fiarue,
E cadde in terra più fredda, che'l yielo.
L'atterra, e'i ogni fenjo il duol la priua,
E poi lo flesso duol la punge, e anuna.

Si leua, e con questa ira, e questo láegno Scopre il dolon, che strugge il cor profòdo; Doue fuggi crudel/guarda, che l legno Ron ha il numero suo, non ha il suo pòdo. Ron son si grauti imembri, cho solico, Che debbian l'arbor tuo màdare in sondo. Se l'alma mia crudel se neine teco: Perche non fai, che l'suo mortal sia seco?

Non dei loffrir , che usga del fuo obbietto T'habbia! alma d'feguir fuor del fuo nido. Cofi del trudo fuo noiofo affetto Fàrifonar d'intorno il mare, el lido. E percote le man, percote il petto, E co'l gofto accompagna il debil grido. Porta uia intanto l'auftro empio, e ueloce L'Attiche uele, e la Cretenfi uoce.

Visto più, che la uoce assistita, e mesta
Di passar tanto in là storça non haue,
Accema con la mano, c con la ucsta,
Cò esti ban lasciato in terra un del anue.
La naue se ne uà stitice, presta,
Nè unol per cenni attrui farsi piu graue:
E mentre ella più accenna, es querela,
Vede in tutto spari l'impran ucla.

Gli occhi per tutto il mar raggira,e uolta, Stride, e si fiede, e'l crin rompe, e disface. Corre di quà, di là, chiama, & ascolta, Hor alza il grido, bor dà l'orecchie, e tace. Come maga fuol far, quand ebbra, e stolta, Lo Dio,c'ha in sen, vaticinar la face : Che sparso il crin fra narii cerchi e segni S'aggira,e grida,e fa mill'atti indegni.

Talbor guardando il mar su'l sasso siede, Con lo spirto si stupido,e si lasso, E cosi ferma stà dal capo al piede, Che non par men di pietra ella,che'lfaffo. Stà cosi alquanto, e poi che si raunede, Ver l'albergo notturno affretta il passo, E crede anchor trouarlo, e si conforta, Nè la speranza in lei del tutto è morta.

Ma quando poi la suenturata porge Dentro à le tende in ogni parte il lume, E fra i duo lini anchor tepidi scorge, Ch'iui non gode il suo Teseo le piume, In lei,l'ira, e'l dolor maggior riforge , E d'ogni luce fa di nouo un fiume, Doue al fin si posar l'ingrate membra, Si pofa, e'l fuo dolor cosi rimembra.

O falso albergo de'riposi miei, Quato il tuo honor, quato il mio stato offe O quanto ingiusto, o quanto infido fei, O quanto male al tuo debito intendi . Hierfera à la tua fe due ne credei, Hor perche nel mattin due non ne rendi? Tumanchi troppo à la ragione, e al uero Se'l deposito mia non rendi intero .

Doue hai posto infedel, che più non neggio, Del Deposito mio la miglior parte? Done,oime, per ragion ricorrer deggio In questa inculta, e solitaria parte? Quest'ifulanon hà pretorio seggio, Anzi mancando di culture, e d'arte, D'ogni commercio humála credo ignuda E albergo d'ogni fera horrendaze cruda.

Qui non son nani, e son cinta dal mare, Nè qui spero rimedio a tanta doglia : Ma ponia, ch'un nocchier uegga arriuare, Che per pietate à l'sola mi toglia, In qual arena mi farò portare ? Qual terra trouerò, che mi raccoglia ? Debbo tornare al monte patrio d'Ida, Doue al fratel fui cruda, al padre iufida ?

Quand'io, Teseo, co'l filo, e co'l consiglio Tolsi à la patria tua si dura legge, Giurasti per lo tuo mortal periglio Su'l libro pio, che su l'altar si legge, Che mentre non prendea dal corpo esiglio Lo spirto, che'l mortal ne guida, e regge, Sempre io la tua sarei uera consorte, Nè à te mi potria torre altro, che morte.

Ma non son però tua, bench' ambedui Viuiam, se si può dir però, che uiua Donna sepolta dal pergiurio altrui, E d'ogni humă commercio in tutto priua. Deb.pcb'io anchor co'l mio fratel, non fui Da te donato à la tartarea riua? Che s'hauessi ancho à me la uita tolta, Saria la fede tua rimasa sciolta.

(di' Nè solo innanzi à gli occhi m'appresento La morte,c'hò à patir , che fia solo una: Ma quanto stratio, e mal, quanto tormeto Può dar la crudeltade,e la fortuna. Col pensier neggio colma di spanento Mille forme di morte empia ciascuna. E'l tardar suo di mal mi fa piu copia, Che non farà dapoi la morte propia.

Lupi affamati, e rei neder mi pare V scir di folte macchie, ouer sotterra, Orfi, Tigri,e Leon , fe pur cibare Queft ifola ne suol per farmi guerra. Dicono anchor, che suol tal uolta il mare Mandar le Foche, e le Balene in terra: E al fin di questi, e cias cun altro male Vn fol n'ho da patir , ma non sò quale. Ma s'io difcorro ben, non è la morte
La pena, ch'in me può cader piu rea.
Quanto faria peggior l'empia mia forte,
Se capitali qui fislas, ò gale...,
E fosse ferna di si uil cohorte
Chi comandana di s'iola Dittea,
Del Re faggio Ditteo la vera prole,
Gli aui eccelsi di cui son Gioue, e'l Sole.

Che peggio hauer potria, se sosse levus
De gli infamil adron de la marina.,
Colei, che ne la terra di hinerua
Instieme esser ameglie, e Reina e
Vega prima o qui fera enpla, e proterua,
E mi condami à l'ultima ruina,
E faccia il dente suo contento, e fatio
Del misser corpo mio con ogni stratio.

Quest'acre, questa terra, e questi lidi Mi minaccian crudeli ogni empio danno. Hor sis pontam, che quest'a terra annidi Quegli animat, che più de gli altri famo, Come uuoi pish, che d'hounnii o mi fidi, Toi che nasce da m'huō si crudo ingamo? Eë cieço è l'o cchio mio, s'anchor non uede, Quanto poù dona ad houn prestar di fede.

Volesse Dio, ch. Androgeo mio statello
Mainon hauesse il tuo regno ueduto:
Che no l'haurebbe il Greco empio coltello
In sitenera età donate a Pluto:
Rèuduto is thaurei nel patrio bossello,
Ter faitisfare al sineral tributo.
Rèmen per torri a cosi gran perissio,
Thaurei dato il mio si, nel imio consiglio.

O cor pien di perfidia, o uifo finto,
O infamia fimela de tempi nostri,
Sio et olif a l'erro del laberinto,
Ond d., ch' à quinci ufan tu ame no mosfris
S' al toro te toli co, che t'auria uinto,
Come preda me fai di mille mostri?
S' bo il cor mostrato à te fedele, e puro;
Perche fei flato à me fallo, pergiuno;

Otraditore, à d'ogni nome indegno, Che fuel qua giù fra noi portare bonore, Dunque, percho io i diè l'amme, e l'ingegno, Che si traffer del carcer uincitore; Dunque, percho io rho liberato di regno Da tributo fi rio, da tanto borrore : Dunque per darti in tanta imprefa aita., Mi dal ia morte, oi io i dei la uita?

Ma ben neggo io, che mi lament a torto, Che fenza il modo mio, fenza il mio lino, Hauresti il bue men forte, emeno accoro Condotto al fin del fuo mortal camino: E come egli giamai i haurebbe morto, C'hai il cor di ferro, e'l petro adamătino ? E ul fende fi falfo, a sluto Greco, Sarofti ufcito anchor d'erro più cieco.

Sonno crudel, che nel notturno oblio
Tenefii l'alma mia fepolta tanto,
Che non potei fentir lo flofo mio.
Che per fuggir fimilemò da canto.
O uenti troppo promit al fivo defio,
O troppo officio fi al nostro pianto.
O troppo ingialfiò troppo infami uenti,
Che defii atuno a tanti tradimenti.

Oman cruda, e fallace, che'l conforte
Mi promettelli, e la miglior mercede:
E poi me co'l fratel donalli à morte,
Con le percoffe lui, me con la fede.
Oime, che congiusar ne la mia forte
Tre per mandarmi à la tartare a fede,
E contra una fanciulla quel, che ponno,
Han fatto refu afede, intento, e'l omo.

Oime, morrommi in queste arene esterne, E pria, che nenga la mia luce oscura. I o non uedrò le lagrime materne, Rè la materna sua pietate, e cura. E de' strait animai tane e cauerne Saran de l'ossa mie la sepoltura. Dunque crudo Testo questo deservo Yuos s'ar degno sepoltro a tanto merto è - Vuos s'ar degno sepoltro a tanto merto è - T. 1 B R (

Tute n'andrai superbo al patrio lido
Portando in man la unicitrice palina.,
Doue ti daran gratic; honore, e grido,
C'habbi leuato lor si graue salma:
Tu conterai, com'entro al dubbio nido
Al miser fratel mio toglies il alma;
E come poi per uie dubbiose, e torte
Sapessi unicitor trouar le porte.

Quini haurai da la patria honore, e gloria » Sendo per te da tamto obligo feita »: Et io, che fui cagion de la utitoria ; Me ne slarò qui morta, e non fepolta . Rauniua almeno anchor la mia memoria, E dì, ch'io mi fidai femplice, e flotta; E poi che defii al tuo defire effetto ; Mi laficiali in queti yola nel letto.

Conta fra tanti two trionfs, e fregi Quest' altro two dignifimo trofeo: La si irpe inqua tua non uen da Regis, Tu non fasti giamai figlinol d'Egeo: Giamai non fiscome ti wantit, e pregis, Tu a madre de la stirpe di Pitteo. Tu ron fasti, crudeli, mai figlio d'Erras, Ma ben di wa fapra in mar dannola pietra.

Laftia di nouo il letto, e fi lo feoglio (da: M. unz, e fi fiede, e firite, e chiama e guar-Et hor con prego dolce, bor con orgotto. Chiama la fede fius falfia, e bugiarda. Echo, c'hame pierà del fio cottoglio, Dice il medefino anch' ella, ma più tarda : Et mentre ch' ella i'ritle, e fi percot ; Rifonde di e percoffe, c'à le note .

Deh fossi sold a me tanto diviso,

(Dicea) che da la poppa de la nancorotes sold a la poppa de la nancorotes sold a manero del manto udar, ucha contra deglia approferata, e quanto paue Che mutere l'il il uno crudele aviso, sold a poi che l'occhio tuo non è profente, sold a poi che l'occhio tuo non è profente, sold ari devia de la mête.

Ma poi che l'occhio tuo non è profente, sold a cha mête.

Occardami almen con l'occhio de la mête.

Riguarda col penfer l'amaro pianto, Che firacciando i capei da gli occhi uerfo : Riguarda col penfer l'inculto manto, Come da pioggia effer dal lutto afferfo : Diforri, quanto io tho chimanto, e quido Ti chiamo anchor con uario, e fichi uerfo E quanto anchor da lamentarmi auauza, Toi c'ho perduto infino à la fiperanza.

Deh torna homa i Tefeo prima, ch'io cada
Sola in tanta miferia in un defenta
E poi, che l'unerto mio poco t'aggada,
Io non ti prego più per lo mio merto;
Ti prego per homo della uta spada,
Che da te tanto mal non sia soffieto:
Che s'io non ti faluai, uon sei di surte,
Ch'io ne doues si hauce su anote.

Deh je alcuna pietate il cor ti punge, :
Riuolta à mè la defiata prora;
Esfe ben fei da questa ifola lunge,
Non dubitar di non uentr ad bora.
E come la tua naue al lito giunge,
Se troui l'alima del fluo albergo fiuora,
Ternali almen l'offace come l', conuene, ,
Doni à la moglie tua fepolcro Atbene.

(da: Mentre cofi la fuenturata piange , , nar- E in uari Juoghi fi trafporta, e duole, lio E del dolor, che la tormenta, cor ange, Fan fede le percofe, e le parole, Lo Dio, be già fi suincitor del Gange , y rada : Come la buona fua fortuna muole, y Fede paffando lei, che fi querela , , E fi noltare à quel camin la uéla.

Tosto, che Bacco almo, e giocoado intende In gionane fi bella i uzghi lumi, Et ode il gran dolor, ch' entro l'offende, E nede gli occif funi fillular fi in fumi, E fente, che la fiur fitre e difeende Da due fi chiari, e glorio fi Numi, Di lei i minama, e la conforta, e prega-Tanto ch' al fine al fino uoler la piega. Euer, che da principio, come quella, Che la fede de l'hom pronata basea, Si mostrà une ties orusia, estubella, E poco del fino amor, com o tenca; Ma Basco, che diffostio era d'husella, Chiamo la bella, d'amurofa Dea Al e fine nozze, e a lei la cura diced Di diffor la donzella a'noma fede.

Venere, che di Bacco è fempre amica, Et è fenz esse me rezgosa, e calda. ; La doma allhor del nono amor nemica : Con preghi, e squardi pri mone, e risalda. La piaga, ch' ella baune a d'amore antica, La Dea di propria man medica, e salda : E poi con ogni suo più caldo asservo Cerca convonos tiral piagare el petro.

E per mostrare à Bacco, che se beme.

E la sposach es unos, mipote al Sole,
Non però sure sole si quello dato sione,
Che un l'altre ha de la medesma prole.:
E per dotar di più sondata sipene.
La donna, mentre anchor ceder no unose.
In abella corona si suo evin cossile.
En orna il capo a lei, che muos sir moglie.

Questa corona hausa fatta Fulcano , Col Lusor, ch' es fapea più disigente , E u' hausa ople intorno di fua mano Le più pregiate genme d'Oriente. Ne le c'a in tutto il regno a'mo e foiarano Pilà pretiofo don, più rifplendente. Eben da creder s' ha, poi che ei con fine La fe d'orname da la fua domna il crine.

Ter un tempo non crede, anzi contende La giouane del principe Ditteo, Ma à tanti pregbis, edoni al fin i arrende, Da Venere instigata, e da Lieo. De lo Dio fempre giouane i accende, E del amon fi forda di Tefeo. La fipo]a Bacco, e afeso il maggior hame Felici fa di lei le proprie pisame.

Per contentrala più Bacco poi nolfe Far fempre il nome fuo filèder nel ciolo, El arrea fiac corona al bet crin rolfe, Et a farla immortal riuolio il zelo : Al ciel ner quella parte il braccio ficiolfe Onde Settentrion in apporta il gelo : Trefe al ciella corona il nolo, corfe Ver done Arturo fa la guardia à l'Orfe.

L'aures corona al ciel più ogn'hor fi spinge, E di lume maggior fe Hessa informa. E gint a spreys là quet, che l'Ieppe stringe, Qua sia sgenma in sico si trasfoma. l'a freçio pien di fielle bri La cipinge, E di corona anchor ritien la forma La succi si mondos, e binama d'Arianua. La succi si mondos, e binama d'Arianua.

Vinto c'hebbe Tefeo l'alto periglio,
E dal tributo liberata Atheue:
Dedalo bauendo in odio il lungo (figlio
E cretasel Re Dittoo, che uel tritine,
A penfar comunciò, con qual configlio
Potrebbe terfi alle Cretenfi arcae:
Che'l Re Lamò per lo fuo raro ingegno,
Ne'l nolle mai laficia partir del regno.

Dedalo già da la Palladia terra Fu d m fublime ingegno al mondo dato, E già battè d un'alta rocca in terra I'n fanciul d'une fus forella nato: Ma non sollo però manden fotterra Tanto alto ingegno l'Attico Senato; Ma la debita pena moderando, Gli diè da la cista perpetuo bando,

Era il regno di Creta allbora amico, E collegiano di Estitio gouerno, Chi Aubane anchor con animo memico Androgeo non hause a dato di linferno. Hor domendo laciar e il leggio antico Dedalo,e gire in un paefe ejierno; Pensò d'andare à la Creterile corte, E preffo Atanto Retentar la forte. Più d'una statua al 'aggio Imperatore
Di fua man fabrico, che parea viua,
Per poter gratia un di cofiuo fuoroDal bādo bauer, che de la patria il priua.
Ma come il Re conobbe il fuo ualore,
El arte fua miracolofa, e diua...
In tanto amore, in tanta gratia il tolfe,
Ch'indi lafciar patrin giamai no l'uolfe.

Ma Dedalo, ch' ra'ca di ritornare
Al patrio firs, quanto potca più presso,
Fra fe diforre di woler tentare,
S'appresso awi altro Re può ottene fisso.
Ne l'. Assa eggi worria potte passare,
E quiui il suo ualor fiar manifesso,
E poi per mezzo della sua uirtute
Impetrar grata per la sila faute.

Ma chinfo era dal mar, nè alcun ful l'egno Torre il nolca per lo real fofpetto. Ah doue è,diffe,il mio folito ingegno ? Dunque io flarò qui feco al mio diffetto? Posfieca pun La terra, el flafo regno Quel Re,ch' à tutti ha il mio partir diffetll ciel già non possifiede, eper lo cielo; (to; Portra vo' in aria li mio terreftre selo.

Pon tutta à que l'o fin la mente, e l'arte.
E di poffar ne l'Afia in tutto uago,
Come può tori, dala Creta fle parte,
Penfia, e paffar fi fipatio fi lago.
De gli augei più ucloci a parte a parte
Comincia ad imitar la ucra imago.
E d'alterar, e di formar pon cura
Acrea, più che può la fun antura.

I più ueloci augelli fivuma, e fivenna, che'i valo ban più fublime, e più lontano. Pria cominica d inueffir aminor penna, E ua crefcendo poi di mano in mano. Tanto che la maggior I affella impenna. Impiuma la minor l'estrema mano. Cofi ibicorne Dio par , ch'i nu stringa. Di calami ineguai la fue firinga.

Con la certa, e co l'lin l'unifice, legat, E douc è d'hupo le comparte, e ferra. Indi con man le curua alquarto, e piegat Imitando ogni augel, che men s'atterra. Nè cofa del lauor riculò, e nega, Che'l poffa torre d'l'e diofa terra. Et è ogni parte fua fi ben distinta, Che la natura par da l'arte uinta.

Icaro un fuo figliuol tutto contento
Guarda,come i funciulli han per costume,
Se può mitare i la padre: fed al uento
l'ede leuare al ciel talbor le piume.
Corre lor dietro, el raccogòli; e intento
Ferma nel bel lauoro il uago lume.
El a cera addolcendo,anch e i s'adopra,
Elludia d'imitar la paterna opra.

Non sapendo trattarsi il suo periglio, Si gioca intorno al padre, es ir rassilulla: Eco suo siconi il curvo so signi di Talbor qualche disegno al padre annulla: Poi che del futro accoro il dotto ciglio S'accorge, ch' al Lauor non manca nulla, Si ueste la lei industrio sie mono este Che uno luedre le sie damnos proue.

Imita i ueri augelli, e i uanni stende ... ,
Et altza il corpo, indi il soliten si la la Ebattendo de piume al ciclo ascende,
Et gode, co si allegra del sio male.
L'ale, che seper learo, poi prende,
E glie le ueste, es godi naria sale.
E di uslar gli niegna, come sole
Fare ogni angello a la sin ama prole...

Come hamo inserne il ciel trasscorso alquato El sabro d'ambi il nol sicuro sovoge. El sabro d'ambi il nol sicuro sovoge panto Questo ricordo al miser figlio porge. Vedi sigliudo, che l'nono acco manto Per l'acre, onde noglià, ne guida, el corge, E condurranne in brene al lito amato, Se saprem consernato in questio stato.

Prendere

Prendere il uolo à mezzo aere conviene:
Che fei ci aniciniam feuerchio al mare, i
La piuma grauera la qual fossiene,
En et orra la forza del volare.
Ma se troppo à l'insù battium le penme,
La cera il Sol far la tuta disfure:
E dissiungendo à noi le penue wuite,
Fard à caderne in grembo ad Anstirite.

Drizza continuo al mio nolar la luce., Cò io sò per l'alto ciel le uie per tutto, Douc Orion, douc Califo luce., E douc del mio nol poffo tras frutto. Dapoi che l'troppo coraggiolò duce. Hebbe de finoi ricordi il liglio instrutto, Mentre baciollo, e gli affetto le piume., La man stronoglic, legit montili il lume.

Poi c'ha mostrati i suoi propinqui danni Al figliosfa,che seco in aria aseemde...: E batte erefo lonia i noui usami, Che dismontar sopra quel regno intende. No credeto i liglinos d'accortar gl'anni, Il medesmo camin per l'aria prende... Lascia Ritinna Dedalo, e s'imua, E passa sopra i lisla di Dir.

Il pescator, che su lo scoglio siede.,
E la tremante camna e l'hamo adopra,
Stupice di quegli hommi, che uede
Con'i ale, come augei, nolari di sopra.
F à fermare il bissica o ivori il piede.,
E per mirargli lafcia il folco, e l'opra.
Tutti per rimirargli aletano i lami,
Conchiudoppo i, che sian celesti il (numi).

Già spra Paro hanea snello, e loggiaro E questi, e que l'aure celesti prese. Quando del volo audace Caro alero, De la uista del ciel troppos' accese; E spinno in dal giounini pensiero, Troppo uicino al Sol le penne Hese S'accottò troppo à la diurna luce, E lassiè ma per lui l'incauco Duce. Il Sole il dorfo al giousne percuote, E le compoffe cere abbruccia, e fonde: In usas l'ignade braccia Learo feuote, S'ainta in usan per non cader ne l'onde. L'aure con l'ale piu prender non puote, É cade, e chiama il padre, e'i mar l'afcòde. Ficino à terra fur l'Learie fome Tolte dal mar, p'ch à lui toffe ache il nome.

Intano l'infelice padre il ciglio,
Came [Peffo Jolea rhoulge indictro,
E quando in aria piu non uidde il figlio,
Con mafto il chiama, e lagrimeuol metro.
E mentre biafina l'arte, e il fiuo configlio,
V ede notar fui li quafatto uetro
La piuma, che ne l'aria no l'fostenne,
Perche uicion al ciel troppo fi trane.

Del poco cupo mar uicino al lido
Piangendo il fabro il fuo fanciullo tolfe,
E l'ijola-poce il fuo funcivento
Fondogli, il nome ancor d'Icaro uolfe.
Mõtre il chiudea nel marmo, allega ü vir
Vna slarna,che'l uide in aria ficiolfe: (do
Rèfol di tanto mali fi mofte à pieta,
Ma motirò a molti fegui efferne lieta.

Ben con razion de tuoi pianti funetti
S allegra quell'angel, che i ode uede;
Dedalo, che li, quento l'offendelli,
E quanta infamia il mondo te ne diede.
Ben ti fouulen, che gid un nipote hauessi,
Che sido una sorella al ta tua fede.
Quosse l'an en crudella, per la tua foode.
Per la tua crudella, per la tua foode.

Mostrò questo figlinol fir aro ingegno, Che die la madre al fabro ingustio, et io, Ch'ogo un facea giuditio, che piu degno Stato feria del fuo maestro, e zio. Dodici uolte flato era nel segno Del fino dicentente il luminoso Dio, Quando ei si dato al zio crudele in mano, Perch' apprendesse la vivia di Vulcano. Si bene in breue il buon fanciullo imese La s'orza de la lima,e del martello, Che si limpi i massiro ognior, si invese Gli occhi nel sino lauor pregiato, e bello Ma quel, che l'empio zi od imudia accese, E contra il s'angue proprio il se rubello, Fur due, chi usiri del samiulisso semno, Stormenti s'gnott al fabro achor di L'eno.

Nota più nolte la demtata finae, Gio nel merzo del doffo il pefee fende, E con la mente fua quafi divina A quel, che può ferur , l'esfempio imede. Al fin dà liteo il foco a la fusina, Poi con la force il ferro acceso prende: Sopra l'incude poi tamo il calita, Che l'a unevir in forma d'una riga.

Poi con la dotta,e induftiofa lima

V i ud formando un dopo l'altro il dente.

La tempra indi gli dà, che idone a lima,

E ne l'onde il fa entra r'offo, e lucente.

Su qualche debil legno ll prua prima,

E troua, che l'fuo ingegno à lui no mente,

Anzi che tal uirth nel fuo dente haue,

Che [ega il faffo, e la nodola traue.

Due ferri eguali poi da un capo auinfe, Che la forma temen quafi del chiodo, E dal lato pi ugroffo in sugli firiufe Con un foaue,e macfirenol modo. Co i lati acuti il cerebio poi dipinfe, E difarlo perfetto aperfe il modo, Tenendo di quei due stabile un corno, E con l'latto tirando il crec'hio intorno.

Verfo il maestro suo tutto contento Il semplice sanciulto affectra il passo, Per padestra il nobile stormento, Che parte agenolmente il legno, e i sasso, E perche uegas, come in un momento Tuo suo perficto il cerchio col compasso E done bauerne homoree lode intese, D'imidiase radeltate il satro accesse.

L'imudita il core al zio diffrugge, e rode, Che nede ben,che i fio neloce ingegno Hanra maggior bomo coltempo, e lod Di lui,ch allbor tenuto era il piu degno. Pun loda i fio dificipulo, com frode Cerca di darlo al fotterraneo regno. Ne la rocca di Talla un di l'afferra, E de la maggior cima il gitta in terra,

Ma Palla, ch'ama ognivaro intelletto, Che cerca dar qualche nou arte al mondo, Li cangio in aria il luo primiero afpetto, Perche non gife à ritrouare il fondo. E nestendo di piume il braccio, el petto, Sostema in aria il luo exressire pondo. E dal seloce ingegno il caro acume. Fè trasportar ne piedie, ne le piume.

Predice pria, che trasformasse il ciglio, Nomosse, el pprio nome anchor poi tene, E, perche le souien del sino perigsio, Non o la troppo al ciel leuar le penne. Il nido sino altrostro, el attrigsio Fatto l'abete altre mai non sosteme. Tenne i troppo elemati arbori, el shoung, In terra entro al le siepi assonate, coma .

Si che se allhor s'allegrò del crudo scempio La slarna, che l'ador del s'abro udio, , N'chebe cagio s.he si une lei vopo ejoi Mentre ella su sinciallo, il crudo vio. Poi che l'adare se di l'essenzia el sepio Quanto al primo camin cangiò desso, E ucc l'isola pia prese la sirada, Ch'altera è amchor de la piunosil biada,

A l'amata Sicilia al fine arriua
Stanco già di solar Dedalo, done
Del nolo, e de le penne il dosso prius,
Nè d'huopo gli è d'andar cereado altrous:
Che quini appresso a Re talmente è uiua
La fama de le sue supresso promo e,
E con tal premio Cocalo il ritiene,
Che viueder piu non si cua Astrone.

T

Tefeo al fio requo intanto era nemuto,

P' trionfo di gemme adorno, e d'auro,
C'nauca dal lagrimenole tributo
Sciolta la patria,e uccifi il Minotauro.
Onde bunorato il fio nome, e termuto
Gloriofo ne già da l'Indo al Mauro,
E in fomma ogni republica, ogni reguo
Tenena lui fra più forti il più degno.

Hor mentre i fanti facrificii famo Ne la prudente Athene în uarij lochi, Et in honor de gli Dei celefii damo Mira, se incenfo amille altari, e fochi, E dopo allegrii di paffando uamo In comuiti, in the atri, e u uarij giochi: Giugue wi ambaficiatore, e imiti a il figlio, D Egeo, defporfi anon minor periglio.

Il dans' Tesso à dure imprese spesso.

La firma, che per tutto i uami ste e,
Opro, che l' Re di Calidonia oppresso
Da un grane dann in suo soccos o il chiese
Hor come giunse il Calidonio messo.
El forte Teso il lor bisogno intese,
Tutta banendo à l'bonor la mener accesa,
Lieto s'accing è ala proposta impresa.

Gusflac, diffringe il Calidonio campo
Vn troppo crudo, ŭ troppo horribil mostro
Incontra al cui suro non trona scam po
Rè siegno humă, në ferro artistio, ò rostro
Arman săl calidonip nid un campo
Ters furgli l'alma usciri del carnal chiostro
E semper voti in dal dente sello,
Che di Diama su strepca, stagelo.

Enco, be quiui bauea lo sectro in mano,
In troppo grande error lesseio caderse.
Diede a sti Dei le lor primitie, el grano
A la Tinacria Dea nel tempio osserse.
Fel, è bebé il primo uni Do Di Thebano,
E subito, ch'in olia sti conuerse
La prima oliun, andò con pompa, e sue,
E al Palladio akar losterse, et dee,

L'ambitiofo bonor coffe, e permeme
Di tempo, in tempo à i lumi alti del cielo;
Et ogni Dio ne la memoria tenne...)
Del denoto culter l'amore, el zelo,
Glimenif, fochi pi fol non otteme
L'altar de l'alma Dea, che nacque in Delo
Salegnate alle contra Enco i lumi ffle...)
(Che l'ira anchorgil Dei perturba) e diffe.

Benche fola io non bouverata unda, Non però andar non sendicata unglio; Na ben,che la tua ingrata empia cătrada Proui il furor del mio fdegnato orgodio. E in uece de la fiua sendetta, ef pada Mandò per general damo,c cordoglio Vn Cingbial cofi fier, di tal poffanza, Che di grani sunga ogni credenza ananza.

L'berbofa Epiro, od altro himido loco
Toro non uide mai di tanta alterza,
Sfauilla il guardo altier di fangue, e foce,
La dura alpra ceruice ogni arma firerza
La fipma con gruquir fiperbos e roco
Fa il dete, ch ogni acciar più duro fiperza:
Che non inuidia al l'Indico Elefante,
Che di durezza uinace ogni diamante.

Sembran le fite una battaglia thetta, Quado hā le fiquadre al ciel 'arbore alga Spira la bocca il fice, e la facta, E i frutic, e li anima i fruege col fatto. Contra Cercei rato il col) a difecta., E le toglie la fiiga, e il fime amato. E li granaio, che uacuo fi ritrona, Digimo affetta in walla messe mua.

Il superbo Cinghial corre per tutto
Di Calidonia il miserabil regno,
E togliendo a Lieo maturo il frutto,
Priua i mortai del lor liquor piu degua.
V olge, ome ba Lieo rottoce disfrutto,
Contra l'Attica Deal'ira,e lo sliegno:
E sa, che nega il censo alla sua sua
Che maturo per lei la grata osina.

Cerere

Cercre, e Bacco, e Palla abbate, e sforza, E distruzge, e disfa con ugual legge: Poisenza l'alma fa restar la scorza De le non forti,e fruttose gregge. Nè mastin,nè pastor,nè arte, ò forza Atanto horrore, à tanta furia regge. Nè gl'indomiti tori,e d'ira ardenti Difender ponno i piu superbi armenti.

Al popol non ual più forza, ò consiglio, Ma corre, done il caccia la paura: Ne la forte città fugge il periglio, Ne sicuro si tien dentro à le mura. Pur d'Enco al fine il coraggioso figlio Di torre il mostro al di si prese cura; El'Achea giouentù ragunar feo . Fra quai l'ambasciator chiamò Teseo.

Fu Meleagro il giouinetto altero, Figlie d'Eneo nomato, il qual s'accinfe Per tor di uita il mostro horrendo,e fero, Al' Achea nobiltà tutta ui fpinse . Ogni famoso in Grecia caualiero Contra il mostro infelice il ferro strinfe, Fra quali andò quel, che si fè bifolco Alhor, che tolse il nello, e l'oro à Colco.

Il gemino ualor, c'hoggi in ciel luce, Dal zelo de l'honor suaso, e spinto, Vi corfe,io dico Caftore,e Polluce: Peritoo anchor di nero amore aninto A quello inuitto, e gloriofo duce, Che superò l'error del laberinto. L'altier Leucippo,e Acasto il sier ni nëne Ch'al trar de dardo il primo loco ottene.

Il Signor de la caccia anchor ui chiede Plesippo il forte, e'l suo fratel Tosseo , Et Ida altier del suo neloce piede, E'l fier Linceo, che nacque d'Afareo, E quello al quale un'altra forma diede Nettuno gia donzella, & hor Ceneo. Quel Dio la trasse al coningal trastullo. En ricompensa poi la fe fanciullo.

Ecco ni giugne Hippotoo con Driante, E con Fenice à questa impresa arride. Volse à questo camin con lor le piante Menetio, e Fileo, ilqual nacque in Elide: E con Ameto l'Iolao Hiante, E da la moglie anchor sicuro Eclide, Eurithion ui fe di poi tragitto, Con Echion, che fu nel corso inuitto .

Non men Lelege, e Hileo drizzan la fronte Per riparar a'Calidony damii, Et Hippalo, & Anceo dal Licio monte Corre à prouar, come il Cinghiale azzăni. E Panopeo co i due d'Hippocoonte Fizli e'l saggio Nestor ne suoi prim' anni. Laerte, & Mospo,e poi con altri mille Telamon giunfe,e'l gran padre d'Achille

Al fin la bella uergine Atalanta Desio d'honore à quest a impresa accende. Veste succinta, e lucida l'ammanta, Che di uari color tutta riflende. Vien con maniera in un gioconda,e santa, Et in fauor del Re si mostra, e rende: L'arco, e l'adar promette, e'l bello aspetto, In giouinil ualore alto intelletto.

Se ben la uista ell'ha uergine, e bella, Non l'hà del tutto molle, e feminile; Ma ogni sua parte suor, che la fauella, Par d'un fanciullo ingenuo, almo, e getile. Nel nolto impresso par d'una donzella, Narcifo il bel nel suo più uerde Aprile Rassembra à tutti un natural Narciso, Ch'impressa una donzella habbia nel uifo.

Scheneo diè già questa fanciulla al mondo Tre lustri pria ne la città Tegea . Come uede quel uifo almo, e giocondo Il figlio altier de la crudele Altea, Sente passar per gli occhi al cor profondo La fiamma del figliuol di Citherea. Ben potra dice, quei lodar sua sorte, S'ella alcun degnerà farsi consorte.

- Ma l'opra, oue l'honor lo sprona, e spinge, Dal suo mazgior piacer l'inuola, e suia. Contra il crudo nemico il ferro Itringe, E per dinersi calli ogn'un n'innia. Tutta d'intorno una gran selua cinge, Ch'eletta per sua stanza il uerro hauia: De l'empia tana sua tengon le chiava Le folte spine, e l'eleuate trani.
- L'antica selua insino al ciel s'estolle, Et una larga nalle asconde, e chiude. La pioggia,c'ha da questo, e da quel colle Vi conserua nel mezzo una palude Là doue il giunco delicato, e molle Forma le uerzhe sue di fronda ignude. Quiui fra salci,e fra palustri canne Stanano allhor l'insidiose zanne.
- Poi c'han la selua cinta d'ogni intorno Gli uniti cacciatori arditi,e accorti, Altri ripon fra l'uno, e l'altro corno De la bicorne forca i lini attorti. Altri cerca co i can done foggiorno Facciamo i denti ingineriofi, e forti. Altri cerca al suo honore altro consiglio, E brama di tronare il suo periglio.
- Seque Echion con molti altri la traccia De' bracchi,che n'han già l'odor sentito, E fra i pin folti spin si spinge,e caccia; Tanto che giugne al paludoso lito: Et ecco geme un can,latra,e minaccia, Poi da molti altri è il suo gemer seguito: Tanto che'l gran baiar lor fede acquista, Che l'empie belna bă gid tronata, e nista.
- Tosto che i cani ingiuriofi, e fidi Indicio dan de la tronata belua, Si senton mille corni, e mille stridi In un tratto affordar tutta la felua. Da tutti i lati a' paludosi lidi Ci corre,e uerfo il uerre ogn'un s'infelua, E già di can si grosso stuolo è giunto, Che d'ogni lato è minacciato, e punto.

- Come ei uede de cani il crudo assedio, E tante d'ogni intorno armate mani, E sente i gridi, i corni, i morsi, e'l tedio Di tanti ch'intorno ha feroci alani: Ricorre àl'ira, e al folito rimedio, E altero inueste huomini, & arme, e cani, Et tempio, e fello trasportar si lassa Cotra ogn'un, che uer lui lo spiedo abbassa
- Corre à l'irreparabile uendetta Con tal furor lo spauentoso mostro, Che sembra il foco, il tuono, e la saetta, Che corra in un balen l'ethereo chiostro: Quando à cacciare i nuuoli s'affretta Da un lato l Aquilon, da l'altro l'Oftro, Esce de' nembi il foco,e fiere,e stride: Cofi uola il Cinghial, freme, & uccide.
- Crucciato her quei, hor quindi adopra il dete Nel cane, e ne l'acciar lucido, e bianco. Ferito un neltro là gemer si sente, E ua leccando l'impiagato fianco. Quel mastin tutto aperto sa un torrente Di sangue, e giace, e geme, e uiensi manco. Si nede l'huom, che l'affalto col ferro, Ferito, e l'acciar torto, e rotto il cerro.
- Mentre correndo il porco i cani atterra, E'l bosco risonar fa d'alte strida, Traffi Echion da parte, e l dardo afferra, E'l mada in aria, acciò, che'l mostrouccida Ma troppo in alto l'hasta da se sferra, E passa sopra il perfido homicida; D'acero dopo incontra un grosso piede, E'n uece del nemico un troncon fiede.
- L'istesso auenne al guerrier di Tessaglia, A quel, ch'al mar mostrò la prima naue: Dal forte braccio impetuoso scaglia Vn dardo più mortifero, e piu graue; Forniua con quel colpo la battaglia, Se più baffo feria l'acuta trane. Paßò di là dal porco, empio, e seluaggio Insino a le medolle un grosso faggio.

Mopfo figlinol d'Ampica, e Sacerdote
D'Apollo al ciel la soce al ca, e l'alpetto:
Febo, le l'oblic ime l'amez, e deuote
Commosfer puqua il tuo pictofo affetto o,
Concedi à quelle mie fuppici note,
Ch'io primo impigaphi al l'inimico il petto.
Dar cerca al prego effetto il chiaro Nume.
Ma u'è chi tronca al fino defir le piume.

Come ha incoccato il Sacerdote il dardo, E c'ha ben prefa al fiso ferir la mira, Quâto può siède il braccio men gagliardo E più che può,col destro il neruo tira.: Lo fira del cidium folgore men tardo Volando freme, cè la fisa gloria affira: Ma tolfe nel vador la Dea di Delo L'auto ferro al l'imocente telo.

Lo firal fenza la punta il mostro giunge Ter torgli latnas, e bauerne il pimo crede Egli da ue la fronte,ma no I punge, Che quel gli manca,onde forando fiede. S'accrefee l'in a al porco, e poco lunge Eupalamon con pia compagni uede, Che fermi al uarco s'lan co i ferri bassi, Terche il memico lor quindi non passi.

Ne' lumi del Cingbiale arde, e rifflende.
L'ira, e dal cor profondo essa la fivo.
Già contra si forti fipie il i cors si etne,
Fremendo con gruguir siperbo, e roco.
Est in um tempo islesso è osseso, e al finemad grado lor jouadagna il loco,
Est la for forza a tranto borrore imbelle,
Nè può il serro passa la dara pelle.

Le zome altero arruota, e d'ira freme, E manda Euplatmon ferito in terra , Tois fa, che Pelazon talmente geme , Che non ha più a temer de la sina guerra. Lo Hesso horrore, e thra ci si spilo teme D'Hippocoonte, e al corso si dispira : L'arriua il mostro e l' punge nel tallone. E manda l'alma sita si cibia à Plutone.

Se non bauca Nessor locchio al suo scampo, Non hauri ai terzo mai secolo scorto, Non uedea mai d'intorno a Troia il capo, Ma rimanena in quella silua morto. Andò il mossor contenando nampo Contra Nessor sin da fanciullo accorrò, Ma falto sopra un gran troncone à tempo, Per non sir votro a si suo respis tempo.

E bene à tempo ui si troud sopra.

Che gitto il mostro il guarda zpio, e si ssor

Di srațili acora oltragio, e trato adopra (za

Il dente altier ne l'unocente scorza.

V eduto poi, ch' ei perde il tempo, e l'opra',

Riuosge contra i carl l'ira, e la forza,

Che gli son sempra e difamo, um l'unge,

Che l'insiste a gume non ui aggiunge.

Împcunojo il fier c'inghial gli affale, (de. E questo e quel men destro azzana bucă Infinito è il languor, ebi m aria fale. Di questo, edi quel can, che geme, e firider. Con lo friedo altre volte empio, e mora ale Oribita ud ure le zame bomicile, Ribatte il colpo il porco ôpio, e fellanggio, E toglie al forte pugno il ferros, e l'Anggio,

Corre poi fopra il fuo nemico, el parte Col dente altier da genitali al petto ; Egli fa faltar fuor l'interna parte ; E morto il dona al fanguino foletto ; I due frateiche fra Mercuno ; e Marte . Non hauseno anto il trasformato afpetto Gli erà có l'baffa in man trenuli a' fiach j Su due delirier, sui a piu che neue b'ianchi.

E farian for le stati i primi à torre La utia, balmeno il săque al mostro altero Ma il felto bolco, oue il canal lor corre, A l'hasta, al corso lor rompe il seniero. Disposto è in tutto Telamon di porreli mostro in terrase corre ardito, e sero Ma dad intoppo in un troncon coperto, E cade, e perde il destato merzo.

- Cb in quel, che Peleo il unol alzar da terra-La uergine. Atalanta un dardo incocca, El arco incurua; e poi la man riferra, E fa nel nervo libera la cocca-; L'ambitiolo Firal come ji sferra; Conofic ben; cb in uan l'arco non focca, E certo di fivrò barte le piume, E toglie il fangue à l'inimico lume.
- Il moltra, che forar fi fente il ciglio.
  Per la doglia impronifi il capo fenote.
  S aggira, e fi dibatte, nhe configlio
  Da gittar nia lo Stral ritronar puote.
  La nergine, che uche il pel nermiglio,
  E girarfi il cingbial con fieste ruote.
  Gode, che l'arma fua primiera cosfe,
  E primo al crudo nerre il fangue tolfe.
- Nèmens' allegra il giouane Signore
  Di Calidonia, che primier i accorfe,
  E mostrò primo il uriginal udore
  A fuoi còpagni, el flangue, che fuor corfe.
  Ben n'haurai (diffe) il meritato honore,
  Vedrai, chi indarno il ciel qual non ti fcorfe
  Vermiglio à molti il uolto imuito refe,
  Toi tutti a her iglo foo falloto accefe.
- Si fan l'un l'altro core, imarzi uanno Contra la belua inflaiofa, etruce, E tusti al corpo fuo cerca far danno Da quella parte, oue perde la luce. Rè però finda anchor tirouar fanno Da tor per fempre à lui l'aura, e la luce. Percoton mille fira il birfusa ueste, Ma l'un l'altro impedife, e non inueste.
- Ecco contra il fio fato il corfo affresta
  Il gloriofo. Infelice Aleco,
  Et con ambe le mani alza un accetta.
  Et auciena al mostro borrendo, e reo.
  Questa farà ben meglio la uendetta
  Dice, che i dardo un'ginal non feo,
  State à ueder; se con quest'arme ioi domo
  Es val più da una dorzella un'hoomo,

- Sopponga pur Diana col fuo feudo, Difendalo, fe può, da la mia forza, C hor hora il fo restar de l'alma ignudo, E acquillo al mie ualor l'hirfina ficorza. Hor na ntra di calare il colpo crudo Col fuo maggior petere Aleco fi sforza, Il porco contra lui fi firinge, e ferra, E fa cadere in um la fuure in terra.
- Co'l curuo dente în quella parte îl fende, Che'l core,e îmbri înterni afcăde,e copre La piaga l'inflicie în terra fleude, Ele parti fecrete allarga e feopre... Her mentre, ch' aquel Dio l'anima rende, Che fuol giudicio far de le nostre oprez-Terito o anuol,che'l porcoempio l'azzăni O fi unol nendicar di tanii dami.
- Con l'hasta tridentata affretta il corso, Dous i è fatto sorte il suo nemico: Ma tosto pone al suo sinore il morso Tesco suo ucro, e cordiale amico. Dou'è gito (gli dace) il tuo discorso? Hai tu perdato il tuo consiglio antico? Non dec l'humo sino sorte mai prender duello Con animal di lui piu forte, pestlo.
- L'huom faggio dee (fia quâto susol gagliardo Simil fere domar col proprio ingegno. Cô l'huò c'asiè, che l'huom soft fia codardo, Se susol falsare, o guadaguare un regno. Méntre che l'perfiaed, autrat un dardo, Che giunfe à punto al declinato (egno: Ma non ferì il Cingbial, che d'ira accefò Hanea contra un grà ueltro il corfo prefe.
- Gli falta il ueltro intorno,e'l mostro fero Ouunque il can si uosge,il capo gira, L'ardito intunto,e forte caualiero De la prudente Atheus um dardo tira, E dato al fegno destinato, e uero Haurebbe, à l'occhio hauta prefa la mira Ma il că s'oppose in sil, che l'bratio ei sirol E faluò à lui la uita,e à se la tosse. (se

L'ardito

BRO

L'ardito Meleagro bauea piu uolte Cercato d'inuestir ma sempre in uano. Il moto del Cinghialle piante folte Sempre in ua fergli uscir l'arme di mano. Due diverse arme ultimamente to!se, La prima unol, ch'inuesta di lontano: V bidisce ella, e fora, e prende albergo Nel suo pur dianzi inuiolabil tergo.

Quando ei uide al Cinghial uermiglio il dosso Diffe Plessippo à lei, ch'un de' fratelli E che punto dal duol s'aggira, e scuote, Co l'altra arma, c'ha i mă, gli corre adosso E la sinistra parte gli percote. Passa il superbo acciar la carne,e l'osso, Ne il coraggioso cor resister puote. Il porco,mentre può, si duole, e langue: Poi cade,e manda fuor la uita, e'l sangue.

Ogn'un con le parole,e con le cigli a De le sue lodi al uincitor compiace. Ogn'un s'allegra, e ogn'un si marauiglia De l'animal, ch'in tanta terra giace. Anchor temon toccarlo, pur uermiglia Sieuro al fin ciascun l'arme sua face. Ogn'un, se ben non ha la fera estinta, Brama del sangue suo l'arme bauer tinta.

Ma più d'ogn'altro al nincitor dà lode La gratiofa uergine Atalanta. L'acceso amante, che la mira, e ch'ode La soaue parola accorta,e santa, Mentre Stupito la nagheggia,e gode, Pon su'l capo al Cinghial del piè la piata, E congrata fauella,e dolce uista Sol la sua dina allegra, e gli altri attrista.

Poi ch'è piacciuto à le superne Stelle Di dare effetto al mio nobil pensiero, Si denno à me queste honorate, e belle Spoglie, che fede poi faran del uero, Io dico del Cinghial l'hirsuta pelle Col capo anchor de le sue zame altero; Pur, perche il dardo tuo l'impiagò pria, Vo' teco compartir la gloria min.

Subito fa leuar l'horrida foglia, E dandola col capo à la sua diua, D'allegrezza empie lei, d'inuidia, e doglia Gli altri di Calidonia, che ne priua. Dispiace à tutto il suo popol, che noglia-Del bel Trofeo la sua patria natiua Spogliar, per darlo à la Nonacria parte, Che non hauca ne la uittoria parte.

Era d'Altea, di Meleagro madre; Non ti pensar de le honorate pelli Le mura ornar del tuo Nonacrio padre. Non creder, ben ch'i tuoi lucenti e belli Lumi con le fattezze alme, e leggiadre Habbian del mio nipote acceso il core, Prinar la patria mia di tanto honore.

E contra i serui con gran furia uanne De l'innocente giouane Tegea, Che cura hauean de le dannose zanne Donate à lei dal gran figliuol d'Altea: Le toglie lor per forza, e cura danne Al fuo fratel Tefeo, ch'appresso hauea. Per uendicar la vergine quell'onta Stringe la spada, e'l suo nimico affronta,

Ma Meleagro altier, che'l tutto scorse, La consanguinità posta in oblio, Vinto da l'ira minacciando corfe, E con lo spiedo ingiusto uccise il zio. Poi del fratel più giouane s'accorfe, Che contra gli uenia crudele, e rio, E fatto in tutto di pietà rubello, Lo stese morto appresso al suo fratello.

Intanto Altea, che la sittoria intefa Del figlio hauea contra il nefando mostro, Al tempio uà di santo zelo accesa Col grato don di gemme ornata,e d'oftro, Et ode per la uia, quanto l'ha offesa Quel, ch ella già portò nel carnal chiostro Intende, che'l figliuol da l'ira uinto Hal'uno, el'altro suo fratello estinto.

Compare in questo la bara simebre

Ter gli occhi suo irroppo inselice obbietto.
Subito ella alza il grido muliebre,
Si straccia in crimi, e si percote il petto.
Le domne suc come inselicae, & ebre
Mostran uinte dal duol i interno affetto;
Subito gittan una nessi allegre,
E cangian le dorate in gomne negre.

La madre un perzo fi confinma, e piamge, Come il fraterno amor ricerca, e unole, Eli graffia le goste, el capel frange, Er accompagna i gridi, ele parole. D a l'ira unta poi forza é, che cange il piamto in quel defio, ch' accender fuele Gl'irati à la uendetta, in quel defio, Ch'ogni più fanto amor manda in oblio.

Veflito c'hebbe Altea del carnal manto Quel figlio, c'hor gli ha fatto il doppio for Tregò le dee con serfo humile, e fanto, (no, Che selogon de le site il fisfo intorno, Che le douefer far palef, squanto Il fino picciol figliuol godrebbe il giorno. Y enner le tre forelle al prego gisifo, E pofer fu le famme un serde arbisto.

Volgendo il fulò poi l'auara palma
Differ Tu,c' boggi lei comparò al lame,
Sappi, che dal 100 petto usciràl alma
Toflo,che l' foco il ramo arda,e confiame.
Tornar poi ne la patria eletta, c'o alma
Le Tarche, e preflo Alica Iafciò le piuE cò le mani inferme il tirzo s'irinfe, (me
E poi d'acqua lo frafe, c' l'oco estinfe.

E come accorta afosf: il fatal degno Per construato in un servesoloco. Non era in tutto il Calidonio regno Parte, che men temer douesse il solo degno, Che ni può la pietà materna poco. Trona l'ascoso muro, e suor ne tira Il ramo, e accender sa li insume pira, L'hasta al foco unol dar, che l'alma chiude Del figlio,chi fracti mando fotterra, Perche le membra fue di firro ignude Reflino, e uengan poi cenere, e terra, Tre uolte con le man profane, e crude Per gittarlo nel foco il ramo afferra, E tre uolte le uieta opra fi indegna Qualche poco d'amor, ch'anchor ui regna,

Albergano la madre, e la forella
Due diuref perfone in un foggetto,
E mouono in un core bor quella, bor quel
Quado il più pio, quado il più crudoaffeto
Et bor la woglia fama, bor la rubella
Cerca di dominare il dubbio petto.
Il core bor l'homicidio approua, bor mieta
Secondo nince in lui l'ra, o la pieta.

Speffo il timor del fiso fistimo errore
Le fa di neue disentar la fronte:
La pingon poi di fangue, e di farore
L'incrudelito cor, e li flegua, e l'onte.
Sc'l pianto feco suin dal roppo ardore,
Sorge fisuede poi nouella fonte.
Le pinge il sujo bor l'odio il cordoglio,
Questo d'affetto pio, quello d'orgoglio.

Come talhor fe la corrente, e'l uento e
Fan tra lor guerra d'l'agitata naue:
Pria cede il legno d'l'òda, e in un momèto
S'arrende d la procella, ch' è piu graue:
E in breue tempo cento uolee, e cento
Hor l'òda, hor l'aura il fino dominio l'haue
Tal de l'aflitta Altea l'ambiguo ingegno
Hor uinta è da la pieta, hor da lo fleggo.

Al fin la suoglia più maluagia e ria.
Con più sugon le domina la mente,
Et empia suten per voler elfer pia ,
Et placar de fratei le membra spente.
Gial Taffetto mostreno in utsto oblia,
Et è miglior forella, che parente.
Hor come uede il foco andare al ciclo ,
Cofi à la mente sua dilopre il sulco.

Poi ch' aff i miei fratei da quefto foco Saramose ch'io nedrò cenere farne; S'io posso di reo por nel medestno loco, Non debbo già serra uendetta andarne, Dunque she bensse per placargli un poco, Fò parte al rogo lor di quella carne, Che quello spiro tio nassonale, ce chiude, Chebbe contra di lor le man si crude.

Eate me inferme Dee fi ardita, e forte, Ch' al foco ardifica dar la carrie propria, Che con la morte io uo placar la morte, E à l'esfequie fra d'esfequie copia; E poi chel da la mia perunersa (orte, Non uoglio al fallo far del fallo inopia. Per mille piami raddoppiati, e mille, Questa famma crudel vo, che sfauille.

Adunque il Re de Calidonia altero
De la uitroria andrà del crudo figlio è
E Teflio il padre mio con manto nero
Baflo haura fempre, e lagrimofo il ciglio è
Meglio è, che l'uno, e l'altro proui il fero
De la forte crudel finebre artiglio,
E uadan ambedui colmi di pianto
Hauendo affitto il core, ofcuro il manto,

Hor woi pur diamzi dal mortal follegno Scioli' anime prendete il buvo defio , L'elfequie, che ui copra boogi il mio falego Col fangue, e non con l'or del figliusol mio. Ecco del uentre mio l'iniquo pegno. La materna pierà pofla moblio. Per la troppa barbanic, ch' in lui forgo, A divorar à queste fiamme io porgo.

Oime; dunque baurò il cor tanto inhumano?
Doue mi laficiotra fortar da lira ?
Terdonate fratelli à la mia mano,
Se da cotanta infamia firitira:
Ben sa,che l'fucci fluo deltico infano
Degno di perder l'aura, ona' ei riffira:
Ma no le par vazi o, ne' giuffa unglia; (lia.
Chi o, che già il diedi al modoa, al modo il to,
Chi o, che già il diedi al modoa, al modo il to,

Dunque ei di tanto error se n'andrà seiolto se serva i mies frate i godrà la luce?
E serva i mies frate i godrà la luce?
Per la utitoria tamido nel holto si
Per eser sel di Calidonia Duce se
E l'corpo nossiro bor bor sarà sepolto
Nel rogo, che per nos s'accente, e luce?
E uoi, per cui lo ciel piu non si noluc.,
Giacerete seed ombre, speca poluc.,

Nò, muora pur lo scelerato, e cieco, Muora per man de l'infelice madre, E la ruina de la patria seco Trir, con la speranza alta del padre. V ada pur à goder lo Stigio speco, Et lasci il regno in uesti ossure, adre, Misera, dec unos sarchis ir rasporta de La materna pietà dunque è in te morta?

Dunque empia madre à mente non ti torta , Quanto per lui fossero il tuo seno bauc è Che none uolte vinouò le corna Delia,mentre egli il seni sfece grane .). Dunque da tanto mal nont distorna L'eta sua pueril, già si sona è Dunque il tuo cor colui d'arder non teme, In cui del regno suo sono la sepene?

Piacesse àgli alti Dei, che ne prim' anni, Quando questo tronco su dato al foco, Visto hauesse si destre in questo loco. Che lassiato hauesse si questo loco. Che lassiato hauesse si drosso su no coo. Tu niú per mio don, ch'io l'ho sossistentes Ma muori, se mora hor, lo to mo proco.

L'alma

L'alma bauesti da me la prima robie, ,
Quando col parto miei offerți al lume;
L alar, quando fipo il a verga toliaAl fico, e ch'io lafiai per ce le piume.
Horo l'e latma io toglio, cu o, che ficioliaDal filo mortal uada al tartareo fiume;
Se tre fe îngratorizgifiato giá non fimo,
Se l'bauefil de me due uolic in dono.

Tria le fraterne pieghe, e l'empia morte.
Si fruno innanzi al mio uedere interno,
E l'ira in mer fujlicitari fi forte.
Che unol, chi o doni il mio figlio d'inferno
Ma rende d'vio peuffer la man non forte
De l'infamia il timor, l'annor materno:
E meure dice ogri un le ragio mir.
Si om i confilmo, e aiuora intra duc.

Ma noi per maz gior mia noia, etormento Cari Fratei ri hamete al fin la palma., E forfe bano dapoi tant ardimento, Ch'anch io Infast morrò l'humana falma. Ter fin oqui nud sioi di me contento V'o far, che fegua. noi la fiat trifi' alma., Con quefto dir noffe a le fiamme il tergo: E diede in mezzo al foco di tizzo albroga.

O diede, o parue pur che per la doglia Scutendo il foco un firido il ramo deffe; Ma la fiuma empia fe contra fiu uoglia, Toi che non pote far che non l'ardeffe. Senti il figlio d'Eneo l'humana froglia (Benche loman da quelle fiamme fieffe) Ardere, e fenti anchor l'interno petto Effr ad toco occulo arofogo infetto,

Non sa giala cagion del troppo ardente.
Dolor, che dentro gli confuna il core;
Tur col valor de l'animofa mente
Si s'orza fuperar l'alpro dolore.
Satrifia bene affai, che si viubvente
Senza fin guerra, e fenza fanque more.
Alceo chiama felice, e ogni altro Duce,
Cui tolgi il rio Cingbiad Laura, e la luce.

Chiama vinto dal duolo il padre antico, Ogni fratello chiama, agni forella, La compagna delletto, il fulo amico, E più dogni un la madre ingiufta, efella, Il fuco da dunbedui crulo temico Diliregge Melezgro, e la facella. E del ramo, de l'huom fai il niure corto, Ch'un restò poca polue, e l'altro morto.

Giace l'alta città-piangon le mura, Verfau le vorri altere in copi ai li pianto, La gionevil eta-le l'edi matura, La nobiltà-la plebe bia nero il manto . De le dome pin pie la turba ofara Fa gir le Strida al regno eterno . e fauto: Batton le mani, el fen, straccian le chiome Chiamando fhesso in una l'amato nome.

Il pechio Re con grido aflitto. Laffo Biafma i troppi ami fuoi, fua trista forte Che deue um fuo figliuol chiuder ne l'faffo Ch'exa in fi uerde et à fi fizgio, e forte. Altea, ch'a domun piato ha nelto il paffo E sà, ch'effa è cagion de la fua morte, Alza la man, che diede il figlio a Pulato, E pizga il tristo cor col fror a curo.

S'io custo lingue hauess, e cento petti, E uolto in mio fiano rutato Helicona, E cento de i più rari alti intelletti , Ch'in capo mai d'allor portar corona; Non porte dire i doloro i affetti, Onde l'alta città tutta rifuona D'homini, di marrone, e di donzelle , Ma più de l'em fillifime forelle , Deposo il gesto regio il regio suc., si daco i preda dogni atto idegno, i suno. Fano oltraggio al bel uso, di aureo crine, E percetorigi il petto, e mano a mano, Estando sopra lui piegate, e chine. Chiaman souche il nome amato in uano. E mentre il cropo in cene non si stac., Gli son tutte d'intorno, onunque giace.

A pena il corpo in cencr si rifolue., Che l'unfo à gara prendon, che la serra, E al petto s'iringo na finoebre polue, Mearre che'l l'aco piu non la sottora. Ma come il sassa poi geldio innolue Le membratrasformate in poca terra, Da lor le strida; innoti, e'l piäto impetta Lo s'ritto nome e la motata pietra.

Tuich als Dead Delo offela parwe
D'esfer contra d'Enco offeda à pieno,
Fèche la piuna a le forelle apparwe
Del morto, e n'ornò lor le braccia; el feno.
E fiatta og juna augel, fulto fiarue,
Et allentò per l'aria a i nami il freno.
Tutte a un tratto laftar l'humă filedore,
Da la muera d'Almena, e Gorne in fuore.

L'augel, che Meleagride s'appella nome .

Dal fratel Meleagro bà prefo il nome .

Riffende affilia finz sema nouella ,

Che lieua al ciel le fix tervene fome .

Ch'è waga uvrit, colorata, e bella ,

Et bà la cres a in ucce de le chome .

Di freie di gallina è rava, e noua ,

Enthe, come il fagian, alping e l'oua .

Come belbe Tefeo uiflo il Ciughial morto, Mostrato il fiso buon cuor comiato prefe; Nè fi trouò prefente al danno, e al corro: Orde la cruda macire il figlio office. Terr virosanzi fi in brese al patrio porto Ter altro fiso difeno il camin prefe : Bench' Acheloo, è baura la fist contrada Tutta allagata; gli mpedi al firada : I'ede Albelon, lo Dio proprio del finne, Che'l caudier d'Arbene è ginnto al paffo, Es [c songe buomo, ò legro intende il lume Per poter poi ne'la lura ripa il passo, Albor temendo il grato, e amico Nume, Che no'l dia l'onda diregno oscuro, e basso, Cortes[s-poi pe si la incontra, e uede, Se può con questo sono framgia li piede.

Non ti filar guerrier Cecropio a l'onde , Che sforzan troppo rapide le nasi , Et c'han portate al mar le proprie fpode, Con l'eleuate lor fiperbe trassi , ogni tetto nicino,ogni alta fronde Con le parti, c'houcan più dure , e grusi, E con gli armenti ŝteffi, e co i pastiori Tutti ho usili portarne in grembo a Dori ,

Nè al can, sè a gli altri bruti il muoto nasse, Non gionò à l'huom il suo fargio discorso. Tanti ne sur donati, a l'onde sal. . . , Quanti rapinne il spirioso corso. Se del consiglio altrui giannati ta sl'e, Metti guerrier al tuo despre il morso. Mentre l'onda tua suo el proprio lido, Placciati, chi oi c'oberghi tero almo indo

Per fue gir il guerrier tanto pesiglio,
Per furfi grato a quel, che'l perfuade,
Lieto rifpole: Al two parer m' appiglio,
Menne che l'onda tua fi freat cade,
Accetto la tua cafa, e' l'uo configlio,
Fin che ficure fun l'ondofe strade,
Per mano il sume il prande, e' l'mena feco
Dentro al fuo cauernofo humido speco.

Entran d'ura in un' altra le spetonche,
Doue l'altero Dio si possa, chiude,
Comparton tutto il ciel diueese conche
Che' l tusso adornan caucrusoso, e rude.
Le gocce altre continue, & altre tronche
V an per diuersi riui a la palude;
E da cento antiri, cento signa lume
S'uniscon l'onde in un, che fanno il siume.

Lieto il cortese Dio tanto Diace, Con ogni sintio ad honorarla intende. Però con tutti sino Teleconduce, Dove ne Lastro suo pin il giorno ghende. Che l'acchio, onde la stanza hane la suce, Yerso infinito mur lo sgardo siende. Quiu spiegar con unito bonesta, e chino Le Vinses sia mensa il siano clino.

Comparfer le niuxude , e'l Numz accorto Fece a la mensfa pria feder Tesco, Toi Peritos con Lelega, the torto Del loco nè a la cat, nè al grado feo. Toi che diet viri debito conssistra Co'l raro cibo il più dolce Lico, l'ène il guerrier d'Albene a caso dare (re L'occhio i mezo, al balesche guardal I mezo.

Eleundofi alquants alto dal feggio, Il braccio nerfo il mor tefe, e la mano, Di gratia,difle poi, Signor ti chreggio, Che per tua cortefia mi facci piano il nome di quali fola, chi one ggio, Che mi par molto grande di lontano. Per farlo allhor la Dio reflar contento Fe rifonare il ciel di queji accento.

V n find luogo non è, come ti credi;
Di molto l'occhio, Tefeo, s'inganna:
Che quelle fon cinque ifole, che nedi,
Ma la diflanza il uo nedere appanna.
Hor poi, she tua mercè, qui meco fiedi,
Et ogai prudent busmi l'otio condanna,
Ti uo contar l'origine, onde nacque
Cisfeuna di quell'ifole in quest' acque.

Quelle Nainte for di pin d'un sonte, Antico tribut ario del mio siume, Ch'a dicce tori già rupper la fronte, E quei di: ) a l'alture, ed Janto lume. De la s'hua gil Dei tetti, e del monte Furo inuitati, e qui altro agresse Nume Al prantio, al ballo, & a l'ossicio pio; Solio s'ordato s'uselt'era il ler Dio. lo, che'l disprezzo mio chiaro conolco, Tiù che no se giamai m'i ngrosso, e si esce E d'irac di saror zonso, e di esco, Nons la leuo at terren la biada; e llegno: Ma toglio il capo al cispo, e l'osco ab E gli shingo per sur za di fello regno: (se Vi saccio suchor, dimossa goni pietate, Co i propri lochi lor le Ninse ingrate...

Le Jono a pena al mare, e a me le toglio, Che l'onda julia al mio noler rilponde: E tanto face il fiuo co noltro orgolio, Che diamo a quel terren nonelle fionde; E diadendo l'un da l'altro foglio, Formiam le cinque Echinade sù l'onde\_; Che quelle fiuo el'al factificio loro Negaro al noltro altar l'inceplo, e'l toro,

Ma l'ijola, ch' alquant o lor diffarte, Na m fud a l'ra mia donata a l'acque, Ma ben del troppo crudo l'ippodamante Di cui la fucutur ata donna nacque Già il fuo leggiadro, arq dinn fembiante Tarso a le luci mic cupi de piacque, Ch'izmada Evro al mio letto bauer la nosfi El bel nome di uregine le tolfi.

Terimele di lai fa il proprio nome,
Hor fubito, chel padre empio s'accorfo
Del fallo fio, fa profe per le chiome,
E fa quel monte firaçinolla, e corfe.
Scaqliando poi le non piu grate (me:
Dal raimofo feoglio al mar le porfe.
Io cor s'i, è d'einter cerca il famo moto,
E difi al Re del mar fido, e deuxo.

Fratello altrer di Gione, à cui la forte Diede il vislente in man, che regge il m.re Onde noi Doi de l'unde erranti, e corre Tributo ii logliam perpetuo d.re; Salna que fla funciul la da la morte, Ch'io fei per troppo amor p forza errare; Sel dritta mio margior mai ti rendei; Mossitati grato a me, pietofa le le. Poi che l'ha tolto il core empio paterno
Dalborgar fin ne la terreta vina...
Tu,che di tunto mar tieni il gonerno,
Non far,che fa nel fal d'albergo frina;
Fallan el tuo gran regno mioco eterno,
Si che la fisa memoria almen fia nina.
Tiegò Nettuno il nolto al prego fido,
E fe trema d'intorno il mare, e l'lido.

Il gran romor, che piu crudel minaccia, Le dà maggior timor, maggior fosfetto: Tra fossitun col moto in su le braccia, Ter non gire a tronar de l'onde il letto. Anchio perche dal mar unita no giaccia Cou man sostego il palpitante petto. E oga bor mi passenir con più si more Entere a l'infestica il possi, el core.

Me stre per faluar lei pongo ogni ema,
Peri- Mi par più non fenitr carne, ma pietra.,
mele Eche bul ecrpo ogni bor uta più s'indura,
inito Ech ogni membro fino crefec, e s'impetra.
L. Tal che l'intellettima alma natura
Di formare una nona ifola impetra.
Fatta al fin larga, et alta, e di piu pondo,
Col piede ando à tronar del mare i fando

- \* To ichebe cof detto il face Fonte,

  E most ando piet in closelo tacque,

  On an devoto al men drizzo la fronte,

  E morrò di cor lo Dio de l'acque.

  Sel differzo de maraniglie conte

  Quel, che frated de vei centanti nacque.;

  Nè creder volle à le cangiate form.

  Se ben più d'an frate lude biforne.
  - La llipe, ch' à februir Terito o sforza, Nonmen gli Dei del fiuo paire i ffime, Peube cilje, "A che loo troppo gran forza Doni a i fratel di Gioue, e di Platone, Se moi, che poffa altrui cangiar la feorza E donar altre forme a le perfone. El modo, el rifo, e l' moure delle ciglia Empiè ogni di di terrore, e mazuiglia.

Sdegnoffi il france entro al fuo core alujuanto, Ma non ne dio già ne la fronte aujio, Che cercamdo honorar Tefeo più famo, S'offerfe dal fuo amico effer derifo. C'haureble foife a lui per mostivar quatro Far puote un Dio, cangiato il femo, elujó Ma le lege più uccchio, e al ciel più fido Cereò l'empio far pio con quello grido.

Del ciel le fiarza ogai potenza eccede, Ciò,che woglion gli Dei, Perivoo falfi, E poco ha fido il cor colvi,che crede, Che non possoni circi in piante, in falfi E per farti di ciò più cerra fede, Sappi,ch' m' alta quercia in Frigia Hassi, Ch' appresso ad una tiglia i resul fuoi Stemice, buoniui fra come bor siam noi.

Oltre la tiglia è l'arbon de le ghiande,
Done la forma a due già fu cangiata.
V'è noi altra maraniglia non men grande,
V'na palude in un momento nata.
V'la Folice, el Mergo hor l'ali specie,
E già su fevril terra, cò habitata.
Mi ni mandò mio padre, e nida; entessi
Quel, che per ben comm nien, chò so palssi
Quel, che per ben comm nien, chò so palssi

Lafeia il Signor celeste un giorno il cielo
Ter uoler fare esperienza in terra;
se l'humo ur la pietata eacefo ba il zelo,
O s'a la cartiate il passo escepto el peto,
Peto di bumo morta il alpetto, e'l peto,
Ne l'Afa in l'rigia col figlinol s'atterra:
E mostramo ercando a l'altrui porte,
Ch'imponeriti fian da l'empia forte.

Poco à Mercurio l'eloquentia giona Neltracontar la lor fortuna assurfa : A millee mulle parte fi prona, Ter tutto la pica ironam differs; Nè fa mille, e aville homonii fi ronat Vincho no habia l'alma empiz, e perucría Qn lu nega al lor uetro, S allor facco Benche n'abonda ffaji Cererçe Bacco. Al fine ad una picciola capanna
L'alcolo Re det ciel col figlio arriua,
La quad il paglia e di pallafire canna
E da' latise di fopra fi coprina:
Quini feoprendo il duol, che l'ore affan-La ura carità ritronar niua. (na,
Fur da Filero, e Baucide raccolti,
Ch'eran conforti già molti anni, e molti.

Da lor la pouertà, le i ogn'un'o abhorre,
Con lieto e fanto cor fosferta fue.
Di quel, che măca l'un', datro foccorre,
E gioua a' due con le fatiche fue.
Serui, e signo cercar li mon occorre.,
Tutta la cafa lor non fon, che due.
Quel, che comincia l'un', datro al fin man
E da' due s'ubidifes, fi comanda. (da,

Come pofer gli Dei lì deutro il plede. L'antico Filemon cortefe, e faggio, Che i peregrini affaticati sede. Non da gli affami folyma del maggio, Per ti effecto uni di oro porta sura fede. Dum mal difpofto, e ben tarlato faggio. To Filo fopra su pon l'accorta moglie. Per faggli ripodi due ucechie floglie.

Prende la necchia poi le aride legna, E inginocchion defla il carbone, e'l foco, E facire l'un tronco l'altroplitegna, (cv. Ma in modo, b' a la famababbia a dar lo Nel carbon uiuo poi mandar s'ingegna Lo spirto uinto suo sono mandar s'ingegna Lo spirto uinto suo sono la fresa accende, Er sipluso in famma arda, rissende,

Vn picciol ramo concano indi appende A la fuligino fia arta catenta, Piem d'una pura fronte, done intende Di far bullir la rufficana cena. Nel picciol horte intato il succhio prende Di molte herbe opportune ogni ma piena, El e porge a la moglie, e anch' ci i adopra, Perch' ogni herbe fi fip purfice, poga o pea,

42. B

Quell' herbe<sub>s</sub>che unol por sleeglie la moglie.
A coeer per la cena, e l'apparecchia.
Filemone il radicho in un raccoglie
Con la sinistra man debile, e ucchia.
La destra col colcel taglia le soglie,
Edalle allai minute ad una sectoia;
Ele la leja supra ne l'onde chiure,
Perche poi nel mangiar ssi meno anare-

Prende poi il necchio la bicorne forca, E uà done gliè d'huppo, e'leapo leus, E guard en alto, e'm un intono inforca. Ch'una fhalla di porco alto teneua, Dal finno, e da la polue ofocura e fiporce. La prende, e col coltel, ch'à lato hauca, Ne sagliuse pugna sura mez zana fetta, E della d'arme poi pugnata, e netta.

Perche non paía a lor lungo il figgiorno. Tal uolta fioglie a la fina tingua il nodo, E ul paffando l'ociofo giorno nodo. Con rustiche fenenze, erozzo modo. V era un gran ufo lauvoro al torno: Di faggio, ch'appicato era a du uc chiodo: L'empie poliche la uccchia th'a ben nerbo D'acqua, c'hanca fealdata a questo effetio

La porta d'forellieri, elor rimembra, Coe giugnendo a l'albergo il ui méare, Dee tal volta fauar le Stanche membra, E riflorar l'affaticate piante. Questa agli bei ben carit raffembra. D'anime ueramente elette, e fante, Accettano il cortefe almo coft-me, Indi entran ne le lor pouere piume.

Nel lesto di fecc herba di palude, Che di falce huen piec l'affe, e le sponde, l'amo a possar gli Dei le membra ignude, Su'l posto bianco lin sopra la fronde. Fra le due tele al upanto grosse, cerude., Ma di bucato il lor corpo s'asconde. Copre la rela poi dibuna uli ugla, Chi silama porni il giorno gela s'issa. Due uasi hauea di terra cotta, e dura. Da ber l'un nouo in tutto, e l'altro ufato, Gli laua con la fonte fresca, e pura, E pon la miglior coppa da quel lato, Nel qual douean ristoro a la natura Dar gu hosti, che già il letto hauea lascia-E per ridirlo a l'alme alte, e dinine, (to: V olean del loro amor nedere il fine.

In una stretta rete l'insalata Il uecchio pon, che'l fonte ancor beuea, La qual se ben minuta era tagliata, Non però de la maglia uscir potea. Come ne l'hebbe dentro aniluppata, Alzò la destra man, che'l lin tenea. E non lasciò di raddoppiar le scosse, Che'l beunto liquor fuor non ne fosse.

Lascia indi in una conca ampia, e prosonda. Ma sopra ogni altro frutto più gradito L'herbe cader, che de la rete solue, Poi di Palla il liquor fa, che u'abonda. Col mar ridotto in fasso, e dopo in polue. Con due colselli poi fa,ch'ogni fronda Ha l'olio, e'l sal, che mol: tanto la nole. Vi sparge poi del trasformato uino, Che fortisimo hauea sopra il camino,

Fatte lauar in un catin le mani A gli hosti accortiza mesa ambi gli chiede E con accenti in un rozzi,& humani Presenta lor la piu honorata sede. E i lini dona lor men rozzi, & strani, Qual gli può dar lo stato, ch'es posiede. Beche no se può dir, che in questo manchi, Che se son rozzi egrossi almen son biáchi.

Chiaman grati gli Dei la fanta necchia, Che uoglia anch'ella homai gustar la cena Grat'ella al gride lor porge l'orecchia E la fronte senil lieto, e serena Pur di prinare innanzi s'apparecchia La pentola de' cibi, ond'ella è piena. Ma fa quattro oua pria le seconde esche, Ch'erano in uno instante caldese fresche.

Prede dell'herba anch'ella,e unol gostarne, E mangia un poco, indi a seruir s'inuia, E uà per l berbe cotte,e per la carne, S'assiede al fin anch'ella in compagnia. In quanto al uin può sol del nono darne La non trouata altrone cortesia: . Pur tutto quel, ch'è in casa, allegri danno Co quel modo miglior, che ponno,e fanno.

Porta il buon uecchio a la seconda mensa Co i frutti il latte condensato,e duro, L'oliua,il pomo,il pero,ciò,che penfa. Di trouar dentro al suo pouero muro; Espoglia la sua rustica dispensa Di ciò, che u'è piu dolce, e piu maturo : Gione per la pietà, che neduto hane, Non trouò mai l'ambrosia si soaue.

Fu il nolto allegro,e'l no bugiardo amore. E benche fosse pouero il consito, Non fo la nolontà ponera,e l core. Ma quel, che la conforte col marito Empie di maraviglia, e di Stupore, Fo il uin, ch'a ritornar più no ui c'hebbe, E più che se ne beune, piu ne crebbe.

Come neggon da fe crefcere il uino, Per l'alta nouità timidi alquanto, Mandan col uolto, e col ginocchio chine Subito preghi al regno eterno,e fanto. Configliar poi, ch' al culto alto, e dinino Denno la forma alzar dal carnal manto, E fatisfar d'un facrificio pio . Al sempiternose glorioso Dio.

Faces

Racca cuftodia al lor pouerò tetto, V'n papauero, che fol s'hauean ferbato, E penfar darle al regno alto, c'r eletto, Non hauendo holocaufto pu prezisto. Ma l'augle per lo lor piccol rietto Fuggendo gia da quetto, e da quel lato, E prefto, e fuello per gli acrei namni Scancaua ambedue lor tardi per gli anni.

Al fin fugg) lo thigatito augello,
E in grebo il maggior Dio cercò faluarfe;
Re solle ei, che rendefei pio coitello
Del fangue fuo le pietre fante (harfe);
Ma prefo il primo fuo filendor piu bello,
E lafeista la forma, ond huom apparfe.,
Si palesò col fuo figliuolo , e disfe.
Che uer foi fuonto egovium fecon e cisfe.

Come famo neder Cione eol figlio
A i necebi il volto non necino vatquanco,
Fan vinerenti le gracchia el ciglio ,
E quafi al troppo ardor fi nengo manco.
Poi feguendo di or l'util configlio
Sollenan col bafton il antico fianco ,
Sforzandofi, il Doi lor commes hane ,
Portar l'affitto corpo, ed armi grave.

Lingi in tratto ord d'arco al fommo monte Questo i ucechi abbaffaro i lumi indietro, Cader (enterdoun runnofo fonte, E d'alte Strida un runnofo metro. E de la partia lor altiera fronte. Pezgon disfusfi in liquefatto uetro, E l'alte tori lor di mura ignude. Formarsi in un momento una palude.

Mentré con granslupo guardan le noue Onde, ch' afcondon l'infélice terra , El mifero occhio lor continuo pioue , Piazdo i fuot, che llago inghiotte, ferra Con la capanta for uegon di Gioue , Fuggiro bauer l'irreparabil guerra , E che fecondo di ciel s'inatza l'onda , Satza l'humil tugurio, e non 'affonda.

In merzo al lago un ifoletta forge, Che la debil capanna alta fostiene, E mentre questa, e quell'occho ui porge, V ede ch'in breue un'altra forma ostiene. Far fi le forche fue colonne forze D'elettifimo marmo, e'l testo uiene Cupola di figrande, e bel laworo, Che par da lungi una montagna d'oro.

Le corna de le forche cangia foggia,
E fanji capitelli di gran pregio,
Le flanghe, one la cupola si appoggia,
Si fan cornice, co archite auce, pregio.
Dêtroc, difpor pi a d'una flatua alloggia
Sacrate a nomi del dinin collegio.
Vi forge un poisencor d'un mobil (affo.
Che dona per pafjare al tempo il paffo.

Il uecchio Filemone tutto tremante
Dando àla fida fiua conforte essempio,
China il ginocthio, e le parole fante
Manda con fido core al nono tempio,
Allbor lo Dio, cho a la citade errante
Fece sentir de l'onde il crudo scempio,
Si uosse ai due, c'haucan si ardente gelo:
E così aper al fuo conectio il uelo.

Anime grate al ciel, el nostro fdegno Sommerfa hau e a rajon l'empia cittate, Voi c'hauete lo cor pietofo, e degno, Che tusto è carità, tutta bontate, Voglià pria, che torniamo al s'ato regno, Riminerar di tanta alta pietate: Però il wostro defio fatene aperto Sicuri d'ottener l'amato merto.

Si configliar l'anime elette alquanto.
Toi d'ambo Filemon fioper fe i voit ;
Fanne, Signor, del tempio altero, e fanto,
Se ben ne fiamo indegni, faetraloti:
Fa,che cultodi fiam noi due di quanto
Rinchiudon queffi faff alti, e devoit.
E per che uifo habbiam concordi gli anni,
Fa,ch' un hora medefma il d'n' appamis.

Non far, ch'io ueggia mai la pira accesa. De la mia dilettissima consorte. Non foffrir, ch'ella a la mia tomba intesa Pianga la prima nenuta morte, Poi che la lor preghiera hebbero intesa Gli Dei tornaro à la celeste corte, Hauendo fatto al lor prego deuoto Gratia,e fanor de l'uno , e l'altro noto.

Mentre l'aura spirò dentro al lor petto, Custodi fur del tempio amata, e dino; Madapoi che quel tempo fu perfetto, Che'l corpo lor douea mantenir uiuo, De l'humano pensier, & intelletto L'uno e l'altro di lor rimafe priuo, Nel modo, ch'io dirò, nel punto stesso, Secondo da gli Dei fulor premesso.

Stando ambi invanzi a le gra porte a piede Grande è il poter d'un Dio quado trasforma De i gradi, que fla u pia fra l tepio, e l'ode, La donna far del fuo marito uede File-I canuti capei siluestra fronde; mone E mentre il guarda, e la cagion ne chiede, i greia & B1 L'arbor nede ei, che la sua donna asconde. cı in E più, ch'u mira, e astede a fin, che n'esce, Tigu Più nede, che la selua abondase cresce. la,

Vuol tosto questa, e quel mour le piante Per far l'officio altrui, che si consiene, E troug mentre penía andare auante Che l'ascosa radice il piè ritiene. Accorti del lor fin con uoci sante Rendon gratie a le parti alte,e serene. L'un dice a l'altro, V ale, e non s'arresta, Mentre il comporta lor la noua nesta .

Il Frigio habitator tal maraniglia Racconta ancor (s'un ua da quelle bade) Che fu la donna pia conuerfa in Tiglia, E Fileman ne l'arbor de le ghande. Et io, che già n'andai, con queste ciglia l'eduti ho i facri noti, e le ghirlande, Che'l fido perezrin portar si sforza A gli Den che sta chinfi in quella fcorza.

Mi fuda prudentissime persone V ecchie,e d'aspetto uenerando, e grato, Che non foglion parlar fenza ragione, Tutto questo miratol raccontato. Anch'io posi l'ultime corone, E disfi poi, che'l mio prego hebbi dato, Poi ch'essi honor già diero al santo choro, Sia quello flesso bonor dato anch'a lore.

La cosa in se, la grand'età, l'aspette Del aggio dicitor mose ogni core. Ma più d'ogn' altro a Teseo accese il petto Ch'a eli Dei ne rendeo lode, & honore. Il fiume Calidonio, che'l diletto Conobbe a pien de l'Attico signore, Per farlo più stupir, uer lui s afiffe, E poi con dolce [uon cosi gli dise.

Quei, ch' al interna mete i trochi, e'n sassi Efatto, ch' uno è tal, più non mou orma, Anzi in eterno ò legno, ò scoglio stassi: Ma quado un fanno andar di forma in for E quel, che piace a lui, continuo fassi: (ma Quest'e for za mazgior, ch'in un mometo Vn può cagiarsi in cento forme, e in ceto .

Proteo è di quei, che far ciò pono, hoggi uno . Che suole indouinar gli altrui secreti, E guarda il grande armento di Nettune, E già de l'Ocean nacque,e di Theti. Questi secondo a lui niene opportuno, Per torsi in tutto a gli huomini indiscreti. Hor sitrasforma in un gionane acerbe, Et bora in un Léon fero, e superbo.

· Quando la fama in ogni parte sparses Che'l saggio Proteo predicea il futuro; Da mille,e mille regni ogn'un comparse A dimandar di qualche dubbio ofcuro . Ond'ei cercando come liberarfe Data:ti,chen andar, che troppi furo Ottenne da le porti alte, e tranquille Poter cangiarji in mille forme, e in mille. diucr fe fpe tic.

Tro- Hor quando il riuelar non era bonesto Qualche secreto in preiudicio altrui, O quando troppo alcun gli era molesto, Per torlo in un momento a gli occhi sui, Facea l'aspetto suo grane,e modesto Parer crudele, e furioso a lui. Facendosi hor Cinghial crudo , e iracondo Hor un dragon da far terrore al mondo.

T al nolta un par di corna al capo impetra ' Spesso, done il sacrato arbore adombra. Che toro il fa parer fero, e robufto. Tal nolta giace una insensibil pietra, Tal nolta d'arbor sorge altero un fusto, Come poi si disarborasò si spetra, Se qual ch'un' altro è nel pregarlo inginsto Si fonde, e sparge in copioso fiume, O si risolue in fiamma accesare in lume

Nè solo al saggio Proteo il ciel compiacque Ma non restar però l'iniquo, e crudo Di trasformarsi in qual si noglia sorte; Ma à Metra anchor, ch'al gran Nettuno Ched Autolico Emoio fu coforte (piacq; Cottei , che d' Eresitone già nacque, Dal grato Dio de la marina corte Di trasformarsi in ogni forma ottenne, E ui dirò l'origine, onde uenne,

Non fu fra tutte l'anime nefande Più nefando huom del padre di coftei. Fra gli altri uitii suoi non fu il più grade Disprezzator del culto de gli Dei. Tagliò fra gli altri an'albero di ghiande Ne boschi, ch'in Thessaglia haue colei, Che con benigdo core, e lieta uista Offerse al'uso boman la prima arista.

Mandaua il grosto ceppo inferiore Insino al ciel la cima alta, e superba, Gian le radici al tenebroso borrore. Done han l'alme più ree pena più acerba E tanto della schua era maggiore, Quanto la selua era meggior de l'herba, Ei rami fuoi fean ombra a tanto fuolo, Ch'era una selua intera un tronco solo:

D'un' alma Ninfa albergo altero, e degno Era l'incomparabil quercia antica, Che le uite commune hauea col legno Molso diletta a cerere, & amica. E infinite corone facean fegno. Qual di pampino ordita, e qual di spica, Coi uoti, che cingeano il ceppo annofo, Ch'era detro a quel troco a Nume ascoso.

Legar le Driade pie palma con palma, E col ballo honorar la sua sant ombra. Ela sua deità propitia, & alma . Poi per saper, che spatio il traco ingobra, Che dirami sostien si grave salma, Fer de le min legate voa catena, E baftar tutte à circondarlo a pena.

Di comandare al servo, che l'aterri, E ne la scorza, ch' al troncon fa scudo, Cominci a dar co'piu sicuri ferri, Il feruo, che non è di pieta ignudo, Siritien d' oltragiare i facri cerri, Gli toglie egli di man la scure a sorza E con questo parlar da ne la scorza.

Siali facrata pur l'altera sponda A l'inventrice de la prima biada. Che uo' anchor che la Dea ui si nacada Che la superba cima interra uada. Come nede la quercia alta, e feconda, La scure alza perche su'l tronco cada Tremanodo geme, e'in sudor pione il lutto, E uien smorta la frode, il ramo, e'l frutto.

Qualse'l monte al santo altare si punge, Sparge il rosso liquor, che in uita il serba Cofi, come al treon la scure gunge, E ui si ficca dentro empia,e superba, S'apre la uena, e manda il sangue lunge. E macchia d'ogn'intorno i fiori, e l'herba. E tutti, che u'hauean uolte le ciglia. N hebber misericordiase maraniglia.

Fra tanti, un pur ui fu, che ne'l ripfe[],
Ch'ard uterar, che non ferifee il cerro.
Diffe ei uolgendo a lui le luci accefe,
Che n'hait ui d'ar, s'io qui perçoto, et erro
E da l'arbor, c'hauer doueal o'ffefe,
Riuslfe a lui lo feelerato ferro,
E hauendo a l'infelice il capo aperto.
Difte: Del tuo cor pio quefto fia il merto.

Poi tornando a ferir la fama traue Co'l medefimo fuo rancore, e făegno, Luglia uoce i ufci mella, e foaue: Rimia for io, ch'albergo in quello legno, Amica de la Dea, che tien le chiaue De l'abondanza del terrefire regno: Hor morendo i amunito, che di corto La pena havaia, che merta un tanto torto.

Segue egli di ferir fidegnato, & empio, Es ogniferuo fiu fache feco erra, Cue fatti accorti dal paffato esfenipio F.n. con mill'altri colpi al tronco guerra. G agià minaccia il rusulo feempio L arbor fisperbo, e gia la cima atterra, E sibianta più d'ogni altro altero, e grosfo Mill'altre piante, a cui rusta adosfo.

Le Driade meste, e attonite del damo, no Commeflo dal facrilego bomicida , no Squarciano i boi cri d'or, squarciano il pa Tiangendo la forella amata, e fida. S'ornan di meste ofcure, in festat uanno Empiendo il ciel di doloro fe strida..., E fan la ferril Dea del damo accorta., Tere' babbá a uendicar la felua morta.,

L'aima benigna Dea da l'ira uinta., Ch'ogni mente più pia talhor commone, Confente lor, ch'ogni pieta fia effinta, Ver l'osfensor del fanto arbor di Gione, Esta fe volue a la uendetta accinta Le pene, che puo dar piu crude, e none... Mille pene ha da s'ar pietate altrui, "L'à esgno di pieta posso fas lui. Rjólue al fin, che le fue crude pene
Debbian nenir da la noiofa fame.,
E che quanto più fa le came piene.,
Tanto più da mangiar dimandi, e brame,
Si ch' al fin confiunato ogni fuo bene,
Rompa a la Vista via Closo lo fiame,
Fra mill'altri comenti acerbi, era
Questo piu piacque a l'Amadride, e a lei-

E à ala fame Cerere prefene.

Totesse la representation et popportaria.
Ou ella du sepre assume, e sopportaria.
Ou ella du sepre assume un entrouaria:
Hor poi che s'ato extern ont consene.
Quel, ch'una aspesse au ada a pregaria
E con quel parole accorte, e prome
La Dea del pian mando la Dea del môte.

Stane l'estrema Scithia no monte alpestro, Che d'ogni pianta fruttuosa è ignudo Sterile d'ogni spiega, e he terrestro Per lo steddo, che u ha, maligno, e crudo. Nel luogo siu piu siterile, e men destro Coira is streddo a la fame un' antro è scudo Sottoposto a le neus, al spiaccio, e a veti Doue battel thempo contino i denti.

Ferma nel trifto uolto il uifo alquanto;
E di da parte mia, chi entri nel petto
Di quel, che fece oltraggio al arbor fanto,
Per fare a la mia felua outase differto,
El faccia del digium diffreger tanto.
Che uinto fia da l'affamato affetto,
Si ch'a faitar la fue digiuma (corza,
Xon bafilin e mie figipo, e la mia forza.

Petche il lungo camin non ti spauenti
Douendo ir e atrouar l'Attico polo,
Trenda co carro mio gli auveci ferpenti,
E uer la fredda Scithia affretta il uol o.
Drizz ella il uol contra i più freddi uenti
E giugne al monte abbandanto; ello,
E mede lei, che favor de l'antro stafi
Tascendo il suo digiun fra scossi, ogni
Ogni

Ogni occhio infermo suo si stà sepolto In una occulta, e cauernosa fossa. Raro ba l'inculto crin runido, e sciolto, E di sangue ogni uena ignuda, e scossa: Pallido, crespo, magro, e oscuro ha il uolto, E de la pelle sol nestite l'ossa: E de l'offa congiunte in uary modi Traspaion narie forme, e narij nodi.

De le ginocchia il modo in fuor si stende, E per le secche coscie par gonfiato. La poppa, ch'a la costa appesa pende, Sembra una palla a uento fenza fiato. Ventre nel uentre suo non si comprende, Ma il loco, à par, che sia già il uentre stato Rassembra in somma l'affamata rabbia D'offa una notomia, che l'anima habbia.

Come l'Orcada Dea di lei s'accorge, Sistà tutta paurosa, e non s'appressa, Che contal rabbia tragugghiar lascorge, Che teme forse effer mangiata anch'effa. O per non s'affamar, lontan le porge Con breue dir l'ambascieria commessa. Pur se ben uide a lei lontan la fronte, Tornò quasi affamata al patrio monte.

Se ben l'ingorda Fame è ogn'hor contraria. L'armento, il pesce, il gran, la uigna, e'l frutto A l'opre sante de la Dea Sicana, Non ha in questo da lei la mente uaria, Anzi corre a infettar l'alma inhumana. Nè vie contra Austro a vol fendedo l'aria E giugne a la magione empia, e profana, E ritroua, ch' un fonno alto, & intenfo Hatolto a qu'empio huo la mête, e'l senso.

Con l'arrabbiate man tutto l'abbraccia. Ch'ad infettarlo in ogni parte affira, E foffia pur ne l'infelice faccia, E dentru al petto suo se stessa spira. (cia, E mentre, ch'egli l'aura hor prede, hor scac Lo spirto de la fame inghiotte, e tira. Si cangia il sangue in aere,e suor ne uiene El soffio de la rabbia empie le uene.

Com'ogni uena suafatt ha digiuna, E impresso il cor de l'arrabbiata noglia, Torna a gli scogli suoi per l'aria bruna A cor la steril sua radica, e foglia. La noua d'Eresittone s'ortuna Giàl'esca in sogno a masticar l'inuoglia, E secondo, che l sogno il cibo finge , Il dente waffatica e l'aura ftringe.

Ma poi ch'insieme il sonno, e'l sogno sparse, E fenti quell'ardor, ch'entro l'arrabb.a, Fece, che in ogni copia la ninada apparse, Ene fe dono a l'affamate labbia : Ma quanto più mangiò, tanto più n'arfe, E crebbe del mangiar la rabbia. Cerere, e Bacco, e con la copia il corno Donato al netre bauria tutto in un giorno.

"Se si diporta,o se negotia, o siede, O se per riposar si dona al letto, E desto, e in sogno la uiuanda chiede. Nè satio render può l'ingordo petto. Ciò, che la terra, e'l mare, e'l ciel possiede Dimanda,e dona all'arrabbiato affetto, Nè i pesci,nè gli augei,ne i großi armenti Bastan per fatollar gli anidi denti.

Supplir non ponno al suo uentre digiuno. Fà gire ogni hor per l'auido condutto Vinanda nova al fuo corpo importuno. E quel, che può supplire al popul tutto, Non può (ch'il crederia) supplire ad uno. Che mentre gode il cibo,il cibo brama, E quanto più trangugghia, più s'affama.

Si come il mar nel suo capace seno Tutti fiumi : erreni inghiotte, e ferra, · Esatollar giamai no'l ponno a pieno Tutte l'acque perpetue de la terra: Cosi il miser mortal non è mai pieno, Se ben cibo perpetuo il dente afferra; Che non fol l'esca in copia a lui non giona, 11 a sete induce in lui d'altr'esca nona.

Come

Come mai non ricuja il bojeo, e l'efca La fiama, ch' alta al ciel mada lu sampa , Ma il nouo cibo aggiunto fa, che crefea Tanto mav gior la jua uovace lampa ; E quanto puì la felha in lei rinfrefa , Tanto più ne diuora, e più s' auampa; E chiù leibaffe , creferebe il foco Tanto, che'l mondo a lui farebbe poco.

COJi fe l'infelice il cibo prende, s Ex a la gola cupida compiace, Non la faolala, anzil a radove accende, E maggior forza accrefce à la fornace. E più, che le porge efica, più n'attende, E più, che le porge efica, più n'attende, Pediuma piu rapida, e uorace. Rèpuò fuppire al fuo arrabbiata zelo Quanto può dar la terra, il mare, el cielo.

Gid in buona parte diminuto bauca

La facultà reichiffima paterna.

Ne però diminuta effer uedea

Ter tanto diuora la fame interna.

Nè imphoistiv perpetuo empir potea.

La fempre uoraciffima cauerna.

Ma a pena al paflo havca dato ricetto,

Che fi dolea d'auer digiunoi l petto.

Poi che giù per la cama empia, e profonda-Tutto il fuo patrimonio hebbe mandato, Glirettaua una figlia alma,e gioconda Non depna di tal padre, e di tal fato. Ho poi che d'altro bene cinon abonda., Ter fai infare a l'auido palato, Con la folita mente empia, e protenua V ende la came per pria, e glalla frua.

Ella,che generofa a marauiglia
Era,ch bauca la fruitute a noia,
La lingua al Re del mar solfe; e le ciglia, a,
(C'hebbe da lei già l'amorofa gioia).
Lyalche partito o Dio de l'onde pigha
A la ria feruità, che fi m'annoia:
E s' oi ti piacqui mai, per premio chicgèjo,
c'he m'imoli a colliu s' cui feguir deggio.

Non diffrezza il fino prego il Re de l'onde, E ben ch' alfun fignor foss' ella auante, Subito cangia a lei le chiome bronde, E l'fun leggiadro angelico sembiante. E fost con sulto d'bomn la donna assonde, C'haue una carma in man lüga, e tremăte, Con cui ful lido s raflatica, e pesca, Gittàdio in grebo a l'onde i ferro , e l'esca.

Lo Slupid huom, che più colei non ued ,
Con cui credea goder l'infami piume ,
Sagna introno, guarda, eindietro riede
E non può riucder l'amato lume ,
Toi che quiu non [corge altro, ne chiede
Al pe[cator del tridentato Nume ,
Dimmisfe l' Re del mar fempre fia teco ,
Dout è gitta colei, chi cra qui meco ?

Non può celan le piaghe alte, e profonde, Nè l'affra pa fison, che la tormenta, Ne clas, pua fenza fauellar rifhonde Co i modi, e co i fofir, che ila è contenta. Tartis i l'un da t'altrocella a faconde Ne la camera fisa, che altri non fenta: E datafi al'amore in preda in tutto, Cofi dà urreo a le parole, e al lutto.

Mifers, qual fu mai fi gran cordoglio,
Che possi al dolor mio far paragone. 5
Chi io si forzata, e faccia sil, chi io noglio,
Dopporma a la pietate, e a la ragione.
Ben di ragione, e di pieta mis silogoso,
Se l'ualor del magnanimo Giasone
Lasio periviena ho di tigre, e dorso
l'eor, si o possi, e no possi di doscorso.
Il cor, si o possi, e non gii di discorso.

Ecofi il Re del mar porga a quest'arte Que l'iberat fauor, c'io de defio, Come d'houn non ho uito i questa parte Altro segnal, che l'un uestigio, c'imio, Scornato il comprator da lei si parte, Serza poter dar luoge al sio desio, Et ella, che di lui piu non ued'orma, Si siente rivernar la prima forma. 0 T T A V O.

Quindi ritorna, e conta al fino parente, Come ella apparfe hor pefestor, hor dota, Come da lei l'ingordo patre fente, Che può fe muol, cargiar l'humana goma, Cofretto da la fame immantinente Fa,ch'im muono figuor di lei s'indonna, Cangia ella per figugir' alme, e leggiadre Membra, e fi fa giunt'i a, corma al padre.

Vende poi il padre e cinque nolte, e foi L'amabil nifo, e d'ogni gratia alorno: E quanto pregio bauer puote di lei , Tanto al neutre ne da lo flesso giorno. V stando ella si suo ingami niguissi, erci, Tutti, che la comprar, lassiò con scorno. Hor bue si frece, bor creuo, & bora augello Per dar lesca non ginsta al para pello.

Ma poi che fu scoperto il crudo inganno, Onde acquistò le fraudolenti cene, E'l morbo intento al destinato danno Gli rendè più,che mai uote le uene; A V O.

Côtra il proprio fuo corpo empio, e tirăme
Fe de le membra fue le came piene ;
Tanto ch' al fin lafciò lo fpirto ir 2 uflo,
Da denti proprij il lacerato bujto.

Perche i tuto talbor forma bo d'un Fieme, Tal nolta in un Serfère io Fiemmi anolto Talbor celo eutro un Toro il diniu lune; Ond è<sub>e</sub>c boggi d'un corno bo priuo il nolto Volca anchor dire il Calidorio Nune. Efor [e come, e quando gli fu tolto; Ma in quella il cor gli ji commosse tanto, Che non poèt etente in s'eno il fianto.

## IL FINE DELL'OTTAVO LIBRO.



## AN MOTATIONI DELLOTTAVO LIBRO.

Scilla spinta dal sonerchio amore ch'ella portana a Minos taglia a simiglianza di Dalida che taglioj crini a Sanfone, il crine fatale al padre Nifo, il quale figuraremo per la ragione che mentre che ha in esfo l'imperso asfolisto, vede hauer ancora un crine fatale, clie e il vero Amore verfo Dio,e verfo il prossimo:per il quale non può esfere tratto suori del regno, da quai si uoglia artificiola malignità de gli inimici fuoi,ne meno puo effere (pento dalla morte. Se non che puo effere colto Nifo dalla figliuola,che non caltro che la volonta innamorata del mondo, come fu colto Nifo da Scila fua figliuola innamorata di Minos, on le il mondo rendendo infidie alla ragione, & affediandola, come affediana Minos, il regno di Nifo, la fua figliuola che è la mala affettione, volta alle core del mondo, speghe in Ini la charità, di maniera che nien'a perdece la ragio ne, la uita e l'imperio infieme non potendo poi la mala affettione godere a pieno i piaceri del mondo disperata e per pena del suo errore trasform ata in una Lodola, vecello che continuame te va faltando, e nolando; ne si vede giamaj fermo, cosi la nolontà che fa tradimento alla ragione e la fa perder la uta,e l'imperio, non fi potendo fermare in cotà del mondo, dicendo Bernardo, che la volontà nostra come quella che e capace di Dio; no ha altra cosa che l'asteilo. Iddio che la polli fatiare, e renderla quieta, pero và errando per l'onde del mare di quello mondo, perfeguitata dalla ragione, figurata nell' Aquila, che fi come l'Aquila fiffa l'occhio nel Sole, più d'ogni al tro vecello, cosi la ragione guida l'intelletto alla cognitione di Dio meglio di qual si noglia altra parte dell'amma, come quella che la vorrebbe ridurre a miglior camino facedola morire al le cose sagaci, e transitorie, e noltare all'amore delle eterne, e dinine, nelle quali haurà il suo vero ripofo. S'innamoro Scilla di Minos falendo topra la torre che rengent l'armonia della cetra di Anollo; cofi la volonta s'innamora delle cofe del mondo, falendo fopra la torre della commo dità de gli oggetti propinqui,e del piacere nelle delicie.

Có quare belle e pprie digrefiloni vá l'Anguillara quiui ingeniofaméte deferiuédo e<u>l</u>i affetti delt ifekce Scilla; come fi vede nella fláza.[O lordo piu d'ogni crudo affet, e freo. Je nellefeguéti Pafiphe innamorata d'un Toro per opera di Venere, fi congiugne per mezzo dell'ingegno di

Dedalo con l'altiero animale, e s'ingratuda del Minotauro, ch'era mezo huomo e mezo Toro: hano nolnto alcuni che questa fauola sia semplice historia, dicendo che Minos Re di Candia, esfendo andato alla guerra, yn fuo fecretario chiamato Toro rimafe in Candia per i negocii del re gno,e che Paliphe s'innamoro ardentiflinamente di lui,di maniera che per opera di un fuo fida tiffimo cainariere gode dell'amor fuo, e ne rimate granida d'un figliuolo, che nato poi parte fimigliana a Minos, e parte a Toro, e per questo gli fii potto nome di Minotauro. Nodimeno o fia hiltoria o sia fanola non è che non un si possi trarre una bellissima Allegoria, figurando Pasise figlinola del Sole, per l'anima nostra, veramente figlinola del Sole, che è Iddio, che tutto che la sia maritata alla ragione, che la deue guidare per sempre che la non suruccioli straboccheuosmente nelle delicie, e ne i piaceri del mondo che la deujino poi dal dritto camino:ha nodimeno Venere per inimica, per che il piu delle nolte fi la feia per mezzo fuo fpiccare dalla ragione, accostă dofi al Toro, che non e altro che la fimiglianza beftiale che piglia l'huomo allotanadofe dalla ra gione, del quale rimanedo granida partorifee il Minotauro, che e va huomo mezo beitia, e mezo hnomo, che e dapoi rinchiufo nel laberinto che è pieno di strade tortuose che non conduco no giamai al defiderato fine cost i piaceri, e le delicie intricano, & auiluppano l'huomo i questo mondo diuenuto monstruoso, che non puo giugner giamai al suo uero fine. Quini si vede quanto uagamente è descritta questa fanola dall'Anguillara, e rappresentata ninamente, e co giudicio, e quanto fia bella la comparatione della flanza. [Come fe'l Tebro altier l'irata fronte.]

La lanola d'Arauna fi pio intendere hilloricamento, ch'elfendo Arianna in quell'Ifola afon dantifilma di vino, ne benefie bienerchiamente, cond. addornate trata l'Inciep partedo di altacia-fe-Onde effendo vedinta da Bacco cofi hen acconcia dal tio liquiore : fu prefa dal litero Isldio per moglie, e perchi ad donna che fi latica facilamente vincere dal pion faciliarie fi latica ancora vincere dal piacer, di Venere, per questo Bacco le dono la corona fatta giú da vulcano p venere, che non fi pio dire che fuffic altro che i i gani della dia dishonella nica, con i quali tieme i e portata ni Carlos, ce vien'a dire che e feoperta da egn'uno e conofciura per donna pocopidica. Se in luogo altemo l'Anguillara fie affatticato con l'ingegno di conocrore con l'Ariollo, fie affattica de

in questa deferitione del lamento di Arianna, fatro da quel gran Poeta in persona di Olimpiat perche quius il porta vedere appertamente da i giudicios, con quanta arte eva glezza labbi par persentante quell'antaristimo cordoglio della mesta donna vedendosi abbandonara, con quai spir ticon quali astratico quali contrapolte, digressiona propriecemente fioni esticaci, e quanto uma mete habbi pregiate turre quelle parti che possiono mouer: l'animo altrui al hamer prest dell'in felice donnazome si poetuano meglio rappresentare le risposte di Ecco 2 da quello che si uede nella stanza, Giaradas altro veder che l'Into puotes; sin vero in questa parte pentano c'habbi and zato, se sin di mantari a da minimo c'happresentare.

Il volo di Dedalo, edel figlinolo ci di a uedere che quando l'ambitione, e l'defiderio delle cofe alte e frenato dalla ragione, e dalla prudenza, non pelfa i termini alzandoli piu di quello che ricercano i meriti, onde fi giugnere l'huomo doppo il corfo di quella uita al defiato fine; co me figgiamente fece Dedalo, una quelli che a finiglianza dil caro uogliono alzarfi più che uon dourebbero, trajortati di anno irregolato deficiro uengono poi a adere nel miferie del non dourebbero, trajortati di anno pri regolato deficiro uengono poi a adere nel miferie del non dourebbero, trajortati di anno pri regolato dellerio uengono poi a adere nel miferie del non del propositi della de

do, figurate per l'onde del mare, con biasimo e danno irreparabile.

Méleagró che per ifdegno delle madre, uien meno, effeudo arfo il rizzon fatale della vita faz cife conofecre, che l'humdo radicale uien meno in noi tutta nolta che la dicorda che é fra le parti elementali in noi, il confuma, preualendo l'ardore della febre; che ci conduce alla morte. Si uele quimi quauro arrifeto famente il Poeta, volgante habbia deferitta quella contécione che era aell'aimo di Altea intorno la morte di Meleagro, fipigendo il a vua parte il dolore della morte de' fratelli, e dall'altra la pieta marerna verfo il figliolo, co quante belle cotrapolte, digref fonta, co que fino, come quella, [Alti madre migna e raz, che fra intedi? Vioi dimeni per talvedetta i fame!] la coparatione poi l'ha aricchita di maniera che fe'l medefino Onidio l'hauselle vo luta feritere nella lingua noltra, ol'hausebbe portua più viuante, ce propriamete rapplemate.

Le Ninfe che furono trasformate nell'Hole Echinadi, da Acheloo fume che diudei (enedendo dal monte Pinno, l'Etolia dall' Acantria, perche non uolfero porgeti i doutti facrifici; come fector o agli altri Dei, fignificano che quei luoghi che per effere print di humidità, per laquale s'interpreta quale la uoco Ninfañ, po folion fai facrificio à i limmi, che non e altro che dar foro tributo di qualche riuni lorion trasformati in Hole, che non e altro che effere lafciati nella loro fectia, non potendo l'acque inondargli, fe bene i poffono circondure. The coc to tenne l'inuito del fiume chiamato del nome, gli antichi chiamauano l'Acqua i dopò che parti dalla caccia del foro Cingliale Calidonio, fignifica che è raccotto gratamente dall' acque, fillo che piemo di fette dopò una lunga fatica, fi ripara ci ribora all'obra di un fonte, ò d'un fiume, fignifica del la fette di una di quanta l'esperiadria l'Anqualita a deferite un'a inondatione di un fume alterato da fouerchie pioggier face doni alcune belle digreffioni, coparationi, & altri adornaméti Poe teixicome anchora delcrine feliciemente l'habitatione del fume, come le pocice che cétono da durerfiantri e luoghi nafcotti, uengono a diuenir fonte, e di fonte fi fanno altre poi da altri ri-unila fumi profilimi.

Si uede in Perimele gettata dal Padre Hippodamante nel mare, e diuenuta feoglio, per effere Atta corrotta dal finme Ac heloo, quanta forza habbi in un'animo generofo la coferuazione del I bonore, quando per tenerlo purgato, lucido, e chiaro non fi ha rifetto ne a moglicine a figliuo.

li,ne a qual fi noglia stato del mondo.

In Gioue, e Mércurio che trasformati di Dei in huomini, per conofere come fi portauano gli hoomini, introno l'ulta crotefia raccoplicido amoreuolimére i foratheir nelle loro habitation ne communicando loro de' beni che fi trontauano; si conosce quanto il grande Iddio fia shao fempre così uggo di uecher noderre l'amore, el fafettione fra le the creature più nobiligiome an chora feuero nel far ud detta di quelli, che mancano in quella parte, come fi potrebbono addurre noole, monitre filompic fra gli altri quello della terra sommeria, per no haute voltoro, accoplier gli, onde il trasformatif che fa in huomo si è il mitare alle uolte l'operationi de gli huomini no touano nella patri di Filomone, Buuci, che il raccolga amoreuolomente nella cafa fia, adaloro a mangiara, ne uti storo il cultura manier adi cortesia, ogn' vno li singge, ogn' vno chiu de loro por la por ta in faccia; folis poueri vecchi che fono fuori di quella aura, emprata terra, gli alloggiano, e fanno loro patre della loro pouertà, con pura, e calda affettione : così che ci da' este pripoche fono motto più pronti a gli tridigi della cortesia pouert, in choso fioni della terra, in flanza.

humili es

humili, e vili che no i ricchi, che stanno ne i magnifici, e superbi palazzi, e però i Dei, come quel li che amano l'amorenolezza, lasciano la terra superba, es alloggiano nella picciolla e ponera ca fa con l'amoreuolezza, e cofi poi fommergono per giuffa vendetta fua,la fuperbia la ricchezza. e le delicie, che fono rinchinie fra le cinte di mura, come anchora nobilitano, inalzano, & fanno immortale quella quantunque pouera habitatione, che con puro zelo d'Amore raccoglie, Qui ui si può vedere quanto sia cieca, e maligna la natura nostra, che quelli che possono vsare i termi ni della cortefia, come comodi, e ricchi non vogliono; e quelli che non pollono per la pouerta lo ro norrelbono. Onde si ucde che i poneri sono così per la maggior parte accompagnati di grande animo con poche forze, come i ricchi da poco, e uile animo, con molte forze, e credero che Id dio habbi uoluto clie sia contrapesata cosi in questi, come in questi questa differenza, a fin che ra uedendofi al fine e gli vni;e gli altri, cofi rinstringlino i poneri il loro grand'animo, ne i termini delle loro picciole forze, come anchora i ricchi l'allarghino in quelli delle loro molte forze, co municando quei beni de i quali forrabondano, a quelli che ne fono fempre in necessità e ricono scendogli dalla bonta di Dio,come suoi dispensatori, e non come Tiranni, essendo specie di tira nia rinchinfi quei doi che manda e produce Iddio per l'uniuerfità de gli huomini, per fatisfare à un'ingordo, e diforcinato defiderio di liantre, con tanto dano e miferia di quelli che ninerebbo no, di quello che foprabonda loro, anchora che fi conotchi chiaramente che per la maggior par te quelli che fono commodi, e ben inflanti quanto più fono ricchi, tanto più fono auari, e defide rofi di maggiori ricchezze;ò perche le medefime zicchezze venghino accompagnate da questa ir gordigia infatiabile di hauere; onero che la noftra natura tenda quafi generalmente, per natu rale inclinatione a questa malignita, come rêde anchora în molti altri uitij. Enrono Filemone e Bauci trasformati in due quercie apprello il lor tempio, che non fu altro ch'effere fatti immor tali, per gratitudine de gli Dei, del ricenuto beneficio, essendo la quercia arbore che nine piu di qual fi noglia altro arbore, e per quello fe ne face nano le corone da gli antichi ne i trionfi, prima che Apollo facesse conoscer il Lauro.

Protec sgliuolo di Nettuno che era tenuto apprefio gli Egitij im grande indouino, e trasforimana gli homonii ni diuerle qualiti di cose, quando in animale, e quando in arboro, è cose fimili, quando gli tornana bene; emera hiloria ellendo flato un huomo di queflo nome prudentifimo, emolto a uedutosil quale hauendo gran cognitiono delle cose passa e applicando le con alcune congeture, apiecua preucedere molte, cose dell' auenire, e per questo era tenuto per grandif fimo rindouino; Canguna anchora gli huomini in diuerfe forme qui ando alterana gli animi loro con diuerte passifioni, lequali foliopino trasformare gli huomini in che fono fotto il dominio loro .

quando in fiere, quando in animali di manco offesa, secondo le qualità male loro.

L'empio Erefittone spregiatore della potentia de gli Dei, che la tagliare la quercia sacra a Ce rere, che diremo che fia altro che l'anaritia laquale ha tanta forzane gli huomini che li fa spregiatori della potentia di Dio, come quella che non conosce altra possanza che quella dell'oto, e delle ricche zz e taglia l'empio l'arbore facro a Cerere che e Dea dell'abondantia, quado taglia il camino alla fua intentione, con il coltello del fuo veneno appropriando auaramente a fe medefima, tritti quei beni che fono produtti da Cerere per beneficio uniuerfale, & a fin che fuffero communicati, in tutte le parti. Viene al fine l'ingordo in tanta fame, e in tanta rabbia per giusta vendetta della Dea,che quanto piu mangia,tanto piu cresce l'ardentissima uoglia di magiare, se magia chiede tempre noue niuande ingordamente de dorme mangia in fogno, & in tutte le fue operationi; yuol mangiare, cofe tutte che molto couengono all'auaro, e gli fono molto proprie, perche quanto piu arricchille,tanto piu defidera d'hauere, ne può giamai neder fatia quella fua infatiabile ingordigia che può tanto in lui che l'induce fino a vende e con peni maniera d'infamia le proprie figlinole per hauer dinari, come néde Erefittone Metra fua figlinola fottomettédola a quello e quello, onde ella ne dinenina hora un Pefeatore, hora un Bue, & talhora qualche altro animale, si come le era donato da quelli cho la godenano dishonestamente, in quei tempi, che non erano anchora in ufo le monete d'ora,e d'argento.

Con quanta maghezza ha l'Anguillara poi imitato Onidio nella deferittione della habitatio ne della Fame, non fa biogno ch'iolo moltri con molti lunghi giri di parole, potendolo ogni quantunque debile ingegno molto ben conofere, come pno anchora conofere la efigice, l'operation flue, nel modo che abbraciò l'empio Erefattone: a fin che fappiamo fuggire i fiuò ab-

bracciamenti.



1. I B R O N O N O.

Si recle in varie forme Achelo finace:
Et in velce mortal di Nelfo il fangue:
The invelce mortal di Nelfo il fangue:
In loggio Liest. Alcele in lanto Nume. in
Galantide in Melells, odio fa d'angue.
Son Loro, e Dirope piète, e tche collume
Cangla Iolan, che dicigi accebio langue.
Huomin fa fi i figli d'Almone.
Bibli des erl'a in hame. Ili ingar cone.





E S E O, ch'ode i sospir el pian to vede, Ch'asconder cerca il Calidonio

La leia, che si rihabbia al quanto, e chiede Con modie, con parole accorte, e conte..., Qual sa l'aspro dolor, che l cor gli siede, E chi ad un corno gli prinò la fronte. Ei l'inorn 10 crin prima raccoglie Fra căne i cerchio, e poi la lingua scioglie,

Dura gratia mi chiedi in questa parte, E grauar non mi pusi di mazgior pondo: E chi conteria mai quel flebil Marte, Doue da folo à fol fu posto in fondos Pur ti conterò tutto a parte a parte, Perche fu il uincitor si raro al mondo: Ch'a tato incarco il perder non m'arrecco, Quanto ad honor l'hauer pugnato seco.

Credo ch'inte à haura' (che non è mo'to)
Che d'Enco Re di Calidonia nacque
Labella Delianira, il cui bel tuolto
A mille amanie, a di vite Herolo piacqi.
Nè del fuoi dolt inodi iorela i foolto.
Ma del fuo d'amore arl' in quest' acque.
Comnarsi poi, chel mio lume 's nide,
Dou era il padre, e con mill altri Alcide.

Di quei, che lei nolean chieder conforte, Presi da le bellezze uniche, e noue, Non ni fu alcun si corragioso,e forte, Che non cedesse al gran figlio di Gioue. Solo io nolli con lui tentar la forte, E de le forze sue ueder le proue. E in presenza d'Alcide mi conuersi Al Re suo padre, e genero m'offersi.

Mi riguardò il riual con qualche sdegno, Poi nolto al vecchio Eneo l'affetto e'l zelo Fà de la figlia tua me(disse) degno, Degna, che socero habbia il Re del cielo. E qui contò le forze, e'l grande ingegno, Che tanti moft, i bauean fatti di gielo, E c'hauea superata ogni maligna Impresa,imposta a lui da la matrigna.

Glidico a l'ireontr'io, ch'un'huom mortale Fa grand error, fe fi pareggia a un Dio. Nonl'hauea ancora il suo corso fatale Fatti di quei del regno eterno,e pio. Io fon fignor d'acqua infinita, etale, Che fa chiaro per tutto il nome mio. E no per lo tuo regno illustre, e altero, Nè genero di te farò stransero .

E s'è si gloria hauer con mille mostri Durata per Giunon tanta fatica. Tutto il suo dir non uo, ch' altro ti mostri, Se non ch'egli ha la Dea del ciel nemica. Noneccia almeno a gli altri merti nostri S'ho sempre a'uoti miei Giunone amica: Ne mi conuien per ubidire a lei Espormi a mille danni ingiusti, e rei

Se per far tue le sue membra le giadre, Tu per la nobil a unoi farti auanti, Se la moglie d'Ansitrio a te su madre, Come uien tu da regni eterni,e fanei? Che se unoi dir che Gione ti sia padre, Disceso d'adulterio esserti uanti. E se pur unoi negar d'ester baftardo. Tifai del maggior Dio figlinol bugiardo

Metre il cerco abbassar co questo oltraggio Volge uer me la uista ofcura, e fella, E nel parlar di me piu parco, e saggio, Senza dar biasmo a me cosi fauella. La forza a me seruire suole, e'l curaggio, E più tronta bo la man, che la fauella, E pur ch'abbattate con questa palma, Habbi pur tu nel fanellar la palma.

Tutte ignude egli hauca le bracia, e'l petto. Sol d'un fero Leen si copria il dorso. La cui tesia crudel con crudo aspetto Gli armaua il capo, e ql tenea co'l morfo. La pelle inferior copria l'obbiette, Che uergognoso fa l'buman discorso, Cosi nestito, e tutto il resto ignudo Ver me si mostra impetuoso, e crudo.

Io, che conosco in lui l'accese noglie, C'ha di mandarmi perditore in terra, Per guadagnar la defiata moglie Non con altra ragion, che con la guerra, Getto dal dosso mio le uerdi spoglie, A E cio, che con la man meglio s afferra, E fol lascio al mio corpo tata fronde, (de. Che al, che debbe ogn' buo celar m'ascon-

Le gambe allargo,e in terra ben le fondo, E oppogo (poi che no babbiam' altr' arme) Le braccia,e in ogni parte altier rispodo, Nè lascio al fero aspetto spauentarme. . E giro il corpo, e l'occhio e fo secondo Veggo aggirarfi lei per afferrarme, Nè men di lui disposto a la contesa. Cerco d'essere il primo a far la presu.

Poi che si wede haver tentato in uano D'iprigionarmi hor l'uno, hor l'altro brac Però ch'à lui fa sdrucciolar la mano (cio: Il continuo sudore, ond io mi sfaccio: Alquanto si ritrahe da me luntano : E perche piu il mio humor no gli dia ipae China le mani a terra,e si risolue D'empir le palme suc de secca polue.

Apch'in

Anch'io mi chino, e corraggiofo il guardo Econ la terra fo la mao più france Per afferrarmi ci uiuen ferose gagliardo Hor con la defira palma bor con la maca Le braccia opogo e i lui fermo lo figurado Acciò che no mi firinge, ò i collo, ò l'anca E mentre l'un con l'altro s'incatena, Eime di polue io lui fiargo d'arcna.

Egli, che del lottere et a maestro, E sapea doue più s'ossende altrui, M' anvoda con la mausa il braccio destro Stringe io col pugno destro il manco a lui E ben chi o la piu graue, gil è piu destro, A meglio scorge gli auantaggi più. Hor mente l'uniteco ogni un rispinge, se L'un braccio sciotto, e l'art ancor s'i frige.

· Facciam larga la lotta, ogn inn le piante Ben fonda in terra, e falsi in ful 'ausic, Egli mi finge, e mentre io flo costante, E lui rifingo, mi coglie improulo, E con gran feoffa a fe co tapo ausate Mi tira, e fui per dare in terra il sufo; Con tal forza uer fe la folfa diede. Pun la granezza mia mi tenne in piede.

Ci ritriumo alquanto ogri un da parte ), Per interrar la ruzziado la palma : Dapoi torniatu di novo al fero Marte, E ci abbi accian per riportar la palma, Giba ei con guba amoda, con quell'ante Cerca atterrar la mia più grave falma, E poi che que'la lotta non gli giova, Discrif modi un dopo l'altro prosua.

Come il furor de l'onde il duro feoglio Ribatte, el peò proprio il fa ficaros: Cofi ribatteu io accefo orgoglio D'Alcide, stana ponderofo,e duro. Fra altra volta ancor da lai mi ficioglio E poi dir affrontarlo m'asficuro: E un d'io mebro, e in allo il pugno incarno E ecro d'atterrato, e fempre indarno.

Come toro con toro artito e forte
Edue etre solte ad incontrar fi torna.
Per guadagnar fra molte una conjorte.,
Ch'affembra lor a' ogni beltà più adurna
Stan gli armèti a guardar la dubbia forte
E chi ai lor più dure haurà le corna.
Chi farà il ciel de la uittoria alegno,
Di tanto amato, e pretiofo regno.

Cosi cisscus di noi per quella sposta.
Che ne par sopra egni altra unica, e bella si iluca ne tre ubite, e poco posta.
Che cerca d'attaccar pugna nouella.
Il padre del a uergine amorosola.
Siaua intento a mirarci, e u era anch ella:
E con la corte sus stanto impero. "Chi la utitori a bumi di tanto impero."

Fê tanto al fiu,ch' al mio collo s' appiglia, E con le forti mas l'annoda, citra. Mi gualla la corona e mi fapiglis; E già i forte a la ultroria alpira, Ch' ogo un,ch' entornomora, e bishi Ch'io perderò la lotta,e Deisnira: (glia, Che le fue man,che fean china il fronte Tal pefò haueā, ch' era me graue un môte.

Rilpirar non mi lelcia,e ogn'hor più il collo Maggraua, e con maggior uigor l'a j'erra lo pur m'auto, e maffacio, e collo, Perche l'honor non habbia ci de la guerra Qui consient dei el uer, lutimo collo, Cô egli mi diè, mi fe baciar la terra. E non fenza rossor di rabbia accesò A giacer mi ronai lungo, e ditesso,

Tofo, che di cadere Hercol m: sforza,
A l'arte propria mia la mente intendo,
E le ben fono inferio di finza,
Non però mi pacesso, em arrendo,
Mi cangio quella, c'hor mi uedi, scorza,
E d'un crudo serpente il nolto io prendo
E di man gii rso sibillando, ardente,
E gli armo cotro d'u ratro i stoso, e il des

Oundo un dragon mi l'eorge esfere Alcile, E contra il fio udor mouere al trame. Mi quarda, elbius il mio morfo, e forrici E mi dice Abeloo, che credi farme. I Fanciallo (l'ento ancor mia madre vide Ch'io feppi da due ferpi liberarme. Questa vua forma a la mia destra è nulla, Ch'i ferpe ti domai fin ne la cul la.

E ben, he si grav ferpe hora ti mostri, Ch'i piu lunghi dragon vinci d'aßai, Qual parte farat tu de' crudi mostri, Ch'i o vel lugo Lerneo vinsse, domai é Tu con un cap pos la qui meco gistri, L' Hidra cento n'hauca, ne la simai. E per ogni sunch'i on er roncat di cento, Ne mán nefer due di piu spuento.

Se ben cadere a lei p is capi [corf].
Non mai n'anci i alem fenza due beredi
Ogn bor, ch' io I oltracziai, fauor le porf].
Ch' à me nemici, a lei Joccorfo diedi:
Fin pole a fine a fine in imiti morf;
E morta me la fei cadere a' piedi;
Se bene hebbe da ffaro, e da la forte.
Che più, che fi feria, uenia piu fore.

Se PHi'na, che prondea forza dal male , Domata, e fenza luce al fin rendei ; Ben di te hamò la palma trionfale , Ch'una minima parte fe' di lei. E piu, che la tun forma non è tale , Ma dragon fal'o, e trasformato fei. Se contra i ferpi naturali ho uinto, Che farò, shawà contra un ferpe finto è

Hormente il fallo mio uiperco morfo S'arma contra il tudor nia piu c'humano, E ferpendo user lui fivego il mio morfo, Et im fichiua, e'l mio penficer fu uano : Cerca di pormi entra a la bocca su morfo E chiufe al dente mio flende la mano. Io uo pera flervarla, e di lungo erro, (ro. Co e di apre il pugnos fi, c'h un lino a sifer-

Del munto del Leon credo, che tolle Quelli, c'hasea dentro al juo pogno a(co/o Dapoi,ch' imprizionò fecondo ci solfe La tela oppolfo il dente infidiofo; Fra le due má mi trinigli collo, e anolfe: E mi die quafi al lutimo ripofo. Parea,ch'una tenaglia mi firingeffe. Talmente mi tene ale fauci oppreffe.

lo con la coda pur m'aiuto, e feuoto
Per ufeirli di man con molta rabbias
E l'indurate gambe elli percutoto,
Nè possi trousruincha lafciar m'habbia.
Al fin cangiundo forma mi vifeuoto,
E già col più del bue flamipo la fabbia.
S'allegra il uolve, fa che gel apre i pugno
E i o col corno altier di nouo progno.

Toflo, ch wi altra forma mi possice.

E c'ho di but le corna il volto, c'l pelo,
Assiret contra lui l'intao piede,
Ter torlo sit le corna, e darlo al ciclo.
Di nouo ci vide shito, e uestre delle,
Cb'is copro l'alma mia sott altro uclo,
E mostra al viso, e al ciglio men di prima
Tener del corno mio civa, ne slima.

Mentre ch'io corro, ci stà fermo a l'incontra, Ma come appresso a lui códetto ho il passo Si trabe da parte, e meco non si scontra, Tal ch'io per forza trasportar mi lasso. Poi chel primo disgno non m'uncontra D'alzarlo al cie-sperche ruini a basso; Penso voltarmi, e titentar di nono, Ma un corno nel nostar prigion mi trono.

Chetrafeoroschio ini, dierro mi ueme.
Tal che mi giunifico a aferromi un cerno.
Tal che mi giunifico a aferromi un cerno.
Mi ficoffich una giral la fronte intorno.
Nè di poterla firigionar mi aueme:
Anxi per doppio mio tormento, e forno.
Nel razgirarmi la litro corno prefe,
Eal fin per força in terra mi diffefe.

Io, che cangiarmi piu non poffo il manto, Cerco drizzarmi, ci liberar la teffa; E contra il luo poter mi (civoto tanto Ch'egli mi rõpe un corno, ci in mä gli refla Men regli latza al octio) ci luira alquia Ne uä le Ninfe a lui cõ prece houefla, (to E impetrano al mio mal gratia, e perdona El corno toto a me chieggono in dono.

Hercole altier de guadagnati bonori

P'er me fu pio uer fo le Ninfe grato.
Elle lui conora di palme, e allori,
El elebrar con uer fo alto, & ornato.
Di four po il corno ornat di berbe, e di fio
E deturo d'ogni frutto più pregiato, (ri
D'ogni più grato don, ch' offre, e di fiodenti
L'Autumo in copia a la feconda menja.

· La piu prudente Nivija, e meglio or nata, Coronata di fior lo finzi o crine , Da le piubelle Ninie accompagnata Sacra con cerimonie alme, e diune Il mio corno a la Dea fertile, grata, La cui felice copia fierza finz. Tal che la Dea contraria de l'ivopia Dal corno mio più rica hoggi ha la copia.

10 mi trouai feornato, e fenza moglie, Con doppio didi vier, con doppio, iffamo, Be 'l'o gicon corone, e canne, e foglie, Di late afiondo alla mia fronte il danno. La notte afcofe hanea l'accefe fpoglie Del biondo Dio col tenebrojo panno, Quando bonorò ci gli altri il grato fume Tefeo col cibo pri, spoi con le piune.

Benche promife for nel nouo gior no Di contar quel, ch' aucune al forte Alcice Ma come fuor del mar di raggi adorno L'apportator del di da lor fi uide, Far pià non l'eura feco foggiorno, Poi che lor l'onda il paffo non recide. Tefeo con gli altri al fuo camin fi tenne, Seça udir quel, che poi d'Herole aucunne.

Però che fe ben Hercol fu fi firte;
Che unife il guerra il Calidonio Dio,
E per premio acquillò quella conforte.,
Che potea far più lieto il fiuo defio:
Da la non figgi ia moglie hebbe la morte,
Nel celebrare al ciel l'oficio pio,
Chi un divio, soude ella afficurar fi uoffen,
A fe il marito, a lui la unita tolfe.

De là noua ulttoria Hercole altero
Tornaua con la foofa al pario vegno:
Ma l'onda Euena gli tagliò il fennero,
Superba ulcita allbor fuor del luo fegno:
Egli per tutto da l'occhio el penfiero,
Se u'è per paffar lei ponte, nè legno:
E mentre cere ai no gni parte il lido,
Neffo incourra gli uen Centaror inflic

Ne 30, non men d'Aleide, haue avo pre so I be i lami di lei, de chiome bionde..., E ure lui dijle a l'empia froda inteso, S'a nuoto ti dà il cor pa flar quess' onde, La donna tu per me fia leggier pe so, E per tuo amor darolla a l'alire sponde... Hor se di te non hai, ma di lei tempe. Fa, be la donna a me la groppa prema.

Hercol<sub>s</sub>che non temea per fe de l'acque, Ma bramana per le trouur foctorque, Poi che pa l'arla al rio centauro piacque, L'affife fopra il fluo biforme dorfo. Lueflo a la doma fuo penfre dipiacque, Che del fiume temea l'borribil corfo. Nè men del mo'iro rio temenza hauca, Che fapea, che per lei d'amore ardea...

Ma come [aggia none ssend et al que fede,
Ch' ci done ssend et a sua fede,
Non noble al lin conforte fare aperta
La piaga, ch' al centauro amor gia diede.
Per ischiunt qualche battaglia incerta
Sa la sua groppa timida si siede,
E prega, mente pa sia, i sommi Dei,
Che rendan salus i si sua rito, e lci.
Che rendan salus i si sua rito, e lci.

- Hercol con gran uigor la marzea, e l'arco Getta, e volan gli fin ne l'altra sponda : Poi del leone, e del turcafòs correo A muto ud contra il faror de l'onda; Rè ecrea, douce è piu ficue ol lurco, Ma doue di più giri il fiume abonda, E adonta de la piena alta, e fonante, Ne la ripà di la ferma le pianne.
- Ripre/o l'arco,e la fuperba traue, De la fiud fida fipola ode la uocc, E uede il molto rio,chi m groppa l'baue, Che uia fugge con lei crudo, e ueloce. To filo lo figurado fuo fuevo, eg raue Diuenta o feuro plorribile, e feroce. Lo firale incocca, e dietro al moftro infido Mone, l'offo più con questio grido.
- Done figgi ladron, done ti porta
  Del two piè cana tin la fulfa fipen. 
  Tone porti crudel la uera feorta
  D'ogni ripofo mio, d'ogni mio bene. 
  E pur i donienia fra Imenta excorta
  Del padre ingiufio two l'eterne pene,
  Che per lo fino adultrio ne lo nferno
  Rotato ba femper, e rotera in eterno.
- Se pensi di suggir, molto t'inganni, Col tuo cauallo il meritato male: Che s'io non i porto giugnere, i sanni Tigiugneran del mio neloce strale. Petrobe la donna sua singa quei danni, Che le può dare il suo dardo mortale, Prende sopra lu spos'a alta la mira: El arco piusche puote, incurusa, e tira.
- Sopra i capci de la fua donna bella ,
  Mētre il Cētauro rio piu il corfo affectta,
  Nel tergo humano auclentata, e fella
  Fere la selociffuna faetta...
  Com'ci fente lo Bral, fra fe fauella ,
  Nonnò però morir fenz a sendetta.
  Gi infanguinati lini al doffo toglie...
  Ecoj inquan poi l'Herculea moellie...

- Questa del fanque mio uermiclia spoglia
  Ha in se urrià mirabile, e ualore.
  Che uerso chi la dona, accenia, e mogliaChi in dons ortien del più possente amore
  Hor se simaida la amorsia uoglia
  Sara por tempo aleun pressi il tuo core,
  Dona a si chi ami, il mio sigue qui spasso
  E luedra idal uo amor legato, er asso.
- Che pur da tua parte il dono ei prenda, Sarai de l'amor fuo fivo di filprito. Che fol di te forç'è ch' Amor l'accenda, E che d'ogni altro amor privii il fino petto. Petrche l'un dubbio cor weda, g' intenda, Quanto fuffe ner te caldo il mo affetto, Innanzi al mio morir, cui vitin fono, Tho noluto arricchir di questo dono.
- La friplice d'Enco credula figlia ,
  Che la uirtià mentita al mostro crede,
  Il falfo don dal rio Centauro piglia ,
  En parte il chiude poi, che non fi used...,
  Il figlio d'ifion chiude le ciglia ,
  E manda l'alma a la tartarea fede.
  Giugne Alcide a la fipofa, e uia la mena
  V er la città, che bee de l'onda i fimena
- Passati, non che gli anni, erano i lusti i Dal di, ch'ei giunse spos a la sea terra, Egiàscea d'Alcide i stati silustri Stupir del spou aute, ch'en color sur action serva i sobre ch'en cunque autè, ch' Apollo i mòdoillim Chiare memorie haucan de la sua guerra. Nèsol piugnato hauca per tutto, e unito, Ma l'adio anchor de la martigna estimo. Ma l'adio anchor de la martigna estimo.
- Quando ei tornato uincitore un giorno,
  Vintal Eccalie, ela città d'Eritto,
  Sopra il monte Cenco il altare adorno
  Di Gioue intendea farui il Jarro 110.
  E già la fama hauea sparso d'intorno,
  Ch'Alcide inquella pugna bauca rapito
  Detta per nome lole, una dorzella,
  Sopra ogni altra fanciulla daorna, e bella.

La gelosa consortes, bauea inteso
Da la bugiarda o gri bor cresiista Fama,
Che hause del suo marito il petto acceso
La gran beltà de l'acquislata dama.:
Triac, che l'seno lea la grasii del pesso
Da'pāni, che l' consorte aspetta, e brans.
Chiedes, e iote e bella, e con qual modo
Treso habbia. Alcide a l'amoros no do,

E ch' al culto seruian fedele, e santo.

per totle il ferwo accorto ogni foßetco,
Toflo chel cor di lei gelofo wede,
Giouane (dife)ê d'un gentile aßetco,
Non però di belle zza ogni altra eccede:
Nè pare a gli occhi mici fi raro obietco,
Ch' ei debba a uoi per lei mancar di fede.
Quel, che ne penfa far, dir non faprei,
Nè che à rad d'amor crester potrei:

Se beu penst di dar gvalche conspirto
A la sossetta donna il messo sido,
No 19 vo fir, che non creda, e sosse a corto
Quel che "arso ni huea la sama, el spirto
Per no far del suo piato di seruo accorto,
Meurre intende bi asma lo sposo instito,
P a in parec (e dice a lui, ch' ini l'attenda)
P i sposo dober, che ino ni tenda.

Duvque è pur uer, che quella I bel ferba
Ter fue delitie il mio stolto marito?
Ch'efendo bella, en el erà piu acerba,
Può dar vicetto al fuo solle appetito.
Et una infame a arà ditera, e l'uperba
D'ur'amante si forte, e si gradito ?
Et io, che fon la fan pudica moglie , e
N andrò prina di lui ; colha di doglie, e?

Non tien con questo dire il nifo afciutto, Ma sparso e pien di copiosso pianto: E chiama il suo consorte ingrato in tutto, E gli da spa l'instali il primo unato. Disfe (un'estado poi sera, desar sento Le lagrime, onde è molle ti uso, e l'imato). Non mourà il mio lutto i tercole a pieta da la nemica mas sara deva icea.

Miglior rimedio qui trouar conuiene.
Qui il pisto i tunto ba da la ciar da parte.
Ne debbo io far querelas o pure è bene,
Ch'io sacciarte uj anch'io la flrada e l'ar
E came il tempo commodo nii ueue, (tel'
Vendichi a pien le lagrime, ch'ò fiparte l'
Ma debbo in tanto al Caliclom e regno
Torarmito paj jar qui l'ira, e lo fagono;

Manon debbo mostrar, com io son quella. ¿
Che nacqui già de la crudele Alchea. ¿
Eche di Meleagro io son sorella.,
Che se bere a due gil londa Lethea. ¿
Non debbo io server iu il clamarubella,
S'egli ha uer me la mente ingiusta, e reas'
Sala uccife già il siglio, il siglio il cio,
Ben torre a due sirvuere l'ama posì so.

Se l'efletto farà, come io norrei

E suràl error mio o sre a l'unolia;

Farò nedere al mio mar io, e a lei

Quel che può sar la muliebre doglia:

Nemi torrò da ti nou penser mici,

Eb'alc lor membra l'anima non toglia.

Mostrerò lor con piu d'un corpo essano

Quel cò è stro outa al Caldidnoi fangue.

M.1 non è degno, ch'io del mio conforte (
Senza tentar qualche parer piu giloto
Diacoli follo a la piretata corte.)
Di stige l'alma, & a la tomba il bufo.
Shan rimedia a tentar di unita forte.
Ter sorlo a filo amore indegno, e neiulo
E s'auten poi, che pur la tenga e l'ami,
Tutti i modi a tentar s'hamo piu hu'ami.

Dopò uxvio penfar le cate i a mente.

De la canicia, c'hibbe dal Centruro,
La cai nich per quel, ch'ella ne fente,
Tuì dare al morto amor força erilauro.
Già malto grima al una las feriente
L'hauca fatta adornar di feta, e d'auro
Il cui ricamo d'or, d'ofro, e di feta
Lo frafe fangue a l'occhio afcode e uieta.

Poi che la domna dal centauro intefe, (za, Chel l'ağue al morto amor poten dar for-Perche non fojfe febius a locchio,prefe Parer di dare al fangue un'altra feor za. E convernigif for tale il lin refe, (za: Ch'ogi occhio a creder,che ui guarda,sfor Che i uaghi,e fpar,fi for,cho ronas il păno Non demo altrone flar,che doue Hamo,

Morì dapoi la mifra donzella, C'hebbe del fui lawro il panno pieno. Ma la fiella d'Euro fi pensò, ch'ella Morife d'altro mal, che di weleno. Quando la freccia autenata, e fella Paísò il centauro rio del tergo al feno, Del tofco Epio de l'hidra il fangue fiarfe. E questo fi il welen, che ta domna affe.

Celò per uendicarfi il mostro il uero, Ela uestesche uide anelenata, Diede ala doma incanta con pensiero, Che se mai gelosa soste in lei nata, L'haues s'e adre al son marito altero, Per esser può da lui d'ogni altra amata. Per quella strada il mostro òpio prenide Di sar mor rei lipa nenuco Asicia.

Mifera il tanto lagrimar, che giona è Ond'e, che turbi il tuo flato tranquillo è Quel'ac bò mice fai d'Alcide nous , Spofa al commun figlinal farà dect' titilo. Deh non neitre a la damofa prous, Che de la morte fua crechi uestillo, Che come Lica a lui porti le fioglie, M. crap talcarai d'effr fla moglie.

La gelo'a conforte al fu conchiude
Di dare al fervo l'infelice manto,
Ne sache quelle uesti inique, e cru le
Non fon cagion d'amor, ma ben di piáto
La porta Lica, fu le carni igunde
Ter celebrare il facrificio favto
Ponsela Alcide, come alui rapport a
ll mesjo della dona poco accorta.

(za, Festivo c'ha l'austenatolino, for- La feluafplèder fas à i fauti marmi, fe El core, e gli occhi al pio culto dissino za.

za. Intende, e căta i gloriofi carmi.
(za: Sparjo a penat i basaci incenso; l'vino, sforchi punsero del uclea le spietate armi.
Dano Dal fuco accesso, e dal calor del petto
nno. Scallossi, e prese forza il lino insetto.

La forza del mene più ogn'bor S'accende, E con più rabbia le fue membra affale, 'Nè fol la pelle a l'infelic offinale, Ma pa fa infino a lo fa empia, e mortale: Col folito udoro e i fi diredde, E tace, e luperar pur cerca il male: E pur norria deuro di carral fio nido Tener per furza il freno il piato, el grido.

Mafitalmente al fin piegato il dorfo Dal crudo ardor de l'infertato uno fo Ch'a la bocca allentò per forza il morfo, Elafciò andar l'irate s'irida al ceito. Licinnio, e um'altro poi mone col corfo Ver levifoste del fignor di Delo, Per impetrar rimedio a l'empia peste, Che renke da corpo fuo l'ignota ueste.

I in: o poi dal dolor, l'ignoto parmo
Dal corpo offifo filo stracciar fi sforza,
Ein ucce di gionar maggior fail danno,
Che firaccia fico annor I humana ferza.
Crefe al mifer mortal l'ira, e' afano,
Crefe al crudel uelen l'odio, e la forza:
E con tal foco e lui piaga la pelle,
Che file stitula andar fin a e fielle.

Tende

E S'impetrar pietà l'empia mia sorte Puote anchor da ql cor,ch'odio mi tiene, Tu, che d'ogni empio cor m'ody più forte, Togli quest'alma afflita a tante pene, Però che'l do ch'io chieggio de la morte, E don, ch' a la matrigna si conuiene. Non mancar poi che'l mio male è tanto, Che può impetrar fin da'nemici il pianto .

Dunge in Egitto debellai quell'empio Busiri,c'hauea il cor si crudo,e strano, Che i peregrin facea morir nel tempio, E tutto le spargea di sangue humano? Dung; feci d' Anteo l'ultimo scempio, Ch'era non men di lui crudo, e profano? E tolsi al seme homan dano si certo, Per hauerne dal ciel poi que sto merto?

V ccifi pur quel forte Gerione; \* Che con tre corpi a l'huō solea far querra. Domoto il can trifauce di Pltone Rendei, quando passar uolli sottera. Le ricche poma d'or tolsi al dragone, Qando co' pie calcai l' Hesperia terra. E tante proue, imprese alte e divine Mertand bauer si miserabil sine?

Non superai quel bue nel Ditteo sito Che diè tat' alme al regno atro, e profodo? Non sal' Elide quel, ch'io fei d' Erito, Che diftruggea col suo crud'arco il modo? Non sà l'Arcadia, e lo Stinfalio lito, S'io tol, i lor l'insopportabil pondo De gli augei; che di ferro hauea le piume, Le cui grand'ale al Sol toglican'il lume?

Faccia il bosco Partenio per me fede, Faccialo ogni pastor, ch'ini soggiorna, C'hebbi piu forte il cor, piu presto il piede Del cerno, ch'ini d'oro hanca le corna. A chi reggea ne l'Amazzonia sede, Tolsi la cinta,e l'oro, ond era adorna. Domai Centauri non domati unquanco, E tolsi l'alma al lor biforme sianco.

Condussi ad Euristeo uino il cinghiale, Che de la bella Arcadia era il flagello: E fu la uista sua superba tale. Che s'ascose Euristeo per non uedello. Quel serpe, che prendea forza dal male, Vinsi,che per lo danno era piu fello, Che raddoppiana ogn hor l'ancise creste, E d'un'alma prinai ben mille teste.

Non uid'io quei canalli alteri, e crudi, Ch'in Traccia si pascea di carne humana? E mille corpi lacerati, e ignudi Giacersi entro a la lor nefanda tana? Non tolfer l'alte mie fatiche,e studi A loro, & al lor Re l'alma profonda? Non fu cagion questo medefmo Alcide, Che'l lor prese pio più quel mal non uide?

Queste medesme braccia non fiar quelle, Che fecer, che'l lcon Nemeo morio? La cui superba, e smisurata pelle Fu tal, che fece un manto al corpo mio? Non fe passare a l'ombre oscure, e felle L'alma di Caco a ber l'eterno oblio? E se'l ciel uà di tante stelle adorno, No'l fostë ni io sù queste spalle un giorno?

L'irata empia ner me moglie di Gioue Homai di tanto comandarmi e Stanca; Et io, che fei le comandate proue, L'alma ò più al far, che mai disposta, e fra Ma queste pesti mie crudeli,e noue Fan la forza nel corpo inferma, e manca. Ne l'arme, e le man prote, e l'alma ardita Ponno al nouo mio mal porgere aita.

## LIBRO

lo dunque, O dei de la celeste corte.
Che di mostri fi ri pargato ho il mondo .
Debho con si infelice, e crudat morte
Tajfar dal primo al mio uluer secondo?
Egoderuffi Ewijelo ualido, e forte.
V n tranquillo ripofo, almeno, e giocodo?
I qual non folo a mostri non sa querra.,
Ma ogn hor di none i famile Tipie la terta.

E fard poi quà giù chi creder posta, Che siano Dei c'ebe fir ragion mel cielo e' Sente i questio l'ardor, ciù è giùto a l'ossa Dur più duolo, e più danno al carnal uclo. Quat toro, che lenita ba la percossa, E seuce ancor si il dosso als signis, e l'asote, Rè uccè il frei tur s' aggras, e l'asote, Rè da torsi a quel mu siat ronar puote.

Co fi ne ua l'addolorato Alcide
Per tor fi a fanto malginando il monte,
E [chianta abottie corri,e corre,e [ride,
E le man uer fo il cito alza, e la fronte.
In questo ca fo i ica afcolo uide,
Che per quel mal facea d'ogni occhio vn
Lica, afos l'i eguia fatos e leale, (fonte.
Nè il pricto autras piangea, il fia male.

E secondo il dolor, che'l pugne, e siede, Mo si in ficta cour si cor l'ira, e la rab'. a Mo se in ficta ser lui l'ira o siede, E in questo empio sirvo ra gre el elabia. Durque tu Lica, in cui mazgior la sede Hanca, se' bai dato hi do, ch' a morir n'hab Si sen'a Lica, e trema, e s'iginachia, chiat' E ecca humil baicar l'elle ginocchia.

Non aftolta ei le fue, en non l'intende,
Ma da fe in tutto ogui pietà rimota,
Vinto dad luoi per un de ptedi il prende,
E quattro, e cinque uolte in aria i rota,
Toi con ogui poter le braccia i stende,
E dona al ciel l'impallidita gota
Ne il disco con tal faria al tielo aspira,
Quando al in del girar la fromba il tira.

Come in aria talhor l'humida pioggia
Da'uenti freddi fi congela, e indura:
Tal Lica,metre al ciel per l'aria poggia,
Per lo freddo, ch'egli ha da la paura,
Gelando ua con dilylata foggia
L'humide uene, ela carnal natura:
E poi nel mar d'Eubea cadendo a baffo
Per l'hauuto timor giugne di faffo.

Dou' anc'hoggi fi uede in merzzo a l'onde V'n breue feoglio d'eleuato afpetto , Ch' a la forma de l'hom tutto riffonde, E fi conofice il uolto, e'l fianco, e'i petto. Il refio de leoflo il mare affonde, E come baues[e'il fenfo,e'l'intelletto, Teme il nocchier toccurlo, e'i chiano, Licayna tien da lui lunge la prova, (ra

Com Hercole hand mar lo feoglio poflo, Dal vimedio fatal Licinio uiene. E dice, che l'oracolo ha viffosto, Se unol dar fine Alcide a le fine pene., V ada fil monte Eteo più, che può toflo, E quini hanendo al ciel uolta ogni fiene, Faccia un vogo fuperbo alto, e functio, I dopo lafei al ciel cma ed l'estio.

Come ei s'a de gli Dei la santa mente, Con Filottete siglio di Teante, Tassi nomblo mar urosto Tonente, E sopra il monte etco sernia le piante Done la source la siu suglia ardente Fa giù cader le piu siperbe piante. E secondo gl'impon lo Dio di Delo, Fa superbe una pira algra el cielo.

Ma non manca però l'intenfa doglia, Che rende di cor lo finifiar de ardore, Anzi i luelne de l'odio fipoglia Par,c hor cominci à flar nel fiso sigore. Tal che la fatta pira «Icide innoglia A mandar l'alma del fiso albergo fisore: Già de le piaghe fise la cupa follo. Lafcia in pure suedre le sue grand'offa. Stride il liquor, che da le pieghe abonda,
E per lo corpo moliforo camina,
Come quando fi pon ne la fredd onda
Il ferro tratto allbor della fixina. (da
Tal cho ogn how uče piu kargaž piu profom-La piaga, e tende al ultima ruina.
Trito l occulto faco il coce, e l'iregre,
El mijer Jangue fiu divoxa, fruge.

Distorre al fin nel luo pensiter prosondo, Che l'altorogo il ciel gli habbia comesso, Acciò chi ardendo il suo everefire pondo, Voli eterno al ben del c. el promesso. Ond ei, c'hauca gia (cors), eutro il nodo, Volle anchor nel suo fin nimeer se stesso, E ciede a Filotette i dardi, e l'arco, Che coucan sar di nono i Troia incarco.

Eolec dife, 9 raro amico e fido
Tidò de l'amor mio questo per pegno,
Etosto chio ful rogo il fianco amnido,
Col soco alluma il fabricato legno,
Terò che del mio padre il fanto grido
Chiama il mio spirto al sem pierno regno
Bacia il sico amnico, il qual piaggdo il mira,
Toi con innito cor monta la pira...

La pelle del Leon fupra ui Stende,
Sofra la claus poi la guancia fosa,
E con quel lieto core il foco attende,
Col qual fuolfi afpettur la muona fposa.
La pietra filoettete, l'Irro percide,
E la familla trabe nel fasfio afcosa.
Toi ci più arder se fusfo, il fuoco adorna,
E comtra chi lo sprezza, alza le corna.

Sa'za la num pa al ciel troppo meggiore, Crescon per ogni via le fiamme none. Quando nider gli Dei con tamo ardore Il fuoco andar cirra il figlinol di Gione, Sentir di lui pieta,noia, et timore, Che'l mondo liberò con tante prone. E mossirando ciassan pietolo il ciglio, Raccomandaro di Gione il proprio figlio. Il Re del cicl, che ucel el grato affetto, Che mostra al figlio il choro atto est eterno Dise. Sommo piacer ni necenbra il petto Ter la grata pieta, chi in uoi di serno. Immensa fento al cor gioia, ed iletto 9. Che l gră rettor del regno atmo, e sipremato Sia congrande homo da ogni moltamato Tadre, e rettor d'un pio popolo, e grato.

Mi piace, che la mia diuina prole
Anchor ficura fia col fauor uostro,
Ma la faltute fia poi, che uen dole,
Sta per torui il timor nel penfer noftro,
E quel, c'ha fuperato, ounaque il Sele
La terra alluma, ogui periglio, e moltro,
Questo nono tormento chima poco,
E unul la forza anchor un cer del foco.

La parte, che ritire, graue, o meterna, Pno fol fentir la forza di Fulcano, Ma quella parte, ch' a dal fache interna, Ron può perire, e l'arde il feco in uano. Terò che inuitabile, de tetrna, E brawo tirla al fuo carcere homano, Aciò ch' al vegno, onc'ha principio, sorni, E del fuo chiaro lune il cièlo adurni.

Econc la sea invitta, enobile alma Scarca farê da sea north termento, Vo', che wêga a la patria eterna, et alma, Etredo, che ogni l'io me sia contento. Che s'ei porth la già se rat la palma. Di mille imprese carche di spanento; Ciusta co sea mi par, che l'sso gran lume. Nel ciel risplemas, es la celsse Nume.

E s'anien, el' aleun Dio qualfu fi deglia, Che egli fra gli altri Dei splèta a accor Dio Benport de fiu premi haute gran doglia, Ma non già moute me dal pensfer mio. E fard, che l'uccrà contra pua veglia Stars fifa quei del regno eterno, e pio El merto auchor sapra, chi al ciclo il chia-El'approutrà Dio, je bè non l'ama: (ma). Gli Dei tutti affemir con lieto uolto
A quel, che far d'Altide il padre eleffe.
Ciumone ancor moftrò piacerle modto, (fe
Mëtre affermò, ch' entro a le fiame ardefMa quado udi, ch' in ciel fosfer accolto,
E che di flelle auch ei ui riplendesfe,
Tra fe bialmò lo Dio de gli altri Dei,
Che udie, che me fin fol dilíge a lei.

L'ardente fiamma hause a di l'intro intranto Tutto quel, che l'ulcan li rugge poèce a, E già le, clato Alcide il carnal manto Tiù la materna e (figie non bausea. Sol quel, che l'il aut ni lu perpetuo, e fanto Del Juo lume divin tutto (filendea, E la sciauan ueder le forme nous. Sol la signintà, c'hebbe da Cione.

Come fe'l dosso suo la serpe prima
Del manto, c'hauca gias si rinouella,
E totto il uecchio vel, che la coprima
I ien più forte, più gionane, e più hella:;
Il e'figie d'Alcide, eterna, e dima,
I olto il nel, che copri a l'interna silella,
Tiù .....si're appar di pria, ss sa margiore,
E merta più, ch ogn im le faccia bonore.

Come restar de la terrema ueste.
Vede ul rettor del cielo il figliuol prino,
Ver Borea il chiama al regno alto, e cedeSul carro trionfal pompolo, e diuo. (sle
A la Lira usicin di silelu in ueste;
Vecondo andò, mentre qua giù siu uino.
Col più finistro il capo al drago aggrausa,
Tient um pugno il leoni, altro la clana.

Come l'alme locar celessi, e fante
La noua esse signi fuante piu bel mondo, o
Graud tanto le falle al succhio Atlante,
Che quass signi fostener non potè il pondo.
Se ben non disfe il signi uno di Teante,
Che passo Alcide al sino unuer secondo,
Com ei gil hausa comessioni modo accorto
Quando piu no l'i uide, il tenne morto.

Che portato la Fama hauca per tutto Non fenza uninerfal cordoglio, e pièta Doue il don di quel lin l'hauca condutto E come, e con chi andò nel monte d'Eta Nan fi feppe altro poi comun fu il lutto : Sol ne moltrò Eristico la fronte lieta Che per la gelofia, c'hauca del regto , Mojtrò d'eferne allegro à più d'un fegno.

Ne fol di que fio ei fol s'allegra, e ride,
Ma fol perfeçue ancor mortal nemico
I figliche reilar del forte Aldide;
Ch'eran fig giti al regno di Ceico.
Quando la madre fia privue effer vide
De nipoti, e di lai l'albergo antico,
Di fi degno figliuo l'pinofe la morte
De mipoti [ellio, e l'empia forte.

Sol ne la bergo bausea la mesta sole,
Che d'Hillo siglio d'Hercole era moglie
La qual mel granes se mene la prole,
E giat conca de le propin que doglie.
Hor mentre - Almena mistra sis dele,
Ch' a tanto mal la morte non la toglie;
V ede guardando il sen, c'hausea la muora
Che del sino parrotri usicino è l'bora.

E hauendo in mente ancor l'alpro tormento Che fenti quando al mondo Hercole diede, Diles tenendo inic lio (guardo ineuto, Prego ogni Dio de la [apperna fede, Che di placar Lucina fia contento, C'habbia mel partorir di te mercede : Che non habbia wer te quell'empia mente C'hebbe wer la tua focera inmocente.

Apollo il fin premea del nouo fegno
Dal dische mi fe graue il maggior Nieme,
F giunto era quel tempo illafre,e degno,
Che douce dare il grande "dicide al lume.
Et io,c hauca nel len fi raro pegno,
Con immenjo dolor premea le piume,
E ben uedeafi al suntre ampio, e ripieno,
Che gioue era l'autro di tamo feno.

Era dal troppo duolo homai si uinta. Ch'io non potea piu sofferir le pene, Enon so come io non rimasi estinta, E tremo anchor qualhor me ne souiene Sette uolte bauea il Sol la Luna cinta, Del gage andado in uer l'Hesperie arcne : Sette nolte la dea, ch'oscura il giorno, Menato il carro hauca stellato intorno.

E anchor l'insopportabilmio dolore Mifacea al cielo alzar continuo il grido, Nè u'era modo a far, che'l parto fuore Potesse uscir del suo materno nido. Ben chiamana io Lucina in mio fauore, Le man tenendo al Regno eterno, e fido. E ben corse Lucina a tanto affanno, Mano già per mio ben, ma per mio dano.

Fu da Giunon mandata allhor costei. Giunon per gelosia m'odiana a morte, Che non uolea, che i noui parti miei Donesser poi goder la fatal forte. Tu dei saper, ch'un giorno a gli altri Dei, Disse il rettor de la celeste corte. Quel, che uerrà nel tal tempo a la luce, Sarà de l'alma Greccia il maggior Duce.

Onde Giunon, che non uolea, che'l figlio, Ch'uscir done a di me, tal fatto hauesse, Fra se discorse, e prese al fin consiglio Di far che'l parto mio rinchiuso stesse. E lei non senza mio mortal periglio Mandò,che'l mio figliar tardar donesse Fin tanto, che'l figliuol di Stencleo Nascesse, che su poi l'empio Eristeo.

Lucina in forma d'una necchia niene Per escquir di Giuno il crudo anifo. Siede su l'uscio, e incatenate tiene su'l ginocchio le man, su'l puzno il niso. E senza hauer riguardo a le mie pene, Perche il parto da me non sia diviso, Dice il uerfo opportuno il qual forz'haue Difar, che'l fianco mio mai non fi grane,

10 pur mi sforzo, e chiamo ingiullo, e ingrato Gioue, che'l [no figlinol da me non toglie; E colma di dolor bramo, che l fato Mi toglia con la morte a tante doglie. Ma tutto è in ua, che'l cor hauea indurato Del maggior Dio l'inuidiosa moglie. E pure i mici lamenti, affitti, e laffi Mouean di me a pietà, le mura, e i sassi.

Ogni madre piu nobile, e piu degna, Ch'albergar suol ne la cittate Ismena, Prega ogni Dio di cor, che nel ciel regna, C'habbia piet à de l'infelice Almena. Cerca ogn'una darm'animo, e s'ingegna Per uarie uie d'allegerir mia pena. Ma Lucina si stà secondo l'uso, E tiene il pugno incatenato, e chiuso.

Galantide ministra ardita, e accorta Del mio fedel marito Anfitrione, Che sapea in parte l'odio, che mi porta Per gelofia la querula Giunone,. Vedendo flar colei fuor de la porta, Prese fra se qualche sofpitione; E pin, che siana affifa, e hauea raccolto Tutto i nn grupo il feno,il pugno,e'l uolto

Cade a questa ministra ne la mente, Che fia qualche maluagia incantatrice, E tanto piu, che mormora fra il dente, Enon si puo sentir quel , ch'ella dice : Sen'entra in casa pria, come prudente. Tuttalieta esce poistutta felice, E con l'allegra sua fauella, e uista La necchia i un mometo ingana,e atrista.

Qual tu ti sia,cui noto era il periglio, Ch' a la padrona mia douea tor l'alma, Sta lieta homai , c'hor hora ha fatto il fi-Et ha fgrauato il sen di si gră salma. (glio La Dea per maraniglia innarca il ciglio : E unol lenarsise bastet palma a palma E l'una, e l'altra man mesta dimide, Et io do fuora il mio figliuolo Alcide.

ZIBRO

Tofto che la ministra effer la uede Leustae von star più ferma quell'atto , Se n'entra, et roua il figlio ufcite, e cree, e C'habbia giouato a me quel, ch'ella ha fut Subito lieta fuer videndo viede , (10. A troua il uolto antico, e contrafatto : E la deride, e chiama ucchia, e infana. , E strega, e incantatrice inetta, e uana.

La chiama Jisa la Dea flégnata prende, Come il Juo rifo, el Jiso diffrezzo mira; E fisio fai nterra la diffende, E quinci, e quindi la firafcina, e tira. Con pugni, e calci poi la batte, o ffende, E sfoga il cruccio muliebre, el ira. Si usol lenar la mifera, efitrona V na perfona bauer pictola, e noua,

Ze braccia fi fan piè, la chioma bionda
D'un biondo, e uago pel la fo coprir c:
La figura del colpo è lunga, e tonda,
Et ha poca per fona, e molto ardire.
E perche le fiup enea corrilponda
A la bugia, ch' à lei fe il pugno aprire,
Nel partorir la Dea sflegnata unole,
Ch' onde wilch a menzoqua, efea la profe.

Odo,ch'altroue Donnola fi chiama, Mustella qui da gli huomini fu detta : Le nostre cafe anchor frequenta,co ama E molto de la caccia fi diletta. E fi l'honor ne le fue imprefe brama, Ch'insino a' crual ferpi ipugna, e aspetta : E per quel,ch'alcun russico mi dice, Sopra ogni augello ha in odio la cornice

M'increbbe in sero affai de la fua forte, ch'oltre ch'io la terea come forella, M' heuca rubata a l'uidenite morte Con la figace fius neutre, fauella. Hor prephim figlial acclefic corte, Che quella, che finaiprole nouella Esfa a goder ferz, a tsa doglia il mondo, E' l'autor di Lucina habbia fecondo.

Treghiam, diff. clla, amebor l'eterna cine a. Che l'adia di simon mer nosi fa frento, Si che la prole mia nafea ficura; Che già nel fem mattra a buser mi fento. Ha colciche cangio forma, enatura, Rimuella il mio duolo, el mio tormesto e Che mia forella Driope mi timembra. Chi inazi a gl'occhi mie prefe altre mebra.

E poi che possin te commoner tanto
D'una ministra tua le forme noue,
Non ti maranizsi ar del molto pianto,
Col mio dolente cor per gli occhi pione.
Ch'una forella mia fost altro manto
Io udiz, en contarti, come, e done
Se l'intesso doler, che l'oro percore,
Port da luogo a l'assannate note.

Hebbe il mio padre Eurito un'altra figlia Driape, ma non però de la mia madre, Stupir faccano ogn'un di maraniglia. Le fue vare bellezze, alme, e leggiadre. , Pria che faccle a lei cangiar famiglia Il troppo tardo a maritarla padre, Il biondo Dio, b'a noi diffinque l'bore. , La mide, el unignal le tolle borore.

Ma fu di fi fublime, e raro ingegno,
Di fi gentile, e gloriofa affecto,
Cho gn bud di choiata, a d'altro e citerno re
Bramaua bauerla, e far commune il letto.
Pra molti affucialem pi illufre; deAndremă fu da miei parcii eletto, (gno
Cui piacque tanto feco effer legato,
Che fopra ogni buom dieza d'effer beato,

L'impido nel Echalie un lago fiede
Cinto di dolci, e ameni colli intorno,
Lo cui lito fecondo esfer si uede
D'arbori, e ualli, e uego i prati adorno.
Cominciando de colli al basso piede ses
Fin doue più iuperbo alz emo il corno,
So mirri, e samo un cerchio ameno, e uago
A guila di un theatro intorno al lago:

Era neunta Driope a queste sponde Per honor ar col cor denoto, e grato Con ghirlande di fior tessute, e fronde Le Dee c'habitan l'onda,il collo,e'l prato Calcando i fiori cia nicino a l'onice Con un figlinol, che'n sen s'hauea portato Ch'anchor l'ano primier no hauea pieno Soane pefo al suo candido seno.

Mentre a weder del monte il piano, e l'erto Le luci uaghe sue moue per tutto, Troua, che'l piè del gran periglio incerto Vicin a un Loto ba il suo mortal codutto. Che'l bel purpureo fiere hauea già aperto Spene a'mortai del suo futuro frutto (glio Stede ella il braccio, e prede il fior uermi Per dar trastullo al suo nezzoso figlio.

Volli io, che u'era farlo steffo, e porfi

La man per corre un ramufcel col fiore, Ma doue ruppe Driepe, il ramo scorsi, Che spargea il sague a spesse viocce suore. Com'io di tanta nouità m'accorfi, Dinenni un giel,tremò la mano,e'l core: Il fufto, e i rami suoi tremar non manco, E neme il fior purpureo, infermo, e biaco.

Loto una Ninf a era in quel tronco ascosa-Secondo poi contare i tardi agresti, Che senza farla il Re de gui horti sposa Volle seco tentar gli atti inbonesti. Ella a la parte eterna, e gloriofa I preghi suoi mando santi, o bonefli. In quel tronco gli Dei l'humane some L'ascoser, che di lei poi tenne il nome,

Come la mia sorella il ramo schianta, E che si uede insanguinar la palma. Che non sapea, che la fiorita pianta Deße nel sague il pprio albergo a l'alma Chiede perden con prece, bonesta, e fanta Per suolger unol da lei la carnal salma, E pel girar del corpo, e de la testa. Trouasch'una racice il piè l'arresta.

D'alzar pur ella il piè si prona, e sforza, Ma comportar no'l unol l'anida terra: Anzi le barbe sue sa con piu forza Abbarbicarfi,e penetrar futterra. Già il noue legno, e l'importuna scorza Le gambe in un troncone asconde,e ferra. Piu ogn hor la carne, e'l sagne fi difperde. E trave, e scorza vien succosa, e verde.

Quando ella guarda, e nede il crudo effetto Che fotto nouo manto i piedi afconde, Con l'una mano accosta il figlio al petto, Vuol co l'altra Aracciar le chiome biode E trona d'ira ac cesa, e di dispetto, Che trahe dal crin la man piena di fonde Poi che dal ramo il crin si uede tolto,(to Fà più che puot'oltraggio al seno, e al uol

Il picciol figlio, a cui dier nome Anfiso, Che fol col pianto pio chicde, e fauelle, Al suo solito seno accosta il niso, E fugge in uan la runida mammella. Tutto uid'io, ma qual prendere aniso, Per saluar te potea cara sorella.? Pur con le braccia pie ti tenni auinta, E teco escr bramai dal tronco cinta.

Col nostro padre in questo il suo consorte Gionfer, che'l camin nostro bauea feguito Chieggion di Driope & io l'epia sua sorte Breue raconto, lor al'arbore addito. Subito al pianto, e al grido apron le porte Gli sconsulati suoi padre,e marito. Le braccia dano al mezo arbore intorno, Baciando il uifo ancor belle , corne.

La suenturata Driope, come uede V erfar da el occhi in tanta copia il pianto Al padre, a la sorella, a chi le diede Già per consorte il matrimonio santo. Con l'acchio; ch' anchor tibero poffiede, Sparge un riue maggior fu'l noue manto, E poich'al dir la ma non l'e anchor chiula Con questo amaro duol fe stefia feufa.

LIBRO

Vi giuro per l'eterno alto motore, Ch'io non ho fatto a quela Ninfa torto, E ch'imnocentemente ico coll'il flore, E contra ogni ragion tal pena io porto. S'io mentopiona in me tanto, d'ardore, Che refii l'arbor mio offondato, e morto: E l'huom, che primo arrine in quello laco, M'offenda con la faure; doni a foco.

Prendere in tanto il mio picciolo infante, Che nel ruuido fin non ben fostegno, Che firuando il costume de le piante, Le mã fon rami, e di cele s' alzan di legno. Fur tenga mel qualchun fempre dauante, Mētre l'molle occhio mio de lum'è degno, E fate poi che fotto a que si a frafça. La nutrice, cham-djouent il pafça.

E quando andar porto picciol finiciullo,
Tosto,ch' opin' feolar la feola geombra,
Fate,ch' a prender uenga il fio tratullo
Treffo a la madre fiua, fotto quefi vmbra.
E che l' mio aucho buman qui ueume nullo,
Divegli,che quefi arbor me l'ingombra.
E mi a uit,come madre, e dica,
Quel bofo la mia madre a florafe, s'iplie, a,
Quel bofo la mia madre alfonde, s'iplie,

E perche a lui non fia cangiato al bulo, Quado gli accade andar tal uolta attorno Dite, che urfo gli arbori fia giulo, Nè cerchi, che il lor vamo il facia adorno, E ter ga cercto pur che in oggia arbuflo L'alma di qualche Dea faccia forgiorno. E per faluar le sue membra legguadre, Tenss a que si sov, che già co gole la madre.

Dolee conforte mio, padre, e forella
Da me prendete l'ultimo faluto,
che gia manear mi feno la fuella,
Per l'arbore, che troppo è in fu crefciuto.
Hor fe non unolla mia forma nouella,
che l'uoto in hinar poifa ancor no muto,
Alzate uoi le membra al baccio mio
co'l figlio Abe giá fei, che l'baci ancho in.

Efe qualche pietà ni moue, e regge, Fato le noue mie membra ficure Con la fedel cultodia,e con la legge Da la man, da la falce, e de la feure Egli armenti iontan filano, e le gregge, Ne filan le fronde mie le lor paffune... Rendete il uerde legno, oni to mi ferro, : Dal morfo, e da la man faluo, e dal ferro,

Non ui posso altro dir, che me ne priua La scorza, che sa a la ma si altro chiostro. Toglicee da tamia luce anchor sima L'alma, che senza il santo ossicio sossito Vis e chiuderta si legno, il qual già arrina Al mento, e tutte assona el corpo nossico. E in questio perde il dir, ne più si dolle, E lassicia no le strade, che parole.

Mentrela mefla, elagrimofa figlia.

D Frito il fuo dolor conta, e rinoua.,
El aficing al locra le ciglia,
Anchor che l'occhio fuo non meno pioua:
Vna improvolla e rara maraiglia
Fa ch'un congiunto lor, ch'ui fi trona.,
In un momento un' altra forma preude.,
E in mezzo del dolor liete l'erende.

ER. A questi tolao camuto, e bianco, che ji ne tempi suo di gran ualor., Ne potea fare al Hidra es sanque il nanco L'altier suo zio senza il costus sauve. Hor mentre, che is sissa suo con La giòuenta racquista, el primo bonore: Esorte, e altier si trous a l'improusso con la prima lamagine nel usso.

Nè fol fi trona hauer nouo l'aspetto;
Ma con nouo dilio, e nouo perifero:
E doue esfer folca piem di fosteto,
Timido,tardo,nuaro,aspro, escuro;
Brama hor la compagna, ecrea il diletto,
E sprezza l'util suo nano,e leggiero:
E chi il uuol guadagnare,e piacer faili,
Sol de l'onore,e del piacer gli parli.

Quella companía fubite uentura
Tolje a le mejle donne il duolo e'l pianto
Poi che la fina miglior forma, e natura,
splèder faral, albergo Herculeo alquanto
Alcide finche in ciel fi prefi cara
Di torre a tolao l'infermo musuco
Alcide in terra, e in ciel l'amò fi forte,
Ch'ottemue quesso don da la consorte.

Poi ch' Hercol priuo fe del morsal selo; La forza dis "dean nel monte d'Esa; L'eterno Dio nel più beaso cui de Con fronte l'abbraccio benigna, elieta. Dapoi parbò con tanto affetto, etelo, Che fi Giunon intenerir di pieta, E accettò per figlio Alcide, e in fede D'amor la figlia fua foja gi diede.

Gimone hebbe una figlia fenza padre,
Bella quanta altra di ciel giamai ne side.
Le cus vare bellezze alme, eleggiadre
Fan,che la gioucuta gouerni, o guide.
Quella ni figuo d' Amor lego la madre
Col nume fatto in ciel beato Alcide.
El odio,che l'accefe un tempo il core,
Tutto fi poi concordia,e uror amore.

Fatte le nozze,e quel diletto prefo, Che puo dare una Dea bella, & eterna, Com in da la conforte Hercole intefo, Ch' ella la giouenti quida, e gouerna: Verfo il congiunto fuo d'amore accefo Scopre con prieghi a lei la uoglia interna, Che poi ch' ella da legga a piu begli anni, Priui lolao de fuoi canuti affanni.

Non nega di Giunon la bella figlia Il primo don, ch'a lei chiede il conforte; Ma con di tutti tinuldia, e marainglia Fa semire lolao giouane, e forte. Ma ben per l'asemir pattio piglia, Di non romper mai piu la fatul forte, E de la giouentà tener ben cura; Mala[ciar fai il opro fa la natura. Hor mentre col giurar chiuder la porta
Vuol per ogni mortal a tanto dono,
Soppon la fatal Themi, e no'l comporta,
E dice, Non giurar, e' sancor ui fono
Due figli infanti, il cui fatto non porta,
Che fian dal ciel lafeiati in abbandono,
Anzi egii unol, quado fia l'tempo giunto,
Che uengan forti, e giouani in un punto.

E tolio fia, che fe chinate il uifo,
Già Tolinice a Thebe il campo ha spinto,
V fendo l'un fratel da l'altro uccifo,
Ogn un del par fia uincitore, e uinto.
Doue, perche più d icie non sia derifo,
Sara il sier Capaneo da Gione estinto.
Le cui [uperbe, fogradumane proueAltri non potrà mai uincer, che Gione.

Anfiarao profeta illustre, e degno, Ch'anirà cotra sua noglia a quella guerra Sarà inghiotitio, e dato al basso regno Da la subitio aperta, e chiusa terra. Done non senza suo dolore, e slegno V ini i due Gens suoi suorà dotterra, El soco, ch'ardera la carna salma, Rogo al corpo sard, tormento a l'alma.

I di il figlinol de l'ingbictitio mago, Nominato Almeon, quand'harra forto Da la terrena, e fubita norago Reflare il padre fuo fepolto, e morto, V cciderà de la uendetta uago Per uendicare un torto con un'torto La madre, e farà un pietofo, e rio, Re la madre crudel, nel padre pio.

Però che quendo ham'a il profetta letto, Ch'in quella imprefa i douera' morire S'afcondera per non effer cofereto D'andare a fur fi fibitivo ingibiotire: Mal' Lustritia ingombrera fi il petto A Erifile foa moglicche fooprire Le fari il loco, ou'ei fara' coperio Pera mirco moliil, d'a le fue offerto. Quel bel monil, che fabricò Vulcano Con tante gemme, pretiofe, & arte, E ch' a la sposa diè del Re Thebano, Che funglia di Venere,e di Marte, E d'Argia moglie capitato in mano Di Polinice, or ella l'ha in disparte Ad Erifile offerto con proposto, Che mostri Anfiar ao, don'è nascosto .

E poi c'haurà scoperto il suo consorte Erifile, e farà dal figlio occifa, Il crudo auttor de la materna morte La mente da se stesso baur à dinisa, E con le dee la tartarea corte L'ombre materne il pugneranno in guisa Che fuor del senno, e de la patria uscito Vn tempo andra, poi si farà marito.

La bella Alfesibea saggia, e gioconda, Dotata d'ogni ornato, e bel costume, Di Flegeo figlia , il prorgherd ne l'unda. Paterna, e poi godra seco le piume. Et ei perche'l suo amore a quel risponda, Ch'al suo intelletto haura reduto il lume, Di quel monil faralle il collo auolto, C'haurà con l'alma a la sua madre tolto.

Po: quado un tepo haurà il suo amor goduto E per giusta cagion quel Dio, che fuora E pento in parte il desiderio ardente, Non gli parendo anchor d'esser uenuto Al san pensier de la sua prima mente, A l'eracol n'andrà per nouo aiute, Et ei rispondera, che'l mal, che sente, Connien, se wol, ch'a lui la mente sgraue, Che nel fiume Acheloo si purghi,e laue.

On le Almeon che del suo primo honore Vorraintey ar lo stupido intelletto, S'andrà à purgar nel Calidonio humore, Done l'accenderà nonello affetto. Che'l nazo uifo il faretrato Amore Farà nederg'i, e piagheragli il petto De l'ignuda Calliroe, come nacque, Mentre a nuoto goarale patern'acque.

Enon si partirà da quelle sponde . Che per isposa l'otterà dal padre: E poi purgato da le socere onde, Si godrà le belle zze alme, e leggiadre, E le sue membra e sendo atte, e seconde. La fara in breue di due figli madre, Detto Acarnana l'un l'altro Anfotero, Ch'un di acquisteran gli anni, e'l pesiero.

E poi ch'ella del bello hastrà sentito Monil,ch' a l'altra moglie il collo adorna, Pregherà dolce il suo dolce marito, Che de l'oro fatal la faccia adorna. Hor metre ei per hauerlo andrà in al sito. Doue la prima fua moglie foggiorna, Da figli di Flegeo, c'haunto anifo Del nouo amore haura, per nia sia ucciso.

Temeno, J. Asione ambi fratelli. Poi ch' Almeone haura dato a l'inferno, Calliroe alzando i rai languidi, e belli, Esclamerà con prieghi al padre eterno, Che uoni a'figli suoi, c'ha gli anni imbelli, Gl'anni,c'han for za, ardire, ira, e gouerno Perche chi uendicò del padre il torto, Non Stia, s ba figli, invendica : o,e morto.

Suol dar ne tempi suoi gli alti secreti, Quel, che può dar la sua figliastra, e nuora Vorrà che di Calliree il pianto accheti: E di quel, che ne figli allhora allhora Più brama, ella nedrà gli occhi fuoi lieti : Gli uedrà in un balen robu,ti, e forti, Da poter wendicar del padre i torti.

Si che Hebe non giurar, che l'alta cura Mo [a talhor da prieghi,e da rifetti , Saole il corso imperir de la natura, E far de gli altri f.pr'humani effetti. Come hala metamorfofe futura Narrata Themi a i puri alti intelletti , E che ji ca igi altrui tal nolta il pelo, Gran mormorio s'ud) per tutto il ciclo . . . E che fol Gioue, e'l figlio Hercole, & Hebe Potean far chi uolean de gli anni altero, E far maranigliar Calliroe, e Thebe, D'Iolao, d'Acarnana, e d'Anfotero. E diceano i più illustri,e anchor la plebe, Che Gioue era partial, non giusto, e intero E dal proprio interesse ogn'un tirato Parlana contra Gione, e contra il fato.

Saturno si dolea d'esser si stanco Si necchio, fredo, inutile, e mal fano, Che mal potea più trar l'antico fianco Ter lo uiaggio suo tanto lontano. Vedendo il suo Titon canuto e bianco L'. Aurora, le parea pur troppo strane, Si bella esfendo, e di si ungo aspetto, D'hauere huom si disutile nel letto.

Cerere a Iasio suo l'antiche membra, Che nel suo primo fior tanto le pi uque, Cerca rinouellar, che si rimembra Del tanto dolce amor , che da lui nacque , Riguardado Erittonia, a Vulcan sembra, Che s'Iolao si necchio al zio dispiacque, Si uecchio il figlio a lui dispiace anchora, E chiama Gione ingiusto, e la sua nuora.

Quella Dea anchora a questa parte arrife" Ese riuolgerete a Creta il ciglio, Cui colse in fallo ql, che'l modo aggiorna? E nolea anchora patteggiar d'Anchife, Di poter dare a lui l'età più adorna. La gran sedition, che in ciel si mise, Piu ogn'hor cotra di Gioue alzò le corna Ogn'uno hauea parenti, e amici imbelli, A quai bramana dar gli anni più belli.

E ni fu qualche Dio forte, e robulta. Ch'osò di dir, ma ne' cerchi in disparte. Prinisi homai quel Re d'essere Augusto. Che le gratie dal ciel si mal comparte, Et eleggasi un Re,che sia piu giusto. (te, Ma Gioue hauedo appresso Mercol'e mar Con fronte irata a tutti il parlar meta, E con queste parole ogn'uno acqueta.

Se alcuna reuerentia al Re si porta, Tacete,o date a me le orecchie intanto. Ditemi ciechi,e doue ni trasporta La ambition nel regno eterno, e santo? Puote effer mai, che la celeste porta Chiud'alma, che di se se presuma tanto ? Ch'osi parlar ne' regni alti, e beati Di woler superar gli eterni fati?

Da che fu l'alto ciel, fu il fato eterno, E'l fatto a ql che in Thebe ha fatto oprar-Che giouane Iolao gli anni, e'l gouerno Rihabbia ancor, non la superbia, e l'arme. Vnol del fato il decreto alto, e superno Come ha di Teme a noi predetto il carme, Che i figli di Almeon troppo per tempo Debbia far forza a la natura, e al tempo.

Voiregge il fato, e me per far, che meglio Ve'l coportiate,e contra andar non poffo, Ch'a radamato, ead Eaco infermo, e ueglio Latroppa età non curuerebbe il doso. E se amate di ciò più chiaro speglio, Volgete gli occhi alquanto al Re Minosso Che uecchio, e infermo opresso è da la guer E fe col nome fol tremar la terra.

Vedrete come ogn'un schernijce, e prezza Il mio impotente, e abbandonato figlio Per la affannata, e debile necchiezza. Che quando a gli anni dar potessi essiglio, Farei tornarlo a la sua prima altezza, Nè Mileto ardirebbe il suo cognato Di nolergli innolar l'alma,e lo stato.

Ma s'egli guerreggiar per i tropp' ami Non può, farò, che col fanor del ciclo Sarà prouisto a' fuoi Cretensi dami Col più rapido ardon; che spegna il gielo. Subito monta i più silubimi s'anni; Done è riposto il più damoso telo; E fatto imanzi al tuon spicdere il lampo Auenta i tato on ha Mileto il campo.

Quando da pria gli Dei nolfer la luce Ver Creta, e ueder difprezzato, e abietto Quel Re, che fis si chiaro, e muitto Duce, Qmisedition scariar dal petto. E si piegar di non dare a la luce Quel, che già detto haued, c'hebber sosset E tanto più, quandei s' armò la mano De l'arme ineuitabil di "ulcano.

Mandato Giose un folgo, nh rafforza I'n' altro, e un' altro, e un' abelena, e tuona E d'ado al forte braccio ogn' hor più forza La terra d'ogn' intorno, e' l'cielo introna. Tal che Atlievo, e' l'campo a torro forza, Ogn' un le squadre, e gli ordini abbandona. E' soco, che da lei si ardente pione, Ogn' un cerca fieggir, ma non id done.

L'uno abbandona l'altro, e per faluar fi Corron, chi qua, chi là per uary lochi, E molti in uarie forme rel'atmo ar fi, Secondo naria il ciel le pierre, ci fochi. Quei, che uiui ancor fon, trouanfi fipar fi Tutri, chi qua, chi là fimarriti, e pochi. Mileto nede ben, che quel flagello Gli vien, perch al coquano egli è ribello.

Tošlo che manecil filminar de l'aria, La poca gente fia, che niua vefia, Vedendo la fortuna hauer contraria, Per andar uerfo il potto infieme apprefia F troua, che la fiamma empia auerfaria Con la feruente, e fubita tempefia Diftrute ha le galexy otte le naui, L'affe ji merune, e l'eleuate truii. Fa tutti igroffi legni, e le trivemi,
Che'l fulminal del ciel diffrutti hausea,
A pena tanta ciurma, e tanti remi
Tronò da porre in punto una galea.
Di quei, che non restip de l'alma scemi
Da la famma del ciel crudele, e rea,
F atta una ciurma a una galea e 'attemes,
C'hausea ancor salui gli arbori, e l'antêne.

L'armata hauea nel porto di Fenico:
Terò c'hauendo prefo il regro utto,
V:cino a quello porto il fuo nemico
In un forte caflel s'era ridutto.
Da quello porto miferose mendico,
Toi che l'foco del ciel baue diffruto.
Sol con una galea forz'è che lasse
Quel regno, ch' aflatho con tanta classe.

Di notte, come porta il fiso deslino, Fa stela, e amezzo di drizza la prora, E paffa il capo, cha nel lisolo mancino, Tria, ch' à fisende del ciel sièga l'Astrova Vesfo Le unte poi prende il camino, Et hauendo al fiso fin propista l'ova, Si irona giunto a l'apparir del lume Sopra la bocca del Melfallo fisme.

Poi che scacciaso dal celeste grido
Mileto fu di Cretarbaucaje eletto
Passarome preme ad Cuma il lido,
Doue ba Meandro il raggirato letto:
E quini intende a fassi na moso nido
Per qualche suo particolar rispetto.
E comeniale costreggiare intorno
Cretas doue el a volta a luncezo giorno.

Come ha dunque passato Psichione, a l'orga Drizga a greco il camin col uento a l'orga Ementre il promoutorio di Leone Cerca acquissare il uento alga, e rassorga Tanto ch'u poppa a la galca si pone, E gonsi ail teso li: con tanta sorga, Che speran priache uenga ostavo il ciclo, Talsar son tanto Olmeno Ampelo. Gia fi chinaua il Soluerfo la fera,
E pote a flar tre hore à restar morto.
E l'aura era restata fi legiera,
Che llino hauean di già picgato, e attorso
E già il legio ad .Ampelo arriuato era,
Ma forger non uolea, ne pigliar porto.
E gir più toflo al buio, e con fatica
Volea, che prender l'ifola memica.

Ma intanto un Greco flauentofo, e tetro Ingroffa il mare, e moue al legno guerta, E dubbio il fasfe de tornare indictro, O de afferrarfa il an enmica terra. Ma del ma groffo il pauentofo metro Gli mostra, ch'è men mal, s'egli'à afferra. Terò che correita per il aria bruma. Con troppo gran periglio la fortuna.

Hor mentre di dar fondo il bison nocchiero In qualche fen coperto fi procaccia, Da tramontana forge borrido, e altero V'n seuto, che da l'ipla lo faccia. Subito il bison nocchier cangia penfero, E solta serfo l'Africa la faccia. E fa camin contrario al fiso difegno Ter dar men nota al combattito legno.

La trauerssa di Greco in tutto manca, Euien sol da maestro, e tramontame... E l'onda sempre più rompe, & imbianca, E l'legno più da l'solta allontame... Men di quelche worria, tensi di mana act Ter la sorza di Circio iniqua, e strana Il misero nocchier, ch' accorto, e saggio Si toglie men che può dal ssia utaggio.

Con poca uela uà ristretta, e baffa, Et à l'arbor maggior dà fol quel uento, Che fis, che la galea diudes e paffa Le gran botte del mar con men tormento. Del humul tuba shigotità a, e laffa Star al fuo officio ogn'un fi nede intento. Sta ogn'un proto al feruitio, alquale è buo Ter ubidir, pun che s'udife, al hono. (no

Ma tanto orgoglio, e borror ne l'aria frene, Si grande è limormorio de le rott onde, Del grido human, de la galea, che geme Ne la prua, me la poppa, e me le siponde. , Colromor de le corde mino insieme , Che del sifebiesto il suon fra lor s'asconde, E mon, che in prora, quie, ch'à lui sio presso Nol pono udir, nè quel, che'l simona istesso.

Ma doue i Jioon non nal, sipplisice il grido.

E perche il mar gid qualehe remo harotto
Accema con la mano, alga olovido,
Che dentro il palamento sia vidotto,
Lo sulo pio une la prora schiaza e instodo
Fa sferrar sutto, e imprigionar di fotto,
Perche sservato insieme non s'intenda,
E per la liberta l'arme non prenea...

L'onde uma appresso l'altra eran si spesse, E tanto alcun talbor tenean coperto, Che non hauca donde spirar potesse, E sin cagion, che l'capitano esperto Di sferrar sol quei de la prora elesse. Ma non che stesser princhi al discoperto E tanto più, c'haucan gli ondos torti Già dentro à la galea due schiaui morti.

Anchor che chinfi fian tutti i portelli,
E stian di fosto à lume di candela;
Se ben ul has fopra le bouine pelli,
Onde ogni fesso i meglio si cela;
Pur quado entrà del mar gi aspri fiagelli
Qualche poco d'humore indi trapella;
Asa quei di fosto u'hā gli occhi,c' orecchie
E confesso, sugne empion le secchie.

Co nocchi d'Argo guardan quei di fopra, Ch'ogni rimedio lor fia fatto à figuo. E che per gittar l'acqua il balcon s'opra, Quando non nocer pio l'ondofo falegno. Gittato il mar nel mar fanche fi copra, Inchiodan poi le pelli fopra il legno Con chiodiche non fra nel legno foffa. Ma faltan tutti fipor com na l'offa.

## R O

- La notte già col tenebrofo manto Per tutto l'acre hauca renduto ofcuro, E'l uento, e'l mar cresciuto era altrettato, E fatto il lor periglio men sicuro : Solo un conforto è à lor rimafo in tanto Notturno stratio, perigliofo, e duro, C'hano il mar larzo, e p l'ondoso orgoglio, Trouar non pono infino al giorno scoglio.
- Vol ne la prima guardia de la notte Il comito alternar la poggia,e l'orza, E mentre il credon far, del mar le botte Copron la ciurma e l ueto alza, e rafforza Tanto, che fa cader l'antenne rotte, E tanto del cader grande è la forza, Che stropia, e uccide, e fa, ch'in poppa, e'n Il legno morto un'altra uolta mora.(prora
- Fail buon padron con l'affannato, e rocco Strido lenar le uela del trinchetto. Et appresso al grand'arbor le dà loco Per far minor, che puote, il suo sospetto, E del rabbioso uento sol quel poco Prende, ch'à lui può far piu fido effetto; E in tanto il rotto mar rompendo passa Co la poppa, e la prora bor alta, hor bassa
- Il romore è infinito,e l'aria è nera, E non si uede il cenno, e non s'intende, Nè si può riparare à l'onda altera, Ch'ogni hor co più furor freme, et offende. Mail balenar, che fa l'etherea spera Di cosi spessi fuochi il cielo accende, Che scopre il mare e'l cielo d'ogn'intorno, E splender sa di mezza notte il giorno.
- Ma'l notturno felendor mostra il lor danno, Che fe'l uerno crudel molto anchor dura, Far resistenza al mar più non potranno, Che già la morte lor neggon sicura. Veggon, che tutto il morto perdut'hanno, Nè potrà riparar l'humana cura, Dapoi, che'l mar lor tutto ilmortoha tolto · Che luino anchor non resti al fin sepolto.

- Veggon, mentre arde il lampo in ogni parte, Del legno impressa l'ultima ruina, Lo schifo tolto, e rotte antenne, e sarte, Da l'atra tempestosa onda marina. Pur quel, ch'in poppa gli offici comparte, Chiede à la gelofia, che gli è nicina, Come fa la trireme acqua di sotto. E s'alcun legno u'e silruscito, ò rotto.
- Quel che sotto à la poppa in guardia siede, Dimanda à quel di mezzo il punto istesso, La camera di mezzo ne richiede La stanza de la prora, che gliè appresso. Da prora à poppa la parola riede, Che legno non u'è anchor rotto, ne fesso. Gran uentura è la lor, poi che si troua Esfer la lor galea spalmata, e noua.
- Se bene in su'l mançar de l'aer chiaro Per hauer men trauaglio il buo nocchiero Diè molte cose al mar crudo, & auaro, Per far restare il legno più leggiero: Hor si difficil nede il suo riparo, E'l uento si rabbioso, e'l mar si altero, Ch'ogni più ricca merce, ond'egli è onusto, Dona à l'ondoso orgoglio auido, e'ngiusto.
- L'Aurora già per fare al giorno scorta Il uolo hauea per l'oriente preso, A1a il uolto ofcuro, e l'habito, che porta, Non ha il suo bel color uario, & acceso. Mostra il ciglio dolor, la guacia ha smorta Grani ha le westi, e'l crin d'humido peso. El'ali nuuolose, ond ella poggia, Minaccian per quel di grandine, e pioggia
- Si leno il Sol, ma mesto, e lagrimoso, Cinto di nubi, e mezzo ascoso il lume, E nel leuarsi alquanto di riposo Presero i uenti, e le salate spume : Marinolgendo il buon nocchier dubbiofo Per lo confuso ciel l'afflitto lume, Se ben il nento, e'l mar non ò tant'alto, Par, che trema entro al cor di nono assalto

Bonacia

Ne'l conquaffato legno me' che fanno Dan luogo à remi, e fan drizzar la prora, Fra Circio, e Tramontana, e uia ne uanno Fin che minifra al Sol mie la terza bora. Et ecco uien per foro ulcimo danno Vn fuperbo Austro impetuofo fuora, Le nubi fparfe fubito d'intorno Tilgono al g'occhi loro il cielo, e' giorno.

Reforz a il sento vio torbido, e fro, E in un momento il mar röpe, e confonde, Alza l'inato mare il grido altero, E manda fin'al ciel fuperbe l'onde. Apronle nubi il panno ficuro, e nero, E danno il paffo ale celesti gronde. Ementre freme in giù la pioggia, el gielo, Di mille tuoni, e fuocio taumpa il cielo Di mille tuoni, e fuocio taumpa il cielo

Tofio con minor ucla il uento prende In poppa il l'egno Hanco, affitto, e rotto, E denro il palamento fi diftende, E ciò, che l' nocchire dice espero, e dotto. Sciolta dal ferro poi la turba vende, E falla ad un ad un ferra di sotto, E tutto in opra pon l'inegeno, e l'arte, Ter uincer contra il mar fi fro Marte.

Tal giel, da la procella, e da la pioggia, E da l'onda superba, c'i ribumana Pereosso l'i miser legno bre cade, or poggia E prende il camin dritto à tamontana, Quattr bore and co nel agonstara poggia Cò l'onda ogn' bor piu incrudelita, e strana Dal cominciar de la seconda guerra, Senza secopri la destiat terra. Quel gran camin, ch'in una notte corfe, Il giorno racquisiò tutto in pochore, Che mentre dal fentir ottito fi vorfe, Men che potè il nocchier, fi fipinfe in fiure. Ma poi che gire al fiu camin s'accorfe, E in tanto male il mento hebbe in fauroe, L'autenna da rifpetto al tronco firinfe, E con mela maggior la quercia spinfe.

Dapoi che di lontan uide lo feoglio, Cercò il padron d'auscinarfi al lito, E mentre, che fendean l'ondolo orgoglio, Diforreano fra lor qual fuffe il fito . Carpato dice alusami fi e fil feoglio Conofier , ch'era Cafo il piu perito. Ci fipinfe à quella uolta il buon mochiero , Per difoporir quel, che s' apposto al uero.

Non molto và,ch' wi [fola à man manca Riconofic il nocchier molto maggiore, Per dar ripofo àl' alma af litta, e flanca, La prima,è pià propinqua, ma minore. Ma per quel,ch' al difratto legno manca L'altra,ch' è detta Carpato,e migliora Ne molto dal camin torcendo il legno Solca wer la miglior l'ondofo fdegno.

Col uento,e la fortuna in poppa flare , Nō potea usi bora il legao à prèler terra, Quado ecco uien erudel la botta,e il mare, El milgo timon dal legao sferra, Nè più potendo la gelae substrue La uela per trauerfo il uento afferra , E graval arbor tanto,e l'fa fi chino, Che l'rôpe,e dona al mar l'arbore,e l'lino,

Ben fi wegon perduti il mare, e'l neuto, Epiu che fuffe mai fuperbo, e graue, L'attro timon, le groje onde, e'i tormento Tempo nö dan, ch'al fuo luogo s'inchiane. Hor mentre fa ciafem ectro argonento, Che'l mar gli affodie, s'ilà piargedo, pane, S'apron le nub;, e danno al Sol paifeggio, Et ei ne la galea filemetr fai i raggio. Quando Mileto il vino ardor patorno Ne la morta galea rifolender uede, Le mani alza,e le luci al regno eterno, E al Sol mercè con queste note chiede. Padre se pure è uer, che'l sen materno Del tuo seme dinin qua giù mi piede, Rinolgi alquanto à me pietofo il lume, E salua il sangue tuo da queste spume.

Il Sol,ch' al fino niaggio intento, e fifo Talbor non guarda à l'opre de mortali, Quando apre l'occhio al doloroso niso Del figlio, e scorge i suoi propinqui mali, Mosso à pictà con ben fondato auiso A tre de raggi suoi fa batter l'ali. E ne manda uno ad Eolo, e l'altro done Alberga il Re del mare, e'l terzo à Gioue.

Gioue, che scorge liberata Creta, Vuol, ch'à lo Dio del lume si compiaccia, E con la nista sua gioconda, e lieta Tutte a un tratto dal ciel le nubi scaccia. Copiace anch' Eolo, e i uenti irati acqueta, E lascia in un balen l'acre in bonaccia. Manda Triton lo Dio del salso regno, Che faccia ritornar l'onde al suo segno.

Prende tosto Triton la conca attorta Pronto nerfe il fuo Re, deuo to, e fido, E donando lo spirto à l'aura morta, Fà da l'un polo à l'altro udire il grido . Poi rende con la voce ogni unda accorta, Che debbia riternare al proprio nido. Si spina l'onda à poco à poco, e tace, E. lascia il legno in mar del tutto in pace

Come manca del mar l'aspro tormento, Metton senza indugiar l'altro timone: E.perche fo ha in aere un dolce uento, C'ha uolto il fosfio uer Settentrione, Legan la rotta antenna in un momento Al tronco, che restò de l'artimone: E di più pezzi di legnami, e tele Rifan l'antenne gli arbori, o le uele. Giunti che sono à Carpato, il paues Legano insieme, e'l fan notar ne londe: Che poi che'l mar per se le scrifo prese, Via da smontar non ban migliore altrode, Vi calar poi più d'un, ch'in terra scese, E legò il laccio à le propinque sponde Qui il legno si fornì parte per parte Di nele, antenne, remi, arbori, e farte.

Dal lito con buon tempo il lin poi sciolse Il provido nocchiero, & usci fuori, E al uento maestral la mira tolse. E solcando andò il mar fra Sime, e Dori. Pasato c'hebbe Gnido, egli rinolfe A gli Scithi le prua, la poppa a Mori, E nia solcando il liquefatto netro Lasciò mille isolette, e scogli a dietro.

Da man destra lasciò Nistri,e Claro, E Leria, e Patmo, e à quel lido peruenne, Don'Icaro, del ciel souerchio anaro, Sforzò à cader le troppo alzate penne. E hauedo il mar traquillo, e'l tepio chiare In breue nel canal di Seio si tenne. Ver Greco solcò poi l'ondosa sbuma, Et in Eolia al fin perueme à Cuma.

Dopò tanto niaggio, e tanta guerra Sentita hora dal foco, hora da l'acque Smonta Mileto à Cuma, e uà per terra, E di fermarsi in Frigia al fin gli piacque: Done il Meandro sì s'aggira, & erra, Che par, che torni spesso, one già nacque. E una città, ch'in breue fu perfetta, Fondò, che fu da lui Miletto detta,

Hor caminando per diporto un giorno Per l'aggirate nie del patrio fiume, Incontra un uolto angelico, & adorno, E uien seco à incontrar, lume con lume. Le parla, e in solitario entran seggiorno, E premonil berbe in uece de le piume. Fizlia era di Meandro la donzella, Detta per nome Ciane adorna ,e bella.

Hebbe

Hebbe di questa una gemella prole, Dotata d'ogni gratia illustre, & alma: E si le lor bellezze uniche,e fole Crebber, che sopra tutte hebber la palma. E del sangue uscita esser del Sole D'ambi parea la carnal neste, e l'alma: Tanto saper, tanto splendor raccolto Hauean nel lume internose nel bel nolto.

L'un fu garzone, e Cauno fu nomato, L'altra fu detta Bibli, e fu fanciulla. E s'ei d'ogni bellezza era dotato, Ella ogni altra beltà fea parer nulla. E da che l'uno, e l'altro hebbe lasciato La prima età del latte, e de la culla, S'amar d'un uero amor si caldo, e interno Quanto altri mai,d'amor però fraterno.

La donna, che ne l'odio, e ne l'amore L'huom di natura più costante auanza, Hauca piu del fratello acceso il core, Pero di buona e lecita sberanza. Pur non pensando a dishonesto ardore,. Tal nolta si prendea troppo baldanza, E per dar gratia a la camicia,e al manto, Trouana nia d'anicinarsi alquanto.

Venere contra ogn'un grand'odio hauea, Che traheua dal Sol l'almase la carne, E come occasion se le porgea, Non unlea mai senza uendetta andarne, Hor quando uide, ch' a costei piacea Tanto il fratel, uolle piu stratio farne, Che non fe de la zia, quando amò il toro, Per dar maggiore infamia al sangue loro.

Sabito entrar ne gli occhi del fratello Lirata Citherea fail suo Cupido, Và la forella mifera a nedello, Moffa da fanto amor fraterno, e fido; Rimira l'occhio gratiofo, e bello, Ne fa,ch'allora Amore int babita mido L'arco scocca uer lei subito Amore, E fa lo stral passar per gli occhi al core.

Bibli non sà, che l'amorofo dardo L'habbia di reo desio piagato il petto: E quando a riueder torna il bel guardo, Pensache wero sia fraterno affetto. Hor mentre cieca del pensier bugiarde Corre à l'irragioneuole diletto, S'adorna prima, e poi dolce fauella, E parer brama à lui faconda,e bella.

E se tal uolta à sorte il fratel wede Qualch'altra uagheggiar bella fanciulla, E per acquistar gratia, amore, e fede, Seco con modi bonesti si trastulla; L'ha inuidia:e se in disparte il fratel siede, S'accosta, e'l bel de l'altra i tutto annulla. E dice ogni difetto,e forse ucro, C'haue colei nel uolto, e nel pensiero.

VOI, cui la Cipria Dea non è nemica, Da questo infame amor prêdete essempio; E fate che la mente alma e pudica Secacci da se l'amor nefando, & empio. Chi cerca farsi di sorella amica, Acquista de l'infamia il graue scempio. Enon si può scusar, come costei, Ch'al san pensier contrari hebbe gliDei.

Locate il natural caldo desio In quel fedel amor beato,e santo, Ch'approua il mondo, la natura e Dio, Onde Himenco ne forma il carnal manto. Ogni altro amorc è scelerato, e rio, E corge l'alma al sempiterno pianto. E inanzi à quei,ch' ancor go dono il giorno, Macchia l'honore altrui d'eterno scorno.

Non si conosce Bibli, e non sà il fine, Alqual l'occulta sua facella intende: Ma loda le bellezze alme, e dinine, E dentro maggiormente Amor l'accende. Dadinersi ornamenti al manto, e al crine E ogni hor bella al suo fratel si re de. Signor già il chiama, e da fignor via! ppia Ei nomi, che dà il sangue, odia, e dispregia. Quando

IBRO

Quando ode, che'l fratel foror la chiama,
Infinito dolor nel flio cuor fente,
Che le rimmembra quel, ch' ella no brama
Quel nodo, c'han dal medelimo parente.
Pur fe ben tanto il mira, e tanto l'ama
Desla ha dal rio pensfer uota la mente.
Non o fa mentre il di viuna la tiene,
Di dare albergo a la nesanda spene.

Ma quando auien, che le cadenti fielle Spargon fopra di noi l'onde di Lete, Etutele l'attioni, e le fauelle Fan per tutto reflar fopite, e quete: E Bibli da le luci amate, e belle Si parte, e dassi anch'ella à la quiete. Secondo che'i desso la punge, s siede, Souente l'Arm s'un en logrou uede.

Nè folle par d'amarlo, e di uedello, E di flippir del fiuo diumo affetto, Ma d'abbracciarlo, e poi girfen con ello, E goder feco di li lifame letto. Pur fi rimembra in quel, che l'i fratello, E ben che'l fonno anchor l'ingabri il peto Ter la uergogna fa uermiglio il uolto, E fa restare il cor dal fonno fiolto.

Dapoi, ch'infieme il fomos e' logno franc, Stette un gran tempo sbigotitia, e muta, E poit che tror à la flut momoria appane L'imagin, che fonando hauca uceluta; Douc quella belta goden Le parue, Laqual non hauca mai defla goduta. La biafina, la rimembra, e la rappella, E dentro al dubbio cor cofi fauclia.

Mifera me, che fogni ini qui , e rei Turban la mente già pudica, & alma? E famno inguli i cafit penfier miei, E d'illecito amor m' accendon l'alma? Giamai non piaccia a [empiterni Dei, Ch jo grasii l'honor mio di firia falma. Non piaccia al gloriojo alto gouerno, Ch'altro fal. amor mio, ch' amor fraterno. Ebello (port ogn altro, ein uero è tale, Che costringe il nemico anco a lodarlo , E fe fratel non fosse al mio mortale, Sposo potrei meritamente amarlo , Fugga pur sid- alfatto emplo, e carnale, Non mai più il sogno rio uenga à destarlo, E resti quell'amor stob, e pudico, Che l'amb dauer fratello, e non amico.

Ma pın .¿ habbia il pensiri lodato, e santo, Mentre concemplo il di la spia bellezza, Perche debbio spregijar quelsovo tanto, Cha m'ha satto sentir si grandolezza e Senza cho signada il mio tereno manto, Mi dai il sogno quel biz che più amor pzza. Nè può al mio amor trouers si niù bio belmo Che l cor non peccasio mo sisse si godo. Che

S al Joue d'amor sommo diletto
Non si peruiențe non e coppia a coppia,
Poi che ue necessario più d un petto,
Con tellimony amor șli amanti accoppia;
Ma serz arbitro aleun, serza sopete
Usoroa col mio amor mi legae adoppia.
Lomano è il tessimonio al mio trassullo,
Ma l'imitato amor non è giànullo.

Odole fogno, d' Fenere, d'upido
Quato fu il mio piacer, quato il mio b me,
Mêrre bebbe il sono entr'al mio petto il mi
Efèdel dolee fis liera la fipene. (do,
Oquanto anchor piacer nel core amido,
Quando di parte in parte men fouiene,
Fu breue il mio diletto, ma fi grato,
Che più nel citi gli Dei non il han beato.

O imidiofa al mio stato elice
Alba,ch' apristi a mici tumi le porte.
O quanto erra d'assiciassa, che dice,
Ch' una imagine i somo è de la morte.
Che l'este esse esse elso le una morte inssetie.
Se este a do gni estrema,ch' empia sorte.
Searea d'assimi almen la notte ho posa,
E viuer mi ş'i somo allegra e sposa.

- Fu'l mio beato figno breue. e fisto.

  Ma'l neg phiare, e'l dolore, è lango, c uero.
  Hor s' è fi dole eu ben corto, e diputo,
  Che mostra il fogno al non de'lo pensicro,
  Che faria, fe'l mio amor tenelli autuo
  Gran tépo, quando ho sciolto il seno, e'nte
  Ben da me posso imaginarni quanto (rod
  Sia il ner piacer d'amor, se'l finto è tanto.
- Deh torna dolce (ouno, e dà suchor loco
  Con quel finto tra l'Illilo al grande ardore.
  Ma mentre fon ne l'amorofo gioco,
  E godo il maggior ben,che porge amore,
  Del mio tanto piacer it caglis un poco,
  Lafici deutro sfogar l'accefo core.
  Se n fogno flopfa dui uiuo, e refirio, (ro.
  Nő far ch io porti iuida al Taffo, e alGhi
- S'io prouo nel uegghiar noia, e tormento, Che'l mio error uero forgo, emplo, e mor-E fe ne la quiete ho il cor contento, (tale E un piacer finto annul'a ogni mio male, Sia tutto finto ciò, bio ueggio, e fento, E'l uer lungo da me dispieghi l'ale: Et ogni opra, bi io forgo, o d'altri, ò mia, Sia tutta fittion, tutta bugia.
- O s'io finger potessi in qualche modo.
  Doke amor mio,di non t'esser selection.
  Doke at Himeneo legame,e nodo
  Godrei la uitia tua souce,e bella.
  Che la belta,che tanto ammiro,e lodo,
  Non saria uer la sposa empia, e rubella.
  Ne spregieres sitari al padre mio
  Genero,ch'è sigliuol del piu bel Dio.
- Ohime, per che non fer gli eterni Dei Fra noi commune ogni fortuna, e cofa Da padre in fuor, che ben roum faprei Modo da farmi à te compegna, e fofa? O che ran fortuna haun à colei. Beata fopra ogni altra, e gloriofa. Che godrà le tue mêbra alme, e leggiadre Mentre far la worrai conforte, e madre.

- Hor, che importano, ohime, che dir noramo L'imagini, che l'fomo mi dipinfe ? Han forfi i fogni forzate fe pur l'hanno, Qual forza ha di, che col mioamor mi firì Se fuffero i morta i di, chi i ciel famo, (fet Io parric giulicar, che l'uer mi finfe, Chel fogno, chi al mio amor firera muolfe I futuri Himenei dimoffrar uolfe.
- Ma poi che non è lecito a i mortali, Che col fratel la donna s'accompagni, V oglion dir forfe i miei uentai mali, Che di già fan, ch'i o me lamenti, e lagni. E dier luogo a gli affetti almi, e carvaligi. Perche di margior piato il uolto io baggi. E m'hun fatro goder di tanta gioia, Perche priu ad lei fenta più noia.
- Quanto è miglior de la terrema legge Quella,che ferua la celeste corre, che per quel,che di lor chiaro fi legge, Spofan le lor compiume d'ogni forre. Volle quel Dio,che l'uniterjo regge De la forella propria effer conforre. Fe fpofa Opi Saturno e, l'Oceano S'uni con Tetise pur l'era germano.
- Ma che cerco io dal ciel prendere essempios Non son fir il cielo, e noi le ragioni pari, Non dobbiam uenera nel diun tempio Lopre de gli alti Dei sul loro altari. Ma a uoder fare uno atto instrunce, de rio, Da quel, che fan gli Dei, già non s' impari, che dan non pomoi uossir inimi erranti Ragion de lor miliery eterni, efanti.
- Io uo per ogni uia facciar dal core Questo netando, & Eelerato aspetto, O je far no l'optrò-crefa i dolore, E de Laura uit al priu il mio petto. Che serva bisspo mio, ferra disnere Quando sarò dentro al functre letto, Del mio dolot fratel l'osfro, ei linabro Darà gli ustim baci al morte labro.

ZIBRO

Hor fu poniam, ch'io difeacciar non noglic.

Dal petto il folte amorsche l'pugne, e fiede
Consienche in un noter cada la noglia
Di due fe unole Amor la fua mercede,
Come firal de flo, ch'ò ciò n'innoglia,
C'habbia l'amato mio la sieffa fede?
Parrà à me gjulfo, e'l preghe re m'ame,
Kyfando à lui, n'e urrà fri fin fume.

Non faria però il primo, il quale ofasse Nel letto entrar de la sovella propia, 5 s'dice pur, sele Macareo i entrasse, E c'èlla del suo amor le sesse entrasse, E s'aucho ribiti il suo frace tentasse, Forse di se non le farebbe tnopia, Massoltasche uado to cercando ssempia, be son da oguna tentai sigmai, «» empi.

Fuggan pur sia da me l'infami ardori. E à armi il cor discople honesse, fant ..., E dando esse discopli amori, S ami come s'atte, son come amante..., Ben potre ibauer piet à de sios dolori, S'hauesse esse il mio amor bramato auâte E bene il core haurei taropo pòsic, pello, Chi lasciasse perrie il soo fratello.

Hor se non saria bonesto, ch' io sossifrissano;
Di weder consismare il mio germano;
Perche, io l'amor mio gli discoprissi,
No dourebb ei wer memostras si bumano?
Adeglio saria per me, se farto ardissi,
Ch' io medesma il mio amor gli sessi piano,
Ma potra it u parlars ben poco accorra
Sei, c' pales iu mad, che tanto importra.

Ma wo' parlargh, e feguane che mole, E dirgli,che'l fw amor fol bramo, e pregio Ma potrà mai la nipote del Sole... Macchiar la lucefua di figran fregio ? Chi i dira'la wocce, le para fregio ? Chi andare à itla infamia il fanque regio Nonuedi tu,ch'ei fi pregiato, e raro Hana'rifpetto al fino fampe fi chiaro ?

Non perà di pictà fura fi ignutto; C'habbia da feliar morir la fua forella; Che fa bensche non uale cimo ; ne fiudo Contra l'empie d'amore arme, e quadrella Se non potrà mostrare il colpo crudo La debil uoce, e timida fauella, Tregherò tutta humil la penna, el foglio, Che floprano il nome il m io cordoglio.

Ques'i ultimo parer, che la configlia,
V'ince la dubbia immamorata meme.
Lafcia le piume d'un tratto c'lmâto piglia
E fe l'ammanta intorno folumente.
E ferza ormare il bel crine, e le ciglia,
La feta, il panno, l'ov. la guancia, e il dente,
Spinta da la grande ardor, che la confinna,
Prende una man l'acciar, l'altra la piuma

Done ha da feriner commoda s'affide,
E la manca appoggiata alza la penna:
La defira,fa,che i ferro la divide
Nel mezzo de la gola, il occhio accenna,
In forma do bilifico la recided.
E poi che l'ha ben rafa la cotenna,
Su l'unghia manca grofia il dital prende,
Douc col ferro poi la fivunta, efende.

Nel ua(0,00½ l'inchioftro, indi la tinge, E bauendo (opra il foglio i lami intenti, Ambi i gombiti appoggia,e' l'foglio pinge E in uary modi accoppia gli elementi, Le fillabe,e', unici nifeme stringe, Dimostran le parole, e i loro accenti: E come il fuo concetto ba in una congintro. Non manca del fuo feno, e del fuo punto.

Eur-she'l caffa poische non le piace,
Eraccoglie à diforrer l'intelletto
Come ha penfato alquanto, e si compiace,
Spieza nel foglio il lion nouo concetto.
Non molta sidache'l nouo ancher le spiace
E qualche altro pensier sa dubbio il petto.
D'un uerzognoso ardir ha il volto acceso,
E l pugno siriue, prema-g sidasopso.

Ella Ressa nomest quel, che unole,
Nesorma può trouar, che non la mute.
La carta ne le sue prime parole
Coss parbà con uoci aperte, e mute:
Se ben s'eniendo : sa sovela suole
Ma matari da principio la falute.
Poi il nome di sovella non mi brama.
E pone in quella ucce l' ma, che i ama.

Poi che più cose ell'haue aggiunte, e tolte, Scomdo il caldo amor le perfisale, La legge untat quattro, e tinque uolte, E quattro, e cinque uolte aggiupne, e rade. Poi la riscruie in none aperte, e sicolte, E quel, ch' aggiunse, in tal sentemia cade; Non ha per hor saluee onde ti seriua; Ch' ogni slatue sud at e diriua;

Piaces le al ciel, che senza il nome mio Totes questa mia causa stratras si, E certa fossi pria del tuo cor pio , Che uenisse il mio nome a palesas i. Hor s'hauer non può luogò u mio dessi co Se i uersi miei son del mio nome scarsi; Bibit'è colei, che te nel suo cor tiene , E c'ha s'ondato in te tutta la spene.

Ella è colei, che l'ama, e c'ha scolpita Nel cor l'imagin un alvina, e bella. Ella è, che l'ama più de la flue uita , D'amor più caldo affai, che di sorella. E ben mofirai, c'hausel a l'hana ferita Al uolto smorto, al pianto, e a la suvella. E i tauti bach, e le parole tante Non ser sid si sorella, ma d'amante.

E ben, ch'io mi fentifi accefa l'alma; E firugger dentro il gia ferito core; Con la utris gid mia pulcia, ch' alma Pugnai per difacciar fi fatto ardore; Ma al fine amer ne ripertò la palma; Che pofion troppo in noi l'arme d'Amore Pur te l'dican per me gli eterni Dei; Che refifer ercza pic, ch'i po teci,

Fei più, che far non puote una fanciu lla Contra il colpo d'Amor possiente, e rudo. Ma quel poter, ch' ogni poterza amulla, Più sorte hebbe il strai, ch'io lo mio seudo. E la gratia, ch'io uo mo in orudo. Se su il mio cor ueder potessi iguado. Ch'à la bondu desers l'ii dipinta, Che contra ¡il mio uoler mi chiamo uinta.

Con quel timore, es himilià, che deggio, Ti difcopro il mio colpo affro, e mortale: El fol quella piet di cor i civieggio, Che più dar la falure a tanto male. Sol la beltà, che inte consemplo, e ueggio Sanar più il cor da l'amorofo firale. Eleggi su, che in re fil la uirtute; Che mi più dan la morte, è la falute.

Colei non t'è nemica, che desia, Che'i prego,che ti manda, approui, e lodi, Ma brama per congiumt a, che ti sia, Che la leghin con te più stretti nodi. Sappiamo taccchi la ragion più pia, Che suol, che sano ragis posi annodi: Ma non mud tetà nostra altro consistia Se non quel, che me di Vegrere i l'Igito

Cerchino i necchi il lecito, el inginito,

Qual nia rha da tener, qual da figegire.

Al almo più possime, più robusto

Al dolcissimo Amor dene ubidire. (fto,

Il uecchio poi che ci dama baingerma, el buo

Quel che più far non può, uleta col lare.

Che sapia non, ch'amor sa il siaco, t èpio è morta.

Seguiam pura de gli bei l'ectrno essempio.

Forfe, che noi domemo hauer fospetto Del padre, del congiunti, e del l'honore ? Tu medi quel, che nel l'altri cospetto N'è lecito di far serza rossoro diletto, Sol ne marca il dolcissimo diletto, Che dail più dolce pgio, c'habbia "Amore. El piacer, che n'haucem soane, e certo, Sotto il frattron amor terrime coperto.

Gla

Gli abbracciamenti, i baci, e le parole Son nulla senza il lor più dolce frutto Sol ne manca quel bene, onde Amer fele Render, chi'l puote hauer , beato in tutto. Deh ueramente scesa alma dal Sole Hebbi pietà d'un core arfo,e distrutto: Ne creder, che'l suo amor ti confessasse, Se'l forte ultimo ardor non lo sforzaffe.

Quel ben,c'ha posto inte l'alma natura Per bear qualche donna amata, e bella, Di che prender maggior dourebbe cura ; Che di bear la sua cara sorella? Quel ben, c'ha in se la giouinil figura Di questa accesa, e misera donzella, Se de beare un bel sembiante humano Chi meglio de bear che'l suo germano?

S'al'età giouenile haurai riguardo Del bel sangue del Sale illustre, eregio, E se nel volto mio terrai lo sguardo, 1114 Vedraisch'io non son donna da dispregio. E se uoi dir, che s'io sfavillo, & ardo, ... Vien p lo bel, ch'è inte di maggior pgio, Non è però si nil la mia bellezza, Che no u habbi a trouar gioia, e doleczza. Nasca da qualche suo perduto pegno.

Che di due la beltà può dare a dui; E, se possiam bear la nostra sorte, Non ci curiam bear la sorte altrui. Del non ti far cagion de la mia morte, Chenon ti habbi a doler poi di colui, Chescrinera, ST a Bili in questo auello Da l'empio core uccisa del fratello.

> Poi c'hebbe pieno il foglio in ogni parte, E la sua uolonta contata intera, Piego l'infami, e dolorofe carte : E con la gemma poi segnò la cera. Trona un ministro, e diceli in disparte, (Il nolto nergognofo, e la maniera) To porta qffa al mio, ma al fin no giugne, E dopo tempo affai, fratelu aggiuzne.

Mentre la carta al fuo ministre porge, Ei non la prende a tempo , e cade in terra Come cader la mifera la scorge, Prede augurio entro al cor di nona guerra Il ministro s'inchina, indi riforge Col foglio, che l'error nefando ferra. Ritroua Cauno, e'I rende irato, e mefto. Col uerso, che uorria l'infame incesto.

Il pudico fratel da l'iva uinto; : Letto ch'egli ba l'indegno, e rio cordoglio Di rabbia, e ardor e il bel uiso dipinto, Straccia, e uia getta in mille parti il foglio E quel mifer ministro haurebbe estinto. Selbonor nonteneal acceso orgoglio, Pur per coprir l'error de la sorella Al ministro di lei cosi fauella.

Fuggi maluagio, erio da la mia uista. Osi con tanto error ucnirmi auanti? E disch'io la farò dolentese trifta, samo E che la pena haura de l'altre erranti. Se quel ch'ella ha perduto, no racquista, E poco le narran le scuse, e i pianti. Timido ei fugge, e tien, che'l suo disegno

Et a lo specchio tien la fronte opposta, A E per mostrarsi a lui piu bella, e adorna Fa,ch'ogni gemma fua fia ben difpofla: Il serno, che portò la carta, torna, Ele rapporta la crudel risposta, E come egli stracciò le note impresse, E quel, che disse a lui, che le dicesse.

Come ode Bibili le repulsa, e l'onte, E c'ha compreso ben quel, ch'ei dett'haue, Si sente impallidir la mesta fronte, E trema tutta, evien di gielo, e paue. Dona comiato al seruo, e fa ch'un fonte Di lagrime il bel nifo, el fen le lane. Come la mente poi torna, e rispira, Torna anchora il furor, l'ardore, el'ira. Tofto

- Tofto da l'ira meffi, e da l'ardore
  Con lo firiro uni al l'acre percote
  ,
  E fa fonne la debi uoce fuore
  In queste messe, e dolorofe none
  Meritamente sprezza egli il mio amore
  Temeraria, ch'io fui, perobe se inote
  Quelle siamme imputair le lecterate
  ,
  Che nel mio cor donne steme celate.
- Tropoo fai prefla, mifera, a far pieno
  Di tău cervore il foglio infame, & empio.
  Douca prima, ch' aprir l'accefo feno,
  Con qualche finto altrui tetarlo effempio.
  Tria, ch' altentare a la mia alcia il feno,
  S' amaua in mar fieggir l'ultimo feempio, pi
  Tenlar douca con piu d'uno argomento
  Al camin dubbjos, al algalone, al utento.
- No 100 so hor più fiegie l'ira, e l'orgațio Del uĉto empio e dal mar l'ultimo slegno Hor a percoser uo nel duro scoglio, Non ho più ir mio poter la uela, e llegno. O sule amore, dielerato soglio, Come scopriit atrui pențier si vudegno? O non prudevue, e scelerata mano Come arăstii un' amor notar si insano?
- Da i trifi augurij, aime, mi fu difletto, S'hauessi i slenno i a poter mio , Di comoiacer a lo strenato asservi Di palesar i illecito desso. Douea pure a l'augurio hauer rispetto, Cader uedendo il fuglio ingiusto, e rio: E douea siegluer più selice giorno Per trato a l'amoroso mio soggiorno.
- Non douca far giamai uedere impirefia Lamente mia ne l'odiofe carre; — Douca la mente mia [coprire io flessa, In qualche luogo comodo in disparte, (la Che da sourchio amor l'ahma mia oppressi l'edata bauria da l'onde, c'haurei sparte. E da' josprir, e da la nissa ejerrna l'edut a a pieno bauria la pamma interna !

- Potea molto piu dir la mia fauella
  Di quel, che cominciò lo firitto carme,
  Es al mio amore bause a lama rubella.
  Potea in aiuso mio mouere alir'arme.
  Potea abhaccair ul qola amata, e bella.
  Es egli uolea pur das fi cacciarme,
  Potea atterrarmi a flui più tramorita,
  Es impetrare ai monti fivrii aita.
- Hauri prouato ogui forte opportuna;
  Molitata a me da l'amoro fa fpeme:
  E le pur m' l'moneano ad una ad una;
  Moljo forfe l'haurimo unite infeme.
  Ma forfe coloqui da l'alpra festuma;
  Forfe, ch' altro pêfer l'almo hor gla preme
  R'algenta feppe il m'o mefto indifereto,
  C'hauesse it cor più libero, e più lieto.
- Quello è çli, ch'a me nocque, e ch'a lui fijiac "
  Che ful ministro min male aueritio (que 
  E gli presentò il foglio, e mon fi tacque, 
  Meutre ch'egli bebbe l'animo impedito. 
  Che però d'han zigre egli non nacque, 
  La madre d'un leon non l ba nutrito ,
  Non però mostra il suo nobil sembiante 
  Hauer di serro il con, nò di diamante.
- Ma uo' che retti ad ogni modo uinto,

  ' Vo' di nuovo con lui tentar la forte\_;
  E meatre dama il corn na ledia etitino,
  10 wo' feco pugnar collante, e furte.
  Toi che' fuglo il cor rio motivo dipinto,
  Vo' l'impresa feguir fin a la morte.
  Non douca cominciar, niè il core aprire:
  Ma poi che comincia, concien feguire.
- Che, le bon lajcierò la ingiusta impresa, Non però appresso lus sarò qual era : Li sarà ogn hor uer me la mente accessa L' alma, ch im me uedra non casta, e intera. En le sarò schrenita, e ultipesa Come inbuensa, nissalis, e leggiera Terra, ch' altro un juo luogo habbisa tètato, le sia con frande giunta al unto amato.

Non crederd, che quel possente Dio, Che co si ardente fiama arde il mio vetto. Quel caldo habbia creato in me defio, Che m'ha fatto scoprir l'ingiusto affetto: Mach'a l'amor cedessi iniquo , e rio, Vinta da la luffiria,e dal diletto. E quel,che no potei gia hauer da lui,(trui Confraude ogn'hor, ch'io uò, l'abbia d'al-

Già non potrò mai più dirmi innocente Di quello error, che fa l'alma impudica. Che se non peccò il corpo, errò la mente, E di sorella amai di farmi amica, E se bene hora il cor sen'duole, e pente, L'alma in tutto però non ho pudica, Nè mai d'error si dirà in tutto sciolen L'anima, che peccò fol una uolta.

E [crisi, e dimandai di far l'incesto Ne posso far, che putta ei non mi chiame. In tutto è violato il core honesto, E anchor che più no pecchi, io son infame. Meglio è ch'io provi lui far dishonesto, E ripregar, che m'accarezze, e m'ame, Ch'io no haurò a temer la sua rampogna. Se parte anch'egli haurà ne la uergogna

E pochissimo error quel, ch'a far resta, Grandissimo è l'acquisto s'io'l commouo. O donna insana, che discordia è questa, Che nel tuo ingiusto cor discorro, e trouo? Ti penti de l'illecita richiesta, E pur ti piace ritentar di nouo. Solo il ritroua, e moue il flebil metro. E mille nolte è ributtata indietro.

Quando il fratel la uede in tutto infana, Fuggedo al sangue proprio fare oltraggio Lascia insieme la patria,e la germana, Poi che'l pensier di lei non può far saggio Da lei secretamente s'allontana, E ferma al fine in Caria il suo wiaggio: E fonda per fuggir l'incesto indegno Lontan da lei noua cittate,e regno.

Quando piu Bibli il suo fratel non uede, E della sua partita a pieno intende, Ne la camera sua secreta riede, E da fuor quel dolor , ch'entro l'offende , Straccia l'astreo capello , e'l fiede, E muta più, che può, lo strido rende; Che non è anchor si fuor de l'intelletto, Che scoprir uo vlia altrui l'infame affetto."

Più ch'ella puote, affrena il grido, e'l pianto, Ma pensa ben patir secretamente, Come il ciel mostri lo stellato manto, E seguir lui fra la straniera gente. E pianger per le selue, e strider tanto : Che sfoghi a pien la delorofa mente. Pur metre è il giorno, il suo dolor raffrena Che teme i ceppi,o i ferri,o maggior pena

Come co'l nero uel la notte adombra Il nostro almo hemisperio de la terra, E che'l sonno a'mortali il senso ingombra, Mentre dan posa a la diurna guerra : Di se la donna il patrio albergo sgombra, E sola, e muta na fuor de la terra. E allontanata in folitario lido, Da luogo a le querele, al pianto, e al grido

Per la nia dubbia na la notte tutta In tutto fuor de' suoi regu costumi, E stride, e passa misera, e distrutta Per selue, e per ombrosi hispidi dumi . E come da la ma naria è condutta, IIor guazza,hor ſopra i pŏti pa∬a i fiumi E per quel, c'hebbe del fratello auiso, Tien sempre al mezzo di uoltato il viso.

Ben conosce ella a le stelle diuerse,

Che cerca i ciel, qual sia la parte australe Ma poi che l'ano suo si discoperse, E al giorno per lo ciel fe batter l'ale, Dal Sole entro a le selue si coperse Sempre stridendo il suo dolore, e male; E fe'l digiun l'assal, le frutte acerbe . Le danno il cibo,e le radici,e l'herbe.

Più ch'ella puo, da gli huomini s'asconde, Gial'armigero Lelega lasciato, Sol si palesa à qualche pastorella, · A le dimande altrui poco risponde, E con lo strido fol piange, e fauella, Straccia con ambe man le chiome bionde; E dopò il petto misero flagella. Be ueggio tutti a gl'atti, al nolto, e al pano Ch'ella è gra dona,e soffre un grad'affano

La cercan confolar, le fanno honore, Le damo il cibo,e'l rustico conforto. Di palesar l'amor gia dubbio ha il core, Acciò ch'ogn'una al suo fratel dia torto. Pur si raffrena, e doue il suo dolore La guida, ua tosto che'l giorno è morto. E passa il fiume,e scorre il mote e'l piano. Ver done tronar crede il suo germano.

Panisce dal digiuno, e perde il sonno: E'l dolor sempre in lei si sa piu intenso. Tal che le mebra afflitte andar no ponno, Come comanda, e unol l'ardore immenfo. Tanto che'l senno al fin non è piu donno De la ragion, ma si da in preda al senso. E scopre, s'altri ben non gliel comanda, L'ardor de la sua mente empia, e nefanda.

Stride,e chiama il fratello ingiusto, & epio, Le Naiade uedendo in tutto priuo E chiede; e unol, ch'ogn'un le dia ragione. E fa stupir del suo nefando esfempio Le Bubaside nuore,e le matrone. L'intelletto perduto, e'l duro fcempio Ben mouer à piet à può le persone : Ma il non concesso amor le da tal fregio, Che se ben n'han pietà, l'hano in dispregio.

Con quel furor, che le Baccanti uanno Di pampino,e di fronde ornate, e d'hasta, Quad bonor fano à Bacco ogni terz'anno, E la mente ban dal uin corrotta, e guasta; Stridendo ella ne ua,carca d'affanno, Senza la mente hauer saggia, ne casta; Escopre con quei modi il suo dolore, Che sicominene à chi del senno è fuore.

E la Caria s'hauea dietro à le spalle, Crazo hauca in Licia,e Limire pa Jato Di Xanto ancor la fruttuosa ualle; E col piè proprio il suo mortal portato Havea per afprose faticofo calles, Fin done là Chimera fa quel monte, C'hà di leon la mostruofa fronte.

Pafato il monte, che'l supremo aspetto Had'un crudel leon, che'l foco spira, E c'ha di capra il pel, c'ha fotto al petto. E d'un crudo dragon la coda aggira; Si dà fuor de le felue al uerde letto Dal camin stanca, e dal dolor, da l'ira: E ben che dia ripofo al carnal manto: No p questo può darlo al duolo, e al piato.

Cercar l'accorte Naiade souente Di tor l'afflitto corpo à l'herbe, e à fiori, E dar conforto a la stordita mente, E psi rimedio à i desiati amori. Giace ella muta, stupida, e dolente, Eglocchi un rio perpetuo spargon suori: E mentre in pianto il duol si disacerba, S'irrigan del suo pianto i fiori, el berba.

Di forza il corpo suo languido, e stanco, Per fare il nome eternamente uiuo, Duo'ella Stefe il trauagliato fianco, Fer del suo pianto il copioso riuo D'onde abodar, che mai non uenner maco: Sopposero al suo pianto una gran uena D'onde, che fosse ogni hor fertile, e piena.

Qual de la scorza incisa esce la pece, Qual de la terra gravida il bitume, Qual l'onda, che già neue il uerno fece, L'austro col caldo Sol fonde, e confirme: Tal la misera Bibli si disfece, E'l pianto col sudor cangiolla in finme. Ritien la fonte il nome, e queile nalli Con puri irriga , e liquidi cristalli.

La fama de gl'ingiusto, & empio affetto, Osche Bibli il fratel tentato bauca, E del fuo trasformato in fonte affetto. Che l'forfo al Licico ruftico rendea, Tutto maraugilar fi lumondo, eccetto La donna, el'huom de l'fola Dittea, Per più ragioni il bel regno di Creta \$4 manglia di lei non bebbe , ò pieta.

La prima fu, ch' ogu' un fapea del regno L'odio, ch' al padre hauea l'alto motore . Etenean certo, che' le celefte falegno Haus fe infigio fu le ingiufto ardore . N'è menu hobeb pieta per l'ato indegno, Che fe Mileto contra il lor Signore . Che ucdendolo infermo, e' cra armato Ter torre il regno al fuo proprio cognato.

L'altra ragion, che non diè maraujejia
A l'ijola Dittea, che fotto il monte,
C ba il capo di leon, la flanca figlia
Si fosse assis, e trasformata in sonte,
Fueb in una plebac cafa, e famiglia
Doma serza cangiar i humana fronte
Ssorzo nel regno stesso la patache si babbe cura,

Hor se il sonte Bibleo nouo, e secondo
A tutto il mondo maraniglia porse,
Ecetto d'erea, si, che tutto il mondo
Non uide quel, ch'à creta sola occorse.
Per issenta re donne d'un gran pondo
Isse d'umpo apparue, e lo occorse:
La qual se si gran dono à una fancialla,
Che Creta più nons s'im di multa.

Vinea nel territorio allbor di Festo
De la plebe un buon'huom, nomato Lito
Fà d'incolpata unta, accorto, e honesto;
Ma fin per pouerrà unelle un delitto
Hor quanto faincolpenole nel refto,
Tanto questo à gran biassimo gli su ferito,
Poi che questraul col tempo uenne in luce,
Al qual la pouerrà unde espera deceni

Vedendo graute a la fue mogli-il-franco,
Gon queilo fiuon l'orecchie lepercot.
Due uoti io bramoum facciati tino zi Fico.
Senza fentir le dolorofe notte...;
L'altro è, chel parto tun oli habbia maco.
Qued don, chel parto tun oli habbia maco.
Qued don, chel ped donar fiuole à le gone.
E come il terzo lutiro habbia fornito.
Sia buon per prender moglice, uo marito.

Tw fai di quanto pefo è una citelha, Quanto la pouertà ne dà torrmento. Hor fe pur unud la forte iniquase fellda, Che l parto non prometta il pelo a l'métos (Perdonami pietà) li lei rubulta Fattise fa il lume fuo del lume spento. E giunte à quello [gno il parlar frange: E chi, parla, chi afolta; l'dana, e piage.

Prega allhor Teletifa il fino conforte.),
Che non fi fond in fi mifera fieme.,
Che fenza dare à la lor figlia morte,
Ben paffir un le lor fortune chireme.,
Sta l huom nel fino parere collètee, forte,
E mentre il sunoi ridir, piangono infieme.
Trega ellasche'l fino mal nede nicino
L'Egitia Dea del fino fauor dumo.

Montre la mezza notte à cader mena Le prime selle apparie în orient e. El Joano à gli animai la spire asfirens, Onde altri non intende, altri non sene. La douna unita da l'acerba pena Al sonno diel assistata mente. E uideçdi al suo tros l'ide apparue, Os pur non la uide, almen le parue.

De gli ornamenti regij ella era adorna, Che dan le cerimonie altere, e fante: Le fipiepe, el rova, e le lunari corna L'ornan al fronte, el flon nobil fembiante. Anubi il can fedel feco foggiorna, Che flod cuftodia à lei flur fempre auante. V'è Guhafii la Dea, uè quel bue fanto Apie, fue coj usariose bello il manto. V'è quel, ch'à labro fuol tenere il dito, Che mostra altrui che pian l'aura risbiri. V'ha ancor gli ufati sistri,e u'ha il marito, Il non à pien giamai cercate Ofiri. La peregrina serpe il sacro rito Non uuol, che senza lei s'offerui, e miri. Hor à la mente sua qual fosse desta La Dea con questo suon si manifesta.

O Teletusa mia deuota,e fida. Da parte poni ogni timore, e noia; Ne ti curar farti al marito infida : Quale il parto si sia, non far, che muoia, Son Dea, ch'à chi nel mio poter confida, Aiuto foglio ogn'hor portare, e gioia. Ne d'hauer ti dorrai l'altare ornato Di lume, icejo, e mirra à un Nume igrato.

Detto c'hebbe cosi la Dea, disparse, El fonno lasciò lei libera, e nina. E tal fu la pietà, che'l petto l'arfe, Che lasciata di se la piuma priua, Piegate le ginocchia, ou ella apparse, Prega di cor la gloriofa Dina, (prout, Che quel , e'ha il segno à lei mostrato, ap-E al mal, che non unol far, rimedio troui.

Trona sua confidente una ostitrice. E à pien del suo pensier la rende accorta, Che servia anchor col latte di nutrice E lei unol sola al letto arbitra, e scorta. Crescon le doglie, e al giorno almo, e felice Dal chiostro ofcuro il peso si trasporta. Figlia si troua,e la nutrice mente, E fa creder, ch'è maschio al suo parente.

Il padre su l'altar fa batter l'ale Al foco,e poi da l'auo Ifi l'appella. La madre è lieta, poi che il nume è tale, Che si conviene à l'huom , e à la donzella. Ifi la madre sua propria, e carnale Lascia, ba da la balia la mammella. La qual lontan dal pagre la fanciulla Tutti gli anni nutri, ch' aman la culla.

Con pia fraude uetat l'infame oltraggio, E fero al padre rio pietofo scorno. E già nel mese, ilqual precede al Mazzio, Daldi, che'l suo natal diede Ist al giorno, Tredici nolte il pin,l'abete, e'l faggio Hauean di noue chiome il capo adorno: Et ei nel nolto , à fer le gratie il mido, Hauea V enere impressa, e'l suo Cupido.

Pinga un'imagin Zeusi, nn'altra Apelle, E sian Venere vergine, e Narciso; E ignude mostrin le lor membra belle: E non manchi al lor corpo altro, che'l uife Se l'aria à lor daran, che fer le stelle Pioner fopra costei dal paradifo; Ogman dirà Narcifo, e Citherea Altro uifo che quel,non ui uolea.

Da poi ch'à l'uso human la Dea Sicana Sopra duo lustri diè la terza arista, Dal dì, che la sembiaza alma, & humana Il mondo allegro fe de la sua uista, Il padre Litto la sua mente spiana , E rende la consorte afflitta, e trista, Mentre le dice allegro il core,e'l ciglio. C'ha dato moglie à lei, che crede un figlio.

Ho,dice, al figliuvl nostro hoggi trouata. Vna sposa leggiadra, accorta, e honesta, Nobil fecondo il nostro stato , e ornata D'ogni maniera affabile , e modesta. E questa lante di Teleste nata, La cui bontate à tutti è manifesta. Si che habbi l'occhio a quel, che si richiede Che tosto esseguirem la data fede.

L'afflitta Teletufa il nolto lieto Mostra, ma dentro il cor sente la doglia. Che teme, ch'à scoprir s'habbia il secreto Ch'ascoso stà satto mentita spoglia. Pur con giudicio subito, e discreto Dice, ch' alquanto anchor pensar ui uoglia Che'l figlio è delicato, e destofo, E'n troppo ucrde età unol farlo sposo.

Stafi nel fuo parer costante Litto,
E usune in tanto,oue il negotio il chiama,
E Luffa la moglier col core affiitto,
Che d'allungar le nozze intende,e trama.
E ricorda d'la Dea Santa d'Egitto
Quel,che già la promife, e q'i, che brama, p
E col ginocchio bumil, col core intenfo
Dona il foco à l'altar col facro incenfo.

Isis ben sapea, ch'era donzella.
Nor reflaua però d'arder d'amore
De la promessa de li flos nouella,
E. solvo pria commune era l'ardore.
Era cias ama ausiglia bel bella.
Et ambe eram d'età sil piu bel siore.
E da primi ami conuerjando insieme
Reciproco l'amore era, a l'èpeme.

Is mentre singea de sir suciullo,
A più duna donzella accese il petto;
E l'ultimo bramar seco trassiullo,
Quel, che può dure amon, maggior diletto
Est si il tor desso non redace nullo
Col mostrarsi contraria al loro assetto
Ma solea con parer ben sinto, e saggio,
Lassiun ossionarra raggio con reggio,

Hor mentre per molfrar che la fia gonna, Che porta, come gli huomini, non mente : Rende lafcino il guardo à quella donma. Che del fio amor conofee effer ardente, Paffa per gli occi il al core, tu s' indoma L'imagine d'Iante alma, e lucente. E puo il d'una urgine il fembiante, Ch'una rende di fe sergine amante,

Quel voler finger l'huom col tempo bauea
Ne l'imagination potato tanto.
Che ingamba anchor fe l'esfaite le parea
De sperante parea
Hor mentre, che d'amore ognium ardea,
O don, che i padri il matrimonio santo
Giurato ban per lor due si l'ilivo pio,
E sa creser l'ardor d'ambeç; l'deso.

Pari eran de l'angelica prefenza. Quanto à l'etate ogn una erca finoriulla. E pari anchor ne la beniuolenza. Da che le membra lor lassira la culla. Ma sir dispari ne la considenza. Ch'una molta n'hauca, ma l'altra nulla. Del par le l'arinse l'amoros nodo. Ma non si considaro ambi ad un modo.

Si confidana ben la bella Iante
'Re la guerra d'amor livita,e gioio fa
Di litre a lapra del fuo diretto amante,
E fare a pien l'uficio de la sposa.
Ma l'altra, è cui gil arma piu importante
Mancauca, che fuol l'homo tenere ascosa.
No so bauca se ne l'amonso inuito,
Di fare à pien l'uficio del marito.

E pur ardea di lei fi caldament.

Hausea fi accefo il vor d'uniuerfi à lei,
Chel piu caldo gar zon, ferte, e possente,
Ch'ufisse mai de regui Citherei,
Bramati non busni a con più feruent.

Ardore, e scei promossi Himenei.
Poù uedeuso il suo errone, e s soo assente des sono austra con questo assente sono en questo affetto.
Solea assogare il cor con questo affetto.

Che fo,mifer a me,che fine attendo
Di questo mostruo fo,e nouo ardore è
A che folle defo la mente intendo?
Perche feguo io fi manifesto errore. è
Me slessa con altrui det tutto osfendo,
Col mano finto altrui,me con l'amore.
Che'l con,che in una uergine si tiene,
Fonda in un un'atra uergine sa siècne.

Deb sommi Dei de la celeste corte-Seza hauer l'occhio à mici comessi errori, Fatemi, prego, gratia de la morte, E date sine a mici nessand ardori: O se per darla à le tartarece porte Non volete da me l'alma trar suori, Datemi un altra pena, e anchor che dura, Contra l'uso non sia de la Natura. L'amata sposa sua uagheggia il pardo, E poi la inuita a l'amorofo gioco. Rende a l'amata il bel colombo il quardo, E dati i baci al lor desio dan loco. Sente il Delfin da l'amorofo dardo In mezzo a tanto mar l'ardor del foco: Lo fle lo ardor la fua conforte preme, E al fin del loro amor godonsi insieme.

Nosò in terra tronar,nè in mar, nè in cielo, Non dè saggio pensier fondar l'amore Che femina di femina s'accenda. V na non u'è, che l'amorofo 'zelo Tutto a piacer al maschio non intenda. Sol io di donna un bel corporeo nelo Bramo, che del suo amor lieta mi renda. Sol'io norrei l'ardente mio desio Sfogar con donna,e pur son dona anch io.

Piacefe a gli alti Dei,ch'io fossi nulla, Ch'oltre ch'io suggirei tante tormento, Non si diria,ch'in Candia ogni fanciulla A mostruoso amor drizza il suo intento. La figlia di quel Dio, c'hebbe la culla Da l'ifola di Delo, amò l'armento. Per eterno difnor d'esto paese L'amor folle d'un bue l'alma l'accefe.

Ma pur men folle amor la figlia Strinfe (ro: Vuol meco il padre, il socero, e la sposa, Del Sol, poi che nel maschio bebbe il pesie Che'l fabro almeno à lei la uacca finse, E con tant'arte ascose al toro il uero. Ch'à l'amorofo a falto al fin l'astrinfe, E fe,ch'ella il fuo amor conobbe intero . E potè almen sotto il mentito panno Far'adulterio il bue col Greco inganno.

Mainceri pur di nono egli le piume, El temerario nol drizzi al mio lito, E pa fi il fal del tridentato Nume Per dar rimedio al mio folle appetito: Potrà mai del suo ingegno il raro acume Di femina, ch'io son, farmi marito? Potrà mai l'arte sua con ogni cura Ear forza al gran poter de la natura?

Potrà mai l'arte sua s'una è donzella. Farla un fanciullo? e te far maschio Tate? Deh stoltahomai la mente à te rappella. E d'amor natural renditi amante. Sccaccia da te l'ardor, che ti flagella, Non woler nel tuo male esser costante; Mate medefma àte propria confessa, E se fai cieco altrui, non far te stella.

Doue conuien, che'l fin fia ingiufto, e nullo. E se donzella sei, sa uago il core Di qualche innamorato, e bel fanciullo. E con fanto. Himeneo sfuga l'ardore, Con quel, che più gli sposi aman trastullo: E mentre anchor non hail amato bene. Nutrito almen l'amor sia da la spene.

I dolci baci,e i cari abbracciamenti, Che del maggior piacer contentan dui, Ti toglie il fatto in se,non de' parenti L'asperità, con la custodia altrui. Non del marito accorto i lumi intenti Ti prinan di quel ben, ch'ei unol per lui. Ella non t'è contraria, anzi ti chiama, E lostesso diletto attende, e brama.

E'l mio uoler d'ogni uolere è donno, Nè la fiamma sfogar posso amorosa, Facciamo huomini, e Dei al, che far pono. Nè à tanto mal son mai per hauer posa, S' al fin non l'ho dal sempiterno swino , Che afiligge il troppo ardor l'almadi sorte Che non può torle il duol se non la morte. Che gioua à me, se la urirà teleste...
Comparte tante gratie al uoler mio è
Che, se l'heigno locero Telesse
Vuol col padre di me quel, che uoglio io è
Che, se le belle membra anta e, e bonesse
Son pronte a compiacer il mio desso
Se la natura mi rispinge, e ssorza,
Cha d'ogni altro fauon più spirto, e forza.

Ecco uicino il deflabi giorno,
Che da nouelli fipofi è fi bramato,
N' afpetta il letto nuttiale adorno
Ter darnell bë,eb amor può dar più grato
Tronta ella attende il coniuga floggiorno,
Ter far lo fpofo fuo di fe beatu.
Starem nel letto, baurem le uoglie pröte,
E ne morrem di fet in mezzo, ai fonte.

Gli sposi aman neder l'ardenti stelle,
Tasto che l'alba destata arrius,
Per godors li emambra amaze, e belle,
Chi de l'amato suochi de la dina:
Sol'io,misera me, non son di quelle,
Chiabbia l'aria à bramar del giorno prina
Ma pregherò, che l'Sol più tèpo aggiorni
Perche di me medesma in on mis scorni.

Ch'oltre che'l funer mio farà feoperto, Non fewer'l la fe, c'hor mi mantiene, C'horyche ne fevat 'lamorofo metto, M'amas, defi a' minf'i a tauto bene. Ma fe' l'ingamo mio le fund cetro, Non fonderà più in me l'amata spene. Nè worran le sue gratic alme, e dinime Ama s'ouz gipe arrage, ferza fine.

Pronuba Giuno, e noi facri Himenei, A che fin concorrete al nostro inuito ; Poi che fipofo i non fon per menar lei, Anzi noi ce n' andiamo ambe à martto? O fuperna pieta fisperni fi. Porgete aita al mio duolo infinito . Es fe rimedio i miei defri non hamo, Fate cadere in mei l'altimo dama. Con quelli, & shri alfai gridh, elamenti Segniti da le lagrime, e dal pianto, Sjogana l'una fpofa i fuoi tormenti: L'altra era ne l'amor calda altrettanto; Ma non fi dolca gia con melli accenti, Anzi attendea quel di beato, e fanto : Che no fapendo il mal, ch' àl' altra preme, L'amor pafcea con la creduta speme.

Sal de lo Dio dolcafi illustre, e biondo, Che troppo trattenea ne l'aere il giorno: Biassa poi la Dea, chi adombra il mondo, Che troppo pigra già rotando intorno. Et attendea quel di grato, e giocondo, Che con lo spos far donea soggiorno. E chiamana Himenco con quello affetto, Che si riciacci è atanto atmollietto.

Ma fe la bella Iunte il 30le accufa, Che troppo tardo al fin del giorno giunge; L'incolpa la dolonte Teletufa, Che troppo i fuoi canalli affretta, punges E cerca tuttacia nouella felofa, Che l'aiuti a menar le nozze lunge. (g.a Finge bor, che l'finto mafeino alcii mal più Hor con augur, e fogni il cempo allunga.

Ma giagli auguni, i fogui, e'l corpo afflitto, Et ogni altra materia di bugia Tutta bauea confimata, e'l di preferitto Effer douca ne l'alba, che nemie... Ricorre al tempio d'alma Dea d'Egitto, Et ha la mella figlia in compagnia, E chinata il gimochio, e fipria li crine, Cofi pregate menti alte, e dinine.

O fanta Dea del Paritonio lido
Amicas della torre alta di Faro,
E del bel regno, on ha quel fiume il nido,
Che nà per fitte bocche à farfi amaro;
Tu fai quanto ue re lo fiprito ha fido,
Tu, che l'viterno cor uedi fi chiaro,
Se'l male è gianto à me dal tno configlio,
Truncià à me d'auto, e al futo figlio.

Quando

Quando per tua pietà ti concedessi
Con questi fuoni in fogno al mio penfero,
Conobbi questie infegne, e queste uesti,
Ele lucide corna, el care altero,
La spiga, el oro, el l'erpe, e tutti questi
Numi, che l'tuo poter mostravo intero:
E al mio marito incauto il tune tossi;
El es ue sinne note essegui vossi;

Costei,ch'immarzi à te la luce gode , Ter lo configlio tuo fiira,e fauella: Se punita i vono fion de la mia frode , Vien da la tua uer mè propiria flella. Hor questia, che i trende honore, lode, Salua dal mal, che l'avge, e la flagella. Tu la faluații già, faluala auchora, N'E voler, chi o per mbidirit mora.

Qui pose sine a'suoi preghi deuoti
La macre ure la Dea non senza pianto.
E in sego, che segui doueno i uoti,
Tremò del csero altare il marmo dente.
Lasciar gli siupestati facento i
Desacri carmi il glorioso canto.
Tremar del tempio le gra porte, e i palchi,
El buon dier suora i siste, e gli oricalchi,

L'argento, ond ha la Dea la testa adorna,
De la Lima imitar volle l'escripio,
E uenner luminos ambe le corna,
E l'Iume lor mandar per tutto il tempio.
La madre al la magion non certa torna
Del tutto di fuggir l'occulto scempio:
Tur de l'augurio buon l'alma ha più lieta,
Espera più ne la diuina pieta.

If Içque la madre, el paflo molto

Moue maggior del foliro costume,

El èpiù grande alquanto, e non ha il solto
Yanta delicatezza, e tanto lume,
Et ogiù nembro sipo piò, Fite, e ficiolo
Sente, e solge à la madre il moto, el lume.
Et ode, come il suo parlar mosso basse,
La succe più robustia, e mosso montante.

La madre la fonora ode fauella,
E incontra il guardo con la fua pupilla,
E introva quel benche la donzella
Suol ritrouar ne la uiril fauilla.
La fôte fuach à l'houom parria me bella,
A lei par più felice, e più tranquilla.
E mentreil guarda ben dal fommo al fódo,
Me più ha l' petto, e l'erin corto, e me biódo

Mentre flupifon, lond vocabie fiede

In suon, che usen da l'aere in queste note.

Non us vallegri il cor timida pede,
Ma l'opre fante mie rendete note.
Come uero fanciullo esfer si uede

Is, uà con parole alme, e deuote.
Al tempio con la madre, e la nutrice.
E paga il uoto, el si soniracol dice.

Palefa efacerdoti il fino don fido , Epon l'affè àl altar col carme feritto. Nel tempio il facerdote alta e ol grido Il ravo don,che fila Dea d'Egitto. La fama ando co luod il idio in lido , E mosse tutta i isola à quel dritto. E d'ogri intorno il mondo anchor ui mosse, E woller,che quel di foleme fosse.

Intanto suona à Litto su' altro carme,
Doue in dispare à l'opra intende agreste.
Non moner, due più timido l'arme,
Ne l'alme, che l'uso săgue inarca, sesse;
Pache à sigir in apouerta ben l'arme,
Nè dissidar de la pietà celeste.
Loda de la tua moglie il santo zeso,
Col gran fanor, che l'ha stat boggi il cielo.

Attonito il buon'huom del pio configlio,
Che parla d lui du la fiperna parto,
China il ginocchio,alz al mano,e'l ciglio.
E rende gratia al ciclo, e poi fi parte.
Nel tempio poi,dou'è la moglie, e'l figlio,
Ode il diuin fauor parte per parte.
E meutre ogn'un la Dea loda col canto,
Pentitose chin la loda egli col pianco.

## LIBRO NONO.

L'altro mattin dopo il folemne giorno
Haute già il Sole il modo al modo aperto,
Quando il notumo que il aficiari foggiorno,
Cò à l'amor dar douenn' lutimo metto,
Tosto che'l carro fuo di fielle adorno
La notte bauesse di limomini scoperto:
E pregato Himeneo, l'emere, e Cismo
D ogni sauco più opportuo, più opportuo,

Gimone, & Homenco con Citherea
Laffiar quel giorno il mondo delle flelle,
Eferiffender l'una, e l'altra Dea,
Con Himenco le più chiere facelle.
Relletto, che lo figlo i un'i folca,
Fer d'ambi entra le mêbra ignude, e belle
Ecol fauor de l'alme elette, e fante,
If gode fait home la bella anne.

## IL FINE DEL NONO LIBRO.



## ANNOTATIONI DEL NONO LIBRO.

La lotta di Hercole cò Acheloo per cagione di Dianira figliuola di Oeneo, , è mera hiftoria, perche hauando Oeneo promella Dianira fia figliuola, bellifilma giouane, per mogliera ad Hercole con quella conditione, che riducche l'acque del fiume Acheloo che feende dal monte Pin doajn un fol usic, perche foerendo come faccua, con diuvi falla figuana truit i furti, et tutte le Bia de della campagnà, e faccua grandifi mi danni a quel paefe, per quello fi dice che Hercole dopò motte fatirie unine Acheloo, hauendoli tratto un corno quando combattera con effo lui etgia to in un Toro, e lo latcio con un corno foloc, che fu quado raccolle tutte le fue aque in un uafo folos fui cieron di Gioue uniciorer ripieno di herbe, e di fintti, e donato alla ninia Amalthea, e da indi in poi fu fempre chiamato il corno di Amalthea, e quello tu quiel parte che prima ingombramo la Cacque del fiume, per opra di Hercole: e da maraite glarfi quitu come artificiofamente l'Anguillara hibbia aggiunto il proprio Autore, se nonatunazion el deferiure la lot., ae apprefentaria con inuamente, che finglia a chi legge hauerla mazzato nel deferiure la lot., ae apprefentaria con inuamente, che finglia a chi legge hauerla che il mazzato nel deferiure la lot., ae apprefentaria con inuamente, che finglia a chi legge hauerla che il mazzato nel deferiure la lot., ae apprefentaria con inuamente, che finglia a chi legge hauerla che il me de la mazzato nel deferiure la lot., ae apprefentaria con inuamente, che finglia a chi legge hauerla che il me promote de la maraite de la che il me promote de la maraite de la che lege che del con il me promote che finglia a che legge hauerla con il un mente, che finglia a che legge hauerla che il me promote de la maraite de la che che me promote del mente d

innanzi a gli occhi.

Dobbiamo esfere cauti nel considare le cose amate altrui con l'essempio di Hercole : ilquale confido molto male la fua amatiffima Dianira a Nesso Centauro, che pensando di involarglie la fi diede a fuggi e hauendola in groppa, dopo hauere paffate l'acque gonfie del fiume Eueno come quello che sperana alloutanarse di modo, che potesse godere dell'amore che hancua lungamente porento alla bellissima giouane, & inuolo la morte, perche come prima Hercole vdi la voce di Dianira,che fi doleua di effere portara nia dal mostro crudele,tiro co l'Atco una faetta, e colfe il ficro mostro, il quale sentendosi venir meno per il ueneno della ferita, non uolle morire fenza penfare alla nendetta, perche hauendo perfuafa la gionane a pigliar la camiteia fua, e uestirla ad Hercole, come prima s'anuedesse, che'l voltatte l'Amor suo ad altra donna, che cono fecrebbe ch'ella hauea uirtu cofi di spegnere tutti gli altri amori, come ancora di conscruare il fino fece a punto la fimplice donna quanto le diffe Neffe, on de ce me prima Hercole s'hebbe veflita la comifcia enenenata rimole di modo afflitto dal dolore del neneno, che fotto un Rogo nel monte Oeta s'abbrugio da se medesimo a potiamo da questa savola ritrare che quello che ama la gloria, compreso sotto questa noce Hercole, nedendose rubare la f ma acquistata con molte fat che e sudori, figurata per Dianira, dalla lascinia, figurata per Nesso Centauro; gli tira una sact ta tinta nella propria uirtu; & la amazza,da il Ceutauro la fua camifeia a l'ianirà, a fine che la faccia neftire ad Hercole come prima fi nolti ad amai e altra donna, che à quando la lafeinia nié meno, ma non però che non lafci de le fue spoglie alla fama, per dar la medesima morte, chee sta ta data a lei, all'hnomo intento alla gloria, ilquale acceso dapos dell'amor vano, dislionesto, e lafeito di Iole fi velle la camifcia dell'error fuo, mandargli dalla fama, onde ne rimane di modo pueno di affittione, che «abbrugia da femedefimo, e fi torna a ringionenire, perche come prima paffiamo da una tutta Iafciua, dishonefla, u tiriofa, a una temperata, honorata, e lodesuole abbruficiando le male affettionit, ritorniamo giouana alla uirtu, se alla gloria, e fiamo dapoi ancora inaletati al Cielo, dalle ali della contemplationo, e tentuti nel numero de 1 Dei, che fono quelli che hano uolti tutti i loro penfieri in Dio, perche questi tali diuengono Dei per participatione, en la manira che die el Salmo. Ho detto the uoi fete Dei.

Bellifima conterfione e quella dell'Anguillara, a Dianira, nella fianza, [Mifera il tunto lathri mar che giouse, ja la rasformatione di Galantide in Donola, ri di efficimio, che didioi ci di il califigio in quella parte con la quale l'habbiamo offeto; haucudo Lucina punita la fertenente di Alemenaperche i frece (chemo di clie, cla insganno nel parto di Hercole cangifodda in Donola, animale, che fecondo i naturali partoriffe con la bocca, hebbe nellla medefina parte il calligo di par corire con la quale fi utolle fare (chemo di Lucina, de fite la burial che giouò modto ad Alemesa.

intorno il parto.

nobili,e degne ueramente dell'huomo.

lolao ringiousuito per opera di Hebe figlinola di Giunone, e Dea della Gionanerza, preghi di Hercolofignifica che quando il deliderio della Iglora ci fippiage afa coté honorate, e uitrodic laficiando le necchi e operationi poco lodeuoli, ringiousanimo nelle mowe lodeuolifilme, chiamafi. Hebe Dea della gionanezza, e figlinola di Giunone, operache la Primamera figurata per Hebe rimoita, e ringiousanifice turte el cofice figlinola di Giunone, come quella che con l'humidità il us confersa le cofe rinotate dal uigore dei raggi del Sole, p que'do hanno finto i Poeti, che la termilicalia menfa dei Dei di dari a bere, e che rompelle pori i ani cadendo, e notibrafie loro le parti nafcofte e wergognofe nell'Autuno quando gli arbori pieni di foglie fcoptono le parti loro pia fecrete:

Da la mifera Erifice che per una cathena d'oro, ufa tradimento il marito, palefandolo a quelli che uoleuano condurlo all'imprefa di Thebe, nella quale per renelatione dell'Oracolo haucua da rimaner morro, fi comprende quianto Imperio habbi l'auaritia nei cinori delle Done, pic che non mirano come acceca te dalla iua inporda rabbia, fair tradimento corrotte da doni, ancora a propri mariti nella mit, oltre quello che fanno loro il più delle nolte nell'hondo.

Cade quafi nel medefimo errore di Erifile ancora Callirhoe, la quale defiderando di hauere La medefina cathem che fipinte Erifile a palefare come traditrice il proprio marito, mando Ai emone che l'Eusura giò donata ad Alfefilma fina prima mogliera, e ripgliarla, e fii cagione della

fina morte, dandoci effempio di finggire, quanto più potemo l'anaritia delle Donne.

Descriue quiui molto artiscios amente l'Anguillara una fortuna di mare, con tutti quelli accidenti che sogliono auenire in simili casi, scorrendo la Galea di Mileto done e spinta da i uenti

c dall'onde.

Tione che dopò una lunghifima uccchiezza fu trasformato in una Cicala, ci faconoferre, che i uccchingon potendo pu operate cola le quan, come indebotti dalla uccchianfi dano a para lare continuamente delle cofe fatre a tempi della loro giouanezza, ouero de gli altrui firti, e pi gliano tanto piacere nel fauellare che non s'ode gli mai latra code che le lingue loro fistidoste la onde fi può dire che fono molto propriamente all'imigliati anzi trasformati in Cicale, unent do offi il pua delle volte a noia attrus, come le Cicale nel maggiori "ardore dell'Efate:

L'incéhoofoe intame Amore di Bibli nerfo il fratellone il medere quanto fiafera, e crudele la polianza dell'Amore l'alcio on etch e ron cièner de legge alter a di figurgo ne chi parentale firapone alle volte ancora fiatelli, e forelle, non che fira parenti di più loruno grado, deterine felicemente l'Anguillara gli affetti della innamoraza Bibli, come è accoftumato di fire ador-nandoil di belliilime fententiciceme quella della flanza/La donna chè nell'edio, e nell'amore; liben di naturaz coltante aunaza/jub dell'illime conureffoni, come quella della flanza/Y oi

cui la Cipria Den non è nemica], equella ancora. O dolce fogno & r. le quell'altra. [O inuidiofial mio felice fitto. Alba, Jibi ellifimi edigrefilioni, Come queltta. Fi ii ii no beato fognobre uce, firro; nella quale s'e affaicato di firre, come ha fatto in molti luoghi di quelle fue trasfor nazioni iuna aitrudo a concorrenza dell'Arioficon el lamento che fa Bradamante mentre godeua più foanemente il fuo ruggiero dormendo in fogno che non faceu u egghiando: e quiu fipie ga amoltouagamente al cune belle, e artificito contrapolte piene di fipriti. It uede anchora con quanta usglierza habbia deferitto il modo di porte a ferimercia quella flanza done Bibli rifolu ta di feoprite il fuo Amore per mezzo di una lua Ettera a Caunofi pone a federe, come la deferiu el poeta nella flanza. [Doue ha da ferimer commoda s'affide.] come deferiue ancora il mo dod i componere nelle due fequencii.

E bibli al fine vedendosi spregiata da Cauno trassormata in una sonte, per darci essempio che dopò che si uediamo gionti a penitenza di qualche nostro granussimo errore dobbiamo trassormats sin un sonte caltro che risoluers in lagrime per seno che siamo veramente, e nó

fir tamente pentiti.

Cauno che fugge la dishonesta sorella ci dipinge la uirtù che sugge il uitio.

La pouerta spinge Litto a comandare a Telethusa sua mogliera, tutto che susse huomo prima di buona mta, di perfettamente,e di fanti costumi, che nel parto suo hanendo una figliuola la facesse morirere se era maschio lo perseruasse, p dimostrarci, che la ponerta la cui faccia e spamenteuole a qual fi noglia animo forte, e costante; suole alle notte ancora fare prenaricare i più faldice plu prudenti giudicii che si trouino:e la prudentia di Telethusa in conservare la fanciul la forto nome di fanciullo, ci dimostra che non sappiamo il più delle nolte quello che dimandiamo, come bene lo mostro il Signor nostro a Giacobo, e Giouanni per la nostro imprudentia e strano desiderio, dimandando figliuoli a Dio, e non figliuole, come se da queste dependesse cofi ogni nostra miseria,& infelicita;come da quelli contentezza e felicità e nondimeno i conti nui efempi che fe ne ueggono ordinariamente nel mondo ci mostrano il contrario per isgannar ci, e ridurci a rimettere tutri i nostri desiderij in Dio, pigliando per il meglio quello ch'egli ci manda, o fia matchio, o fia femina, uedendofi il più delle uolte, che fi hà molto maggiore conté rezza delle femine, che de i mafchi; e questa e la trasformatione di Ifi, di femina in mafchio, che è quando le femine fono di maniera ben create, uirtuofe, e giudiciofe, che ci danno maggior con folatione, che i maschi, per la maggior parte e se non ui usa più che gran diligentia; sanno mala rinfeita, con danno grandiffimo, e dishonore delle famiglie,





LIBRODECIMO.

LIBRODECIMO.

LIBRODECIMO COLORDOCA

In angel Gloue:in gentil fior Hiacimo:

Ei fier Cipriotti in buoi. Havno [embiante
Di marmo le Tropetide dillimo.

Spirto ba l'eburnea flatua à uo Rege amâte.
Arbor Mirra duinen d'infamia cinco:

Fanfi Loui Hippomene, & Lamata,



ATO c'hanno a gli sposi ogni fauore Giunone, e Citherea con Hi meneo.

Ginnon lasciò la Dea madre d'Amore, E de la uisla fua litro il ciel fro. Ma gli altri due tivati dal candore Del uerso felicissimo d'orfeo, Lasciar di ritornare al regno santo Per udir la sua Lira, e'l suo bel canto.

Orfeo d'Apollo<sub>s</sub>e di Calliope nacque , Del padre de' Poeti,e d'una Mufa , E dal fauor de' tai parenti giacque Ne la bell'alma (ha t.al gratiainfufa. Talmente anchor lo sparsir di quul'acque Ch'uscir del sangue alato di Medusa, Che nel cantare i gessi de gli Heroi Tiù dezno huom non su mai prima,nè poi,

Hebbe dal padre poi quel cauolegno; Chel padre dal nipote hebbe d'Atlante. Dal padre appfè il tuòl, a eviaue e líggno, Che fache con prudenza il nerno cante. Et ci, che fícule hebbe l'inggno, Si ben firbò le flue parole fante, Che mosse a durie ti flono coorde a carmi. Gli huomini, e li animai, le piäte, e marmi

Quel legno appoggia à la mammella manea, Ne pa l'ar molti di, che corrispose Che fi felice il suon figura, e rende, Opra la destra afficurata, & franca, (de. Che l'arco unito a'nerui hor poggia, or [ce Le corde l'altra man premer non manca, Ma con la destra, e l arco à pien s'intende. Et ei,secondo à lui mostrò già il Sole , V'accorda à tempo i uersi, e le parole.

Non fasche'l uerfo serua al canto, e al suone? Poi che'l consorte suo nel mondo aperto Ma ben, ch'al uer so il cato, e'l suo rispoda. Ne' unol, che'l gorzheggiar soane, e buono L'accento, e la parola al verso asconda; Nè men,che d'Helicona il santo dono Con fuon troppo possente si confonda: Mamentre ferma il canto,e che rifpira, Fa con più alto suon sentir la Lira.

Hor mentre egli ama in Tracia una dozella Per lo popol ne na, ch'è ignudo, e scarco Del piu poßente amor detta Euridice, E col possente suo suono, e fauella Fa,ch'ella al caldo amor suo non disdice : Con Giuno, & Himeneo Venere appella, Che'l nono nodo lor rendan felice. Nulla può di Giwion mouer la mente, Che mal di quelle nozze augura, e Jente.

Mala madre dolcissima d' Amore Non seppe contradire al dolce canto: V'andò seco Himenco:ma il suo fauore Non fe segno di gioia, ma di pianto. Venere accese in lor del par l'ardore, Nè so, se sposi mai s'amasser tanto. Ma mentre che Himeneo legar gli uolfe, Con gran di ficultà la lingua sciolse.

La faace accesa anchor, che in man ui tenne, Cercato ho superar l'aspro dolore, Non pote far giamai, ch'alzasse il lume, Stridendo al fumo fe batter le penne, Come l'hauesse alcun sparsa col fiume. Ma peggio augurio diè quel, ch'iui anëne, Quando la sposa entrò pria ne le piume, Ch'improuiso soffio nel lume un uento, E restò il foco suo del tutto spento.

Al tristo augurio il doloroso effetto. Andando un di costei con altre spose Premendo per diporto al prato il letto, Sopra un serpente à caso il piede pose Che stana in molti giri anolto, e stretto. La piagò il serpe à un tratto nel tallone, E fe passarla al regno di Plutone.

Hebbe affai pianto il suo perduto bene; E uide non poter trarne alcun merto, Poi che'l regno infernal l'asconde, e tiene: Pensò d'andar nel mondo atrose coperto Da le spoglie oscurissime terrene. E se n'andò per la Tenarea porta-A rispirar ne l'aria oscura, e morta,

Del suo mortale incenerito pondo, E dopo molti passi arrina al narco, Done fiede Pluton nel maggior fondo. Quini accordando a' uersi i nerui, el'arco, Diffe, O noi dei del piu fondato mondo Non punite per hor l'humano orgoglio, Ma date luogo alquanto al mio cordoglio

Cosi pij troui uvi uerso il mio canto, Come nel uerfo mio non è bugia; Non uengo io per far guerra à Radamato Nè per ueder come l'inferno stia; Non per rubare à la città del pianto Cerbero, e darlo à l'alta patria mia. Ma uenzo per hauer la mia conforte. Che sopra innazi al tepo hebbe la morte.

Esenza lei goder l'aperta terra; Ma uinto ha finalmente il troppo amore, Em'ha fatto per lei scender sotterra. Ouunque alluma il Sol col suo splendore, Contra ogni core Amor uince la guerra. E se i libri non son bugiardi, e rei, Amor legò enchor uoi tartarei Dei.

V i prego per l'imperio, che tenet.

Sopra le trapaffate, e mifere ombre,
Per questle fepolture atre, efecrete,
Da la luce del giorno ignude e fombre.
Che far le usofle mie vogliate liete;
Che di me giulla pieta il con u'ingombre:
Che lafe il amor mio l'aucro lago,
E siua il tempo à lei tolto dal drago.

Tuto f, debbe dwoi ł bumano ingegno, Tardisò per tempo ogn' un qua giù disēde Tuti in 'acceleriam' solo ad un segno, Quest'è l'ultimo albergo, che n' attende. Voi tenete il perpetuo immobil regno, Che tutto il germe human riccue, e prende L' alto uosiro poter bolloser inferno Terrà di tutti noi lo sector cterno.

E questa foola ambora, hoegi ui chieggio, Finiti gli ami fuoi giusti, e maturi, Verra à rendet tributo al uostro seggio, As far ne nostri regni ombros e senti Con quella vincerna, e homor, che deggio, Con tutti i preshie, tutti gli songiuri , L'uso chieggio di lei sol per qualch' anno, sì ch'i o possa da reque à tanto assamo, sì ch'i o possa da reque à tanto assamo.

E se'l fato non muol, cb' ella ritorni
A goder meco l'auna aperta, e niua,
Gli asserità dei da la natura giorni,
Onde il serpe, el melen la rende priua:
No no, sche p quess' octoi il Sol più agiorni
Non uo partir da la tartarca riua.
Se ridar non la muol la fatal sorte,
Codete pur di due l'alma, e la morte.

Spiega con sal pietate il fuo concetto ,
El Juon cò tal doleczza u' accampamgna,
Ch' al Crudo nierno intenențic ei petto ,
E non meno di lui fin duole,e lagna.
Ogni alma elfague afotola il culto afetto,
E di pianto infinito il noko bagna.
Tantalo per ultra alza la fronte.
E firezza il fuggitino arbore,e l'fonte.

L'eterno d'Isson giro, plagello
Pon fine al suo rotare, e tace, & ode,
Per lo camo ascoltar l'ausido angello
Al infelice Titjo il cor non rode.
Lasciando ogni Bellide il suo vinello
Timoge del mad d'Orfrosdel canto gode,
Sisso ascolta assantante lasfo,
Associata associata, e lasfo,
Associata suo control del suo contr

Ogni fiaria infernad non men fi dolle.

Non më sparsë thi piagjini serpici mëto.
E potë tanto i sho cantar, be to tossë
A gli occhi de l'Erimi il primo pianto.
Trosspina piangendo il grido sicilse,
Ter impetrar increcde al dolce canto
Da Telatos e scorgesche il dinin poeta
Kö meno ba il piäto i lui mossove la pieta

La moglie pregbi porge al Juomarito, Che noglia compiacer al dolee accento. Plutone, chi ocr commosso, e intenerito Dal grato suon del metrico lamento, Vuol, chi ne came si rano, si gradito De l'infernal fauor torni contento. Fit è la utrit sua di trata sorza., Che lo si degno infernal commone, e sforza.

Chiama colci Pluton be flaut anchora Fra I ombre noue,c al fuo fool la rende, Con leege tal, che fin che non e fiura Del regno,done il di mai non riffende, Gli ucchi no longia indiero in ure la nuora D. Apollo, fe là fiu goderla intende: Ma che l'fato la danna di nero fiume, S' ci volta per l'inferno à dietro il lume...

Per un stretto calle, alpestro, e e erto Orseo si drizza, e lei col carme inuita, Che seco drigoder torni quel merto, Che seo arto bramar chi si marita. Eran quasti usimo al siurno aperto, Quand'es si ricordo de la ferita, Che tarde à les sicca mouer le piante, Secondo ei vide andarla à Pluto auonte. E non si vicordando, che la luce

V oltar mai non douca per l'aere tetro

Serza punto nbidri l'infrand Duce,

Volte neders, era restata in dietro.

Subito à Stige il fato la conduce,

Et ei comincia il doloroso metro:

V olle abbracchat cupido, el auinse

Tiù notte, sempre l'aere anosse, se si inse

Nulla fi duol de la feconda morte
La doma, ch' à l'inferno la richiama.
N'e giulo è che fi doglia dun conforte,
Che lei fopra ogni cofa ammira , ch' ama, Hor come unoi di ei la fatal forte . . ,
Se ne ritorna al mondo, che la brama.
Difie l'eliremo, l'ale, al centro intefa
Si lunge, che a lui fiu à para intefa.

Non memo fi simol del doppio fiato Orfico, che diè la moglie al regno basso Pria quado i lipiè dal serve hebbe piagato Poi quado ei nosse à leilo squardo; e passo Di quad, che stractima vide legato Cerbero per lo mondo, e uenne un sasso Che lucder sar al Can trisue, orva Gli se per lo spor cangura la forza.

Stupido neme Orfeo non altramente
Di quel, ch' Oleno gi à neme, e Letea, quand oiffe il marite offer nocente
Di que l, che fatto error la moglie banea,
Che' l corpo immarmenta, porder la mête
Ne l'altera montagna humida Idea...
Sopra d'ogni alma Dea diffe offer bella
Per dare à fecço altrus forma nouella.

Com ei ritorna in schritza la fronte
Vn altra nolta à la tartarea sede,
Ma shi ripreso al sume di Caronte,
Nè pose mai ne l'altra ripa il piede
Ei catas, selmase, se al ogia occiso us sonte
Nè quella, che norria, può baner mercede
Può ben moner col sont inserva a pieta,
Ma non racquistar lei, che stato il ucta.

Tiù giorai à quelle ripe egli fi tenne
Trezando ogni bora il passitor del porto;
Nè Cerrere, ò Lieo giamai souenne
L'assitite fauci sue d'alcun consorto,
Toi ch'à l'ultimo preze ogli peruenne,
Lascio dolente l'aere ossero, e morto.
E detto de l'inferno il male estreme, & Hemo.
Al monte Rodopeo peruenne, & Hemo.

Dal pesce nel Monton tre uolte ascele
Ter dar la primaneura Apollo al mondo
Dal dische lascio il basso aero pagle,
Eritornossi à l'acce almose giocondo:
Ne mai beltà di donne intanto il prese.
Ne mai beltà di donne intanto il prese.
Ne va il del di danne intunto il presentato di della presentato di della presentato di della presentato di la più di mano il preso sciolle,
Mat utte e il e seccio più unu s'i suosse.

Prima, perch'egli fa molto infelice Ne la prima conforte, à cui s' auinfe : Dapoi, perche promife al Euridice, Quando il nodo d'amor fecolo lo firinfe. Co' altra donna non mai firia felice Con la beltà, ch' Apollo in lui dipinfe. Hebbe le fipofe tutte à flezno, e moita, El aucerce lor obserza, gioia.

Molte per le bellevre uniche, fole, Chebbe da fibel Dioda tanta madre, Defidera da lui diletto, e prole De l'illeffe bellevze alme, e leggiadre, doite altre da le belle altre parole Vinte, sibe già placar l'inferne squadre, Per bauser prole, in quel sondar la speme, Che si dole e essa la serie.

Ma le noglie uer tutte hebbe rubelle, Per quella f., ch' à la conforte diede. Ch'egii altramente (perche le donzelle.) Soglion del primo bel far qualche fede.) Fra amata in bauria de lepi à be le, Per alzar l'alma à la fisper na fede, Per darji à la bellezza eterna; c'alma, E la prima cagion goder con l'alma. Ma pur per mezzo loro ei non iintende D'alzarsi à le bellezze alte, e beate. E perche mentre l'huo con gli anni ascède Nel più bel fior de la sua uerde etate, Quel raggio di bellezza in lui riflende, Che può à la prima al zare alma beltate; » Fece de gli occhi suoi scala, & obietto De l'huomo il giouenil piu uago aspetto.

E cosi à la moglier la se mantenne, Che d'altra donna mai poi non fe stima. E dal bel pueril quel raggio ottenne, Che potea alzarlo à l'alta cagion prima, Onde fece dapoi batter le penne : A la sonora sua felice rima In lode di quel bel, che Stà raccolto (nolto. Nel huo, metre ha ancor molle, e dubbio il

E fu cagion che in Tracia il germe humano Prese ad amar ne l'huom l'età più acerba. In cima d'un bel colle era un bel piano Dipinto, e tutto pien di fiori, e d'herba: Mail folto ombroso bosco era lontano Del faggio, e de la quercia alta, e superba: D'ogni pianta la terra ini era fgombra, E'l poeta diuin non u'hauea l'ombra,

Ma come a' dolci nerui il canto accorda, El'arco in sù,e'n giù fere,e camina; E de la grave, e de l'acuta corda Sentir fa l'harmonia dolce, e dinina : D'effer la selua stabi e si scorda, Ogni arbor per udir l'orecchie inchina. Si spinge a poco a poco il bosco auante, E uerfo il dolce suon moue le piante.

La Quercia spatiosa, e'l Cerro altero. Col Rouero al bel suon drizza la fronte. La molle Tiglia, il Faggio, il Pruno, el Pe E le forelle selue in Fetonte, L'arbor, che'l fior suo uirginale intero Saluò da lui, ch' alluma ogni orizonte, Diede al bel suon l'orecchie illustri, e caste, Col Frassino superbosutile a l'haste.

Portaro anchora il Platano, e l'Abete Con l'Elce a quel camin l'altera fronde. Il Salce, che patir non può la sete. Ch'ama di star colloto appresso a l'onde; L'Acero, ne le cui parti secrete Tanti diuersi,e bei colori asconde. Col sempre uerde Bosso, e col mirico V'andaro, e dopo il Mirto, il Gelfo, e'l fico.

L'Hedera flessuosa, e'l molle Acanto, La pretiosa Vite, e l'Olmo, e l'Orno, E la Palma,il cui ramo altero,e fanto Circonda al uincitor le tempie intorno, Corfero a dar l'orecchie al dolce canto Del gran figliuol del formator del giorno. Vi corse anchor col crin leuato, & hirto Il Pin, che fu pur dianzi humano fpirto.

ATI vn fanciullo Frigio accese il petto A Cibele, a la madre de gli Dei. E poi che uenne al coniugal diletto, Che'l fin dolce d' Amor gustò con lei . Gli fu da l'alma Dea piu nolte detto, Non goder mai connubij altri, che i mici, Se'l mio sdeeno fuggir brami, e'ltuo dano Non fare a l'amor mio firtino inganno.

Promise il bel garzon su la sua fede Di non uenir con altra al dolce inuito: Ma Sangarida Ninfa un giorno uedo Vn nolto si giocondo, e si gradito; Dopo infinite offerte al fin li chiede Quel, che bramar si suol piu dal marito. Rompe ei la fede a la celefte madre. E godo le sue membra alme, e leggiadre.

Subito asfal la Dea l'ira , e lo sdegno, E fa, che l'implacabile Megera De lo Stigo fieror fparge l'ingegno D'Ati,e fa, che si cruccia e si dispera Cerca egli furiofo il Frigio regno, Vinto al fin da la doglia insana,e fera; Prina, col crudo acciar se di quel bene, Onde l'humana specie si mantiene.

Come s'è fatto eunucho, in furor cresce, Si getta giù d'un monte, e non s'atterra, Che la Dea, che'l cader uede, e gl'incresce Per sostenerlo in aere il crin gli afferta. In tanto di due piedi un sol tronco esce, Che s'allunga ogn'hor più uerfo la terra, Done una sol radice al suol s'apprende Che dritta fino à stige si diftende.

Come uede la Dea, che la radice Soflien ben dritto il molto alzato fusto, Verde, birfuta fal'alta ceruice, E lascia in terra un Pin l'amato busto, Il quale al canto, e al suon dolce, e felice Di quel che fu uer la conforte giusto, Andò per ascoltar con l'altre piante, E nicino al bel suon fermò le piante.

a andò il funebre ancora alto Cipresso, Che in forma d'obilisco ha l'alta cima, C'hoggi è una piata,e fu un faciullo ach'e E căgio il uolto humă no molto prima. (fof Fu Ciparisso à Cea dal ciel concesso Si bel quant'altri mai godè quel clima. E fu grato à quel Dio, che l'ombre arretra, Ch'opra si bene l'arco, hora la cetra.

Vn cerno giàne l'isola di Cea D'oro il forbito alzò ramofo corno, Sacro à la bella Driada, à la Napea, A cui la detta patria era soggiorno, E la montana,e la siluestre Dea Gli hauea d'un bel monile il collo adorno: Gli ornar l'orecchie ancor di perle,e d'oro Con raro, e sottilifimo lauoro.

D'un bel gemmato cor gli ornar la fronte Tosto che Ciparisso il dardo scorge Da bei legami d'or sofpeso, e stretto. Ne sol correa sicuro il piano, e'l monte, Magia per la città senza sospetto. Solea prender da ogn'uno il cibo, e'l fonte, Ogn'un potea palpargli il collo,e'l petto. Al cenno di ciascun solea gir prefio, Et ad ogni Stranier creder fe Steffo ?

Mapiù di tutti gli altri era àte grato Leggiadro Ciparisso adorno, e bello, Tu'lmenaui hora al fote, o hora a' prate Et hora al cibo human nel patrio hostello, Tu di fiori, e ghirlande il uolto oratto Talhora al tergo suo premeui il uello: Tu fatto caualier sopra il suo dorso Con fren di seta à lui reggeui il corso.

Nel tempo era, che'l Sole al Cancro ardea Col più cocente ardor le curue braccia, El'ombra de le cose à punto hauca Dritto à Settentrion volta la faccia: El ceruo al fresco à l'ombra si giacea, E'l bel garzon di lui seguia la traccia; Quando ad un alto faggio alzando il lume Vi scorse un grande augel posar le piume,

L'arco allentato cirrua, e'l neruo tira Tanto alto, che le tacche al legno afferra. Lo Strale incocca, poi prende la mira Là, ve fra l'ali sue l'augel si ferra. Fà poi, che'l pugno manco al cielo aspira, El destro tira il neruo in uer la terra. Vola à ferir l'ambitioso telo, Fugge l'augel, nà il dardo trato al cielo.

Col moto violento la saetta Va tanto uerfo il ciel, che non si uede. Il moto natural poi giù l'affretta A quietar ne la terrena sede: E doue l'ombra il miser ceruo alletta, Cade confuria à iombo,e in parte il fiede, Che'l misero mortal ne geme,e langue, E in breue manda fuor l'alma col sangue,

Cader su'l miser ceruo, aspro e mortale, E de la morte subito s'accorge, C'ha dato al uiner suo l'iniquo strale, In preda al pianto misero si porge, Et à le strida al ciel fa batter l'ale. Febo il confola,e proua,ch'un uil danno, Non merta tanto duel, ne tanto affanno. Pur ogni filo argomento, ogni conforto

E farfa medicina ad duolo inverno.

Piang: abbraccia lo flefi il corpo morto,
Poi m 11 da quelli pregbi di ciel fiporno.
Poi chi ofeci co lomi filiada di ceruo torto,
Fa Re del cielo il mio lamento eterno.
Gli cangian gli alti Dei la carnal foma,
E fan, che egli alta de ciel thorrida chioma

Con la radice al fuolo il piè s'apprende.), El builo tondo vien dristo, & acuto. Alti fina la cima al cielo al ciende, Col feapre uerde crin folto, & brituo. Tollo, che'l biondo Dio gi cochi u'inrede, Gli da piangendo l'ultimo faluto. Tiangerai gli altri poi (aice) altretanto, Eficio goà por prese al duolo, e ad piato.

Orfico col dolce mer fo unico, e, folo
Fâ,che'l luogo, que egit è, tutto s'infelua.
Laficia ogiv arbor, che l'odeșil pprio fiolo,
E fa uicino à hui refeer la felua.
Ogu icelfet augel ui franca il nolo,
Vi corre con l'armento ogni empia belua.
El faffo el l'onte, el icelos, git dementi
Stanno al fuo dolce fiuon queti, c'i nitenti.

Come in mezzo al concilio de le piante, De seglis, ed le ferre offer s'imira : Rucorda uno priac, be di nono cante . La distemprata bomai querula sira . Stà con Corecchia attenta , e uigilante, E quello neruo, e quel percuote , e tira, Fia che permetto sir l'usua provia, Pur ch' egli diti, el arco al tempo monda.

Con quelle note poi comparte il uerfo, Che danno al luogo fuo l'accento, e' piede. Renditi al tuo nalor Calliope afperfo Lo fiprio, che' luo chiofiro almo mi edele; E comincian dal Re, che l'uniuerfo Col fuo fauor dinin têpra, e posfiede. (Ria, Ch' amò quel ben, ch' a l'hio di culto allog Mentre al gomentue afpira, e poggia.

Contra i giganti gid lira, e la guerra
Canai del fenapierno also motore,
Che ne campi Flegrei fin possi in terra
Dat formidabil fino celeste ardore:
Hor più leggei foggeto il mio cor ferra,
Econ più leue lira il tuol dar supro.
Evon più leue lira il tuol dar supro.
Evon cantar di quel bello admo, gioiosò,
Cha thuom ne primi di, ch' ester può sposo.

Bramo cantare anchar l'empie donzelle, C'hebber d'amore ingistito accefa l'alma, E de le peuc narie atrock, felle, Che ne fent la lor terrena falma. Hor dal motto principio de le stelle Dò, che lafciò la patria eterna, 6° alma Ter la beltà, che in Ganimede feorfe, Mêtre un ziorno d'la Frigà il lusue porfe.

La Dea, che la più bella età gouerna,
Nel nappo traffarente adamanino
Al Reche la città regge fiperna,
Solezi dolce portar celeite uino.
Hor mentre in un conuito ella è pinerna,
E che porta il liquor fanto, e diuno,
Le uine al d'uncciolare un piede, e cade,
E del nettar celefte empie le strade

E perche ella era in habito fuccinta

'Ne la zona contraria in tutto al gielo,
E di feta fottil uaria,e dipinta
S'bauea coperto il bel corporco velo ,
Da l'aura la gonnella alzata,e uinta
Mostrò le fue uergogne à tutto il cielo.
E de l'alme, che flan nel fanto regno,
Mosse i giouani à riso, i uecchi à filegno.

Subito l'alto Dio diffon la mente.

A far, che l'uivo à lui piu non dispense,
Nè unol, che doma incanae, en egligente
Mostri spettacol tale à le sue mente.
Volge in guà eli occci quel pensser ordite
Done frate bellezze humane immense.
Ne nede una atta à l'ar fra gli diti Dei,
Etal, che à belta mor edea à lei.

Era in Prigia un garzon bello, es adorno, (Truio fi nomo il padre, ci Ganimede). (Truio fi nomo il padre, ci Ganimede). Chi Ida folea girar flomente intorno Dictro affrettando à uarie belue il piede. Hor même ei dal la caccia al cerno il gior-L'occhio del re del ciel cupido il uede, (no, Et busca l'età flue unga, es illatro.). Finito à pumo il memor trilustre.

Si tronò a l'hor, che Gioue ham ebbe eletto D'effere in quello il stante altri, che Gioue Per appreffarfi al fuò dinino affecto Per rapir le bellezze uniche, e noue. Già tas format fra fe diplone il petto, Tanto la fua bellezze il punge, e moue: Ma firegia ogni altra forma, e lol fi ferra Nel forte augel, che i luoi fuòro il terto.

Subito le grand ale in aere stefe, Eco i mentiti unni à etrra uenne. Con gli incurati artigli (garzon prefe, Poi uerfo il patrio ciel battè le penne.), Come il uecchio cuflode, o gh altro intefe Cli occhi nel potre augel, che in aria tene, Col grido in unno al ciel alzò le mani, Er abbaira o l'aria indarno i cani.

Passa il rettor del ciel gli Esberei calli, El garzó frigio erro al suo regno accoglie, Tod is portragi il napo i tigrado dalli, E del nuora sua tal grado seglie, A mensa egli del suno empei e cristalli Nov senza duol de la celeste moglie. Tur non biassa il mariro , e per l'honote Non mostra il giel, che le cistringe il come Non mostra il giel, che le cistringe il come

Ete figliuol leggaadro d'Amielante
Nel ciclo baurebbe posto il padre mio,
Se mon t'hauesse totto al mondo auante
Al tempo, il tuo destin mortale, e rio.
Ma s'eterno non sei fra l'alme sante,
Non ti pomo i mortai porre in oblio.
(De come il pesce aquoso ha il Sol lasciato
Rinssi in hop puppace, orni il prato.

Si raro e belfanciullo era Hiacinto, Quant'altri fosse mai cantai in carmi Rè più uago il penuel l'haria dipinto Rè fatto lo scarpel più bello in marmi. Et oltre à questo bauca l'animo accinto. A gli studi pacesti, & à l'armi; Enel corpo, en el'alma hauca ogni parte, che V'enver può dar, Minerua, e Marte.

Nel trare il pal del ferro, il dardo, el difco, Ogn'un de l'età fua feco perdea. Nel falto, e ne la lotta, e in ogni rifco Tiù forza, più faper d'ogni altro hanea. E fenza dubbio alcun di dire ardifco. Che putca flar al par fle nel uninea) Di quel, che nel comuito dilore diumo Portar Juol nel diamante à Gioue il uno,

Nel conner fare affabilese foane Scioglieae on rat modeliia la fauella. Che cofa più gioconda, siè piu grane Non mide mais la mia paterna Bella. E ben (group 18 f. poi che le chiane Eidò de la fina luce adorna, e bella Al Horese, vollesch'elle il folar plaustro effer nolar fig. 1 Aguillone, el Lastro,

Sapan per lo girar perpetuo l'Hore D'Appollo il perigiio da dio unaggio, E ciaficma di toro banea unigore Di guidar per un'hora il folar raggio. Il freno ad altra poi diune, el tarlore (gio Col neus, sòde à fil angel finble oltra-Ementre dena l'una il cenfo al giorno, L'altre fei plan volando al carro intorna.

Hor come il padre mio da l'alto scorge Vn sinciullo sinobile, si bello, La diuma facella di Horo porge, F scende a bui sicin per me nedello. Hacinto de lo Dio biondo s'accorge; Che l'tempo brameria passier con ello, E cortes eur lui si mostira, e rende: E specie si padra giocondo intende.

Quanto

Quanto piu il raggio Apollo in lui tien fifo, Tanto gli par piu bello, e più giocondo: Loda il diun fuo fiptro, ammira il uifo, Stupife del parlar dolec, facondo: E lafica dal fuo prefide diunifo (mondo) Quel tēpio, ch' egli ha in Delfo in mezo al Tanto l'alletta il uolto, e' bel costume Di il per cui lafciato ha il actro e' l'Iume.

Cerca co'l bel garzon d'Eurota il lito, Et ouunque s'imia, giè l'empre appresso, E damo intrambidai ne hobil sito Di Sparta à çli animai la caccia spesso. Del suo bel lune il mio padre imaghito Si sorda totalmente di se slesso. Torta le reti, eticue i cani al sucro, Et spià indepramente il plettro, e'l'arco,

Quando il corpo del Sol uedeano giunto
Doue il meridian fendea la sfera.
Dico il meridian, ch' era in quel punto,
Nel qual col bel fanciullo Dio biondera,
Eche l'unedefuno fancio il giorno a punto
Era lontan da l'alba, e da la fera;
O notando fe in gian godendo l'onda,
O godean l'aura al l'ombra de le fonde.),

Poi ure la fera innanci; al tempo alquanto, Che fuol col cibo al fluom render conforme Tal noltail piombo, el láfo alzaná táto, Che faceano à le subi oltraggio, e torto. Talbor con la raccheta, our col guanto Talle di cuoio batte an per lo diporto, Fin che l'hora uenia, che con le cene. Brama di riflorar l'auser uene.

In gioco da racchetta hauca Hiacinto,
Di ben penfata, commoda grandezza,
Da quattro mori in quadro egli era cinto,
E tre quadri faccan la fua lunghezza.
Di denro il moro à nero era dipinto,
Dal baffo fondo à la fuprem a altezza.
Da due fal lati il fuo este hauca giuito,
L'mo largo, e corto, e l'altro ligo, è agulo.

Sendo lo Dio ne lo Heccato un giorio, Ter far co diffeo, el varachetta il gioco, Febo girar fa la racchetta intorno, E giocan chi di lor feeglter de il loco. Vince il mortale, che el elegge il corno Del mandaton, unanaggio al lui non poco, Toi manda faffo al cauertio Nume, E la palla, one un fegue col lume.

Zo Dio la palla con giudicio astende,
Efe la può inueftir prima, the cada,
Con l'accorta racchetta di ulu a rende,
Ma l'aurofario à leirompe la strada.
Tâto, c'hor l'uno, hor l'atro i cuoio offède
Efe, ch' signi hor s'opra la corda uada.
Fin ch' un fa il fallo, ò in modo il rödo faccCh' asorça i terra s'asgaur la caccia. Cita

Con gran giadicio l'uno, e l'altro mira; Qual colpo il fegno, il caso, e il loco chiede. El occhio esperto, ch'al unatacggio assira; l' bidiente sa la mano, e l'piede. Hor sa, che cresse inmerzi, bon si visira Con leggiadria, done il bisogno nede. El mos, e l'altro n'è si bene infratto. Che par, che non si mona, è per tutto.

Fermato c'han due [egui, angian lato,
E fecondo che [lan preßo, è lontano,
Cofi batton co' [li duro, e intrecciato
La tranagliata palla bor forte, bor piano,
Quel c'ha diquantaggio, piu accurate
Nel dur la botta fius con dolce mano;
Ma quel, c'ha ne la caccia alcun udlaggio
Fa co'maggior [uperbia al dife o laraggio

Hausen giucato tanto, che uicino
Era d'oguno di Iperdere, di qabma-;
Et era il pegno tal, che l'huora dinino
Tih tofto eletto hauria di perder l'alma
Et era giunto il di, che il fine defino
Douca difanimar la carnal fabna
Del miler figio, ilqual facen Tilma
D'hauer la fipoglia in quel duello opima-,
L'ultimo

L'ultimo gioco hor na ne la partita, Ch'il uincerà, n'haurà l'honore, e'l pegno: E già se perde il gionane, è finita, I'n fol per lui non uantaggiofo fegno. Tanto ch'un di lor cauto s'aita, Adopra il piè, la ma, l'occhio, e l'ingegno. Lo Dio, se vien la palla, in furia dalle: L'altro pian pian, perche lontan s'aualle.

Hor mentre l'uno, e l'altro studia, e uede, Che l'auersario il uoto non adempia; Apollo con furor la palla fiede, F fa filegnarla, e gir superba, & empia. Mentre il garzon ui nà gli maca un piede Encl cader ferir fente la tempia Dal disco epio, e crudel, che correa i fretta A far del suo gran stratio la vendetta.

Come l'acceso Dio cader lo scorge, Impallidito il uolto almo,e giocondo, Vie smorto anch'egli, aiuto in ua gli porge Ch'ei non si può dir di questo mondo. D'alzarlo ei cerca pur, ma indarno forge, Che'l collo regger più non può il suo podos Anzi mentre egli l'alza, e'l tien fofefo, Inchina il nolto, one il trasporta il peso.

Come s'alcun nel passeggiar per l'horto, Al papauero à caso il fusto offende: Viene in breue il suo for pallido, e smorto, Ener la pianta sua s'inchina, e pende : Cosi il garzon ferito, e mezzo morto Al gran dolor, che'l domina, s'arrende. Il qual su'lpiu bel fior morendo, langue, Dipinto il suo color di morte, e sangue. . .

Vorria pur aiutarlo eische l'offefe, E pone in opra in uan lo studio, e l'berba, Terche la piaga immedicabil refe La palla, che ferì, troppo superba. Pur can ogni opra pia grato,e cortefe Tutto il tempo, che puote, in uita il serba. F. poi che l'arte sua più non ui pote, Sfoga l'interno duol con queste note.

Tu muori,o mio dolcisimo Hiacinto. E questo doloroso pugno è itato, Che t'hasu'l fior de' pin begli anni estinto, E de l'età prescritta à l'huom fraudato. Io miro il uolto tuo di sangue tinto, E piango la tua morte, e'l mio peccato. Nel sanzue, che l bel nolto irriza, e nerga. Il mio dolore, e'l mio delitto alberga.

Conuien ch'al pugno mio crudel si criua La tua infelice accelerata morte. La destra mia la tua bell'alma ha prina Del corpo, che s'hauca fatto conforte. La colpa è mia, quel mal da me derina, Ch'à dolci lumi tuoi chiuse ha le porte. Se colpa si può dir d'un fido core, Che gioca per ischerzo, e per amore.

Potessi almen cangiar la sorte teco, E de la vita mia render te donno. O almen poteßi anch'io per sempre cieco Farmi, e restar nel sempiterno sonno. Hor poi, che i fati l'immortal, ch'è meco, Con tutto il lor poter tor non mi ponno; Meco sempre sarai, ne la mia lingua Mai non uerra, che'l tuo nome s'estingua.

Quando la lira mia sarà tentata Da l'impeciato crin, che sta fu l'arco, La tua doppia beltà sarà lodata Da nersiili colui, che ti fe incarco: Nè mai la lingua mia ti sarà ingrata, Ne sarà il ucrfo mio ristretto, e parco: Ma con le canne liberali, e pronte Darà il miglior liquor, c'habbia il suo fote

E s'io col suon de l'arbore, e co'l canto Spiegherò le tue lodise la mia doglia; Tu fatto un fiore il mio seguirai pianto Con quel, che scritto fia ne la tua soglia. Quel tepo uerrà ancor, che'l carnal mato Perdendo prenderà la stessa spoglia Quel forte Aiace e'l fior mostrerà scritto Il suo nome, il tuo pianto, e'l mio delitto.

Mentre con atteste note aperte, e uere Apollo il suo dolor sfoga, e rimembra, S'allargan le pyreti ofcure, e nere, E fan, che'l gioco un gran giardin rassebra Fanno a le mura l hedere spalliere, Già su l'herba ha il garzo l'estinte mebra Le traui, e i trauicelli insieme uniti, Si forman olmi,e pergolati,e niti.

La rete, ch' a trauer so era sospesa, Sopra laqual donea paffar la palla, Simile a quella nien, che'l ragno ha tefa, Per prenderui la mosca, ò la farfalla. La terra, c'hanea rossa ilsangue resa, Che reggea sopra lei la morta spalla, Ingranida delfangue il proprio chiostro, Poi partorifce un fior di minio, e d'ostro.

Il corpo, e lo splendor del suo bel uiso Turto entra i quel bel fior simile al giglio, Maresta in questo fol da lui diniso; Ch'egli è candido fior, questo è uermiglio. Prima, che torni Apollo al paradife, China verfo il bel fior la mano, e'l ciglio, E ne le foglie sue purpuree, e niue Il dolor di Hiacinto,e'l fuo discriue.

Scrisse, bia, nel fior de la nouella pianta, Nota,ch'è lagrimeuole,e funesta. Non sen'uergogna Sparta, anzi sen'uanta Ch'ogni anno fa la sua solenne festa. La quale il nome suo con pompa canta, E'l nome di Hiacinthia anchor le resta . Done nel rinouar la sua memoria Del fanciullo, e del fior si uanta, e gloria.

De lo spledor, ch'à l'huom nel uolto alberga, Ma poi mossa a pietà del suo bel nido, Quando à sentir comincia il primo amore Che fa, che l'alma, e l'intelletto s'erga A la prima cagion d'ogni splendore, Nacque souente una leggiadra uerga, Che partori, qualche mirabil fiore, E gloriar del bel fanciul fe il loco Materno, e ne sa fe Hiacinto, e Croco.

Ma quando noi chiedeste atere piante, Che chinate al mio dir l'auida fronda, Come di Cipro l'Ifola si nante D'hauer là doue di metallo abonda, Prodotte quelle, che spregiar le sante Leggi de la lor Dea bella, e gioconia, Propetide nomati da parenti, A noi rifponderia con questi accenti.

Io non mi glorio già , qual lo Spartano Fa de la noua pianta unica,e bella, D'hauer nestito del sembiante humano La schiera, che Propetida s'appella. Es'amate, ch'io faccia aperto, e piano Con più distesa, & utile fauella, Come di lor mi glori, e mi compiaccia, Queste uere parole udir ui piaccia.

Io mi foglio lodar, non altramente D'hauer uestito il nolto humano à loro , Di quel ch'io fo de la Cerasta gente, C'hauca cornut il capo, come il toro. E si peruersa, & empia hebbe la mente, Che nel facrare al Re del fommo choro, Spargean fopra l'altar, anto, e diuino Il sangue del non cauto peregrino.

Ogn'un, c'hauesse ueduto il sangue sparso Sopra l'altar dinanzi al loro hoftello, Creduto hauria, che quini uccifo, & arfo Hauestero monton, capro, ò uitello. Che d'ogni peregrin quiui comparso Facean fopra l'altar strage, e macello. E fer tanto sdegnar la Cipria Dea, Ch'aabandonar la sua patria uolea.

Dise che colpa n'ha la patria terra, Se questo iniquo stuol cornuto, e infido L'alma del peregrin mandar sotterra? Meglio è dar bando lor da questo lido, O mandar sopra lor l'ultima guerra O dar loro altra pena,e fia di forte, Che in mezo stia del bando, e de la morte. z

E qual pena esser può quella, che chiede
Il lor o error se non quella si acerba,
Che sinche simomo à peggior forma cede,
Se ben non gli dà bando, e in uita il forbar
Mentre pensis qual dari, al forbar vede
Di due curvate corna empira, siperba;
E,dice, è ben, eli anchor cornuta resse.
E fascio ogn un d'un bue prenda la uesse.

Si ebe de le Propetide quel usuto, Che di coltor un diedizio dar mi poffo, Che l'ecleite funor differezar tanto, Che fe ben uider quei con altro doffo, Negar quelle affer Dea del regno fanto, Che cangiò loro il pel, la carne, el offo. Ma ben l'inique, incredule, & ofene N' beber da lei le meritate pene.

Sdegnata Lalma Dea le fe l'Aloite ,
Che de la lor belta l'ipperbe, e uane,
Tratte le well interno al corpo anolte,
Prime ignade mojivar le mèbra humane ;
Poi reale lor la mente, e in l'e vaccolte.
Reflar per lo flupor di nono infane.
E poi che lo flupor unde si intenfo,
Le fe Hoppia fajis, e fino del fosfo.

Hor questo haurebbe Lifola rifpollo
Aud,sui sulgo il mio fedele suifo,
Volendo dir, sche bele, sel flavipollo
Nel solto di Hiaesinto, & di Naroifo,
Nyoso force, bronor nel sunudo ha polo;
Ma quel bel, che le donne hamo nel sifo,
Ha feco tanto male, e tanto ingamo,
Che non apporta al miodo attro, che dino,

Eforse poco mal, se l'huom dispone A uner l'eta sus serva consorte 3º Rè cadder mosti in quessi opnione e, l'edeudo una impudentia di tal sorte. Tra quali il primo su Digmalione e, Che sossi primo su primo su di amorte e, Che prender moglie, quando serva ueste Le uide andre infamise dishoneste.

Scultor Pigmalione et a eccellente, Se bene in Cipro banea la regia fede. Hor come uide quell'atto inpudente, Non potè ne le donne baser piu fede. E feaceisto i timeneo de la fau nente, A la fia gran uirrii fi volfe, e eliede. E fe slause fi degne, e con tani'arte, Che fe shappre il soudo in ogni parte.

Gras gloria è di qual Re, che oltre al gouerno Ha di qualche uirul animo accelo. No dico gise l'abata il fino fisico al cherno E che ponga in obto lo feettro, c'i pelo; Ma nel ritrafi al fino luogo pin intervo, Data audiorza, el fino configlio intefo, Da giulfo fa, s'à el otio non interule, Ma in el fercitio degno il tempo flende.

Neltempio de la moglie di Vulcano
Tosta una si atua site pochi ami auante,
Da dotta fatta, e rijoluta mano
Di dente in un composto d'Elefante.
Il cui varo artificio, e piu che humano
Mostrana d'una uergine il sembiante.
E potè tonto in lei sumana cura,
Che si de si arre uinta la natira.

Stupir uedendo il gran Ciprio scultore Ciassono in incini do aggi altro regno, De la vara is letta de lo splendore Di quel bel smulacro il lusivese degno, Ad un'altera imprese actifie il core, E di noler passar pensò quel segno. Per far la fama sua volar più chiara, Essar penso una vergine piuvara.

E uolendo ausuzar quella immortale
Oprașche tutto il mondo unica appella,
l'i pofe tanto fludio, e la fe tale,
Che mon fi uide mai cofa più bella.
Ne folamente potea dirfi eguale
A' l'atra fi mirabile dourella,
Ma fatto il paragon flupir fe opii alma,
E da tutti la noua hebbe la polima.

Quando

Quando il contento Re lodar la feorge
Dal giudicio d'ogni knio più faggio, e itero,
E del grido del popolo s' accorge,
Che non adula al Re, ma dicci luero;
L'occhio poi fifo a contemplarla porge,
E loda,e ammira il fuo bel magiltero,
Poi la fa por nel fuo proprio ricetto,
Per farla a gl'occhi fuoi piu fpeffo obietto.

Non può gli occhi leuen di quella imago, Che ucreine fi dezna rapprelenta, E de la fiua belta talmente è nago, Che vi tien tutto l'al la luce intenta. Loda l'affecto fio leggiadro e nago, Che par, c'habbia lo firito, e che fenta; E ch'ami alzare il uclto, o'l ciglio almeno, Ma il utriginal timor la tenga in freno.

Deutro ui îl ât almente afcofo l'arte, Che l'ha pier uius ogui occhio, che la mira. Et ci le na cercando à parte à parte, F. men che trona l'arte, più l'ammira. Conofo tanto bella ogui fla parte, Che già n'arde d'amore, e ne folipira. E mentre à l'alme viue il flu cor nega, Morta, e finta bellozza il flue cor lega.

Mentre uius gli par, tende la suano,
E suno los l'duo offerienza, farne,
E come habbia a fentir, tocca pian piano,
Che non ne unel far liuida la carne.
E fe ben non gli par poi corpo humano,
Non però unol certo giudicio darne.
La baia, le futulla, e poi e duole,
Che non può trar da lei baci, e parole.

Le fa mille carexze, e le da lode,
Stà però fol, n'è soude effer uchuto;
E di pa laparl, e, di adornarl gode,
Sol ú entra, s' ei gli accenna, un fido muto,
V muto, che non parla, che non ode,
Ma ben feruente, accorto, & aueduto.
E quando il Re gli accenna, che flia cheto
Non palefa co l'ecmo il fuo fereto.

Le porta di quei don nagbi, e gentil; Che logliono esser gata i de danzell, Piccioli angellie fiori, ambre, e moniti, E conche, e pierre presiose, e belle. Di genme i diti schietti orna, e fottili, Ele cangia, ogni di gome mouelle. Di perla oriental l'orna o l'orecchia, E poi nel uolto sito s'assista, e specchia.

Miratola poi benfifo, È intento, E datole ogni lode alta, e gioiofa, Ferel orecchie fue con questo accento. Se ben penfai di uner senza sposa, Quando piacesse di cili crimi contento D'na domna si bella, e gratiosa, Qual è l'eburna tua bellezza, e spoglia; Cangierei per uno amor pensiero, e noglia.

Che quando gia firmai ne la mia mente
Di non noler compagna entro al mio lette
En per quell atto ofceno, d'inpudent c.,
Ch'o uidi far nel mio regal cospetto.
Ha la lama uissta usa casta, e prudente
Promette bonor, bontà, pace, e diletto.
Promette il uolto tuo gratose giocondo
Quanto di giola, e ben può dare il mondo.

Ma tu del letto mio farai confort.

Si od tavita beltà però fon degno.
Te no 'compona far de la nuta fort.,
Non fol del letto mio, ma del mio regno.
Tolto che flender fa letterna corte
Ne l'also cielo ogni fiellato fegno,
Spoglia la fhofa, e ne le ricche piume
La pon, qual fosse unue, spegne il lam...

Cofi nel letto fio locolla, e temme

Da questo tempo in poi paffato il giorno, fin che quel di fempre honorato uenne, Ch' win fa il regno ciprio dogn'intorno, Con pompa a uenerar ricca, e foleme.
Rel tempo fanta alteramente adorno
La Dea, ch' in Cielo tien la propriaf de, In cui l'iolà attuta a maegor fide.

Z 4 La

- La scure fra le corna ornate d'oro Lasciato hauea cader l'aspra percossa, E in vary luoghi uccifo il bianco tero, Il saugue bauea fatta la terra rossa. E fu gli a tari sacri al santo choro Il foco alta la fiamma hauca già moffa, Et in honore de' fempiterni Dei Facea falir al ciel gli odor Sabei .
- Quando Pigmalion deuoto, e fico, Che con gran pompa era uenuto al tepio, Ver la Dea mosse il taciturno grido ; Habbi pietà del mio tropp`aspro scempio, E d'una sposa il mio letto su nido, Che da l'auorio mio prenda l'essempio, (Non sò dir, La statua eburnea auiua) Si ch'io la godo poi conforte, e uiua.
- La Dea, che lieta à le sue fe te apparse, Spiegato ch'al suo noto egli hebbe il nelo, Fè,che tre uolte in aere u 1a fiamma arfe, E inalzar l'acuta punta al cielo , Per dare augurio à lui, che non fien fearfe Le man ueneree al sas pietoso zelo. Torna ei del buono augurio à casa lieto Per goder de l'amor fin confose fecreto.
- Se bene è anchor di giorno, entranel letto, E pera, & bàl'am to anorio à canto, Bacia l'amata bocca, e tocca il petto, E gliela par sentir topi la alquanto. Prous dinoso,e con maggior deletto Menduro, e più car al le feate il ma to: E meatre bene anchor creder no'l puote, Sente, che'l petto il polso alza, e percuote.
- Come se preme alcun la cera diera, L'ammolla con le dita, e la rifcalda, E per poter donarle ogni figura, Viene og i hor più trattabile, e men falda: Cosi premendola ei cangia natura La flatua, e uien più morbida, e più calda. Ei tamar stapefacto, e tenta, e proua, Tanto, che uina al fin la fcorge, e trona.

- Moue allhor lieto il Re l'alte parole, Ringratia la sua Dea con santa mente. E mentre uiua anchor bacciar la unole, La vergine uien rolla, e no'l consente. Alza ella il lume al lume, e scorge il Sole, E la stanza apparata, e riflendente. E co'l dì, che mai più non uide anante, Vede nel letto Star l'acceso amante.
- Il Re à la sposa, e poi seco soggiorna, E u'è con Himeneo la Cipria Dea. Noue uolte rife Delia le corno Dal di solenne, & poi di Citherea , Quand ella mandò fuor bella, es adorna La prole, che nel sen matura bauea. Pafo il figliuol nomar, ch' al ziorno uene, Dea cui tal nome poi l'Ifola ottenne.
  - Di Pafo nacque Ciria;e beato Potuto si faria nomare al mondo, Se fole senza prole in terra stato. Fin'al paffar del suo uiner secondo . O desir empio, à fato scelerato, O mal del regno uscito atro, e profondo. Dame padri, e fa voiul'i iti lontano, E fuggite il mio canto empiose profano.
- E se le nostre orecchie attente alletta Quel canto, c'hor quest'aere sueglia, e side, Gutate l barmonia, che ui diletta, MI non prestate à lei punto di fede. Su pur credete il mal, l'aspra uendetta Crediate anchor del radicato piede, Benche duro me par, che'l Tracio clima Creda quel, c bor per dir è la mia rima.
- O auanto il nostro regno io lodo,e beo, Em'allegro con lai, poi ch'è discosto Da quel, che generò, spirto si reo, E da quel, doue fu in un tronco posto. Il regno felicissimo Sabeo Sia pur ricco d'amomo, incenso, e costo. Hor poca invidia al fuo flato felice, Poi che pianta si ria ui fa radice.

Di Cinira già Mirra nacque, e crebbe, E de le donne amabili, e leggiadre Di quell'età la palma à lei si debbe ; Ma il dirò pur l'amor l'arfe del padre. E bramò hauer di lui la prole,e l'hebbe, E fu del suo figliuol sorella, e madre. O scelerata putta, e qual facella Accese entro al tuo cor fiamma si fella?

Scufa il figlinol di Venere i fuoi strali Da si nefando, e furioso affetto, E nega, che fra gli huomini mortali Facelle il fuoco suo mai tale effetto. Dunque lasciar le parti atre infernali Tesifone, Megera, ouero Aletto: E con la face iniqua de l'inferno T'accese di tal foco il core interno.

Quel, che porta odio al padre, un grad'errore Felice ogni animal, cui uien permesso Comette,e app fo ognu di biasmo è degno, Ma s'una n'arde il lascino amore, Infame merta ozni caftigo,e fdegno. Di tanti Re propinqui hai preso il core, Che t'aman sposa haner nel lor bel regno, Non uo' lenar de gli huomini nessuno, Eleggi quel, che unoi, fol ne la fcia uno.

Se ben l'accesa figlia aperto approua, Ch'è troppo ofceno e rio l'ardor, che fente; Non però puo, se ben si sforza, e proua, De l'ingiusto desio sgrauar la mente. Lassa (dicea) che fiamma iniqua, e nona M'accende de l'amor del mio parente? Perche l'amor non lascio infame,e sello, E non amo un piu giouane,un più bello?

Ma qual farà piu belsfe'l padre mio Mi par fopra ogn'altr'huo piu belo,e ador Deh sommi Dei, si idegno affetto, erio (no? Da me scacciate, e tanta infamia, e scorno. Deh paterna pietà spegni il desio, Ch'enorme, e non fedel fa in me sog giorno. S'enorme è quel desio, che'l padre brama Veder maggior d'ogni huo, pche più l'ama

E fe ben bramo hauerne quel contento, Che si suol trar da l'amoroso inuito, Che ui sia dentro error già non consento Dapoi, che'l natural feguo appetito: E bene è natural, se ne l'armento La figlia al padre suo si fa marito. Si gode il genitor la sua uitella, Come la nede andar matura,e bella.

La figlia del montone, e del canallo Si sente bauere il sen graue del seme, Del quale ella già nacq; e'l ueltro, e'l galle A le proprie figliuole il dosso preme. Se ne gli altri animai non s'ha per fallo, Se'l naturale amor gli lega insieme; Ond'e, che error ne l'huō, che megliointede S'al natural defio cede, e s'arrende?

V far la natural lor propria legge, Poi che'l nemico popol di je stesso Con maligni decreti no'l corregge. Quel, che da la natura vien concesso A gli augelli, à gli armenti, & à le gregge Di torsi a modo lor marito, e moglie, Da l'odiose leggi à l'huom si toglie.

Si legge pur, che son nel mondo genti, Le quai del matrimonio non han cura. Si congiongon le figlie co i parenti, E non fan torto al don de la natura. Quanto fon più di noi faggi, & prudenti A non si por da lor legge si dura. Che fa il commbio lor, ch' anoi fi nicta, Per raddopiato amor crescer la pieta.

Misera me, perche non uenni al mondo La quella parte, oue non è contesa La copula à la uergine secondo Le persuade à far la uoglia accesa. Hor s'io non uengo al fin dolce, e giocondo Dal loco, e da la sorte io sono offesa. O folle, quale è il fin, che fperi, e brami, Scaccia pur nia da te le noglic infami. D'essere

D'escre amato è uer amente degno,
Ma come padre, e d'amor fanto e pio.
E è ci non figle al mio mortal fostegno
Padre, potrei dar luogo al mio defio.
Hor poi, b'egi il mortal demi, el Togegno
Per esse mio sfar piu no! possi o mio.
Di lui, è ci altrus foste, banco ben copia;
Ma l'abondanza in me genera impoja.

Meglio è lontano andar da quesso lido, Per fieggir da tanto obbrobrioso errore: Ma i lilectio dardo di Cupito di dobio core. Che se tutte le gratire i lui sim nido, V sol, che si gratire i lui sim nido, V sol, che soni di contempli il suo splendore Chi o pari i, tocchi, e baci il caro annante, Poi che nom si l'aben spera piu ansante.

Come feerar più auante empia donzellas'
Che defiderio è il tuofnon peufi come
S'adempi la tua mente inguista,e follas'
Confondera i col parantato il nomes'
Vuoi tu de la tua figlia effer forella s'
Vuoi,che germana il tuo figliuol ii nomes'
Pulice ti unoi far de la tua madr c s'
Einaamorata adultera del padr c.

Non und temer le Dec crinite e trus!
Des l'épris, che las lei at o han già l'inforno.
E con le fact, e con le crude luci
Veggon l'indegne tuo survoir interno.
Gli essemplanti altrus presad per duci,
Mêtre anchor senza errore è il corpo ester
E non uolere il natural desso (no.
Macchiar con un contevuo ingiusso, con un contevuo ingiusso, con un contevuo ingiusso, con un contenuo un contenuo ingiusso, con un contenuo in un contenuo ingiusso, con un contenuo in un contenuo i

Horsu poniam, che tu uogli macchi. rlo, E sar l'error, la cosa in se tal uieta. Che essi, che a si di dour, vuorra serunrio, Rispetto hauendo di a paterna pieta. Che si o potessi a mie usoti placarlo, Qual farebbe di me donna piu lieta? Non haurei da portare inuidia adrusi, Sel medispon siwo prentafessi di sil. inra intanto ricco di partiti
Chiama la figlia, emostrale una lista,
Là douc scritti baucà molti martit,
C'bauen la sua belta ilodata, e sista.
Le dice,che si ginoga, e si mariti
Eche contenti l'animo, e la uista.
Tac e ellas,e al ag gio cochi al padre intato
Indi ardendo gl'inchina,e pione il pianto.

Che l'habbiașii paare fiio fido fi crede, Il timor virginele il pianto sciolco. L'aficiaca il viiso, e con paterna fede D'un dolce bacio le contenna il volto. Toi di quel, ch'ameria, marito chiede, Dice clla, l'n n'amerei, che in raccolto Hauesse in tutti i meri, e pregbi sioi L'alto regio splendor, c'haueve uoi.

Crinira allhor de la rifhosta accorta
Loda la figlia,e nel fuo cor ne gode:
Con queste noto e pie dapoè lefforta
Se brami bauer nel mondo oterna bode,
Tal rinerentia sempa e al padre porta,
E lastia, ch'à lo shosto e na fauta boneslade,
C bauendo l'occhi o a na fauta boneslade,
Spoß won ti darà che non te aggrade.

Quando fente parlar l'empia donzella »
Della fant a honellate, abbaffa gli occhi;
Sapendo la fin unente injenne, e fella,
E gli ampi ardori fina inefandi, e feòcochi
I padre, ch'abaffar la tuce bella
Vede, tien, che uerzogna il cor le vocchi :
R infinita goine carro al cor piglia,
Dhauer fijanta, e fi lodura figlia.

Le sielle prima apparse in oriente.
Eran digiò slaite al meczo il cielo,
E'l somo possede al bumana mente
Hancado a tutti gli octoi opposso il nelo.
Veggana sol la uergine impudente
Desta dat houl del finisolo zelo,
Che brama,e teme, e di tentare agogna,
Nesa tronar, che se per la uergogna.
Qual

Qual le la quercia amola altera, e großa Ferita il piè da gl'inimici ferri, Prima,che lenta l'ultima percoft, Stà in dubbio da qual parte i rami atterri Temoa la grane far mina, e posfa Quei,c'ha d'intorno à lei, propinyai cerri: Al fia da quella parte, ond ha più pondo, Lufia catter l'aitera cima al fossio.

Tale il ferito cor de la fanciulla
Hor fijega un la tema, hor une la fieme:
Et hora il rio possiero, hor l'altro amuella
E quello, e quel la fus ruina teme.
Côchiude al fin, cho ogn'altra s'trada è mulla
Ter faluar fe da le fue pene estreme,
Se non la morte, fu l'ultima clade
Al fin il dubbio corynima, e cade.

Difholta di morir prende la cinta,
Indi il mifero collo intorno allaccia,
Efopra un feggio da la fairia fibinta
Monta, e uerfo d'un legno alza le braccia.
Hor mentre render uno la trane cuinta,
La propinqua nuerice il fonno feaccia,
Clò ode Cinira, y' ale, abi cruda forte
Intendi hor la cagion de la mia morte.

Donne inkino a lei la balia accorta,
Talch'udendo il romor dal letto forge;
Ma poi che l'infelice apre la porta,
E quel, che brama far la figlia-forge;
V ien la guancia feni fu in villa, e finorta;
Pun figgia a tempo a lei foccorfo porge.
Manda la faficia mille pergi, e poù
Si battee, grafia, e chier, che mal l'annol.

Come ha la mejla figlia al laccio rolta,
Si firaccia, e fere, e duol, ma grida piano:
E cerca-qual dolor la fe fi flotta a.
Che doue fe sor la luna al corpo humano,
Si fi hi musa a lu urgius, e diolha a.
E guarda in terra, e duol fi de la mano,
Che tosfe il laccio al circondato collo,
E mos le la ficio da r lutiny or collo,

Stà la uccebia oSinata, e la famialla : L'una nou muol parlar, l'altra la pre ga Per i primi alimenti, e per la culla , Che palefi il fuo duol, ma 'nou la piega, Le dicci riglia o ogi filprico manulla, Et à chi ti diè il laste, il fatto firega. Volge ella il lume altrouse, non la guarda El ari filostà glei nega, e vitarda.

Soggingne la mérice, Il duol confida ,
Che ti fá in fi uit pregio hauer la uita;
Che uon fol ti fao' fecretae, fida ,
M ti darò configlio, e certa aita.
Ne puoi trovar la più ficura guida
Di quella madre pia, che l'ha nutrita:
Non femo l'età mia però fi lema ,
Che non ti pojla anchor render contenta.

Si finiofo ardor Lalma ti piaga,
Si curerà con l'herba, e con l'incanto.
Si alcan i affigge il cor con arte maga,
Io ti torrò con l'arte ilieffa il pianto.
Se del ciel l'ira è di unedetta uaga,
Placherò il ciel col facrificio fanto.
Sia qual fivoglia il mor bo lo non rifiuto
Di darti falo aufo, e certo ainto.

Saluo il regno neggiam, faluo l'honore

Da la maluggia fortese da nemici.
Tua matrie ba fam il corpo, lieto il core,
Tua patre por fi può fra i più felici.
Cowe il nome di padre ella a fuore,
Rimembra à 3tirra i fuoi pianti infelici;
E come piace al troppo ardente afferto,
Manda un fojor da fui profondo petto.

Sofpition la uscehia anchor nor prende
Del gräde error, che in lei caziona il malez
Ma ben dal cado fuo fofpiro intende,
Cho offico il cor da l'amoro fo firale.
E da prudente l'animo l'accende
A confofare il colpo affro, e mortale:
E poi che il noto fuo nel fen raccoglie,
Secca il pianto col nel, ma non gliei toglie,
Dapoi

Dapoi le torna à dir: Figlia io conosco', Che t'ha piagato il cor l'aurato dardo, E che l'ardor de l'amorofo tosco Volle per sepre il Sol torre al tuo sguardo Quand'io tolsi la cinta al collo, e al bosco. Hor poi che'l braccio mio no giunse tardo Se l'ardor mi palesi, il qual ti preme, Farò, ch' anchor godrai l'amata speme.

lo porrò l'amor tuo ne le tue braccia, Se mi dirai, qual fiamma il cor t'accenda, Però nomarmi il gionane ti piaccia, E lascia dopo ch'ir cura ne prenda. Ch'à tuo piacer farò, che teco giaccia, Senza che l padre tuo nulla n'intenda. Viene al nome del padre ella uermiglia, E dal grembo senil la fuga piglia.

Si fugge(à fin che'l fuo roffor s'afconda) Dal lungo prego, e dal senil cospetto Verso le piume; e'l pianto, che l'abonda, Col nifo nolto in giù nerfa fu'l letto. La necchia la molesta, che risponda, Et ella dice ; O torna al tuo ricetto , O non cercar, perch'io la morte brame, Perche quel, che tu cerchi, è uitio infame.

Trema al capo senil la chioma bianca Tofto, che sente infami esser gli affanni, El'una, el'altra man debile, e Stanca Tede, che per l'horror trema, e p gli anni, Chiede aiuto à le stelle e poi non manca Di ripregar, che spiani i propri danni, E che non tenga piu la cosa oscura, Ma u'ogni cofa à lei lasci la cura.

Hor la pregashor minaccia, accioche uinta Era uenuto il uenerato giorno, Dal'un de' due palesi il dubbio core: E dice, che dirà di quella cinta, Con cui si nolea tor l'aspro dolore: Com'ella glicla uide al collo auinta, E che ciò fu per dishonesto ardore : Mache si sforzerà (se'l uer le dice) Di farla à suo poter lieta,e felice.

Leua ella il capo, e mentre à dir si sforza, Di pianto bagna à la nutrice il seno. Tre nolte per parlare usa ogni forza, E le uien il parlar tre nolte meno. Ma poi,che ŭ poco il gră timore ămorza S asconde gli occhi, e rope al dire il freno. Ben ba la madre mia felice sorte, Che gode si pregiato, e bel consorte.

Come à fatica à questo punto uenne, Con un fospiro ardente accrebbe il pianto, Poi nel wolto à la balia il volto tenne, E del suo lagrimar le sparse il manto. Senza ch'à la nutrice altro s'accenne, Da le parole sue conosce, quanto Profanamente il suo desio post'haue, E trema,e'l bianco pel s'arriccia,c pane.

E per torle dal cor l'infame affetto, Le fe ueder l'error del suo pensiero. Tur tor no'l posso(disse)ella dal petto, Se bene il tuo parlar conosco nero. O ch'io seco godrò felice il letto, O darà l'alma al regno afflitto, e nero. Quando la nide disperata in tutto. Cosi tor le cercò la necchia il lutto.

Non uno', che la beltà si tosto muoia, Ch'io scorgo ne le tue membra leggiadre: Vini pur, tu godrai, (non ti dar noia) L'amor del tuo (ma non osò dir padre) E seco gusterai la stessa zioia, Che nel generar te gusto tua madre. Et acquistò, per sostenerla in piede, La necchia à se col ginramento fede.

Nel qual solean le madri unirsi insieme Nel santo de la Dea fertil segiorno, Ch' al mondo apporta il più pregiato seme Done à l'altar più de l'ufato adorno Per ben fondar la necessaria speme Douean licte portar candide il panno Le spighe, ch'allegrar fer prima l'anno.

**Donea** 

Douca l'Illastre Dio, ch' al lume è forta,
Mostraffi noue solic in oriente...;
E douca lafciar l'aria ofcura, e morta
Notti altrettante afcolo in occidente
Tria che la pompa, che le fighe porta,
Finisfe de la Dea santa, e clemente:
E in tanto il letto, e l'amorofo imuito
Fuggir doucan del cupido marito.

Fra l'altre madri, che l'offició fanto Seguian de l'alma Dea deuota,e fida, Già la moglie del Re col p:u hel manto, Come di tutte lor Regina,e guida. El genitor de la faucialla intanto Dentro a le piume uedouo s'annida, E porge occasione a la nutrice Dirender del fuo amor Mirra felice.

Dice una fera al Re, caldo dal uino, Per quel, cella conobbe à la fauella; Che la felicità del fio domune I'uol porgli in braccio una gentil docella: E certo fia, chi in utto i liu do demino Non fu neduta mai cofa piu bella; E che brama goder sico le piune, M a non si uuol lascian uedere al lume,

Chel nobil fangue, el timor de parenti,

E la uergogna uirginal la tiene.

Ma che non guardi a quello, e la contenti,

Rè priui il letto fuo di tanto bene,

Che uedra denobra i bei lumi lucenti,

Come ficara fia de la fue fient;

C'habbia in principio il fin d' emore in pz

E ferbi, d'contentar gli octòi da fezzo.

Poi per meglio disporlo, asserma, come
Ella è de le piu nobili del regno. (me,
Loda i beglio echipil uolto e l'auree dioni
Los il soglio echipil uolto e l'auree dioni
Los il sumi, l'andar, l'arte, e l'ingegno.
Dice di intel i dur-fol menne il nome...
Cerca saper il Re sin'à qual segno
L'et djugune, l'altezza: ella l'asserma
Del tutto à durra a gli annice tale mebra

In mente al Rel'ecà temera torna,
Quando nel fuo fiorir n' ar è più d'una:
E gode bante la uifla ancor fi adorna;
Che fopra ogn altra fia grataà qualch'una
Hor poi che la conforte non foggiorna
Seco, suole abbraccier quella fortana:
E dice à lei che la fanciulla guidi
Tofto, che l'Jonno ogn sur nel letto annidi,

Parla la cauta uecchia al Re, che dica,
Ch' à tutte l'hore a lels' apran le porte e
Che unol poter condur la noua amica,
Quando le torna ben fuor de la corte,
Pensò con gran rogion la donna amica,
Che, se uder la l'Re nolea per forte,
To no era se non ben poter figgire.
Fuor del tetta real da le primire.

La necibia in suo error crudele, e pia Trona con lieto cor la mella figlia, E dice; Haurà il tuo cor quel, che defia, Se quella notte al mio parer i appigha. La fraude (fopre a les pietofa, eria, E vallegrare il cor falle, e le ciglia, Ma non però del tuto ba lieto il petto Dal graue error turbato, e dal fofetto.

Del cretho il quarto bauea fatto Boote Da l'bora,che fe feuro l'Orzopte. E de la notte le Stellate ruore Già poffedem la fommità del monte: Lo Dio,che dal trauagli ne rifjaute, A gli animai fea ripofar la fronte: E stando l'arme lor nute, & oppreffe, Le Stelle riffendean folo à fe flesse.

Quando l'infame uregine fi fipir(L.)
Verfo la fecleragime proposta;
Friggi la Luna fifentida, de stinfe.
La luce con la mano al volto oppolia.
Tanto nefando, enoue erro coltrinfe.
A friggirfi ogni fiella, e flar nafeosta.
Tofo ogni fegno al fun filendore i lacto.
E fed el foco fio mancare dicie de color.

Ma prima tu copristi Icaro il uifo Con Erigone tuache in ciel viluce, Per la piecaho ella hebbe al padre uccifo Ne ardifle a tanto error uotger la luce. Tre uotle inciampo il piede, e dielle auifo Di nonfeguir l'ardor, che la conduce: E tre diè il gufo augurio con lo strido, Che doueffe tornari la Irporiro indo.

Ma faccia pur gli auguri quel, che famo, Non lafica di feguir l'infame foota: Che la notte, e le tenebre la fanno Men urzognofa andar uerfo la porta, Tien la fimistra la metrice, e uanno Tentando il·lor camin per l'aria morta: A l'ufèo fan di giá, ch' entro l'accoglie, Per far del padre filo la figlia moglie.

Tosto chi ppresso il letto esse si sena il piedo, Tronacho ne l'andar le trema il piedo, Fugge il colore acceso, el langue ardente S'incontra done il cori dubbioso siedo. E tanto piu del mal si duole, e pente, Quanto al l'error più presso esse si mede, Olà brama differito a un'altra nota, E dar nen conossituta a dietro nota.

Hor mentre (augurio al fuo flato infelice)
La timida donzella il piè ritarda,
La tim per lo braccio la mutrice
A far l'error piu sirenua, e piu gagliarda
La porge al letto felerato, e dice,
Senz effer ne l'amor punto bugiarda,
Ecco colci, che brama il tuo diletto,
Col maggio, pele fipuò, carnale affetto.

Lieto nel letto ofceno il padre prendr La figlia propria fia per piacer trarne.), El timor, che l'inemor, che l'oro l'offende, Le placa, e già l'amor unol, che i incarne, E gode, mentre al fio diletto intende, La carne fia con la fia propria carne, F del feme medelmo, onde gia nacque, Esperche in tall abbracciamenti autiene,
Che con fommo piacer l'un l'altro nome
Diletta anima miasdoke mio bene:
Hankão ei grigie, e bionde ella le chiome;
Perche guel dolce, e felerato bene
Si nominaffe col fine proprio nome,
Mentre ei gode le fue membra leggiadre,
Fosfe ei chiamo lei figlia, ella fui padre.

Gravida al fin l'infettiuoja figlia
Si parte, el Perro fiuo porta nel feno.
Come il fomo a' morta i chiude le ciglia,
E pon ne l'altra notte a' fenfi il freno,
Ter raddopiral l'eccefio il camin piglia,
E di nouo oficura fi al ciel fereno.
Vien poi colo padre al l'amorofo Marte,
E col fecondo error da lui fi parte.

Non le baffa il fecondo, e si và tante.
V olte, ch' al Re di Cipro in penfer cad.
Di soler posfeder la dolce amance.
Con gli occhi per goder la fia beltsade.
To sito, ch' als visuela la fiqui errante,
E c' ha goduto la fias serde etade,
Si leua, c' apre son fludio, oue fofpefa
Lunga suna covida bassea la ficiata accofa.

La fissia, che leuar e il padre sente, E per aprir un uscio oprar la chiaue, Si gittò intorno il panno immunitinente, Che di quel, che segui, sopretta, e paue. Y a pian, pian ure o fissicio, eu pom mente E uede che la corda in man pres haue, E che per far siphender l'aria nera Cerca, che faccia il solto rader la cera.

Tofto prende il cavin uerfo la porta,

El ferro librigionar uuol per aprire,

Ma intano il lume accido il padre porta,

El El lla dtempo non si può coprire,

Tosto farimaner la famuna morta

Col uento Mirra, e poi dassi à singgire.

Ma non restò l'andor morto da fiato,

Ch'e i use la singsia, e' l'ho peccato.

Poi ch'à la lingua il duol di parlar uieta, Saccinge il paire irato al auendetta, Difaccia in tutto la paterna pieta, E uer la spada ardente il piede affictta. In tamo per la notte atras, secreta Fugge l'assitia più lia, e non l'aspetta. V'à com la balia al luscio de la corte, E sa collegana d'ego aprir le porte.

Sfodra Cinira il ferro, ma non sede Per l'ace brun come ferir la figlia. Fàuer l'accefa corda andare il piede; E la cera di mono, el folip piglia. Col lume accefo sur altra soulca riede Done lafciolla, e nel girar le ciglia La porta de la flanza aperta florge, E de la rutta flus figa s'accorge.

Si gitta in finia fopra il doffo un manto, E corre per la corte irato, e fello, Che ritrouar la crede in qualche canto, Tria che la porta i apra del caflello. Ma con la batia a trauclifi finanto S era fingita in un fecreto hosilello. Quindi poi giro al porto, e fopra un leguo Montar, ch' allor ne gla nel Tirio reguo.

Con un Fauonio in poppa il buon naniglio Solca l'ondolo mar uerfo leuante, Tortando feco al uolontario efiglio La dolovofa,e ficlerata amante. Com'è funontas ful "arenali ciglio, Ver l'Arabico fen wolge,e le piante; Nè paffar molti al, che la murice Al regno trapaffo fuvo, e infelice.

Per la felice Arabia il camin prefe Mira per laftra finga fieggir fortuna; Ma la felicità di quel paese Non potè rallegrarla in parte alcuna. E già dal di, obel paste in braccio prefe, Comincia à ueder la nona Luna; E nel andar senia uenins seno Per lo pesso, bauea l'infume seno.

Le Rueder la nona Livna il corno
Ne la terra odorifera Sabea ,
Et essendo sparito in tutto il giorno,
L'opere diurne ogni un lasciate hauea,
Quand'ella al regno po il silelle adorno
Alzò la luce addolorata, e rea:
E di lagrime sparse ambe le gote,
Sifece udir dal ciel con quesse note.

Lumi del ciel, se s'ha dividiche pietate Le chi l'error consessa, se ne pente: Vi prego per la uostra alma bibitate. Che ui fa star nel regno alto ; e lucente; Toi chi lo l'error non nego, euo imrate, Quanto seco ser duol l'amara mente, Perchi on nonccia alirui, fate, che scota Fragenti io mai non sa uiua, nè morta.

Non ricufo il fipplicio ma fat tale, Ch' a me uergogna, e altrui no porti dano. Può far, i io uuto, ogri alma intefa al male Lo fielfo col mio esfepio al padre imgano. vergogna haurò nel regno atro, mortade De l'altre ombremen rie, che quiui stano. Deb nascondete il mio nefaudo torto. Per sepre al modo uiuto, e al modo morto.

Mutatemi il fupplicio ch'io pu merto, Toglictemi à la uita, & a la morte . Perch' io no porga e (Rpio al modo aperto Altrui di fare error di fir ia forte. E, preche dentro à l'infernal deferto ( to No m'habbia à uergognar de l'obre mor Triuate l'alme del mio infame affecto Viue, o morte, che fan, c'han l'iutelletto Viue, o morte, che fan, c'han l'iutelletto

A chi l'error confessa, l'ene duole, E chiede gratia al fampiterno regno, Esfer benigno il Resuperno fuole, E di quel che dessa, fuol farto degno. A pena ha dette l'ultimo parole, Che si sente le piante hauer di legno. Ognis-l'a unghia obliqua al suol s'afferra E in forma di radice entra fotterra.

## LIBRO

Si forman le due gambe un tronco duro,
Da l'offo la durezza il legno toglie.
Son le medelle anchor quel che già fiaro,
E quelle entro al fiuo centro il tronco acco
Si fa fucco dourato il fargue ofucro, (glie.
Che matre il legno, ele fpinofe flooglie.
Le braccia il figlio in granvani trasforma
E di piccioli arbufil disi informa.

Sindura fuor la delicata pelle,
Terché ogni parte à l'arbore rifonnda.
Il graue feno, el altre membra belle
Fina feorça odorifera circonda.
Già chiufe bauca le graudé mammelle,
Et affir ana à l'aurea chioma bionda,
Ma pronta al fuo defire ella rifpofe,
Et tirando già il capo iu i a feofe.

Se bene il uolto buman da lei disparse.
Lagrima ancora, e uersa in gocce il piato.
L'odor, che quella et d'arato in lei sparse,
'Rel succo trapasso del nouo manto.
Vi passo moro la ria ullyria, ond'arse,
E ne' nenerei assain et compra, e prede,
Che s'ogni poco alcun ne tempra, e prede,
Ad ogni inssama moro prato il rende.

L'arbore, el pianto ancor riferba il nome, Che prima hauca la feler ata amante. Mentre ch'ella cangiò l'humane chiome, Dormian d'intorno dei sutte le piante; E fi maranigiar ne l'alba, come Si vider nato il novo arbore avante; E render gratie a fempiterni Dei, Ch'arrichi di tal don gli odor Sabci.

Il mal concetto infante intento hauca Molto ingrofiato al nouo arbore il feno , E già maturo in ogni membro ardea D'ufir dal cieco chioftro al ciel fereno. Nè però vitrosar la via fapea , Che la florza il tenea per tutto in freno. Ogni arbore Flupia, che viera intefo, Chi un tromo tanto hauesfi il mentre tefo.

Maïcanan le parcle al duolo cilremo.
El parto nfeir uolea troppo importuno:
Nè potea mandar pregin al ciel fupremo,
Nè chiamare in fauor Lucina, e Giuno.
Il fen far non dimen bramana femo.
E tru l'infante al chiolir o afeofo.e bruno.
E ben gemer s'udia con fpeffi arolli,
Di pianto banendo i rami affantie molli.

Da fe la pia Lucina al tronco nenre.

Ch'al gran fen de la pianta intefe il lune:
E diffe ori parela, che conuene.

Ter far, ch'ufciffe il nuono figlio al lune.
L'arbort agratia deflata otteime,
Toi che'l fauor del'opportimo Nume
Fece tanto à la foroza aprire il ulo,
Che uino fe ueder l'infaure al teilo.

Ben magior lo supore ogni arbore bane, V'edendo un tronco partorire un siglio, Che si credean, che si ni riato, e grane Donesse mandar suor pin d'un unicipio, Con spontar de la materna trance. Si ucele, e quass suor d'ogni periglio, Mêtre la Dea l'accoglice, e stringe al petto Dierbe, e di sior le san le Vinsse un lettro.

Con le materne gocce il figlio s'unfe,
Toi diero il latte al fiso primo nagito.
Di giorno in giorno in lab ettà s'aggiunfe,
Ogni anno piu crefica bello-ser ardito,
Ma quando a quella eta leggiadra giunfe,
Ch'imoglia quafi altrui d'elfer martico;
Haue a tanto fifendor nel uolto imprefio
Che' liguideaua ogn'in erupio difeffo.

Togli à Cupido la faretra, e l'ale; o l'ale, e'arco anchor dona à coï lui: E posi i a paragon, dimanda, quale Sia quel, ch' arder d'amor fuol fare altrui: l'edendo ogni un la lor bellezza e guale, Dirà: Gli Dei d'Amore hoggi fon dui, Si usga in fomma hebbe la uista, e lieta, Che flat l'unidia fe flupinge, chesta.

Ne la bellezza poi fe Heffo minfe.
Che vricer [i forgea di punto in punto.
Hor mentre a quarro luivo celli [phinfe,
E fu fira kere, co el quarto al mezzo gisto,
Di val najbezza ul bel ulo dipunje.,
Cho omo occhio ched mirò, di amor fu puto.
Do qui donzella il vor fe definio
D'unuella ger anyunto, por tipolo.

La Ninfa, che murillo, il rendè accorso, Com ei dal Re di Cipro era difecso. Ma de la madre via tacendo il torto, Dise, che clia nel fen portò il suo peso. Tria con controllo di civa el ciprio porto, Tria che l'amor Sabeo l'hauesse acceso. Adon(cossi il noma: I lodò il disegno, Et amb prassire di Ciprio regno.

Pir dianzi il Re de Cipro era passato Da questa utra also uner secondo, Dico quel Re, che de la figlia dato Hausea si pretivoso parto al mondo: E stana in gran romor utro il Senato Rel trouar degno alcun del regal pondo. Re silupor sa, se rai ndiscordia ogriuno, Che del fangue real non i era alcuno.

Hor come Adone al Senato s'offero, Come figliuol di Ciuira al gouerno, Ogri un nel volto fio chiaro foperi; ci Il fangue regio, el bello aer paterno. Raggion opple à bui fano diuer(c., Emolti il nominar di fangue esterno . Qui, ch' esfer solca Re, gridar, ma i unno: Ch' in pobi il do fettro egli bebe i mano

La difordia de gli altri, el ueder certo
L'illuftre firque regio nel fuo solto
Lo forogerlo fi bello, ed i tal merto,
Onde s' oprar per lui le donne molto;
Fer( le bene e gli era figlisulo interto
Del Re Tun dianzi a lor dal fato tolto)
Che falutato Re fiu dal configlio,
Et accettato come regio figlio.

Si Japea ben per Cipro il folle incesso, Che già comesso Mirra bauca col padre, Che in quel fivore il Re se manistio Longamano, che lla uso per farsi madre. Tal che s'oppone il regno al ure, che à gilo Re dato nono di Caprigne spuacre, Secondo approna la jua usista bella Sia padre l'ano, e madre la sorella.

Euer, ch'ogn'un di creder fi fingea, Che del fangue regale ei fosse listico. D'alcum Ninsfa nobile Sabea, E non d'amore instance, probibito. Tutte le donne in Cipro presse bauea; Altra il bramana amate, altra il marito, Al sin accese anchor la Dea del loco. "Euendico de la sua madee il soco.

Hauendo un ĝiorno (pora un picciel colle La Dea Ciprigna in braccio li flos cupido Mêtre che feberza, el bacia, e in alto il tol I'n de gli awati [tralie fee del nido; (les El hel fen fere delicato, romle, Ond egli hebbe già il latte amato, fido, Hor mentre ch'ad amar la Dea's accède, Nel Resche quindi paffa; lumi intende,

Era uenuto in quelle parti a cacccia Quel Re,ch àmarte poi fi fe riuale; E coraggio albor feguia la traccia D'us'alto,crudo,e intrepido Cimpinile. A piú o ella in quel Tepo luide in faccia, Che l petto le ferì l'aurato strale. Fere il Cinghiale intanto. Asio col dardo, Poi la Dea uede,e lei fece col guardo.

Come conofice à lo splendor del usfo Adon, ch'ella è la Dea de la lor terra; Lafia, che fia da gli diri il verre uccifo, Et à piè de la Dea sidos atterra. To slo, che la da gli atri esfer diusfo Lo scorge, seco in una nube il serva. Toi levar fallo, e leopre il con s'ecreto, E fallo ca dir spos luydoc, leto.

A4 Dourei

Domei saper quel ben, ch' al mondo apporta L'amor, ch' unific altrui, io fon sua ma-Sì che s' al generare ei folo è feorta, (dre. D'ogni cofa creata Amore è padre.). Hor se mentre ad amare. Amore esforta, Fà nascer tante cose alme, e leggiadre: Ogn'un, ch' al woto suo non è secondo; In quel, ch' al ui s' aui en, distrugge il modo.

Amore altre non è, ch'un bel desse
Be'lfigie, che l'amante approva bella ;
Che uede lei de lo sselnor di Dio
Fn reggio hauer ne l'una, e l'altra stellat
E per goder quel ben pon si noblio,
E sa di tal beltà l'anima ancella .
E s'erisponde a lui l'obietto amato ;
L'un gode, e l'altro un ben santo, e beato.

Nè olgodon due spirit quel bene , Che da l'amor reciproco derina , M sil mondo gode il frutto, che ne uiene, Ch'altra spiril belta spirma, & auina. D'aque ami agri un lo Dioche le mătiene, Che serba ogni belta perpetuo uina. Poi che mètre in due cor regna una cura , Gioum. con or diletto a la natura.

Ma il bennel qual il mondo non ha parte, E che nal più goder più d'una coppia, E ch ogui core il fino uolar comparte, Et ogui un de lor due l'anima ha doppia . Che mentre l'alma mia da me fa parte , L'anima tua dentro al tuo core addoppia, E ne moro io : ma tu, ch'amarmi intendi, Dandonti l'alma tua ; la mia mi vendi;

Che dapoi, che l'mio cor l'alma ti diede, E c'hor ne l'alma tua del tutto è impresse, Se brami del mio "amore haur mercede, E unol dare al mio cor l'alma tua stessa Dapoi che lo cor tuo duo ne possicele, Mi rendi l'alma mia già unita in essa a Nè però resi i tu de l'alma priue » Ch'i com la mia le tua rendo, e t'anine.

Ouer amente auentur da morre,
Onde l'amante ottien doppie la uita.
L'una quando l'amata apre le porte
A' l'ama,ch' à l'amante bauca rapita;
Che uiue fivo dife; con miglior forte;
Dapoi c'bà l'alma deslata è unita;
Poi da l'amata un'altre uita prende,
Quando per l'alma sua que gui ne rende,

O gran lode d'Amoz-Poi che si gione, Ch'altrui raddoppia la uirth de l'alma. La qual mentre in due cor se selection et vous, Viene a reggen di due la carnal salma. Quindi d'unire i corpi Amore approua, E daus à l'altra gioia unica, & alma, E mentre ogiu us si gode il suo the soo, Ornan con lor dolezza il mondo, e loro.

Si che dolce Amor mio spin che quel raggio, Che del fuperno lume in te riluce, L'alma tirata à se dat mio coraggio, Et in me morta, in te cerca la luce : Ter gire al tuo cor pio fache l'passaggio Non sia negato à lei da la tua luce: Che se s'ad ad tor dolce raccolta, lo rississive la prima uolta.

Enon ti paia in questo acquiflar poco, Sc tuvaddoppi a l'anima la forza. Poi per mofinari grato à quel gran foco Di ucro "Amor<sub>e</sub>ch da amar te mi sforza; Fa<sub>c</sub>he l'anima tua cangi l'fuo loco, E uenga à regger la carnal mia foorza: Ch'io con tràquillo flato, almo, e giocòdo, Il uucr mio da te rarno fecondo.

Cofi unremo wi anima in due petti ,

Epremerà due cori una fol cura .

Vard'acidenu di noi per due filibietti.

Efarà doppio in femplice figuea .

Ouirdi nerremo a fu ultimi ailetti .

Che fur vicco il thefor de la natura .

E l'amorofo corporal duello .

Era' con juece noftro il mondo bello .

- Ben dei dare il cambio, d'I amor mio, Se nel vuo core il mio firro s' amida. Che fe no finiti, it moltri viazzari al Dio Sacrilego ladrone, d'o homicida. Che ben fa facrilegio infame, e rio Chi I alma offenule facra, eterna, e fida. Ben uero ladro, e micidial diuenne, Chi toglie I dansa al corpa, al alma il bene
- Cbi nega al prego altrui di fari amante, Il mondo in quanto a le dilfringee, es face, Ma gi ano mostria il un ogenti sembiante D'esseria de la morossa pare. Ch'al Lampeegiar de le tue luci sonte. Al'accorgo, che la mia beltà ti piace, E preso se da l'amorosso ardore De la Dea delle gratie, e dell'Amore.
- Conofe al lume pio, che incontri meco .

  Ch'un'anima mi dai, l'altra un rendi;

  Tal ch'io dentro al tuo cor mi trono teco ,

  Etu dentro al mio [en uiui, & intendi,

  Deb poich logu un di noi due fiprit ha feo

  Toi che l'anima tua non mi contendi,

  V niam quel corpo, ch'è diuifò in dui ,

  E con molto piacer giouiamo altrui.
- Nel fin di questo dir l'abbraccia,e stringe, E' Inetter siegge a le nermissile vose. Toi si l'univo color, che si sud dipinge, Gli dice e mostra, che s' gistate pose e E di dioppio vosso i aguanta i tinge, E contimide note,e uveyognose. Mostrando viuerentia,e uero assetto, Scopri dole, come bamil l'acceso petro.
- Ben conosco io che l'amoroso sine
  Con somma giai il imodo informa,e ueste:
  Ma noi dobbiam con le ginocchia chime,
  V'enerare una Dea santa,e celeste,
  Nè degno de abbracciar l'alme divine
  V'nche possible cla terrena ueste.
  Tim se ben al ubidirini ardose pauento,
  V'o compiacendo à noi s'a me contento,

- Porrei poterui offrir I hauere, e'l regno; Ma come il poffo far, fe'l regno è uoftro è Io minifro di uo in e fino indegno, E fold bourrar uoi g'l infegno ; e mostro, P'oi del mio folo con feglicie ei lo geno, Prädete il lume interno, e'l carnal chiofiro Ame di me nulla riferbo, a uoi Dono quell'alma, e tutti i pregi fioi.
- Sul herba egli, e la Deas a ffide, e fiende, Per dar fi ad ogni bë, che piu amor prerze, E quel diletto l'un de l'arro prende, Che unuel la loro età la lor bellezza. Di grado in grado il lor piacere afcende, Fin che possiedon l'ultima dolicezza. Tornan più uolte a l'amorgo Marte, E l'un da l'altro al fin lieto si parte.
- L'innamorata madre di Cupido Abbraccia l'amor fuo la notte, e' l'giorno, Come può bauere in folitario nido, L'imuita d'amorofo lamo (gagiorno, Abbandona Citera,e Pafo,e Gnido, Per danfi in braccio al Re bello, et adorno Per la bettà d'un bel corporco uelo, Pone in oblio le patrie, e i tempi,e il cicla
- A tutii gli altri cacciator s'afconde..., Si moîtra folo a lui lafcius; bella... Al sugo manto, o de le chiome bionde Cerca dare ogni di foggia nouella... Dapoi val feco a l'ombra e le fronde, Mentre è piu calda la diurna fiella E i batia mille uolte, e'l mira, e'l ode; E con piacre di lui f'i figge, e gode.
- Poi di seguirlo in caccia si compiace
  Ne l'habito succino di Diana,
  Cacciando sanimal molles seguece,
  Ma non la belua si pauentosa, e sirana.
  L'orsos e lleone, co cogni fera audace
  Fa col poter dissin star ne la tana:
  Gli sa songar da luoghi, o si essi nomo,
  Petrch al sub bello Adonon faccian dano,

- Si douca far nel regno eterno, e pio In honor di quel Dio, che tutto moue, l' niperbo trionfo; c' ogni Dio Trouar doucafi adorno imanzi à Gioue, Se bene il ciel La Dea posti ha in oblio, Forz'è, chè à questa festa fi vitroue. Hor pria che torni al regno alvo, efilie, Cofi l ultimo di gli parla e dice.
- Poi che d'andare al regio de le Stelle La trionfal del Ciel pompa mi sforza, Per falux e une membra annate, e belle Da la ferina, e ria [uperbiase sforza, Di non caccione fere borronde, e felle, Che nocer ponno à la corporea feorza, Ti prezo, i ammonifo, e ti configlio, 'Xè vogli effer altier con tup priglio.
- Perfegui i caprii, e le figuai dame,
  st afirati ne le lepri ardico, e forte;
  Ma firegii dentis e la raabiofa fame
  Del lupose lumbio orfineacute, e vorte.
  Deb dolce avium mia ferme lo Hume
  De la tua nita à piu matura morte,
  L'ardir contra l'ardir non è ficum
  Ma fife fip rivua attrui de ben fiuro.
- La ureile etal, assertio dano a giocondo, Che sinol mouer per se l'humana gente, Non moue il serin tame, se mente. Spezza il seno oqui amma del mondo, Il fosgor e inghial porta nel dente. Contra al cuno animal des sir non e arme, Che de l'assir, a del der pora r'arme,
- Ma più d'ogni animal da me si fingge, E tusse l'aggio l'essegarlo dei, Quel, che più crudo altru sil a davo, e rugge Che già sprez çe la madre de gli Dei. Nō Jol, perche gli armèti empio distrugge Ma per i uitti silo insfratti, e rei. E prima, che d'ambrosia il ciel mi posse, Ti su' contra quell' doi doude nasse.

- Sediamo a l'ombra qui di quello figgificiale.
  Ch'ond'è, ch'odio il leon, tivo l'iograficiale.
  Ch'ond'è, ch'odio il leon, tivo l'optraggio,
  Ch'à Cibèle fi fe, brama d'udire.
  Pofici leil a leopo in feno, e daz al raggio.
  Al fio bel volto, e poi comincia a dire.
  E d'interposti baci, mentre dice.
  L'anida bocca figrerade felice.
- Sentito bai for a d'una Atalanta,
  C'hebbe nel corfo fi neloce il piede co
  Che d'hom non ritrouò fi prefla pianta,
  Che non perdefe il corfo, e la mercede.
  A quel dutto hio, che quella billoria citta
  Si de preflare, Adonfecura fede.
  Ch' ou terate dubbia fon nel mio diferofo,
  Se pin ne la bedta alifo, onel corfo.
- Costei volle (aper da Temi un giorno. Se beue era per lei prender marito. Onarda (dife la Dea) che n'haurai flerrio, Fugzi pur fempre il coningale imuto. La NGè fuggirai, chi un'd ogni gratia adorno Te n'han gli eterni futi flabilito. Ma per fur feco un torto ad una Diua, Mancherai di telleffa esfeno una.
- Cacci ella sbigottiva da la forte
  Hor la figace, bor la feroce belua,
  E per unero egni bor fenza conforte
  La città la cia, con habita la felua.
  At a de la fine bellezga egni bom di forte
  Arde, che per mirar fegue, e s'infelua,
  E spronati ogni opra fan per farla moglie.

  Le Spronati ogni opra fan per farla moglie.
- Per torfi da le spalle un tanto pelo
  Al fin con questi accenti aprì le labbia.

  Sposo non prenderò, che pria conteso
  Nel corso meco, e unitomi non habbia.

  Ma s'alcun perderà, uo, che sta preso,
  3 renda l'alma à la tartarea rabbia.

  Sau sposo mi sarà, s'hawa la palma:
  Ma s'e perderà me, perd' anche l'alma:

Chi primo comparia, prima era feritto, E uenta prima dia damnofa prona. Tal chi ogni giorno di regono arro, et affitto Sforzata era mavadar qualche alma nona. Hor mêtre bavere auchora il piedeinsisto Non fenza fua fisperbia fi ritrota t, Hippomene comparileggiadro, e bello Per ucher lei od piè ueloce, fuello.

Può Har dices) ebel lisa splendor fiz tanto, Cò abbagli tanto altri: l'haman cöfiglio, Che per baser più lei, chi adita, a canto, I busm noglia espor; à l'ultimo periglior Siede ei con gil attri per nedere in auto Quel, che sentite ba dir, col proprio ciglio Piè la fancalda pel copo ba une zo iguado Em sifra il petto bello, el penfier erado.

Comingli nede il fuo dinin fembinne, El fireno, el lenyiman di lippor morto; Ne men degli dirin editunen amante, E con putar fi fulla alto, & accorto. Son le fue gratie nersemente teame, Ch'io neggio ben ch'io ni riprefa a torto: Terdon ton hamil core a tutti chieggio, Che'l premio no baneni allo, chor neggio.

Loda il tuolto diiin, lodat il bel petto,
Che [embra quafi d'huom, si pian si stêde;
Loda l'almo splendor puzzato, e netto,
Che quassi un Sol ne l'occhio suo visplende.
Intanto sente in lui crester l'afteto,
E quanto piu l'oda, più s'accende.;
Cià brama, che di lei corra ogn'un meno,
E d'amore, e d'imidia ha colmo il seno,

Debé disse pes) perche anchor io non tento O d'acquistarla, où il assista la uitat Quas huom nel mondo mai su si contente, S'acquisto una bele à teuto graditat? Più bene è in lei, che l'ultimo tormento Non ha di mal. G L I audaci il cielo aita. Intanto eccu un, che uien più, che può forte er guadagnar la uergine, o la morte.

La uergine Atalania anob ella affretta.
Con tal uelocita l'unisto pied...,
Cò a par do gai prefilifina faerta.
Con gran fatica il bel corpo fi uede.
Se bene il corp al gionane diletta,
Più lo fplendor può in lui.ch' ella poffiede;
E tauto più che' l corfo.che la fiping...
Di più bletta la fua beltà depinge...

Quella dolce ama, che dal corfo nafce ,
Gratia infinita in ogni parte dalle:
L'ale, cha nic cotumi, alez, e le fafce,
C'ha da fotto al ginocchio, e nolar falle,
Il biondo, e fosti cris froz; che lafce
V eder, mentre alza il nol, l'eburnee fi alle,
Il esador de le carri alquanto accefo
V apprayenco color più bello ba prefo.

Com: s'al muvo candido di latte

V n te fo nel purpureo afconde il cielo,

L'arr, che fopra lui fere, e combatte,

Pinge nel bianco il bel color del nelo:

Tal col Landore in lei l'ardor combatte,

E l'oftro atombra il bel bel color del gielo.

V ince intanto la uregine, e di palma

S'ornas, e cononas e toglic al untro l'alma-

Se ben fa dar la uergine la morte
Al uinto,come à molti anchor fe prima,
Tru uuol tentare Hippomene la forte,
Che già più lei,che la fina uita flima.
E in questa opinion costante, e forte
Attende,che la donna ogni altro opprima
Che mandi a' regoi lagrimosi, e bui
Quei,che sia positi in lista innunzi a lui.

A 3 726

Ne uiene intanto Hippomene al mio tempio E se uorra la mia felice sorte, E dice, O fanta Dea, madre d' Amore, Poi ch'è piaciuto al tuo figliuol l'essempio Di questa donna imprimermi nel core; Non woler, che'l coltello ingiusto, et empio Accorti à la mia uita i giorni,e l'hore: Ma fa la gamba mia tanto fedita, Ch'à gli altri scritti poi salui la uita.

Da me, che tutto Amore ho il uolto, e'l seno, Si che la stella mia lieta, e benigna Gratia a' deuoti miei mai non si niega; Anzi con nolto lieto almo, e sereno Cosi contento Hippomene, che priega. Nel mio campo Ciprigno Damasceno D'un puro, e forbit'or la chioma spiega Vn'arbor, che'l suo lume à molti asconde, E d'oro i frutti, i rami haue, e le fronde.

De' frutti d'or, che quell'arbor produce, Mi ritrouai tre pomi bauere in mano, E disi a lui, Quest'or, che qui riluce, Può far goderti il bel sembiante humano. A quel, che debbe far, gli apro la luce, E fo,che uegga manifesto, e piano, Che s'un ne rota in terra,e fa l'incanto, In ogm giro uien groffo altrettanto.

Poi fo d'ogn'un di lor si picciol pomo, Che tutti in una man gli asconde, e serra. Troua egli la donzella,c'hanca domo Ogni scritt' buom ne la curiosa guerra: Le dice, O bella vergine, ch' ogni huomo, Ch'ofa correr eon te,mandi sotterra: Qui uengo anch'io per farmi ò sposo teco, O per andar con gli altri al regno cieco.

T'approuo ben, che grand'honor t'apporta. Sia maledetto il mio destin, che uole, Contra di tanti illustri haver la palma: Ma se la uolontà, che ti trasporta A fare essangue altrui la carnal salma, Farala carne mia rimaner morta, Per bauer menrobusto il piede, e l'alma; D'hauer uinto me sol più gloria haurai, Che in tutti i trofei,ch' acquistati bai.

Ch'al tuo neloce piede io passi anante, Per hauer l'alma, e'l piè di te piu forte; Sposa pur di buon cor si sido amante: Che'l uincitor, che ti farà conforte. Discende da famiglie illustri, e sante. Mio padre è Megareo, d'Onchesto ei nac-Che fu fatto figlinol dalRe de l'acque. (que

M'ha fatto pronepote di Nettuno. Nè da la sua la mia uirtù traligna, D'ogni atto dishonesto io son digiuno. O che la sorte mia cruda, e maligna Voglia con gli altri farmi il giorno bruno; O che mi noglia il ciel far lieto il core : Meco acquiftar non puoi fe non bonore.

Mentre che'l bel figliuol con questi accenti L'interna uolontà famanifesta; Ella nel nolto fuo tien gli occisi intenti, E ne la merte già du'biofa resta, S'ella ami haucre i piè di lui piu lenti, O per hauer uittoria andar piu presta : Si stà sopra di se pensosa alquanto, Poi scopre il dubbio cor conquesto pianto.

Qual Dio, nemico à la beltà, configlia Si leggiadro fanciullo à correr meco? Acciò che ne le sue lucenti ciglia Debbia il lune del di rimaner cieco ? Hor qual sarà quella spietata figlia, Che uozlia tal beltà far perir seco? Tanto ualor però meco io non porto, Che debbia faluar me co'l costui torto.

Ch'io debbia hauer del matrimonio danno Perche potria si generosa prole Farmi beato il giorno, il mese, e l'anno. Hor fe le fue bellezze uniche, e fole Al mio ferino cor pietà non fanno; La sua tenera età, felice, e licta Ad ogni duro cer douria far pieta.

Epià, che uien dal gran Signor de l'onde, Di questo in quello infino al terzo feme; Epia, chi al fangue il fiso vador rifponde, Toi che la morte fia punto non teme: Epiu, che le fie luci alme, gioconde, Fondano in me la più beata speme. : Epotrò à lui ueder troncar lo stame., S'èuer, che tanto uaglia, e tanto m'amet.

Deb gentil caualier mentre le tempie
'Non m'orna il perder tuo d'altra corona,
Faggi da le mie nozze inquile, et empie,
E a più grato amor te flesso dona.
Che'l ciel di tanti pregì, e gratie t'empie,
Che fua dolce al tuo prego ogni persona.
Doma non puoi trouar, slassi pur bella,
Che neghi spri al tuo sselmodore aucella.

Ma, perche tanta homai mi prendo cura Di luisfel mio configlio ei non intende? Poi ch' al fio cor quel piè non fa panra, Che morti imanzi a lui tanti ne rende. Cerchi pur con la norte altra uentura, Se'l tedio de la uita il cor gli offende. Dunque hand quei per me l'età fornita. Che fol per uiner meco ama la uita?

Dunque per premio baurà di tanto amore
Da me fictata, e dolorofa morte ?
Ter wolermi illufrar col fio fifendor !,
10 chiater debba al fio fifendor le porte?
Sio uinco, e focco in lui lutimo borrore,
Non fa chi porti mindia a la mia forte.
Ma l'haner morto un uolto fi gicondo.
L'odio m'acquillerà di tueto il vivondo.

Ma qual colpa è la mia, s'io l'ammonifeo: Ne unol laficiar la periglio fi imprefat Piacesse pur a lui seggi rat visco. Che da me tal belta mon sox ossessa. Hor poi che preso a l'amorso si uso La mate ha troppo stolta, e troppo accesa, Piacesse a la diuma alta mer eccle. 3. C'hausses più di me ueloce il pida.

Egli ha pure il soute aere nel uso:
O quanto èdote, eg grata a sina uista.
Piacesse pure a l'alto paradiso;
Che non m'hausse se mai per suo ben uista.
Di uità è degno, e non d esser ucisso:
Es le la sorte mia maluagia, e crissa
No mi uitesse si il marimonio santo,
Qual coppia si giamai selice tanto?

Rozza nel primo amor la bella figlia,
Amajue sà d'amaripență e e sugeira;
Ne docli umi fuoi ferme le ciglia,
E dubia del fuo flato, arde, e fofiria:
Di nouo, che non corra, ella il configlia:
Ma come affaticații indarno mira,
Ambi à la corda ad agguagliații uamo,
Lădoue per-'aunciații attenții flamo.

Come dà il fegno la fonora tromba, La nergine, el garzon i anema al corfo. Il grido de la tunba alto vimbomba, Porgendo ogninno al liniò core, e foccorfo, Per guadagna la moglie, e non la tomba Hippomene le piante opra, el diforfo; E fi leggiero ognino fi pinge atante, ch' affatte condurriam ful mar le piante.

Con tant aleggiadria premean la firada, Che l'orme in luogo alem non eram wifte, E corfo hunrian li la fipipata biada Serza far punto rifentir l'ariste. Ogn in fa cor al giouane, che uada, Perche la moglice, enon la morte acquifte; Hora Hippomene è tempo, bora t'aita, C'haira il afpofise falueria la uita.

E dubbio, chi di lor piu s' allegraffe
O la vergine, o l'huom de le parole:
Che uoglion, ch' a la donna auanti paffe
Del nobil he del mar la terza prole:
O quante uolte hauer le piante laffe
Mostro per non git tor fi tofte il Sole;
Al fin non fenza fiu tormeno, e doglia
A dietro je' l'afciò contra fua noglia.

Già il rispirare era affannato, e Stanco D'Hippomene, e la meta era anchor luge; Gittando un pomo d'or dal lato manco, L'incanto fa,che' peso a l'oro aggiunge. La donna, che lo fpirito ha piu franco, Si piega à l'ingrossato pomo, e'l giunge: E quanto sente in man più greue il peso, Tanto più si rallegra hauerlo preso.

Mentre ella andò da l'avaritia vinta A tor fuor del camin quel bel theforo: La prole di Nettuno innanzi spinta A dietro si lasciò la donna,e l'oro. Ma l'altra, che uolea la fronte cinta, Come solea, del trionfalle alloro, Ver done corre il gionane rinolta, S'affretta per passarlo un'altra uolta.

Gli spettatori fan plauso, e coraggio Al giouane,e in fauore ha tutto il modo . Maracquista la uergine il uantaggio, E'l fa di nouo rimaner secondo . Tosto ei la fa rotare innanzi al raggio L'altro or, ch'accresce rotolando il podo. Come l'auara femina il riguarda, Si piega a torlo,e'l suo camin ritarda.

Mentre il bello or la uergine a se tira Con la sua bella, e pretiosa uista . Il bel garzon, ch'à la uittoria aspira, La lascia a dietro, e gra nataz gio acquista. Ella di nouo il passa:ci fa, che mira L'altro oro, onde la mano era pronista: Dubbiofa al terzo don gli occhi ella nolfe, Ma tal gli diei fpledor, che fei, che'l tolse.

Come ha la palla in man, fo, che s'aggiunga Quiui ogni Idolo pio gli occhi riuolfe, Grauezza l'or, perche sia piu impedita. Hor per non effer to più pigra,e lunga De la lor corfa subita,e spedita, Fo, ch' el pria de la donna al segno ginga, E saluo a lui la compromessa uita. Gli ornan di uerde alloro il crin le foglie; E in premio ottien la desista moglie.

Io fui, che con l'ainto, e col configlio Il temerario gionane saluai Dal manifesto sue mortal periglio, E con colei, ch' amò, l'accompagnai. E ben douea, chinò il ginocchio, e'l ciglio. Non obliar tal beneficio mai, Ma render gratie al mio poter immenfo Col far su l'altar mio fumar l'incenso.

Le ginocchia non mai chinò, ne'l lume; Di me scordossi,e fu del tutto ingrato. Mancò de le parole, e di quel lume, Che fe fumar l'odor foaue, e grato. (me, Perche no sprezzi dopo altri il mio Nu-Come mi mostrò il cor d'ira infiammato, Gli accendo d'uno ardor nefando, & epio, E dò con danno loro à gli altri esfempio.

Andando per i boschi embrosi un giorno De la possente madre de gli Dei, Passar dinazi al tempio alto, & adorno, Che per uoto Echinon fondò per lei . S'era nouanta gradi, andando intorno Scoftato il Sol da regni Nabathei, Tanto che l'hora calda, e'l lor piè lasso Ferache pofar li dentro alquanto il passo.

Come nel tempio egli ha fermato il piede. E ne la donna sua tien fiso il guardo. Fo,che Cupido, in quel momento il fiede . Col più ferin libidinofo dardo!: Tal che in disparte la conforte chiede, Done il lume del giorno è men gagliardo. E fra dinini altari, e simulacri Fa torto col suo obbrobrio a marmi sacri.

Per non mirar quell'atto ofeuro, e bieco. La madre Berecinchia in dubbio tolle, Se douea dargli al regno infame, e cieco. Pur dar si poca pena lor non uolse, Ma che sotto altro nel uinesser seco . Il collo delicato, e fenza pelo Di lungo crin coperfe il carnal nelo . Horrido

M 0. Fu nel paffar del gran monte Libano Mostrato al bello Adone il core aperto Che'l Re del loco affabile, & humano Volle honorare un Re di tanto merto . E perche ogni animal dinerfo,e strano Stanza in quel monte faticofo, & erto,

Volle.ch' Adone il Regrato, e cortefe

Gustasse ancho il cacciar del suo paese.

Horrido, spanentoso, e altier fa il nolto La donna, el huom nel rinonato aspetto, Ma il pel de l'huom si fa piu lungo,e folto Per tutta la ceruice insino al petto. Come un rampine il dito in giro uolto S'arma d'una unghia d'un crudele effetto. Ne l'agitar la polueroso coda Mostra quant'ira, e sdegno il cor gli roda.

Ara- In noce de la folita fanella Si fenton dar l'horrendo empio ruggito, Più di pietà la donna ha il cor rubella: Piu forza, e piu coraggio haue il marito, In uece de la corte adorna, e bella . Vanfrequentando il boscareccio sito. Lor posto il fren la Dea, di cui ti narro, Fe, che tirar leoni il suo bel carro.

lāta .

& hip

pome

ne in

Iconi.

Si che non gir, doue tal belua rugge, Poi che le forze, e l'ire ha troppo pronte, Fuggi pure ogni fera , che non fugge: Maper uoler pugnar uolta la fronte. No far, che l'animale, che'l sangue sugge, Spenga la tua bellezza illustri, e conte; Nè per noler mostrar le proue tue, Che'l tuo fouerchio ardir dia danno a due.

Con questo affettuofo auertimento Ti lascio,e per un tempo al ciel m'innio, Fin che faccian gli Dei reffar contento Del debito trionfo il maggior Die, Spiegan con questo dir le penne al uento I Cigni, e uanno al regno eterno, e pio: E fanno allegro il Ciel de lo fplendore De la benigna Dea madre d'Amore.

Al Re, partita lei, nenne in pensiero Di riueder la patria, oue già nacque: Che doue fu prinato canalliero Di farsi rineder gran Re gli piacque, Con real compagnia, fa, che I nochiero Passa uer la Fenicia le salse acque. Per terra poi uer l'Austro il camin prede Ver doue tanto odor la terra rende.

Non seppe contradire il Re Ciprigno Al liberal di quel Signore inuito, Il quale alquanti di grato, e benigno Gli fe goder le caccie del fiso fito Intanto il Nume horribile, e sanguigno Hauea l'amor di Venere sentito; E come Cio disposto à la uendetta, Contra il misero Adone il passo affretta.

Hor mentre Adon per lo difficil monte Col Re cortese a suoi piaceri intende; Marte cangiando la divina fronte C'un superbo cinghiale il uolto prende. Per darlo a l'alta ripa di Caronte Contra d'Adone il uerre il corlo flende. Con lo spiedo ei l'attende ardito, e forte, Che unol del capo ornar le regie porte.

Hauea tutto d'acciaio armato il fianco Il porco,ma coperto era dal pelo: Tal che fu il tergo afficurato,e franco Percosso in uan dal tridentato telo. Ma ben fè il nerre Adon pallido, e biaco, Che gli squareiò col dente il carnal uelo; Gli fè il fangue abondar da larga uena E render l'aura estrema in su l'arena.

Lo C io de l'arme à la celeste parte Torna à guidar la sua maligna stella. Venere, che non sà, che'l crudo Marte L'imagin tolta al modo habbia pin bella, Per doner gir dal regno alto si parte Done l'amor d'Adon qua ziù l'appella; E battendo alta in acre anchor le piumes Volfe al monte Libano a cafo il lume. Come

## LIBRO DECIMO.

Come uede il garzon dilefo in terra
Con tanto langue sparso, e forse morto,
Ver quella parte i bianchi cigni atterra,
Ch' anchor chi colui sia, non ha ben scorto:
Ma quado il uede appresso, il crine alsere
E à le proprie suc carni sa torto. (ra
Poi contra il stato aperto il cor no suggio,
Aggisse al primo du siso altro oltraggio,

Se bene hauete fati ingiufli, & empi La terra,e me d'. Adon rendut a prina: Non farete però,che in utit i tempi La memoria di lui non refli uiua. De la fuamorte ogni amno i melli esfempi Faran,che'l nome fuo per petno uiua; Il mondo imiter à con rito fanto Col fuo infortunio di mio lameto, e piato,

Yu fume anchor che cofi limpido efci
De le concanità di quefto monte;
Che col tuo humore il coftui fangue mefci.
Onde boggi uai con fanguino fa fronte;
Rueflo di gloria al tuo flednodre accrefci;
Bona il nome d'Adone al tuo bel fonte:
E fact o gim anno il dicher effo effangue,
La fifendida onda tua corra di fangue,

Appress on sume, ch'esc di quei sass, Lasi à l'alma d'Adon l'humane some. Le sempre, che la pompa Adonia full; (Oltre che da lui press il stonte il nome.) Con l'onde insanguinate al pianto dass. Per fare al mondo testimonio, come. Lo suenurato Adone morì quel siorno, Che sa la pompa sus oforme intorno, Che sa la pompa sus oforme intorno.

L'affir : Cutherea dapoi le ciglia
Da l'acque soufé a la fargungna poluc.
Terra del farque di colu uermiglia
(Diffe)che in pianto i mici lumi rifolue,
Forma del fangue un'altra maraniglia,
E mêtre intorno al mondo il ciel fi uolue,
Ricorda al l'huom con nono illustre fiore
D. Adon lo fjarjo fargue, e'l mio dolore.

Dapoi che fiu à Treserpina permesse Quando ritrous Minta con Thutone, Di far menta di lei,mal grado d'esse, Per torsse goni gelosa opinione: Ond'è, ch'à clicherea non fac concesso Di fra un sor des suo di letto. Adone s' Di soglie tanto accese, es si superbe, Che faccia inuidia a tutti i sor de l'berbe?

Tutto di mettar funto, & odorato
Del fuo gradito Adone il fungue sparse;
Il qual da intorno spirito infiammato
Si uide in forma sperica gonstarse.
Cos lo spirto suon el meno del meno
In una palla lucida formarse:
Rè molto andò, che l'rosso, e piociol tödo
Saperse in un bel sor grato, e giocondo.

Purpureo al fior del melagran rassembra,

Ma l'uso suo moi atris ilustre, e corto.

E con la brentiach en in es rimembra,

Come l'human splendor uien tosto morto.

Se poco ella godè le belle membra,

Del sor godè soggi poco il campo, el'orto;

che l'uento, che l'ormò, subito toglie,

A dobi ssi ssi con campo, el orto;

A dobi ssi ssi con campo, el orto;

IL FINE DEL DECIMO LIBRO.



La fanola di Orfeo ci mestra quanta forza,e uigore habbia l'eloquenza, ceme quella ch'è figliuola di Apollo che non è altro che la fapienza: la lira datagli da Mercurio, è l'arie del fauelfare propriamente, laquale a fimiglianza della lira và mouendo gli affetti col fuono hora acuto, hora grane, della voce delle pronuncia, di maniera che le felue, e i bofchi fi muonono per il piacere che pigliano di vdire la ben'ordinata, e pura fanella dell'hnomo gindiciofo, non fono altro i boschi e le selne, che quegli huomini che tono cosi filli, & ostinati nelle loro opinioni, che con grandissima difficoltà ne possono estere rimosti, iquali al fine si lasciano vincere dalla suanità del la voce,e dalla forza delle parole propriamente questi tali fono figurati per gli arbori che fanno le felue e i boschi, perche si come questi hauno le loro radici ferme,e prosoude, cosi quelli fis fano, e profondano nel centro dell'oltinationi le opinioni loro. Ferma ancora Orfeo figurato per l'eloquente i fiumi, che non sono altro che li dis honesti, e la teini huomini che quando non fiano retirati dalla forza della lingua dalla loro infame vita feorrono fenza ritegno alcuno fino al mare, che è il pentimento, e l'amarezza: che fuole venire fubito dietro a i piaceri carnali. Ren de Orfeo ancora mafinete e benigne le fiere, che fono gli huomini crudeli, & ingordi del fangue altrui, pche fono ridotti dal giuditiofo fauellatore a piu humana, e piu lodenoli vita. Ama l'elo quente & é amato da Euridice, laqual figuraremo per la concupitenza naturale, che paffeggian do per i prati quali fono i fuoi propri defideri, fugge da Arifteo che e il loro freno, come quello che defidera di tornarla a più alti, e più lodeuoli penfieri: e fuggendo more ferita da un ferpente che non e altro che quello inganno che stando nascosto nelle cose teporali, coglie tutti gli huo mini che vinono in diuerie maniere. Morta la concupifcenza nelle fue proprie pafiioni è condoita all'inferno. Orfeo come fuo veriffimo amico, e il giuditio fo parlatore, che con efficaci per finationi tenta di ritornarla di fopra alla nirtute tornandonela, fi rimira incautamente in dietro: e la perde di nuono, perche non fa bifogno rimirar indietro, ma fempre innanzi. Lo fcendere di Orfeo all'inferno e l'hnomo faggio, & prudente : che non deue mai per qual fi voglia concupifcenza partirfi dalla contemplatione delle cofe alte,per mirare le cofe baffe,e temporali, e com piacerfe in effe.

Preme l'Anguillara come fi è veduto fin qui in rapprefentare alcune cofe pratiche come la caccia del Ceruo, il manegeiar canalla, il tellere, il culcire, poi che pli riefono tutte felicemente, come egli e riufetto quiui antora il rapprefeutare il fuon della lira, in quella fianza. [Que]

legno appoggia alla manmella manca.] e nella feguente.

Nella trasformatione di Ati in Pino, fi può pigliar effempio quanto è mal conneneuole il matrimonio quando it grand differenza di cta, come era fra Chole madré de gli Dei, & Ati an con giouniertore pero nou è marangila fe ne fegunon per cagione della gelofia di molti mali ac cidenti, come veggiamo tutto di aucmre, e come aucnne all'inifelice Ati che fi volto all'Amore

piu conuencuole ad este della Ninfa Sagarithide.

La trasformatione del giouane dolcine per la morre del fino amantifismo Ceruo in Ciprello arabore, che fignifica pianto e dolgi, ade jun terrainati, ce parenti, perche girantichi erano accoftumati a ornare del rami di questi arbore le fepoliture de i morte che viuendo gli erano charifica marcida elitempio che non dobbiamo giamati porre tanto amore nelle cofe mortali, che poi qua dole et mancano, a viua forza tutto il rimanento cella via no letto fa un effempio di amarifismo cordoglio a tutti quelli che eveggono cofi, non fenza loro grandifisma maraniglia, come ancora non fenza grandifismo damo nostro.

Gioue ruba il bellifimo Ganimede, e il fi fito copiere per farci nedere quanto fia vago il cielo di priuare il mondo come indegno di goderle, di quelle co e che gli fono pin grate, e che fono da effere tenute in maggio ritma il fa poi fito copiere hanendolo conuertito nel fegno di Aquario, ilquale quando ha il Sole fermo in lin, da da bere non folamente a Cione, ma a tutto

il mondo con larghissime e abondantistime pioggie.

Ciacinto trasfornato nel fore del fuo nome da Apollo, ci fa vedere che la uirtù del Sole che fi và compartendo ne i femplici la mattina quando fi rallegrano vedendolo comparte; come quello che con benignità ina li và purgando della fouerchia humidità della notte, deue effet colta in tempo della lua giouanezza, che è che la non fia ne troppo morbida per la fouerchia humidità.

Mundità della nome della lua giouanezza per colta in tempo della lua giouanezza per colta in tempo della lua giouanezza.

Pumidicia, ne meno troppo afciuta per il fouerchio ardore de i raggi del Sole, solta dunque 4 tempes, fi trasforma in hore, che non è altro che quella parte più purgata, più nobile, e più al va a operate, e fare effetti miracolofi intorno la fantia, che e come un fore, rapprefenta quitui l'at guillara molto usgamente il gioto della racchetta, in quella tianza. [Vn gioco di racchetta hanea Giacinto, Come medefinmamente rapprefenta annora il giotare infra Apollo e Giacinto nel la come del come medefinmamente rapprefenta annora il giotare infra Apollo e Giacinto nel propresenta del come medefinmamente rapprefenta annora il giotare infra Apollo e Giacinto nel propresenta del come medefinma del propresenta del come del propresenta del come del propresenta del propresen

le sequenti, come si nede fare in molti luoghi, e fra gli altri nel regno di Francia.

L'amore di Pigmalione, alla figura di Anolio fatta dalle fine mani, ci da effempio che quelli, che tentiano far riparo alle forze della natura, ono volono giama ignite il dolcifimo, ci fosuif fino Amore polto regolazamente fra l'huomo, e la donna, elfendo la rolonta noltra naturalmo te fino Amore polto regolazamente fra l'huomo, e la donna, elfendo la rolonta noltra naturalmo te finita per lempre a da marce fi danno ad amarce altone cofe di poco frutto, folamente per propro loro piacre, come Pitture, Sculture, medaglic o fimil cofe, e le amano cofi caldamente, che vengono le medesime cofe, a fatis fare al defidero loro, come fe rimanellero fatisfatti del defiderio del escono de medesime cofe, a fatis fare al defidero loro, come fe rimanellero fatisfatti del defiderio del escono del morte, che dell'amore delle donne, fi delibero di non tratugliari pini cofi el coro, morte, che devendo del l'amore delle donne, fi delibero di non tratugliari pini co file loro, ma prede per fuo piacre una precola fanciulla, per nodrita fini alla cri matura, e crefedo la fanciulla im meraniglio da bellezza, fe ne accefe di maniera Pigmalione, che mon chiedetta altro ai Dei, fron on che voledire o perito condutta a quella exis che può foltenere gli abbacciamenti dell'huomo, per poere porre a fine il fito ardétultimo amore, che quella fine cui da l'anono che della di Autolio fatta dalle fite mani haemodo egli dato una bella, e no per baucrita delficato un catello, ce chiamato del ali no nome.

La favola di Mirrha vogliono alcuni che la fuffe ingenio famente ritronata, perche Mirrha è un'arbora apprefío i Sabei che fii infiamma per il molto vigore dei raggi del Soise: Oude cilieque di I Sole padre di tutte le cofe, però fi dice che Mirrha ano il padre, come quello che infiammando quello arbore, fa (coprire fiorei della correccia alcine, apreture, dalle qualipo fi coghe fiffoaue ungueto della Mirrha, che figuifica Adone, no Cilendo interpretato. Adone altro che foaue. Si vede quisi in quella fanola quamo fi fia affaticato l'Anguillara per rapprefentare una mente tutti quei diabbij che potenzia o tenere fospefo, cirrefo lutto l'animo dell'innamorata Mir rha, con quelle dispute che potenzia frei in cofi feclerato amore, la regione, con l'infonte fia paffone, une della distinata prefentare quei di finola. Oltra le conterfioni, el comparationi belluli me, come quella della itanza [Qualie] la quercia amonda altera, e großa. I van bellifishim de grefiones cancho quelle che fa nella tranta l'aquatica.

22. [Non le basta il secondo,e vi va tante,] e nella seguente.

La fanola di Adone ci fa vedere quanto fia pronta la bellezza figirrata per Venere ad amare il Toaue piacere d'Amore, figurato per Adone, poi che quella Venere non finta che regno in Ciprodiede leggi, e perfuale tutte le donne per goder interamente quel piacere, che procacciaffe ro per qual fi voglia modo, di effere abbracciate fenza alcun freno di vergogna da gli huomini . non tenendo alcun conto di adulteri, o stupri, oltra che introdulle fra i Sociani, che sullero condotte le vergini a i lidi del mare, a fin che pallando i legni de forestieri, ouero facendo feala in quei lidi, leuaffero loro il fiore della virginità tanto flimato, done fi viue religiofamente:e ferito Adone dal Cinghiale, quado il piacere amorofo è sturbato da gli infelici e sieri successi, che aucgono per cagione della gelofia, ouero di inuidia nelle cofe d'Amore: come quello che non vuo-le alcuna cofa dura, fiera, ne afpra, ma che ogni fua cofa fia fempre piena di dolcezza, fempre in gioia, e sempre in stato selice. dal sangue di Adone, che è il soaue piacere amoroso pigliano colorele rofe, perche nella stagione di questo soanissimo store, pare che tutti i enori si fentano infiam mare dal defiderio di godere la bellezza, la quale fi va (coprendo, in gran parte nelle Rofe, poi che i Poeti non hanno trouato simiglianza piu propria alla bellezza delle donne, di quella della Rosa, simigliando le loro guancie alle rose, il colore delle quali è cosi grato all'occhio, come l'odore all'odorato, si duole Venere per la morte di Adone quado la bellezza rimane prina del foauissimo piacere di Amore.

Deferiue l'Anguillara con nuou o modo di dire moto vagamente che cofi fia Amorea, gli effetti fuoi, in quella llanza, l'Amore altro non che vu nbel defio.) e nelle feguenti, con artificiofi fima digreffione, nella quale fi leggono alcune c'elamationi molto, pprie, come quella della fiza-LO veraméte auteuxa a morte, le di [4] l'Atra, [10 gran lode d'amor pot che fi gioua, jinfième 2-4, [O veraméte auteuxa a morte, le di [4] l'Atra, [10 gran lode d'amor pot che fi gioua, jinfième con la connerfione dell'innamorata Vonere al fuo amato Adone nella stanza, [Mail bea delquale il mondo non ha parté, le nella seguente insieme con la risposta di Adone.

La fauch di Aralanta, ed Hippomene ci da effențio che non è cofa che piu pronamente vinetal dureza, pel robinatione delle donne che l'oro, come quelle che naturalimente (non sua vinital dureza, pel robinatione delle donne che l'oro, come quelle che naturalimente (non sua rufilme, e di qui aneniua che tutti quelli che tentauano di uincerla nel corfo con la uirtu, e col valore rimmeneamo mortuperiche con cife luo non gioua nobilità, bellezza, ne virtumaneamo l'oro. Quando però no famo infiammate effe anchora da quello focofo furore chiamato uolgar mortes Aunore, perche all'hora fa factano vinecre el inamiera che non mirano allomoro, negat it more, ne a cofa alcuna, anzi cerrono osfrenatifiane a i loro piaceri, fenza alcuna confideratione, appigliando fi empre al peggio. Putro no al fion embidoi counceff in Lonie, polita carro di Cibele, poi che non hebbero punto di vergogna nel congiungerfi infleme alla prefentia de gli Dei per da ci effenzio che quanta fire fare altri della fiu propria natura, che li conuerre in animali feriffimi come i Leoni, fono poin proceffo di tempo, quando fi ven raffreddando il vigore del fangue, ridotta ti tari qi carro di Cibele, quando fi come affredadando il vigore del fangue, ridotta ti tari qi carro di Cibele, quando fi come affredadando il vigore del fangue, ridotta ti tari qi carro di Cibele, quando fi come di come con consolicationa vivere con gli ordini della natura, e con l'ubidienza delle leges.

Defectuer moles efeicemente l'Anguillara que la fuola di Atalanta adornandola come e accollimato di Regidi moltre belle digrefiloni, con en l'apprefentant la forza d'Amore in Hippomoris, come anchora la bellezza della fuperba giouane mettendola vagamente innanzia geli oc chi di chi legge, con bellifire ne convenefioni some nella fatura. Pofi id dogin undi for fi picciol pome, i doue la converte Hippomene, nel mozzo, ad Atalanta, e nella feguenti; come anchora quella d'Atalanta: r Hippomene, nella latura: T Deb pentil causilier mentre le tempie, 1 e nelle feguenti, con bellid june comparationi come quella della fanza [Come s'al muro candidod lat re. Leon quella suga deferitiono dell'etorio. Come quella della fanza [Come s'al muro candidod lat re. Leon quella suga deferitiono dell'etorio. Come quella della franza [Come s'al muro candidod lat relationa. Debe duffeo pierbi Anaoris in on tenno, dietorio del verfo, in fine, [Cif audati, fem-

pre il ciclo aita.





L I B R O V N D E C I M O.
Pietra è un ferpente. e le Baccanti piante
Si fanno. e divien oro con l'arena
Di Pattol ciò che tocca Mida errante.
Febo dagli Afinina orecchia in pena.
Hanno. Apollos Nettuno buman fembiante
E Peleo Theti in uarie forme affrena.
Dedalione è un augello è un Iupo faffo.
Volano Alcione, e Ccieçe e Efaco laffo.







ENTRE con si soauc, e dolce canto Le selue, e le ferine menti mo-

L'altisi mo Poetase fa, che'l pianto Spejlo da gli occhi lor trabocca, e pione; Ecco fernando il rito allegro, e fanto Del licto Dio Theban, figlinol di Gione, Veggon le Tracie muore, one la lira Le piante, i fasis, e i bruti alletta, e tira.

Nel facro à punto,& honorato giorno , Che fanno honore à l'inuentor del uino Trouossi Orfeo tirare a se d'intorno La fera, il fatto, il fonte, il cerro, e'l pino. Mentre di naghe pelli il fianco adorno Fan le donne il milterio alto, e dinino, Voltò l'occhio dal mostro insano, e losco Vna, doni era nato il nono bosco.

Calda dal troppo uno , onde ciafcura Facea forda uenir la terra, e l'aria, Diffe tal maraniglia, e fe, ch' ogn'una. V offe gli occhi a la felua ombrofase uaria, E come piacque a la fatal fortuna, Al Pocta dinin ferase contraria, D'ire a uedere a l'infenfate piacque, Come quini in un giorno il bofco nacque. Subito. Subito, the la prima arriva, e uede Colui,c'ha nel cantar tanta delcezza; Con questo dir l'orecchie à l'altre fiede. Ecco quel che le donne odia, e disprezza, Non ascoltia forelle quel che chiede (za: Quest'empia lingua à darne infamia auez Ma preda dal mio colpo ogn'altra essepio Che brama tor dal modo un cor tat'epio.

Come ha cosi parlato, il braccio scioglie, Che tenea il legno impampinato, e crudo, Manel uolare, il pampino, e le foglie Fanno al divino Orfeo riparo, e scudo. Tal che se ben nel uolto il tirso coglie, Ferita non ui fa,ma il segno ignudo . Da questa un'altra impara, echina à basso La mano, e per tirar prende un gran sasso.

Orfeo tanto era al suono, e al canto intento, Altri la uanga oprare, altri la zappa, Che non fenti l'infolito romere. Hor mentre il sasso ud fendendo il uento Per donare ad Orfeo noia, e dolore; La Lira ode accopiata al dolce accento, E pon fin da se Steffo al suo fierore. Si china il sasso à piè del dolce suono, Come de l'error suo chieggia perdono.

Ma eresce ogni hor la temeraria guerra De l'insolente orgoglio baccanale. Questa una gleba, e quella u sasso afferra, Poi fa, che contra Orfeo dispieghin l'ale. Ben fatto loro hauria cadere in terra L'orgoglio co'l suo cato alto, e immortale; Ma le trombe,i tamburi,i gridi, e l'armi Muta fecer parer la cetra,e i carmi.

Molte uedendo flar le belue attratte, Et hauer à quel suon perduta l'alma, L fer prigioni, e l'ubriache matte Del theatro d'Orfeo portar la palma. Ecco comincian già le pietre tratte A far sanguigna à lui la carnal salma, Che d'ogni intorno a lui le donne flanto, E fangli à più potere oltraggioze danno. Come s'ofa talhor l'augel notturno Mostrarfi, mentre piu rifplende il giorno, Ogni augel contra lui corre diurno, E fagli più che puote, oltraggio, e scorno: Cofi contra il nipote di Saturno Va l'insensate à fargli un cerchio intorno, E mentre il canto ci pur mone,e la cetra. Hora il tirso il percuote hora la pietra.

Lanciato c'han l'impampinato telo, Ch'ad uso non doue a seruir tant'empio, Per fargli l'alma uscir del mortal nelo, Per dare à gli altri suoi seguaci essempio, Cercano altre arme, e ben propitio il cielo Hebbe per far di lui l'ultimo scempio, Vider bifolchi arar, guardar gli armenti, Chancano atti à ferir molti stormenti.

Secondo il nario fin,c'hauea ciascuno. Hor come for del bosco, à s'ara, e zappa, Il mulichre stuol giugne importuno; Ogni pastor de la lor furia scappa, E lascia ogni stormento più opportuno, Fuggon gli agresti il muliebre sdegno, E lascia l'opra, il gregge, il ferro, e'l legno.

Tolte le scuri, e gli altri hastati ferri, E flagellati, e posti in fuza i buoi, Ritornan, done fra cipressi, e cerri Orfeo s' aiuta in'uan co'uersi suoi, Forz'e, ch'à tanti stratij al fin s'atterri Il gran scrittor de'gesti de gli Heroi. Per quella bocca,o Dei,l'alma gli ufcio, Che mosse il bruto, il sasso, il bosco, e'l rio.

Dapoi c'hebber commesso il sacrilegio Le spictate baccanti, infami, & ebre, E potè più d'un canto cosi egregio Lo sdegno incomparabil muliebre, Le selue, che i tuoi uersi hebbero i pregio, Fer lagrimare, Orfco, le lor palpebre. Le dure Selci, à cui piacesti tanto, Pianfer l'aspratna morte, e'l dolce canto.

Sparfer

Sparfer da pli occhi il difillato netro
Cli augelli, e diero a l'avis il flebil nerfo.
Moffer le Ninfe il dobro fo metro,
El corpo ornar del manto ofeure, perfo.
Come ii nide dega oda fevetro
Nel bosco afitito l'arbore dinerfo,
Gittò dal copo altire l'ornata crine,
E pianse le tue rime glee, e dinine.

Nel bet regno di Tracia il l'inte, e'l fiume, Che guitò le fie unci alte, e gioconde, Fer pianger tanto il doloro lo ume, Chi maggior copia al mar fer correr l'or-Seguenno il lor ficriley costume (de, Le donne incrudelite; e firibonde, Mandato il corpo del Poeta in quari, Spaffe le usire membra in unrie parti,

Gittar nel Hebro il capo con la Lina, Che tanto effer folcan d'accordo infieme. Hor mètre il mello finne al mar gli iira, Ogni corda pian pian mormora, e geme. La lingua anchor fenzi anima rifira, Et accoppia co l fino le noci oftreme: Co'l flebil de la lingua, ede la corda Il pianger de le ripe anchor s'accorda:

Gimgon nel mar piangëdo il lor cordoglio Palfato fra le ripe il uario corfo, Poi fluttuando per l'ondofo orgoglio In Lesbo al lor nagar itrano il morfo. Venir gli udea un ferpe, el uno fooglio S'abbaflò nerfo Orfo co il crudo morfo. E già leccaua il crudo, e borribil angue La chioma fparfa di ruggiada, e fangue.

Memdicar contra le donne Orfeo
Nonnol il padre pio riuolger gli occhi,
Chauendo offefi i farri di Lieo,
Lafita,chi a lui questa uendetta tocchi.
Ma non uno gla,che il ferre inquisto, ereo
Il uolto del figgliuol co'l morfo imbocchi,
Anzi una noua fpoglie al drago impetra,
E con i aperero morfo il fa ipietra.
E con i aperero morfo il fa ipietra.

L'ombra mesta d'Orfeo fubito corfe Al regno tenebrofo, de infelice, E riconobbe cio, che allhor ui feorfe, Che col canto n'entrò mesto, efelice, Dopo molto cerem lo figurado porfe A la moglie dolciffma Euridice, Done abbrocciolla, de bor ficuro feco Nel regno fi diporta affitto, e cieco.

Non però Tioneo lalcia impunito L'error de le favileghe Baccanti, Ch'oltre de professaro il favorito, E fangue fer ne fuoi mifleri fanti, Haucun mandato al regno di Cocito, Non però va huò degli ordinari erranti, Ma quell buon fediuin, che mentre uisfe, I lo lot de gli bei tanti binni frisse.

Le dome inique Tracie, c'hebber parte Nel crudele homicidio ingiufto, eftrano Regona in un gran pian tutte in difparte Da l'altre pie, che non ui tenner mano. I diti poi de piè tutti comparte In diuerfe radici apprefe al piano; Ogni dito del piete entra fotterra, E radicato in sutto al fuol s'afferra.

Qual, e talhor l'augello al laccio è prefo, Quanto piu fuote per figgire i uanni, Tanto più li lun b stringe, piu contelo Glit di poter subarfi a tefi ingami: Cofi il più de la doma al filolo apprefo, Quanto più unol fuggir gli afcofi danni, E piu ffuote, e piu striganfi intende; Tanto più taradica il fuoti s'apprende.

Ementre og u Baccante cerca, e mira,
Doue fia l'unghia afcofa, il dito, c'l piede,
Ch' ambi gli flinchi in un congiugue, e gira
A poco à poco un altra forza uede:
Scongendo poi, ch' og u hor piu alto affira
L' arbore, ad ambe man il petto fiede s;
E trona mentre in uan sfoga lo fdegno,
Che fere in uece de la came il legno.

dőne Baccanti in ar bori.

S'alzan le braccia in rami, il crine in frode, L'undecimo Lucifero nel cielo Fin ch'ogni donna un'arbor fassi intero. Altra in un faggio, altra in u pin s'afcode Altra i un'ampia quercia, altra i un pero Altre sterili piante, altre feconde, Come piu piacque al lor Signore altero. Cangiate fauno à la siluestre belua Di noue piante in Tracia un'altra felua.

Fatta Bacco d'Orfeo l'alta mendetta Sol contra le conforti, che peccaro; Tirar da Tigri fe la sua carretta Verso il regno di Frigia,e seco andaro Non fel le donne; e la baccante fetta, Ma co' Fauni l'alunno amato, e caro, Ch'ebro ful'a inello era il trastullo, Per lo uario camin d'ogni fanciullo.

Passa presso à Callipoli lo stretto, E in Frigia se ne na nerso Pattolo, Ch'anchor d'arena d'or no correa il letto; Poi ua uerso il uinifero Timolo. Quiui del monte il uin dolce e perfetto Fè,ch'à dietro restò Sileno solo. Lasciò il trionfo andar fermossi à bere, E poi co'l fiasco in man diessi à giacere.

Non unol però, che giaccia, e s'adormenti Fin ch'alquanto del uin la testa sgraue: Ma benche d'andar seco si contenti Più d'un Frigio pastor, che scorto l baue; Non può far forza à lor modi infolenti Da gli anni miser necchio, e dal nin grane; E cosi coronato e trionfante L'appresentaro al Re Mida dauante

Mida, à cui prima il buon poeta Orfeo Co'l facerdote Eurnolpo bauca mostrato Le verimonie fante di Lico, E fopra tutto il suo regio apparato, : Conobbe il nutritor di Tioneo, E l'accettò con uolto allegro, e grato. Lieto il ritenne à far seco soggiorno Fin che'l di nouo il Sol passo d'un giorno. . Comparfo era à far noto à le altre Stelle. Che'l più chiaro fpledor, che nacq; in Delo Venia per disfar l'ombre ofcure, e felle; E per fuggir s'hauea già posto il nelo Dal paragon le men chiare faselle; Quando il Re Mida à Bacco render wolle L'alunno, che dal uin spesso uien folle .

Lieo col suo trionfo altero, e santo Già senza hauere il suo contento integro. Vien con Sileno il Re di Frigia intanto, E troua Bacco in Lidia, e'l rende allegro. Come si uide il suo ministro à canto, Scaccia egli ogni pensier noioso, egro: Ringratia il Re, che gli ha colni condutto, Che fa il trionfo suo lieto del tutto.

E permoftrarsi grato al Res'offerse D'ogni don, che chiedea, farlo contento. Di quante io posso far gratie dinerse, Se n'ami alcuna hauer, di il tuo talento. Allegro Mida allhor le labra aperse, E per nociuo ben formò l'accento: Io bramo, che tal don mi si compiaccia, Che tutto quel, ch'io tocco, oro si faccia.

Lo Dio di Thebe grato al Re concesse L'amato don, ma ben fra se si dolse, Ch'una gratia dannosa egli s'elesse, Che l'auaritia ad un mal punto il colfe. Poi che nel corpo suo tal gratia impresse, Ver le superne parti il uolo sciolse. Allegro il Re di Frigia un arbor trona, Che unol di si gran don neder la prona.

D'un Elce bassa un picciol ramo schianta, Perde la nerga il legno,e l'oro impetra. Prende di terra un sasso, e l'or l'ammata, Tal the'l metallo ha i mano,e no la pietra Poi toccando una glebe ancher l'incanta, E la fa splender d'or, don'era terra. Suelle dal campo poi l'arida arista, Et ella perde il grano,e l'oro acquista. Lie-

- Licto d'un' ar bufeello un pomo prende, E mentre che ui tien ben l'occhio intefo, Di fubito fi lucido riplende, Che ne ziardini Hesperidi par preso. In qual si noglia legne il dito stende, Fa crescere al tronco la luce e' l peso. La mans si laua, e l'onda cangia soggia, E Danae ingameria con l'aurea pioggia,
- A pena può capir la fitolca mente Le folii concepute alte speranze. Pensa capultar l'occaso, e l'oriente, Certo d'bauer tani orache glie n'autorze. Come s'a poische i club s'appresente Cangiar sa il dito trutte le sembianze : Subitocche la man s'accosta à l'esca Opraçbi a lei la luce, el pos crejca.
- Se brama hauer del pan per contentarne, Secondo che folea, l'auida bocca, Subiro che l'ha in man, suede oro farne. Dapoi con la forcina ogni esca tocca, Ma i membri de le lepri, e de le flarne Si trasformano in or, come gl'imboeca. Tutti i fuo chi fuor d'ogni collume Acquislano da lor granerza, e lume.
- Poi c'ha il coppier nel lucido criilallo
  Toflo l'autor del don, che fu tam' oro.
  V' imefice il fresco, e puro sonte, e dallo
  Al Re per dare al fungue il suo ristoro:
  Et ecco alfembra al piu ticco metallo
  Il uino, e l'acqua, e'l criistallin lauoro:
  V' ien d'oro il netro, el uin cangia matur a,
  E pria uine il squido ory, depois indura.
- Il Resuli crefice l'orose manca il uito,
  Ericco infieme, e pouerro fi ucde,
  Del mon mal attoniro, c'o affilito
  Odia già il donsche i bnon Lieo gli diede;
  E confifmado à Bacco il fuo delisto,
  Perdomo a lui con questa noce chiede
  Toglimi ò Dio di Thebe à quello imgino,
  Che parch tutti mi facciase mi fa danno.

- Non può il palato mio render con:ento La forza del tan: or, che dà il 1100 dono: Gid fame, e fete infopportabil fento, E per lo troppo haver mendico fono. Teccai per anaritia, em ne pento, E con ogni humil: à chieggo perdono; Fa, che quel dono im me per siepe rumoia, Che quanto più nyi gious, più m'amoia.
- Che quanto piu ni jiouia, piu m' amoia.

  20 de Lieo n on hren del fuo liquore,
  Toi che l'evro, che fece, a Re diffiace,
  Volge ver lui benigno il fuo fuore,
  E la fecunda gratia gli compiace.
  Suona una uocci naria, one il Signore
  Di Frigia in ginocchio chiede al ciel pace.
  Contra Pattolo affendi uerfo il monte,
  Fiu che ronu il origine del fonte,
- Quini, dou'ofce il fonte à l'aria uina.
  Aftà il corpo ignulo in mezze a l'acq;,
  E leu arai quella uirst mociua,
  Che già d'hauere in don da me ti piacque.
  Come ci ni giugne, pofe in ful ariua.
  Le spoglie, e mude entrò come già nacque,
  Nel fume: e'l pretioso fuo difetto
  Dipinse l'onde d'or fer ippe, il letto,
- Es bor dal feme de l'antica uena Tien la steffa uirrà la terra; e fiume. Rifflen de d'or la pretiofa arena, Stà l'oro in ogui gleba; il pefo, el lume; Depo iche postè il Regularda la cena, Ringratiato il gloriofo Nume. St diè, de l'or firegiando il vicco lampo, Ad babita la gleua; il monte, el campo.
- Non però d'esfer Re di Frigia Lassa, Se ben La felua, il monte, el piam' alletta. Con lo Dio de feastori il tempo passa, Che l'ssan de le sue came gli diletta. La mente ha come pria folidas, e bassa, E per nocergli anchora il tempo aspetta, Lo s'impido suo sirvo, e mad composito l'uos s'argia m'atro damo, e l'art tosso.

Done

Done il monte l'imolo al ciclo afcande.
Cantando Pan per fiuo diporto un giorno.
Con la fampogna fius fiupida rende
Ogui Ninface Paffor, ch'egli ha d'interne
Et of ad nical gloria il cop gli accende)
Ch'ad ogni illuftre canto il fiuo fa feorno;
Et fidare of auchora ilmangi al famo
Dio di quel Môte il dgito. Apollo al căto.

Timolo arbitro eletto di noui nerfi Per poter meglio ultri l'orecchie figombra Date gbirlande d'arbori diuerfi, Efache fol la quercia il crin gl'ingombra Douc con legadaria possion nederfi Prender le ghiade, espara al tièpie ombra, Con macsiade in questa porma assis o, Ch'egit è pronto ad udir, dol ror ausso.

Lo firto Pane à la firinga auiua,
E poi fiache la uce ei urofo esprime.
Ogni montuna, ogni filuethe Dina
Applaude con prudentia à le sue rime.
Sol quele, che diede a la Pattola viua (me,
La uena, onde il ricco or si forma, e in priScioglie piu ardito à la sue lingua il modo,
El loda sopra ogni altro, sur ai modo.
El loda sopra ogni altro, sur ai modo.

Come ha cantato Pane, il faro monte Co'l ciglio accenna di figlio di Latona. La lira allbor de l'eloquentia il fonte-Appoggia à la finifira poppa, e fuona. Ha coronata la tranquilla fronte-Del uerde allor del monte d'Helicona; E come a l'obraredo fi richiede, L'orna un manto purpureo infino al piede

Come lo Dio del monte il delce accento
Ode concorde à la foane lira,
Etien ne circonflanti il lume intento,
E wede, ch' ogni orecthia alletta, e tira-;
Dice à lo Dio del gregge, e de l'armento,
Se ben il canto tuo da me s' ammira
Pur quel del biondo Dio mi par piu degno
E che la canna tua ceda al Juo legno,

La fementia del Monte ogol uno approua,
Ogn un ce l ciglio con la lingua opplaude
Che'l dir d'. Apollo più diletti, emoua,
Anchor che quel di Pan merci gran laude
Fra tanti un fol giudicio fi virroua,
Che tal parer chiama ignorantia, e fraude
Mida l'opinion ritien di prima,
Che Pan più doleg il filip habbia, e la rima.

Conobbe allhor lo Die dotto, e giocondo,
Choi quelc'hauea di Frigia li regio mito
Era perduso il dir dolce : e facondo,
Che El gram don di Helicona ornato, e fanto
El pran don di Helicona ornato, e fanto
E, perche possa poi uedere il mondo,
di Mi
Con quali orecchie ei giudicò il suo canto, orce
Solo de le li biama, e poi siche fi specchiethic
E mostra, ch'egli ha d'Asmo t'orecchie.

Subito, the in quel [en]o i lumi intende.),
Che feorge à l'intelletto le parole,
E che moue l'orecchie, the le tende,
E c'ha ferine quelle parti fole.;
Sopra il deforme capo un sello flende,
Toi prega dolce il gran rettor del Sole,
Che far padefe il fino damno non noglia,
Che it mod clearbo attra florit attra flogolia.

Fingendo,che dolor la tessa osfenda,
Forma d'un uto subio uma sassia.
Toi sach un servo il suo unca sassia.
Toi sach un servo il suo un assia.
E d'essairio al un la cura lassia.
E sach un sabro gli Lauro, e aurada.
(E con essa al suo Re la tessa sassia.)
Vna corona do ripperba, e quale.
Si unde boggi la mutra esservale.

Cost mostrò, cha' Re si connema,
Dornar la testa di corona, e d'oro,
Per ricoprir con qualche leggiadria
Talbor l'afinita d'alcun di loro.
O che gran mitra, Mufa, in uorria
Per coprire boggi il capo di coloro,
Che con orecchie inspide, e non sine.
Disprezzan Febo, e l'amo bonore a Pane,

Secrete alemi di l'orecchie tiène
Con grande affamo il castigazo Mida;
Ma palefarle à quel pur gli conniene;
Che unol, che l'lurgo crin purghi, e recida.
Promette fargli inefitmabil bene,
Se tien l'orecchia fina fecreta, e fida:
Ma se mai con altrui ne fa parola,
Torrà per sempre l'aura à la sua gola.

Tromette il feruo, è come gli ha recifa La chioma, il corto crin punga con l'onda. Ma non può vitener fia fe le rila, Mentre l'orecchie ambor laua, er inonda Fur da qualche nouella, che iduifa, Finge di trarre il rifo, onde egli abonda: Gli afiuca, e copre il capo, e fra fe l'oppia Se no paleja il dool, che l'im Re ftroppia.

Quanto più può, l'arecchie mostruose Dentro de Steffo il fervo afconde, e ferra. Ma come più non può tenerle afcofe, Penja di publicarie almen fotterra. Pra foffo in un campo a far si pose, E canata che bene hebbe la terra, Chirosfie con parole accorec, e mute Scopri l'orecche à clej, chauca nedute.

Mormora in quella fossa, piu che puote »
L orecchie, che l'fio Ne nascoste ferba ;
E con heracie, mostruos note.
L'interna cura alguamto disacrota.
Copre poi col terrente fossa in transcribento.
E in puchi di comincia di puntar l'herba.
S'ingranti di la terra di quei nersi;
E fronde partori, che carvo, escrib,

Crefee la cama d poco d poco, e tira
Dal patre la maledica natura.
Dentro è piena di uento, e quando fira ,
Mavda del patre fioro la noce pura,
E dice, Con la mitra il capo a agira
Colui, che in Frigia ha la fuprema cura.,
Perebe l'orecchie ha d'. A fino, e ricopre.
Con l'oro il premio de le file malopre.

La fiorta de la geoggia, e de l'armento, Ch'ode il parlar, che da la canna fuona ; Et ha,meutre ad udir fi ferma intento, Stupor di quel, che l'eduno ragiona, Ride, se fa a fampogna, edalle il uento, Et ode direche fotto à la corona ; Che do ora Re di Frigio orna la tella, Si ŝlà nofcolgana dinina creŝia.

Limo il palefa d'altro, e fan, che uede, E ch'ode ogn' un di Frigia la fampogna, Che dice al Re, che l lor vegno possicale, De l'orecchia afinina onta, e uergogna. O mifro quel principe, che crede Di fuggir del fuo uitio la rampogna. Che come un fallo, ad una fossi dice, E dona di hop parlar prole; radice.

Lafcia la nota poi l'ofewa tomba,
Et efe fluore un calamo, che canta.
Onde i Poeti poi fanfi una tromba,
Che' luito fa faper, che in lui s'ammanta.
Tal che' lpublico fluor, che lato vimbomba,
Di fapere il flio mal fi gloria,e uanta:
E fon cantati i flioi uniti fecreti
Da le publiche trombe de poeti.

Come s'è uendicato, lascia il monte.
Timolo il padre amabile d'Orfeo,
Enero il s'estil pian drizza la fronte.
Propinquo al promontorio di Sigeo s
La done il Re Troian Laomedante
Volca fondar nel bel, paese l'éco.
A la siperba Troia alte le muna.
Per falla piu tremenda, e più sicura.

Outsido et comobbe la spesi instituta,
Cli era per dare à quella impresa effetto,
E chel cupido Re chiedea l'aita
D'alcum samoso, e nobile architetto;
Apol
Lo Dio de l'onde à quessa la speria insita : lo c
As sin conchiudon di cangiar l'asperto,
Netto
Edars in sorma d'hurmo à quel Lauror i sho.
Per ottener dal Re si granthesoro.

Fatto

Fatto il pensiron; transi in dispare.

E quiu di lor men fumoro modello;
Che l Dorico, l'Ionio; e tutta l'arse
Ad a non ude il più forte; nel più bello.
V'era il lico di Trois a parte a parte;
El muro, el torrion fatto à pennello.
La fempa, li fiolo, la cortina, el fianco
Ester non conuenia nà più, ne manco.

S'apprefentara al Re o ble difegno, Es offerfe nolor prender l'imprefit, E di far l'artificio anchor piu degno Ne l'opra,che farà lunga, e distefa. Piace al Re Larte, ed la le per pegno, Poi che s'è consenuso de la spefa, Che come l'edificio bassam fornito, Daràllor d'on sun memo injutto.

Con tanta cara il formator del giorno Col Re, del mare à la bell opra intefe, Che in brue Troia fu cinta d'intorno Da fi fiperbe mura, e bene intefe\_>, Che non poè l'inuidia ad care il corno Con le biafimanti, insidalo (offefe\_> Inmanzi al Re, flupita ella fi tacque, Et auche al Re la for fiperbia piacque.

Subito uerfo il gran colfetto regio Gli feonofciuti Dei mouono il piede, Per impetrare il consumuto pregio, Secondo il merto, e la promelfa fede. Il Rechel (giuramento base in differegio, Per ufiurpare di fe la lor mercede, Xega di douer lor tal fomma d'oro, Egina fulfo, e firegia di cielo, e loro.

E che de l'opra, c'han prestato à l'opra,
Han come gli altri hamuto il merto intero,
E con tal fronte ni ragiona forez,
Ch'ogr un diria, ch'e non menuifie il mero.
Sdegnato il Re del mar fi, she fi copra
Da l'onde fue tutto il Troian fentiero,
Tutto il campo Troian flegnato inonda,
E connerte la terra in forma d'onda.

Quante rischezze ha'l piano, e fertil eampa Di Troia, bitaic, sino, armente, e reege ... Trosar non pouno a tennel fine i Campo; Cecle ogni cofa à lui: che nel mar reege ... Apollo archor co l'ino flegnato lampo Contra di Troia un' altra pena clegge ... Corrompe l'humido acre, e stepra in guifa Che resta da la pejle ogni alma uccij a.

Tunto da tanti damii il Re Finida, Per impetrar alem mimedio, al tempio. Se brami de la peste infame, e ria Trois faluare, e da l'ondojo scempio ; Che la tua figlia Hessone esposla sia Ai un mostro marin tremendo, er empio Connien, l'oracol disse, e su lo scoglio Fe por la con d'ogri un pianto, e cordoglio

Mentre staua legata al diwo susso.
P'eme àpassis da quelle parti Alcide:
Espinta uerso lei la naue, et sassis, la cuelle parti
Quando si bella uergine la uide;
Cercò di confortar l'affistic, e lasso
Suo spirte con parole amiche, e susso,
E poi ch'al paire si lipo parlar converse,
Con quella legge lei saluar s'osserse.

Se to wooi darmi, ond io poffa hauer prote-Quattro di quei canalli arditi, e fieldi, Che de la razza fua già ti di èl 1 Sole-, Figit de' prelli fuo wolanti angelli: Saluerò le bellezze uniche, e fole-Da gli affalti marini inginfli, e fellien Il Re promette, e giura. Hercole uien-Col motiro in proua, e la uttoria ottiene,

Ma come chiede i ueloci canalli,
Fatto al peſce marin lutimo ſcorno,
Rega il Re ſulfo, e la rifposta dalli,
Ch al grā vettor del mar diede, e del giorno
Salegnato il ſorte, e inuito Alcide ſalli
Da gran malitia por l'aſſedio intorno,
Eprende le ſuperbe, e noue mura.
De la città due uolte empi a, e pergiura.

Tra i eapitoni poi giulto comparte.
De la uittroit i premij, e gli alti bonori,
Riguardo bauendo debi nel fero Marte.
Dato bauce di udon fegai maggiori.
Diede al fer Telamon la miglior parte.
Es oltre à mille publici fauori.
Eli diè la bella Heffone, il cui bel uolto.
Elfer downe dal mostro a mondo tolto.

Nèrestò Telamouleostentò forte., Con tutta la progenie illustre lovo; Toi che quella, che press hausa consorte; Qual ei, sendea dal Re del sommo choro. Ma Peleo, suo fratel, la bobe pius sorte. Ch'ottenne d'una il trionfale alloro, Che non si montal urzine, ma Dea, Etal, sele l'anggior Dio d'amor n'ardea.

Spoß è di Theti Des fublime, & alma Peko: nè meno ad alterazze il mome D hauer con tanta Dea legata! alma, Che di poter noma per ano Gione. A molti vien d'hauer la carnal falma (Dicca)dal Re, che tutto intende, e mone, Ma goder d'una Dea l'amore, il bene, Hoggi ad un fol mortal fe tutti amène.

In questa guista spos e ciù l'astenne.
Bramundo il maggiur Diol amor di lei ,
Klacke Proteo un giorno è dir le uenne.
Da theti orecchie alquanto à detti miri.
Tal fama un givano batterrà le penne.
D'un sglio incomparabil, c'hauer dei,
Che in tutte l'opre ilitatir date, e legiadre
Fia serva paragon maggior del paure.

Si che prendi da me queflo configlio,
Homai de l'amor tuo contenta altrui,
E con l'homor di figradito figlio
Accrefii noui homori a preghi tui,
Gione, cho de il parlan fingge il periglio
Digenerar chi fia maggior di lui;
Rè unol, che l'fio figliuo fia di tal pondo,
Che di Gione maggior di legge al mondu.

Maperchel figlio, de us gid fi prefife.
Che più del paire haner douesfe honore.
D atcun del fangue siu net moudo nsigife,
Per dare al germe for tanto splendore.
Chiamò de Peleo i siu nojtote, e asife.
De la figlia di Nerco accendi il core.
Inuicale al a lotta almae, giosofo,
Che con grand bonor tuo la farai spoja.

Non amana però la Ninfà bella
Guitar quel ben, ch ujer fuol dal marto:
Anzi contra à amor febina e rubella
Fugua doguni laffettuofo inuito.
E perebe come à la fua bunoa fiella
Tracque, dal fat to diei fa si bilito.
Che posesse occupar uaris sembianti.
Con nous forme ogni hor fegia gal amati.

Sta ful mar ne l'Emonia un fito adorno, Che ponge un grato, commodol diporto, Doue due promontori alzano il corno, Dentro à cui fi ripara un flagno morto. E cofi bene chiufo d'oguittormo, Che faria con pin fondo un nobil porto. Ma l'acque, che convinuo il war ui mena, Baŝtan fole de oprir la fonmar arena.

Intorno al lago folitario, & ermo

A guifa d'un the atro un bosco ascende;
Doue in un tudo difictenace, fermo
V'n antro à più del monte entro si liende,
Eù altrui fa dal calor vigano, es siberno;
Quando nel merzo giorno il Sol visplende
Di sorma tal, che la natura el arte
Son dubb i, chi id vi u lubbia piu parte

Pur l'artificio par, ch' auanzi, alquanto.
Quiui mentre era il sole alto uer l'Auftro
Che per lo ciclo era montanto tanto,
C' huopo gli fia di elechinar col plaufito,
Tremendo ad un delfin siqua mosfo il manto
Theti folsa ritrarfi al freso chusfro.
Done l'ardor finggia del maggior lume,
Egiazando chiudes tal uolis il lume.

Mentre

Mentre la bella Dea chiufa ha le porte Per riceare i fenfi dia fia luce ; Intento Peleo di Imporofi forte; Come dife il maggior celette Duce; Per farla antiamente fia conforce Ne le fue braccia i gundo fi conduce; Ella fi defla; el fuo defio ben forze; Ma non però dife copiggi fi porge.

Puol l'infiavimato Peleo ufar la forza, Dapoi che l'prego il fiso fin non ottiene. D'ufcrigit cell ad iman fi prouas, e forza, Poi fi forma un'augelloci l'augel tiene. D'un'arbore ella allbor prende la feorza, Per annullar la fiac cipita fiene: Ei d'intorno al troncon gitta le braccia, E co'i medefino anno l'arbor abbraccia.

Per torfi al fine a l'importuno amente L'arbore uia da le l'acceia, e difinembra; E di tirge evalel prefo il lembiente Mostra nolere à lui piagar le membra. Deh non voltare a lei Peclo le pianes, Che zigre ella non è, se ben è affembra. Lustia ei la belus, e l'arro, qui elle nacqi, To i se in apper placar gil. Dei de l'acque

Accefo il foco fu l'altar dinino,

E futtoni arder su l'odore, e' gregge,
Sparge fu l'onde fasse il flaro sumo,
Indi prega ogni Dio, obe nel mar reege,
Che faccià, che llor Nume almo marino
Non figge d'Himenco la fanta legge.
A la deuora, e lecita vichie il a
ll'arpathò profetta da la tesse a.

Versai (gli diffe Protec al suo contento, Ritorna a lei nipote altiredi Giorna Che in lei londe di Lethe il fomo pione, Legala, e non guardare al fio lamento, Rè dubitar de le fue forme noue. Se muol con mille uotir niferà dispraccio. Stafi quel che fiu motir ferme vi laccio.

Non la lassiar giamai, sin che non prende.

Il primo suo di Dea uerace aspetto.

Dette così lo Dioche l'Intrio niende, (to.

Ascode i niezzo à l'acque il uolto, e'l pet

Lo Dioche l'margior lume al modo rèdu.

Picino era d'Hesperio su vicetto;

E godea Theti già nel sin del giorno

Co l'uolto uero si proprio ermo soggiorno.

Pelco ne l'antro dessono di serio.

Pelco ne l'antro dessono di serio.

Peleo ne l'antro deftoso artua, et leiche dorme, un altra unita etinge.
Come il Jono la lafcia, e si ranuina,
Di mille nurie forme si altra juinge.
Mai del laccio la man Peleo non priua,
Tanto ch' à palesars la costringe.
Come le membra sue legate se fente,
Pius le parole, e'i uotro a li non memte.

Piangendo dice, Nonm'hanefli ninta ; Senza il fauor d'alcun celefte Dio. Ei con le braccia lei tenendo aninta, Con dir cerca addolerila humano, e pio. E poi che la fua litpe ei l'ha dipinta ; L'induce à confentire al fuo defio s L'abbraccia; e bacia mille nole; e mille, E le fi granet il fin del grande. Aebille.

Potes (por a ogni altro buom dirfs beato Peleo per tal conforte, e per tal figlio; Se non hauesse il liko ferro spietato Del sanque del fratel satto nermiglio. Poi c'hebbe necisi Feco, gli si dato Dal meslo genitor perpetuo essiglio. Onde con pochi misero, e infelice N andò in Trachinia al regno di Ceke,

Lucifero gia diè Ceice al mondo,
Che la Trachimia patria possedea,
E in nosto humano, amabile, e nefando
Quietro, ferraz guerra in regea:
E ben nel nolto suo grato, e giocondo
il paterno candor chiaro splendea.
E uer, chi albor dissimile a se stesso
Era, e gră duolo haue nel notto impresso.

Z . I . R. R. O.

Come Peleo sicii la terra fonge,
Doue la molt i congiunti, e confidenti,
Quefo confirth à que i da faggio porge,
C basea co lus per guardia de gli armêti.
Poi che l'noftro dessimo empio ne forge,
Al u marcà de le fitraniere genti;
Fate col greege qui canti foggiorno,
Fin che dal Re gon l'arifobita io torno.

Da pochi accompagnato entro à le porte
De la città ne ua col proprio piede.
Pot cite glis permefio entro à la corte
Paffur fin doue il Re grato rifiede,
Con modi humili e con parole accorte
Col rome, che dimofira amore, e fede,
Apprefentato al Re moto gli feo,
Com'ara giunto il fuo cugin Teleo,

Ede l'eliglio la cagion mentita
Disse, è essendo al padre in ira alquanto,
Hasca sitto pensier passa la uita
Sotto il gonerno suo benigno, e lanto:
E come de la su gratia infinita
Hauca sicara se d'ottener tanto,
C'baurebbe in corte loco, ouer nel regno,
Che non sirra del sio eugino indegno.

Il grato Re, che sibito s'accorfe, Ch'era Peleo nipote al Re siperno. Per hi con dignità se stesso porse. El abbracciò con uero amor fraterno. Tanto grata accossivenza in lui si scorfe, Che aperse ne la fronte il core interno. Mosirò uer la mossieri sistello cipito. E poi baccò piu unte il spicco si spico.

F poi che matiri il volvo el core aperto, E "tisife en l'acceptionge àpieno, Potte, per faro act fio amor più certo, Scorer con questo der l'interno feno. Sel regno mo la ptelpe fenza merto Con solta di eracceptic almo, efereno; D'un chiaro buó, be farà per mille proue Che fia, come foit i opino e d'ione, et Che fia, come foit i opino et d'ione, et Dogu ma è il regua mìo sifigio, e nido, Hor che fard d'un mìo caro congiunto è il nome del cui fangue in ogni luto. Con gran gloria ai uoi inperbò è giunt a, Con quella mente al tuo nalore arrido, Che uuol L'amor, ch' à nenir qui t'ha pinto, No mi ni pega, mai i lumi intorno intedi, E quel, che fa per te, ficuro prendi.

Ciò, che qui scorgi, e mo, prendi put tutto: Volesse Dio, che meglio ui scorgessi. Non può tenere in questo il suso assino. Ma manda sino sossoni, e spessi. Signor (disse Peleo nedendo il lutto) Vorrei, che la cagion tu mi dicessi. Che se per uirtà d'huom si potratorre, Per te la propria unta io son per porre.

Non può(rifpo[ci l] e] l'humana forza Trouar rimedio à perpetui dauni. Lugel, che tanti augei finaema, e sforza, Che batte fi ueloce in aere i nami, Cia fi fina ni utrilferra o forza, E folea menar meco i giorni, gli anni; Toi l'afpetto utril perde primires Der farmi ogni bor neffir lagubre, e nero.

Ei fu Dedalion per nome desto;

E macque anch'ei di quel bel lume adorno
Che chiama de l'Aurora il nago afpetto
A dar col fuo filedor principio al giorno,
Nacque ai quello ardor lucido, enetto,
Che cede folo al 30le, e al Delio corno;
Che la fera primier compar nel ciclo...
Ene l'alba e più rarba è posí il nelo;

Fumio fiatello: e quanto à me la pace.
Placque di conferuarre la mia terra;
l'anto e i froce, e più de ggi: altro andece
Più d'oge altro effercitio amò la guerra.
Et hoge antore angel forre, & rapace
Có l'éghie ogn altro angel frece afferra:
Se ben La prima fina cangiò figura,
Non però l'affra fina cangiò natura.

Di questo mio fracel Chione una figlia
Di firito, e di uolto unica nacque.
Che fece ogi homo filupir di marauiglia:
Tutti n'arfe d'amore, a tutti piacque.
Quel, che d'Eco, e Pirvo rege la briglia,
Dal primo di, che nella culla giacque,
Tre luftri hauca col fuo girare eterno
Fatto a mortai fentir la state, e luerno.

Tornando un il de Belfoit biomdo Dio Acafo uer costei uosfe la fronte, E in lui d'amor desfar nouo desso L'uniche sue belleze, alteres, e conte. Di Gioue il unitio anchro gli occhi u' aprio Tornando a caso dal Cellenio monte; E come l'occhio cupido u'intese, Non men del biondo Dio di leis accese.

Come con gli occhi il Ciel notstrani fopra
De'ladri i cauti fuori, e de gli amanti ;
Apollo, onunque Chione fi ricopra,
Pen fi ayoder gli angelici fembianti .
No matende Mercunio, che di fopra
Rißlendamo i bei lumi eterni, e fami i
Ma dalle, come fola effer l'intende,
Co'ferpi il fomo, e graue il fen le rende.

Toflo che ucde in Ciel la notre ofcusa
Sopra il carro Hellato andare in notta
Apollo, ad una inechia il volto finea,
Ciò effer custodia a lei folea tal uolta.
Com'ella feorge la feni ligura,
E le temute fue parole afcolta,
Con quella entra à goder'i ulace piume,
Da cui prêdea t'e ffempio, el buja cofiume;

Ma poi che rimaner fè il founo morto
Lo spirto, che solea lei tener uiua,
Col suo uolto primier l'amante accorto
Gode il branato amor de la su Diua.
Come i ha dato i'ultimo consorto,
E scopertos que choè i giorno auniua,
Lascia i'amato uolto almo, e gieondo
Poi nel ciel torna a dar la luce al mondo,

Per noue segni il Sol girando intorno Hausea sul carvo il suo selendor condutto, E de l'andate lune il nono corno Hausea renduto al sen maturo il frutto. Quado ueder se chione un siglio al giorno simile ne i alsuie al padre in tutto. Il pronto dirsle man vapacis, e ladre Nol ser degenerar punto dal padre.

La dotta, e foasilfinia fassella
Fea parer nero il bisuco, e bisunco nero;
E innano con la man fagace, e fella
De lor lafisusa altrui fcarco, e leggiero.
E, perche la fua prole fu gemella,
Oltre à colui, chi era nenseo di uero;
Chi Ausolico morar del biondo Dio,
Vn figlio più felice alimondo ufico.

Fu detto Filemone,e con la cetra
Rendea fi raro,e fi foune il canto,
C huavebo intenerio uncor di pictra,
E moffo in ogni cor la pieta,e l'pianto,
C bitroppo alto fusore,e gratai impetra
Da l'anime del regno eletto, e fianto,
Tabor di tal fuperbia accende il core,
C'ò ogni hauto fiuno roma in dolore.

Che gioua hauer due Numi hauuti amantik Che gioua hauer di los genucla protest Che heuere un padre i lu jurtet fea quist Forti uide giamai girando il Sole ? Che d'hauer tratti i hei caporei amanti Da quel<sub>3</sub>che regge l'uniuerfal mole? Noce il rroppo ottener da gli alti Dei Taluolta, e per uer dir mocque à cossei.

Poi che la fua beltà, nia piu c'humana, Accefi hebbe due Dei di tanto merto, Di se medefina glovio fa, e unaa L'interno orgoglio suo ucder se aperto, E disse, bene luolto Di Diana Scorgea piu d'uno error pales, e certo s E uolea con l'altrus, mostrar dispregio, Ch'ella un sebiate hauca di maggio rigio. La freccia ua uer Chione empia,e superba, E la peccante lingua a le percuote, Com ella sente la percossa acerba, S'arma a doler,ma feior non può le note. Macchiado del suo sangue i fiori, e l'herba Pone à giacer le impallidite gote, E fiaro i fiori,e l herba il regio letto, Done l'aura nital spirò dal petto.

Miser quanta senti pena, e cordoglio, Vedendo spento in lei per sempre il Sole Volli al fratello il duol torre, e l'orgoglio Con le fraterne, e debite parole; Ma cost m'ascoltò, come lo scoglio Il mormorar de l'onde ascoltar suole: Anzi con grido tal s'ange, e flagella, Che mostreria men duol una douzella.

Per l'int enfo dolor confuso, e cieco, Fa quattro, e cinque uolte andare il piede Per gittarfi nel foco, & arder feco : Ben da noi si vitien, ma in se non riede, Vuol darsi in tutto al sotterraneo speco; Euer la cima del Castalio monte · Con gran uelocità drizza la fronte.

Si come il bue talbor corre lontano. Che tutte insanguinate habbia le spoglie Da l'oslinato, e perfido tafano, Che nol fatiar fu lui l'ingorde noglie: Tal corre furioso il mio germano Punto da le nouelle interne deglie. Che piu de l'huo corresse, allhor mi parue El'ale haueffe a'piè fi tofto fparue.

Ver la cima del monte il passo affretta Tanto, ch' al gio go piu sublime arriua. Done con un gran salto in fuor si getta. Per mandar l'anima a la tartarea riua: Ma'l pio rettor del lume non aspetta Che reda del mortal l'alma anchor prina, La sua spoglia carnal ueste di piume, E sa,ch in altra forma ei gode il lume.

Forma molto minor talate Torza, Curuo l'artiglio, e'Irostro empio diniene, E serba anchor piu grande animo,e forza Ch'al picciol corpo suo non si conuiene, Sparuiero ogn'altro augello afrota, e sfor lione E di rapina il suo mortal mantiene, (Zaspara E metre istgiusto altrui, dolia altrui porgemero Cagiona i me quel duol, che i me si scorge,

Mentrevacconta d Peleo il Re Ceice Del fratello il fatto acerbo, e reo, Vn gentil'buom del Re s'accosta, e dice, Com'è giù ne la corte un'huom plebeo, Che mostra alcuno incontro epio, e'nfelice Hauer da dire al suo signor Peleo. Il Re, che brama anch' ei faperne il tutto, Comanda che l plebeo, uenga introdutto.

Ma poi che in mezzo al foco arder la nede, Come il rustico appar nel nobil tetto of of Dal corso afilitto, subito, e neloces Seza hauer l'occhio al regio alto cospetto Come fosse in un campo, alza la uoce. Pur condifficultà scopre il concetto Dal cafo oppresso insolito, & atroce. Quindi ogn'un nede al grido, & al'affano Che brama di contar presto un gra dano.

> Di ferro è Peleo, è Peleo, e d'ardimento A ficro incontro t'arma,e disperato, Che perdi fe tu tardi un Sol momento Quel poco ben, che al mondo t'è restato. Non far, ch'io gitti le parole al uento: Ma donuque io m'inuio, me egui armato; S'armi ogni amico tuo di ferro, e d'hasta, E scorriamo al mal, che ne contrasta.

Lo sinpefatto Re con Teleo nole., Che colui che custodia era a gli armenti , Rominato Anetor scon più parole Questo nono infortunio rapprefenti. Dice eglistra arriuato a lunto il Sole, Ch'à piombo quasi manda i raggi ardenti, Quand io mopra, che le giuncuche, el tori Fuggiller perfo al marg gli glitii ardori.

Fuggisser presso al mara gli cstini ardori.

Quel bue sopra l'arena acquosa giace,

E del mar guarda copiosa some;

Quello di star nel bosco si compiace,

Notando un'altro sol mostra la fronte.

Va fa solta spresta, atta, e capace

Dal mar si stende insimo al piè del monte;

La selua nel suo centro un tempio chiude,

Dovi entre ai mares, sorma una palude.

Per oro, b per colomne alte, e leggiadre
Non si può dir l'afcos tempio altero,
Sta bene à sarro à le Neveida, e, al padre,
S'un pescator, che siè, non meme il nero.
Fra quanti mai la nostra autica madre
Mostri ereò nel nossen il upo altero, corpio
Ch'usci non so del bosco, pur del Tempio.
Ch'usci non so del bosco, pur del Tempio.

In quanto a me del templo il credo nfeito, Come de' marin Dei sferza, e flagello; E firir fo la del regno di co cito, Per quel, che moltra il dente ini quo, fello Però che non faria di fare ardito Fra tanti buomini; e can tanto macello. Cb' im lupo natura' mai non s' accosta, Se molti hommini; e ang li fan vifosta.

L'aux auto è uelen,che fibra il petro. Qual folgor ciò,che ineötra,arde,e cölima Di fipima,e sique bal loulo,e i pelo ifetro; De l'occhio il ficotbrucia, ouunque alluma E fame, e rabbia il fin ouveca effetro. Ma per quel,ch io ne fenta, e ne prefima, Tiù toslo è rabbia, poi che le fue trame. Nen ecreac col mangiar matri la fame.

L'efac, he'l puo nutri-posta in obio, Solo à feiri l'armento, e'l greege intende « E come appieca il dente ingiusto, e rio, No i suol laciar, se in terra il bue mon sten Per castigar i ingordo suo desso se L'arme ogni uno pastor contra gui prendes Maperche fama di lui men steri, e sporti, Molti lasciati n'ho giagati, e morti.

E la palude, e'i mat tutto homai farque : Ma ueggio, che nel dir troppo m'attempoe Ne didpenfiam ne le parole il tempo; Che pre lo bue, ch'ancho viuerdo langue, No siguo, premen per aueutma a tempo; Trodia pur l'arme, e sidiamo infieme unit Per far, che l'oue, ch'anchor une, s'ait.

Hauea l'aflitto Deleo il tutto intefo,
Tur poco era il fuo cor moffo dad damo,
Ma bendel parricidio il grane pefo
Infinito al fuo cor portana affamo:
Che uedea benche il lapoliquale offo
L'armèto hauea col dente empio, e triano
E l'guafto gregge, e l'infelice effiglio,
Du la Yufufa nafeca prina alel figlio.

Discorfe, che la madre disperata
Ter la crudele al siglio occors forte.
Ter far la pompa sinceral piu grata,
Contra l'armento sino mandò la morte.
Comanda il Re, che la sigla egute armato,
La massa corra à far suor de le porte,
Che per assicurar a la sa contrada
Puol corra il mostro ach e il fringer la sigla.

Hor mentre a ragunar la gente, e l'arme S'ode la socci, li timpano, e la tromba, E comandach ogi un s' suifaçae e arme, Contra chi da tan' huomini a la tomba, Et ogni fisono, e bellicolo carme — Ter tutta la cittaca di orimbomba, Alcione la Reina ode, e le pefa, Che l'Re s'accinga ancora a questa impre Re Ne la medesma forma in cui trouosse Non bene accocia ancor la bioda chioma Fuor de la stanza sua secreta mosse Per gire al Re la sua terrena soma. E'l pregò, ch' a non gir contento folle. Done tanti animai la belna doma. A fin che'l general del regno pianto Non uesta per due morți il nero manto.

Poi c'hebbe Peleo alquatto haunto il core, Dubbio, diffe à la donna alta, e reale, Lascia da parte pur tutto il timore, Ch'io non no riparar con l'arme al male. E tu benigno Re fa, che'l fiarore Cesti de l'huom nel Lupo empio, e fatale, Però ch'in uece a me connien de l'arme Placar gli Dei del mar col santo carme.

Siede fopra una rocca un'alta torre, Che scopre intorno à molte miglia il mare La su cerca Peleo la pianta porre; Che quini il fanto officio intende fare. Montati ueggon l'animal, che corre, E questo armento, e quel cerca atterrare. Done fa loro altier tal danno, e scorno, Ch'al toro nulla ual l'ardire, e'l corno.

Quindi tendendo uerfo il mar la palma Peleo, con le ginocchia humil, e chine, Pſamate(diʃʃe)Dea cerulea,& alma , Deh nogli à tanta strage homai por fine: De l'error, che già fei, pentita ho l'alma, Contra l'humane leggise le divine; E con quella humiltà,che possò,e deggio, A la tua maestà mercede io chievgio.

Nulla a quel prego Psamate si mone, Ne'l ciel,ne'l mar,ne l'aere ne fa segno. Ben chiaro scorge il nipote di Gioue, Che d'effer effaudito ei non è degno. Macon preghiere raddoppiate, e noue Theti che anch'ella è Dea del falfo regno, Rompendo in humil uoce la fauella, Ottenne quefto don da la forella.

Come il prego di Theti al fegno è giunto, Nel mezzo al mar si uede acceso un foco. Come fa sopra l'acqua nite a punto. Che da la superficie ha l'esca e'l loco. Torta, e lunga piramide in un punto Finisce, e s'alza al cielo à poco à poco. Lascia poi tanto bassa il mare in flutto, Che gli occhi il suo spledor perdo del tutto.

Visto dal mare il foco al ciel falito , Theti ner la forella alzato il grido, Sicura, che'l suo prego habbia essaudito, Col cor le rende gratie humile, e fido. Gli occhi dapoi col cor fanto, e contrito Dal mar uoltaro al fanguinofo lido: E ucegon dando l'occhio al Lupo altero. Che la bonta del sangue il fa puì fero.

Non molto poi, mentre auentarsi intende Ad un nitello candido, e maturo, Scorgo, che'l piede arresta, e che no'l prede E fassi bianco il suo colore oscuro. Tanto che facilmente si crmprende, Ch'egli è informa di lupo un sasso duro : Che'l color mostra,e'l non mutar del passo Ch'ei non e più di carne, ma di sasso.

Lodan le Dee del mar, poi se ne uanno Per celebrare il sacrificio santo Ne' campi doue ha fatto il Lupo il danno, Che mostra hauer lotan di marmo il mato Tronatol uera pietra, fplender fanno Il foco fu l'altar col facre canto, . Ardendo quello armento il foco acceso, Che dal mostro crudel non uenne offeso.

Ma non molto però comporta il fato, Che Peleo stia nel regno di Ceice. Qual si sia la cagion, prende commiato, L na sbandito misero, e infelice. Pur de' Magneti il Re benigno, e grato Luogo nel regno fuo non gli disdice. Purgollo Acasto (e seco il tenne in corte) Dal grane error de la fraterna morte. Intanto

Hatanto il Re Ceice il abbio petro
Trobato da fifrani empi portenti.
Onde il fratel cangio l'humano aspetto,
Onde il fratel cangio l'humano aspetto,
Onde is side di Chione i lumi spenti,
Penda pollare in Clavo al fanto tetto
D'Apollo done i fino i servaci accenti
Contentant l'huo che prega humile, e chino
Di quel, ch'ama faper del fino destino.

Ben di Delfo era il Tempio men distante , Dou egli il fato anchor dicca fiamo: Ma la guerra esvale del R. Forbante Non lafeiana il camino effer fieno. Però da Claro le parole fiame Pensò impetrar col cor denoto, e puro: Se ben douca tentar gli ondofi orgagli. Verfo I caro mar fa mille [cogli.

Ma come ci scopre al suo penssero il uelo, E che la mogite intende il suo conssissio, Sente arricciars substito ogni pelo, Dal mare spauentata, e dal periglio. Correr state il tremor per lo sa, e l'eclo. Pallida il nolto, e lagrimosa il ciglio. Tre nolte ella sórvossio, parala mosse, E tre nolte il sossione, el pianto sciossi.

Al sin palesa à lui l'assistate mente, Benebe la trista, e timida fauella Dal pianto, e dal sossir rotta è souente, Secondo che i dolor l'ange, e sagella, Qual coltro, ohime, dice, aqual mal cosserte Che già uer me la mente habbi vibella è Qual ho commossi errori qual trista sorte, P uos s'arti abbandonat la tua conspre-s'

Misera me, dou'è quel tempo gizo, Che non soleni mai lasciarmi un punto? Misera, già di me sei pilitito è sunto: Già puoi da l'amor mio uiuer dispunto? Già il gràda amor dat uno core bai stàdito Chet' bauea da principio il pet o punto: Quel ben, che mi uololli, bau già dimessio, E m'amiò buer da lunge, e non da presse.

Se folfe almeno il tuo compreper terra ,
Se ben ne feutire in om nem dolore,
Tur non haurei de la fipietata guerra
De l'implacabil mar nois, e impore,
L'empia uilla del maree ben matterra,
E fempre il mio timor rende maggiore.
Tur dianzi con quefi tocchi porter uidi
Pezzi di rotte naui a' noffri lidi.

Ho letto [peffo after [peffo after]
Vlimo albergo a le terrene fome;
Che quel, che deferiueano i ficri carmi,
Non hause nel fepotero altroc, he l'inone;
Perche del mar l'irreparabili armi
Hausen le membra fue [ommer [c, e dome,
Ne creder meno i semi houre rubelli;
Perche il lor Re per genero s'appelli.

Come fon sprigionari in aere i uenti.

E tutto in poter lor la terra, el mare.

Ne l padre mio con tutti i fuoi argomenti.

Al folle lor furor può riparare.

Famou glir de le nubi spochi ardenti,

E ueder prima il lampo, e poi tornare.

Sendo fanciulla ben gli conobb io

Ne la fuen a prigion del padre mio.

E quanto piu gli bo conofciuti, tanto
Mi par, che mertin piu d'effer temuti;
Hor quado a me no uaglia il Pgo, e'l piato,
'Nè poffa oprar, che'l tuo parco fi muti;
Ti prego per quel nodo amato, e fanto,
Onde amor ne legò, che non rifiuti;
Ch'i o uenga appreffo al mio dolce cóforte,
Si che parte babbia anch'i on e la fua force.

Ch' almen non temerò gle teco io negno, Del mal, ch' ancor non noce, e no minaccia. Si o Sì o, para ami ogn' hoy, che' la flo regno Suegnata contra e mostri la faccia L'à doue forfe il tuo felice legno Il uento in poppa baurd, nel mar bonaccia Sara fi'a noi commune il damo, el bene, Nè temerò del mal, fin de non uie ne.

Il Re,che'l pianto, e'l grande amore intende, Si diero al fin gli abbracciamenti estremi: Onde l'afflitta moglie ha molle il lume, Se ben non cede al prevo, e non s'arrende; For z'è che stilli anch'ei da gl'occhiil siume E perche fiamma uguale il cor gli accende Prega, che piu per lui non si consume. Le dice la cagion perche si parte, Nè unol, che nel periglio ell'habbia parte.

Ogni ragion di maggior forza trona, Per far coraggio al suo timido petto. Manon però la misera l'approna, Nè piu farla sicura dal sospetto. Di punto, in punto il suo pianto rinoua, E mostra a mille segni il grande affetto. Con questa noce al fin grata, & accorta Alquanto l'acquieta, e la conforta.

Ogni tardanza al mio pensier fa danno ; Ma per quei raggi io ti prometto,e giuro, Ch'a la paterna stella il lume danno, Che mi uedrai star dentro al patrio muro, Pria che Delia due uolte il nero panno Poga al fuo lume, e in tutto il reda oscuro Sarò, se'l ciel norrà, nel patrio seno, Pria che due nolte il todo ell'habia pieno.

Dato che l'ha di subito ritorno In quanto al buon woler sicura speme, Seco abbandona il regio alto foggiorno, E nà done l'attende la trireme. Com'ella fuor de l'uno, e l'altro corno Del porto uede il mar, ch'odeggia, e freme Come sempre suol far nicino al lido, Vien meno a' piè del suo marito sido.

Trejaga del fuo mal la donna cade : Fauentr il marito il fresco fonte, E pien d'affettuosa caritade Sprezza, per farla risentir la fronte: Tofto, ch'ella ha lo spirto in libertade, Il lume à le bellezze amate, e conte Alza,e di nono lagrimando il prega; E'lre con gran pictà piangendo il nega.

Poi di perfetto amor dato ogni segno, Monta sopra lo schifo,e da due remi Si fa il Re trasportare al maggior legno. Forz'ech' Alcione un'altra uolta tremi, E mandi a terra il suo mortal sostegno. Tien poi, come s'auniua, il lume intento. Doue anchor la galea uà fenza uento. Dal porto folcan uia l'hùmil bonaccia

Gli schiaui, c'hauea il Re fra mille eletti, E con l'ignude, e poderose braccia Tirano i lunghi remi a' forti petti. Il pin dal gemino ordine si caccia Ogn'hor wia piu lontan da' patrij tetti: Nel tempo istesso ogn'uno il remo assonda E falucida in surifolender l'onda.

Mentre và il legno anchor uicino al lido, E discernere anchor possono il nolto; Ella riguarda il suo marito fido, Che ne la poppa a lei tien l'occhio nolto. Risponde quinci, e quindi il cenno, e'l grido Ma poi che di conoscersi è lor tolto, Se ben piu non si parla,e non s'accena, Fi da l'occhio a la terra ella a l'antena.

Tosto, che fuor del porto esser si mira Il Comito, e spirare il uento sente, Altisime le corna a l'arbor tira, Da poi, che'l uento, e l'onda gliel confente. Esce del sen Maliaco, e tien la mira Ver l'odorato, e lucido oriente; E tanto innanzi il pinge il carco nelo . Ch'altro no neggon piu, che'l mare, e'l cielo

Come a la uela suenturata il lume De l'infelice Alcione piu non giunge, A trout nà le sue nedoue piume, Done maggior dolor la ngombra, e punge. Che'lletto,e'l loco, done per costume Con Himeneo la sposa si congiunge, Rimebra a lei, che gli arbori, e le farte Tolgono al letto suo la miglior parte . · Ne

Ne l'hora, che'l figliuol di Hipperione, Mentre à coprir si na raddopia l'ombra. E fa,che la fanciulla di Titone La notte da gli antipodi disgombra, Vienfuor superbo contra l'Aquilone L'Austro, & appresso l'Euro il cielo ingo Efan confrequentissime procelle; (bra: Superbo al zare il mar fin a le stelle .

Il buon padron, che'l mar biacheggiar uede Forma una ualle si profonda, e scura . Nel bora ch'a mortai la notte torna , 7 1 E che la rabbia, che contraria fiede; Dal suo primiero intento il pin distorna: Poi che'l fischio non nal, col grido chiede, Ch'abbassil'artimon l'altere corna : Che con uela m inor si prenda il uento, Per hauer men softetto, e men tormento.

Ma l'onda, la procella, il uento, e'l tuono Non lascia di chi regge,udire il grido: Pur ogn'un uolontario, ou'egli è buono, Cerca d'assicurare il commun nido, A remi alcun, ch'anchor distest sono, Dentro un albergo dar cerca più fido Dal mar altri afficura i lati, e'l cetro, (tro. Che se i nemici han fuor, non gli habbiă de

Altri di dare à l'arbor minor panno Su l'antenna mior prende il gouerno, E mentre dubbi,e senza legge uanno, Nel ciel cresse, e nel mar l'horribil uerno: La terra già lo Dio, che tempra l'anno, Hauea lasciato un tenebroso inferno, E i uenti più feroci d'ogni intorno Fean più superbo à l'onde al zar il corno

Ei medesmo non sa, doue habbia il core Quel, che gli vffici, e gli ordini comparte. Facciasi quel, che unol, commette errore: Tanto è'l trauaglio suo maggior de l'arte. Pur pensa per men mal l'ondoso horrore Scorrendo andar uer la Tracense parte; Nè può quindi da scogli effer offeso, Che tien d'andar fra Sciro, & Alone fo.

Col grido l'huom, con lo stridor la corda, Colfremer l'alto mar, co'uenti il cielo Rede ogni loro orecchia inferma,e forda, Oltre al romor, che fa la pioggia, e'l gielo. Con tato horrore, e stratio il tuo s'accorda Che porta seco in giù l'ethereo telo . Aromper l'onda il mar tant'alto poggia, Che sparge i nebi, e'l ciel d'un altra piogia

Il mar fra l'una,e l'altra onda, che forge, Che mentre in aere il breue lampo dura, La nera arena in fondo al mar si sorge. Giugne la valle, ù la tartarea cura Mille pene dinerfe à l'ombra porge. La spiuma è luminosa in cima al monte. La nalle è il nero flagno di Caronte.

Seguendo il corfo fuo l'afflitto legno, Hor pargli in cima à l'alpe andare avole E guardando à l'ingiù uedere il regno De le perpetue lagrime, e del duolo. Quando il fa pei cader l'ondoso sdegno, Gli par neder dal baffo inferno il polo, Il combattuto pin geme, e rifuona: Qual se l'ariete, e'l disco il muro intuona.

Come contra la squadra ardito,e fero Corre il leone, e l'hasta, che l'offende: . Cosi na contra il legno il mare altiero, E contra ogn'un, che di saluarlo intende. Col mare in lega il uento aquofo, e nero Più forza à l'onda incrudelita rende. Mostra ella al pin col suo motare tat' alto. Che'l unol per forza hauere,e per affalto,

Già tolta il mar la pece, e l'atra ueste. La qual le congiunture al legno asconde . E le fessure gia molte, e funeste Donano il passo a le mortifere onde . Le genti sbigottite, esperte, e preste, Acciò che il lor nanilio non s'affonde, Tornan nel mare il mare, e cerca ogn'uno Far riparo al suo assalto epio, e iportuno. Aperto

Aperto Noto de la ueste il lembo. l'erfa que tanta pioggia, e tanto gielo, Che uoi direste trasformato in nembo Cader tutto nel mar l'ethereo cielo. (bo. Ben ueggon quei,chc'l pin porta nel grem Che l'alma è per lasciar il carnal nelo, Che pono à tato oltraggio, a tanto affedio Con gran difficultà trouar rimedio.

Non èmen grave la gonfiata vela Da' mare, e da la piorgia, che dal uonto, " LOVE de la dolce sua consorte il nome . Il ciel, ch'ogni suo foco ammorza, e ccla; . Porge al notturno borror piu gră spaueto Pur da nembi il balen talhor (i suela, E fa lor lume,e fuzze in un momento. In mille luoghi ha già l'ondoso torto Sdruscito il legno uiuo, e tolto il morto.

175

Mentre il portello aperto han quei di sopra Pur se ben una sol nomina, e chiama, Per trar uia il mar, che fotto i copia aboda E che per nia gittarla ogn'un s'adopra, Superba quanto può, uie dentro un'onda, E porta in mar colui, ch'intento à l'opra Tiene il portello,e lui col legno affonda, Altero il mar per la nona apertura. Affalta la città dentro à le mura.

Qual se talbor da fochi, & da tormenti La battuta cortina à terra cade, Fra mille un de' più fieri combattenti Spronato da l'honor, che'l perfuade, Entra in disnor de le nemiche genti Per l'erta, e noua uia ne la cittade: La qual face il sospetto, e'l duol maggiore, Dapoi ch'ella i nemici ha dentro, e fuore,

Cosi dapoi ch'un'onda dentro al legno Ha prefo ardir d'offender gl'infelici, Crefce dentro il timor, di fuor lo fdegno, Dapoi else dentro,e fuore hanno i nemici, Sicuri, che gli affondi il falfo regno, Piangono altri i parenti, altri gli amici, E chiaman di colui fanta la forte, Che'l finicrale officio hebbe à la morte. 0 1797 C

A qualche patrio Dio questi fa noti. In cui particolar suole bauer fede, E dicendo ner lui nersi denoti Tende le braccia al ciel, se ben no'l ucde. Altri piange i fratelli, altri i nepoti, Altri il figlinol, che fia pupillo herede. Altri per la consorte sente asfanno, Che resti grave, e uedona il prim'anno.

Ma quel, c'ha sempre in bocca il Re Ceice, Gli par ueder la misera, e infelice Graffiarsi il nolto, e lacerar le chiome, Alcione dolce mia, fouente dice, Qual uita fia la tua?qual fatto ? como Ver giudicio farai dopo alcu giorno, (no ? Chem'habbia il crudo mar tolto il ritor-

S'allegra, che'l nauilio non la serra; Volger nerfo la patria il ciglio brama: Ter falutar la moglie, e la sua terra ; Ma la notte infelice in modo il grama : Il nario corfo e la marina guerra, Che non ha più per ritrouar configlio Done noltar per salutarla il ciglio.

L'arti si ueggon già mancar del tutto, Perduta in ogni parte banno la speme; Pur mentre cercan fare il legno asciutto, Et aiutar le lor fortune estreme; Se n'entra altero il crudo e horribil flutto E col turbin del uento urtano insieme Nel'arbor, che tenea l'artimone. E'l dano al mar, c'ha tolto anch'il timone,

Piangendo intanto apportan quei di fotto, -Che ne la prua, ne lati, e ne la poppa E fesso in mille parti il legno rotto, E i cunei innola il mar tutti e la stoppa. A questo estremo il comito ridotto, Dapoi ch'indarno il legno sirintoppa, Cerca col Re, dentro à lo schifo entrare, Ma pure allhora il mar l'a dato al mare, Qual

Qual se Tifeo, Parnasso, ò mas gior pondo Prendesse si le spalle, el desse a mare : Saria ssorzaco il monte al maggior sondo Se dal gran pes so su la piu prosondo Letto del Remarin si lascia andare, Poi che lo stare à galla gli è conteso Da l'acqua, che la sa di tros po peso.

Il numero mag gior del pupol Greco
Les Seco al fondo maggiore il legno traffe. Le
Che dier lo fiuro al regno ofiuro, e cieco.
Anchor ch' alcuno al l'aere il capo alzafe
Täfi il comino a un legno al Re, ch' fe
Si tien fii l'un al la modefin affe.
E mentre l'unda anchora il ferba in uita,
Chiede al focero, e al padr e in uano aita.

Ma piu di tutti in bocca ha la conforte, Mentre può rifirra lo flanco petto. Dice brumarche la fortuna il porte, Come fia morto, immarci al fuo coffetto; Si ch' almen possi ha marci depo la morte Da mano amica entro al fepòlero il lesto. E vol fisper lo mormora de l'onda Il bel nome d'Alcione anchor confonde.

In questo um neco nuncio apre il passo de uma frequentissima procella,

La quest con faria ruimando a basso in modo il miser Refere, e stagella,

Ch'al fin à arrende indebitivo, e lasso,

Et orba lascia la paterna stella:

La quel poi che lasciar non potea il cielo,

Di nembi oppose al suo bel lume un uclo.

Il comito più forte, e piu fieuro
Rè al mar, ne a la procella non s' arrêde.
Il nembo paffa intanto iniquo, e feuro,
Et ei fu l'affe al fin follegno intende.
Come uer l'alba il mar fi famen duro,
Siuede appreffo mi fola, e la prende.
L'ifola d'Alonefo'il piede afferra,
Egode di toccar l'amata e trra a.

Dal foco, de la menface de le piume Trefe il vintato cemito conforto: Doue contò con lagrimofo lume De la crude: fortunase del Re morto. E come mentre le falate finame Non dier di lui lo fivro al nero porto, Sol nomò la cenforte el l'odò tanto, Che da gl'occhi d'ogn'a fuor traffè il piäte

Ma che giona al noschiero bauer faluato
1,00 Dal mar la uita fia con tauto affamo ,

Dapoi che usole il fuo peruerfo fatto ,

che dal mar debbia bauer l'ultimo dano?

Ter gire à dire era fiel mar tornato ,

Che fu uffiife Alcione il nero pamo;

Ne's uit mai quel,che del legno auenne ,

Tal che ne l'onde ogn'un fommerfo il tène.

Nelvezia intanto Alcione alto figgiorno, A cui tanto infortunio è anchor nafcollo, Tien cue a dogni notte, e dogni giorno. E per che l'empo fino fia ben difpollo, Per, mobi i manti afchi al lu vitorno puol, chi orain meglio il lor mortal copo-E mètre l'occhio efferitae, el mano, (flo. Si promette un vitorno amato, e nano.

Ad ogni Dio de la celeste corte

Fa l'incrifo fimar ful facro foce:

'C be faccian tornar falno il fino conforte,

Ch'altra nol tiri al l'amorofo gioco.

Fra i prephich ella fea di un'ia forte,

Sol quest'ultimo in lei potea hauro loco
Ma più d'ogn' altro d'Giuno ha il pgo inte

Posto l'odor Sabeo sil bosco acceso. (so.

Ogni di mille wolte il camin prende Verfo Giunone; e porge il prego, el lume, Pregata elfie la Dea, più non intende, Per chi madata ha l'alma al nero fiume. Onde con quelle note a gire accende La fida munia fita werfo quel Nume...) Che rende oqui mortal del lume primo, E morto il fa parer, fe bene è suino.

c In

I B R O

Iri verso quel Dio prendi il sentiero'. Che si suol far talhor del senso donno; E dì.cb'à l'infelice Alcione il nero Scopra, mentre ei la domina col sonno. Come il marito al regno afflitto,e nero E giunto, e i preghi suoi giouar non pono; Ch'à lei de' fogni suoi mandi qualch' uno, · Quelche p questo affar fia più opportuno.

Mille uaghi color tosto si neste . Iri,e fra'l ciel supremo,e l'orizonte Formando in un balen l'arco celeste. Verso il quieto Dio drizza la fronte. Fra le Cimmerie altissime foreste V na grotta s'asconde à piè d'un monte: Done ne l'humido acre, e senza luce A dar pofa à fe Steffo il Sonno induce.

O nasca, ò stia pur'alto il Re di Delo, O sia nerso il finir del suo miaggio; Quiui à lui sempre opposi oscuro un uelo, Che no lascia, che faccia al sono oltraggio V'ingombran tante nubi, e nebbie il cielo, Ch'ei non ui può mai penetrar col raggio. .. Quini il cristato augel non fa dimora, Che suol col canto suo chiamar l' Aurora.

Per far la guardia al folitario hostello Mai non ui latra il can mordace, e fido, No n'è quel tato in Roma amato augello, Che'l Campidoglio zià faluò col grido. No'l toro altero, e non l'humile agnello. Vn muzghiando, un belado alza lo strido. Non s'ode mormorar l'humano accento. Ne'l bosco fremer fa la pioggia, d'l uento.

Quini il ciel da romor mai non s'offende: Di nera lana, à di coton s'ammanta; · Tutte le cofe stan fopite, e chete . Quini ogni spirto al suo riposo intende, Solui drizza un suo ramo il fiume Lete; Il qual fra felci mormorando scende E invita il dolce Somo à la quiete. Fioriscon l'herbe intorno d'ogni sorte, Che i sensi danno à la non uera morte.

Lo Sfondillo non n'è,nè il Peucedano: Mail Solatro,e'l Papauero n'abonda. Co l'herbe, onde la Notte empie la mano, Per trar dal seme il Sonno, ò da la froda. E poi che nede il sol da noi lontano, E ch'ella il nero cicl uolge, e circunda; Porge quel fuoco à lotiofo Dio, Perche il notturno in noi cagioni oblie .

L'entrata non u'ha porta, e non si serra, Ago Perche gridando il cardine non Strida. Si siede l'Otio accidioso in terra, Ch'à uergognofo fin fe steffo guida. Al Nume, à cui la Notte i fensi atterra, La Pigritia doueasch'iui s'annida, Kna ghirlanda far di più colori, E gia per lo giardin cogliendo i fiori.

Stracciata, scinta, e rabuffata il erine, Si mone uerso il siore inferma, e tarda; Con gran difficultà par che s'inchine E come Staper corlo, anchor ritarda: Come bramaffe non uenirne al fine, Si grata il capo,e poi sbadiglia,e guarda. E se ben sa, ch' al fine ella il diè torre; Tutto quel, che far può, fa per nel corre,

Lo smemorato oblio risede appresso Al nero letto, done il Sonno giace: No ha in memoria altrui, ne me se stesso: S'alcun gli parla, ei non l'ascolta, e tace. Fa la scorta il Silentio, e guarda spesso, Se per eurbare alcun nien la lor paces E per non far romor metre anda, e riede , D'oscuro feltre ba sepre armato il piede .

Ma di seta non mai uestir si troua : Swil con riperto tal fermar la pianta, Che par, che su le spine il passo mona, Col cenno la fauella à l'huomo incanta, E fa,ch'accenni: F ei, fe unol, l'approua: Col cenno parla, e la risposta piglia Dal cenno de la mano, e de le ciglia.

In mezzo à l'antro flà fondato il letto: D'hebena ofcuro il legno è, che'l fostiene. Ciò, ch'ini à gli occhi altrui si porge obbiet Dal medesmo color la spoglia ottiene. (to, I Sogni, ch'à l'human fosco intelletto Si mostran, metre il Sono oppresso il tiene Intorno al letto stan di narie niste, Quanti da fiori Aprile,e Luglio arifle.

To Sto, che'l muto Dio la nuntia scorge, 005 Col cenno parla à lui sopra la porta. Ella à l'incontro anchor col cenno porge, Che brama al Sonno dir cofa, ch'importa. Com'egli del weler dinin s'accorge, La fa passar ne l'aria oscura, e morta: Ma con la luce sua, com entro arriva, La fa tutta nenir lucida, e uina.

Per tutto i Sogni à lei la Strada fanno, Che paffi, oue lo Dio pofa le gote. Alza ella al padiglione il nero panno, E quattro, e cinq; uolte il chiama, e scuote. Tofto che'l primo fuon le noci danno, Fugge quindi il Silentio piu che puote. Di schoter ella,e di chiamar non resta Tanto,ch'à gran fatica al fine il desta.

Con gran dificultà lo Dio s'arrende Al grido, ch' à destarsi il persuade : Su'lletto affiso si distorce, e stende, E chiede shadigliando che l'accade. La Dea comincia, e mentre à dire intende, Su'l petto ei tuttania col mento cade. Ella lo scuote, e come auien, che'l tocchi, Procura con le dita aprir ben gli occhi.

Su'l braccio al fin s'appoggia, et apre il lume Fra mille figli suoi non uede il Sonno, E la Dea conosciuta apre l'accento. O riposo del mondo, o d'ogni Nume Piu placido, piu queto, e piu contento; O Diosche con le tue tranquille piume Togli il diurno à gli huomini tormento; Fa,ch'un de' Sogni tuoi ne l'aria saglia Ver la città, ch' Alcide fe in Theffaglia.

E dì, ch'à la infelice Alcione apporte Con la sua finta ingannatrice imago, Come il naufragio andò del suo consorte, E come s'annegò nel salso lago. La maggior Dea de la celeste corte, Ch'ellane sappia il uero, il core ha uago. La Dea si parte al fin di queste note, Però che'l fonno più foffrir non puoce.

Per l'arco istesso, onde discese in terra, TIOT ornò la bella nuntia al regno eletto. Fra tutto il falso popolo, che serra De' propri figli il Sonno cutro al fuo tetto. Vn nominato Morfeo ne differra, Che sa meglio imitar l'humano aspetto: Et oltre al nolto accompagnar ui fuole L'habito,il gesto, e'l suon de le parole.

Soll'animal, cui la ragione informa, .Finge costui,ma quei figura,e mente Ogni bruto animale,e fi trasforma Hor in orfo, hora in lupo, hora in ferpente Talbor d'aftore, è grue prende la form a, Hor di chi porta à Gione il telo ardente; Icelo ne la parte eterna, e bella , Ma giù fra noi Forbetore s'appella.

Altri n'è poi, che si fa sasso, è traue, Seta,lana, coton, metallo, ò fonte. Di ciò che u'è, che l'anima non haue. Fantaso il terzo Dio prende la fronte. Co le sembiaze quegli bor liete, bor prane Ingunna le persone illustri, e conte, Questi hor co mesta, hor co traquilla uifta Soglion reder la plebe hor lieta, hor trifta.

Chi piu di Morfeo andar possa opportuno. Poiche le membra sue uestir si ponno, Pur che sia d'huom, la forma di ciascuno. Se'l fa uenire auanti;indi il fa donno De la proposta nolontà di Ginno. Vinto dapoi dal mormorar de l'onde Per darsi à la quiete il capo asconde.

Batte Morfeo verso l'Ecea pendice Per l'altro borror del ciel le tacit'ale, Per render dolorofa, & infelice Co quel, ch'apportar unol:naufragio, e ma La fuenturata moglie di Ceice : E giugne in breue a la città reale, Doue le pene, e'l proprio nolto lassa, E in quel del morto Re si chiude, e pasa.

Senza il regio splendore hauer nel uolto, Ma del color d'un, che senza alma sia, Done lo spirto il sonno tien sepolto De la moglie del Re pudica, e pia, Seza hauer d'alcun pano il corpo inuolto, Sparfo di nero mar Morfeo s'innia, Piouendo il meto, e'l crin l'onde su'l petto Si rappresenta à let uicino il letto.

Con queste note poi gridando forte Scopre il naufragio suo pionendo il piato. O fuenturata, e mifera conforte Riuolgi gli occhi al tuo marito alquanto. Ben conoscer mi dei,se pur la morte Non m'ha da l'effer mio cangiato tanto, Ch'io ti rassembri un'altro.hor odi,come Sommerse il mar le mie terrene some.

Questa sembianza, oue hora il lime intendi, E perche al replicato alto lamento In tutto è da la carne ignuda, e fyombra; E che sia il uer, se in me la mano stendi , La carne nò, ma stringerai sol l'ombra, In uanno i uoti tuoi spendesti,e spendi : Vana di me speranza il cor t'incombra. Non ti prometter più tuo fposo fido, Che'l suo spirto ha lasciato il carnal nido.

Dapoi che'l primo di ne uenne manco . Venne un uento crudel dal mezzo giorno Che fece al flutto incrudelito, e bianco Superbo contra il legno alzare il corno. Frenduto che l'hebbe infermo, e ftanco, Fece al legno, & à noi l'ultimo scorno . Ben ti chiamai:ma il mar crudele,e rio Scacciò col nome tuo lo spirto mio.

Auttor dubbio non è quel, che te'l dice , Non è romor di quel, che'l unlgo crele; Questi è il tuo caro, e naufrago Ceice, Che del proprio naufragio ti fa fede. Hor forgise dammi il tuo pianto infelice, Si ch'io non nada à la tartarea sede Senza hauere il funchre officio santo, Seza hauer da la moglie il duolo, e'l piato.

Non fol finge Morfeo le membra istesse, AloMa con accento tal seco fauella, Che quando ben ueduto non l'haueffe, L'haurebbe conosciuto à la fauella. Mostrò, che qualche lagrima piouesse Per la pietà di lei nedona,e bella. Volendo poi seccar l'humor, che pione, Col gesto di Ceice il pugno move.

Scioglie la mesta Alcione il pianto, e'l grido, E Stende fuor del letto ambe le braccia, Per abbracciar lo sposo amato, e sido; E trona in nece fina, che l'ombra abbraccia Deh doue lasci il tuo uedono nido ; Che teco uenga anch'io,cor mio,ti piaccia Tal che la noce sua, di Morfeo l'ombra, Detto cosi dal senso il sonno sombra.

Hauca portato i suoi ministri il lume : Per ueder se ni sia, pon l'occhio intento. Piouendo da begli occhi in copia il fiume. Come nol trona poi, crefce il tormento, E fuor del regio suo gentil costume Alza le stride al cielo, e senza fine Percete il nolto, e'l petto, e stracciail crine

La misera nutrice, che s'accorge, Come l'afflitta Alcione si percete, E che l'orecchie à lei punto non porge, Mentre cerca saper le deglie ignote, Anch'ella da le parti, onde se scorge, Stillar fa il duol fopra le crefpe gote; Per tanto poi la Stimula, & essorta, Ch'al fin questa risposta ne riporta.

Se penfi confolarmi, tut'inzanni, Ch' Alcione io piu no fon, no fon piu nulla, Che la cagion de' miei nouelli affanni In tutto l'e fer mio sface, & annulla, Ahi quato mal per te ne' mici primi anni Il latte al corpo mio deflise la culla, Piacesse à Dio , che'l succo del tuo seno Fosse State al cor mio tanto ueleno.

In questo dire alza la noce e piange, L piu di pria si batte, e'l crin disface. Nèmen la uecchia il crin canuto frange, to io fon fenza te mifera morta, Ne meno al crespo nolto oltraggio face. Qual(dice)nono mal t'afflige, & ange? Qual guerra à disturbar nien la tua pace ? Qual ti fa desiar fato empio, e rio D'haner tratto il nelen dal petto mio ?

5'io fossi in quella età morta(risponde) Quando i primi alimenti hebbi da uni; Non pionerei da trist'occhi tant'onde, Ne il mio lagrimerei col fato altrui. Sappische'l mare il mio Ceice asconde, Sappi,che'l suo naufragio io so da lui, Ho uisto lui medesmo in questa cella, E conosciuto il nolto, e la fanella.

Quando sen'uolle andar uer lui mi spinsi El'abbracciai per ritenerlo meco: Ma l'ombra in uece del suo corpo Strinsi Però ch'ei ron hauca la carne seco. Del figlio di quel Dio fol l'ombra aninfi, Il qual resta ne l'alba ultimo cieco. Dubbio no bo, che l'ombra, che m'apparfe Fu di colui,che'l car mi prefe, & arfe.

Questo è ben ner, che'l folito folendore Ei non hauea,ma il volto atro e dimeffo, Pionedo il mento, e'l crin cotinuo humore, Lo Corfi flare in quefto loco ifteffo. Chinar fa in tanto l'allamato ardore, E cerca, se u'ba il piè uestigio impresso, Se l'onda, che pionea la chioma, e'l mento Hança bagnato, à sorte il paumento,

Misera me, che l'animo indouino Il tuo mifer naufragio mi prediffe: E ti sforzò lo tuo crudel destino A far, che'l prego mio non fi feguisse. Sofferto haue 31 almen , che su'l tuo pino La luenturata Alcione anchor ueniste. Che d'ambi insieme il fin sarebbe giunto, Nè haurei prina di te passato un punto.

Et hor senza il mio corpo il tno trasporta

Per l'infinito mar l'onda importuna: Lunze da te mi shatte la fortuna. Per chinder dunque al rio destin la porte Resti la luce mia per sempre bruna: Che s'io nole si anchor l'aura spirare, Più crudo in me il pesier saria, che'l mare.

Non mi conuien pugnar costante, e forte Per superar la doglia aspra, e mortale : Che n'haurei mille in uece d'una morte Et ella al fin porria meta al mio male. Vo far la mia compagna à la tua forte, Venir no al fin del mio corso fatale; S'uniti non flarem dentro ne' marmi, Congunti almen farem di fuor ne carmi.

Se non potrò ne la medesma fossa Le nostre far ripor terrene some. Se non potrà toccar l'offa con l'offa, Toccare almen worrd col nome il nome. Mentre dice cost, da la percossa Al nolto,e al petto, poi straccia le chiome Fa noto anchor il duol, che'n lei fa nido, Hor l'ardente sofbiro, bor l'alto Strido.

Cercano i suoi ministri, e la nutrice Con noce fanta, e pia di confolarla, E che non creda d'effere infelice Per q̃l,che'l sogno à lei dimostra,e parla: Che quasi sempre ei la menzogna dice. Nè però col dir lor posson ritrarla Da quel, che in sogno à lei pria creder feo La sembianza imitata da Morfeo.

Cc L'AH- L'Aurora già filendea lucente, e bella, E per fiuggir le fante alme del cielo Il paragon de la diurna stella Tutte bauean poffo a la lor luce il uelo; E mossi bauean già angei la lor fauella Ter falutare il bel Signor di Delo, Quando la moglie pia ferza, consorto Si trassportò dal regio albergo al porto.

Mentre quiud dimora,e che rimembra,
35 Ei fa finodare il lin da questa sponda,
Al legno qui diè l'inseltici membra,
Tur qui perdei la sua uista gioconda,
Vn non fo che nel mar ueder le fembra,
Che uerfo il porto si a spinto da l'onda.
Von fa che slisma adquid a l'onda l'ede celestra de l'esta de sur per sono estima de l'esta de porto spinto
Vede esfer dal naubagio un buomo essima

E mosso dat naufragio di nono pianto
Tende ner lui le manis, el grido sitoglic
O misse mortal, che l'actual manto
Cedesti à le marine ingorde noglie,
Ben prono in me (le l'bai) misseo, quanto
Dee lagrimar la tua scontenta moglic.
Deb pria, che l'appia, se no l'a per sorte,
'Le doni per pietate il Cel la morte.

S'appressa intanto il corpo mortò al litò; "
E quanto l'infelice piu lo scorge,
Tanto le sa lo spirto piu simarrito
La ussa, che l'acdauero le porge.
Gi missa, che l'acdauero le porge.
Quanto piu uer l'arena il corpo sorge.
P cauto al fine il suo marito sido,
Tende le mani al lui con questo grido.

Sicure un'alto, e groffo muro rende Da l'impète o del mar l'Heracleo porto, Al cepo che piu in fuor fil leude, l'icho cra arrivato il corpo morto. Sul muro in un momento. Alcione affede, Bramofa di ucder-fe'l ner o fa forto: Almuro, e al corpo filioto peruenne., Che le diè nel montarni il Ciel le penne.

Tegle in tamo l'haucan dentro a la barca
Let che s'eran uer lui spinto spi l'egno,
Emostrar loy, com'era il loy Monarcha,
Gli melli, il uolto, el drapo il lustre, e degno
Di molta carne intanto Alcione scarca
Pola per l'aria spra il fusto regno,
Redendo il mar d'ogni consorto priua
nto Al'infelice suo marito arrina.

Alcione piange, e fente il nono accento
Che da la nona bocca in aria uola,
Fffer pien di querela, e di lamento,
Se ben non può formar piu la parola.
Con le nou del abbraccia il corpo fpento,
E da le morte labra il bacio inuola.
O miracol del Ciel, tosso che l'rosfro
Il bacia, à lui rauniu al le arnal chiostro.

Tutti, che weggon, come il fino conforte.
Baciato nien da la cangiata moglie,
Stupiti flanno, e piu quand'e ile porte
Apre del lunne, e fe dal fomo feioglie.
Ecto cangia in un punto anche egli forte,
Et in un breue corpo fir accoglie.
Veflito anche i da pinte, e narie piume
Lo fleffo in amar lei ferba coliume.

Redendo uanno insteme il mare, e'l lido, Nel lor selice amor compagni eterni : Pendente sopra il mar somano i indo, Ne' piu tranquilli, e piu beati uerni. Eolo a nepoti suoi propitio, e sido Ogni sio nento si, che si speauerni "Rèstite di, che sorma il nido, el bnoua 1 En' seta dati di, che silome cona.

Fa

Fa impregionare allbor Eolo ogni uento.

A fin che il loffio lor non turbi il mare,
A fin che poi del mar l'alto to ormento
Non perturbi dl'Alcione il generare.
Allbora ogni nocchire litero, e contento
Sictero puo uerfo il fino fine andare;
Perche ju que giorni il têto non r'adira,
Main tutto tace, ouer'adice airaffira.

Ognunche uide questa maraugilia,

Altri füllegnö, & altri intorno al porto.

Ter vingratare il icilo alza fe ciglin,

C'habbia donata! alma altor Remorto;

Ech in Ceice, we Echia figlia

Il reciproco amor neggion riforto.

Ein tanto il nouo e ban nelitro, afbetto

D infunto flupor lor empie il petto.

Era gli aliri jopra il porto allbor fi tene Vn vecchio, che ținpir nededo ogni alma, Chau-fir coi ți țibito di pene V estivo Acione, el Re la carnal falma, Diffe, Ogni un, che fați și quel, th aucme A l'angel, che ui mofita bot l'anir palma Ron ținpiria del trasformato trego: En questo dir fe for iedere un Mergo.

Aprite pure a supor nous il lume, Chi o vò contar del Areyo onde discende E come di homon antrè iuesti i epiume, F perche il annegari ei tauto intende. Dardano si figliulo del nuzgior Vume, Da lui l'alma Eritonio, e'l corpo prende; Possia Erittonio I roio al mondo diede, Padre d'Alarco, d'Ilo, e Ganimede.

D'llo difecte poi Laomedonte,
Di cui l'ultimo Re di Troin anacque.
Hor quello augel, che la cangiata fronte
Nasconde così spesso patrio monte
Vesti di Tritano, a cui nel patrio monte
Detta Alissico una Amadria piacque;
E sottoposta a l'amorosi some (me.
Nebbe quel Mergo, che Eslaco hebbe no

Si che quel<sub>s</sub> che ud in là mar ino augello, Benche nafess d'aliser la madre, Fu del foisissimo Hettore fratello, Terò ch' ambi da Giouc hebbero il padre: Nè sosse banta nel martial flagello Fatto men mal nel e nemice squadre, Se non l'hauesse il fato al padre tolto En troppo uerde età cangiato il uolto.

Questi hauca le citià pute in dispregio, Lo spendore de gl'illustric de la corte, El ricco hauca laficiato debrgo regio, Ter darsi à piu tranquilla, clieta sorte, La selhac, d'arte hauca russicia in pregio, Ch'à l'empia ambition chiuggon le porte: E vislo rare uolte era fra suoi In cerchio lar fra gli houoratibreoi.

Ma se benvozza l'arte hebbe, e'l pensero, Non hebbe, ne l'amar rustico il petto: Ma da gentile, e nobil caualiero Aperse il core al amoroso asserto. Per lo Cebrinio un di giua sentiero Prendendo da la caccia il suo diletto; El Eperia una Dea detta per nome l'ide, b'il 30 tondea le bionde chiome,

Tofto, ch' ci nolge il defiofo fguardo Al nobil uolto, e mra il fuo filendore, Scnic per gli occhi fuoi pafare il dardo Del Re de le delities, de l'amore. Non e nerfo la Ninfa à correr tardo Per isfogar con el l'accefo core. Engge la dea dei l'accetato firupo, Come fuol cerua uia fuggir dal Lupo,

Qual l'anitra, fe lunge è da lo stagno, Done fole attuffaffie star ficura, Vien fopragiunt da l'auge griagno, Tiu col fuggir, che puote, à lui fi fira. Tal mentre d'a travno fo fue guadagno Intende il bel garzoa con ogni cura, Epria fugge, e per nen farfi moglie. Tiu che può con la finga a lui froglie.

C c 4 Mentre

## LIBRO VNDECIMO.

Mentre la tema à lei l'amore à lui l'elocissimo il pien le cosso rende, Come al rio fato piaque d'ambedui, Col piè la bella Ninfa un serpe ossendi, Li sepa al la Ninfa un serpe ossendi Col uelenos mossos si distaggi altrui. Col uelenos mossos si distaggi altrui. Le porge al crudo mosso, en un baleno Imprime ne la piag a giunueleno.

La fuga con la uita à untratto manca:

55 Tal fui luclen del uiperin ferpente.

Ei, che cader la uede (l'argue, e bianta,

E mira il mal del uclenofo dente,

Alza la uoce affaticata, e flanca

Dal corfo, e da la doglia, che ne fente.

Ben Hato è il primo amor mifro mio.

Cha tal dar alma al fempiterno oblio.

D'baner, mifero me, mi doglio, e pento Corfo per farti premio à la mia fede; Ma non redeas, che l' ultimo tormento Del nofiro amor donesfe effer mercede -Due fià , c'habbiamo il tuo bel lume fêteo, Col fuo ucleno il ferpe io col mio picale, Ben ch'io , che ti fetda de l'piante al corfo Fui pius rudele affai , che non fui il morfo.

Ben era il uincer mio di fommo pregio, Ma molto piu talea uino il tuo lume. Dunque s'io fui cagion, ch'un tâto egregio Splendor mandafie l'alma al nero fiume, Voglio quest' alma mia che piu no pregio. Render uassalla del tartareo Num e Che l'ombra tua ne la piu bassa corte Qualche consorto baurà de la mia morte

Poi che fu'l uolto essangue hebbe assai piäto, E dato al morto labro il bacio estremo ; condusse lo para un scossio il carhal mante. E in mar del sasso il se carha mante. E in mar del sasso il se carbo morto. Ma non sossi più di Thei il Nume santo, Che restasse il suo cor de l'alma scemo : Ma come sopra l'omde amuoto ei uenne, Assoi il corpo so fra mille penne

La piuma al corpo fuo la morte toglie.
Nè tener fotto al mar li leficia il petto.
Nè tener fotto al mar li leficia il petto.
Si sdepna il caualier, che l'altrui noglie
Faccian, che gli filia uino al fuo dispeto:
E per dar fine à le fue interne doglie
Ripon fott acqua il trăsformato affectio:
L'alza la piuma, ci pun fotto s'alconde,
E tenta fenza fin moeir ne l'onde.

Cli fa la piuma bauer pallida,e finorta L'amore, e di colei l'iniquo fato. Moto louge dal petto it capo porta; Comel anitra hal petto ampio,et enflato: Quafi coda ono hala colcia ha corta; Gli Efolamente il mar propitio,e grato. E, perche tantahauer fott caqua albergo, Dal fommergo fi fao vien detto Mergo.

IL FINE DELL'VN DECIMO LIBRO.



## ANNOTATIONI DEL VNDECIMO LIBRO.

VOGLIONO alcuni che la morte di Orseo susse historia uera; perche essendo Orseo stato il primo innétore de i sacrifici di Bacco, impose a i Traci che sacessero sare i medesi mi sacrifici da le Menadi;che erano quelle donne che patinano allhora la purgatione del méltruo p er tenirle mentre che durana quella purgatione lontane da gli homini, i quali rimangono offesi, se per a uentura nsano con esse loro in quei tempi. Hauendo le donne doppo haunta miglior cosideratione sopra gli ordini di Orfeo intorno i sacrifici di Baccho, pensorono ch' egli non gli hauesse fatti ad altro fine che per il coprire le lor uergogne, & abbomineuoli lozzezze la onde co giurorno infieme contra Orfeo, e l'ammazzorono fpinte da quel furore loro bestiale con i Ra-stri, con le Zappe, e con gli altri instrumenti da campagna non è meno adorna questa descrittio ne della morte di Orfco di belle coparationi, come quella della staza, [Come s'ofa talhor l'augel noturno.] di quale fi uoglia altra di questo Volume, laquale tutto che fia di Virgilio, nodimeno è spiegata non meno selicemete che propriamete nella lingua nostra da l'Anguillara; come e anchora quell'altra, [Qual se talhor l'augello al laccio e preso.] e le couersationi anchora del Poeta a gli Dei nell'ultimo della staza, Tolte le scuri, e gli altri hastati ferri. I el'altra al me defimo Orfeo nell'ultimo della stanza, [Dapoi che hebber commesso il sacrilegio.]

CONVIENE propriamente la fauola di Mida , che chiefe a Baccho che gli facesse gratia che tutto quello che toccaua diuenisse oro; all'auaro, alquale il piu delle uolte Iddio cocede, che tutte le cose gli succedino selicemete intorno l'arricchire, pche tutti i sui negotij gli riescono se . codo il defiderio suo; Onde quanto piu atrichisce tanto piu cresce il desiderio d'hauere uenendo poi in cognitione al fine che cofi la fame è infatiabile come anchora la fita fete ineftinguibile, fi nolta a Dio, pregandolo che gli leui quell'ardentifimo defiderio di richezze, il quale mofso a pieta gli sa poi meglio cognoscere ausadolo a purgarsi al siume Pattolo, che le richezze no fono altro che apparenze di bene nell' anaro, e che fono labili, e fugaci a fimiglianza dell'acque del fiume, onde fastidito de i negotij, e de i trauagli, poi ama di stare come purgato dall'auariffimo defiderio d'hauere ne i luoghi folitarii, che non fono altro che le cognitioni di fe stessi. Si uede quanto non meno uagamente che dinerfamente habbi l'Anguillara descritti i giorni in molti luoghi; come fi uede quiui anchora la fua ingeniofa elocutione in questa parte nella stanza. [L'undecimo Lucifero nel cielo.] Sl legge ancora nell'ultimo della stanza, [Il Re cui cresce l'oro, e manca il uitto.] e nella seguente la belissima connersione che sa Mida a Bacco.

CHE Mida giudicasse megliore il canto di Pane che quello d'Apolline non è da marauigliar fi perche gli homini che hanno corroto il giudicio stimeranno sempre piu le cose terrene di Pa ne , che le celesti di Appolline, e pero meritano di estere scoperti di hauere l'orecchie d'Asini, che non è altro che effere conoscinti hauere pin delle bestie che de gli huomini, e quanto piu pelano coprire la loro beltialità con oro, dignità, gradezze, tato più i loro propri costumi, che lo no anchora i loro loquaci feruitori, li uanno scoprendo per intto il mondo, sigurato per la terra ilquale poi ne porduce le cane; che sono le trôbe de i Scritori, e Poeti, che nanno scoprédo in ogni parte i uitij bestiali loro, come ben dice l'Anguillara nella stanza , [Cofi mostrò ch'al Re si convenia, nella quale fi legge quella belliffima convertione che fa alla fua Mufa; dicendo: [O che gran mitra,mufa ui uorria. I come anchora fi legge quella à i Principi che è nel mezzo della ftan za, [L'uno il palesa a l'altro, e san che uede.] e nella seguente, si puo in questa fauola di Mida conoscere quanto sia ucrissimo e indubitato quel detto. Che non ni e cosa al mondo tanto secreta che non si palesi, ne tanto occulta che non si scopri. Onde douerebbono gli hnomini pigliar essempio di non far giamai cosa alcuna bruta; con considenza che l'habbi ad essere secreta, perche le mura, la terra, e l'acre sogliono palesare le cose mal fatte.

CI depinge lo spergiuro di Laomedonte prima contra Apolline, Nettuno, epoi contra Her cole, l'huomo maccil ato d'ingratitudine; il quale uoltadofi a Dio nei fuoi maggiori bifogni con ucti, e promiffioni, ortiene quanto defidera dalla fua bonta diuina : & ottenutolo. fubito come scordenole di tanto beneficio, & ingratissimo non si cura ne di Dio ne degli huomini, onde ne merita poi il castigo dell'innondatione dell'acque gli leuano tutte le sue sostanza la sciandolo in miferia & infelicità; e li toglie al fin tutti i fuoi beni anchora, una fiera malignità d'aere e perche chi è ingrato a Dio è maggiormente poi ingrato à gli huomini hauuto il beneficio Laomedonte da Hercole, diutederfiliberata la figliuola esposit a l'imolto mazino per libera "il paefesto abilo (digno di Nettanono in tolle dianda "il Hercole dei quatro cauali promessiligità or de non nolendo quel grandisi mo guerriero passare l'ingratitudine, e utiliana di Laomedonte ferra dargliune il dounto cassilio, a statolica a lime giatolici il regno, per darci essempo che l'ince de gla ingrati come quelli che sono pinti da una maligna intetione a mancar'altriti dalle loro promette fori sempre indelice ce spanteneoule. Si ucel quinti depinta dall'Anguillara nella di gressione della fianza. [Fatto il peusero tiransi da parte.] tutta quell'architettura che non meno può fat comoda, e taga una città gian acrosi ortec, ferura. Bella digressione e annora quella della flanza, [Con tanta cura il formator del giorno, lintorno la insudia che nonhaurebbe ne spunto, ne postro aggiunger cost al tuna alla bellissima abireta di Troia.

LA faiola di Peleo, di Theu, if puo tenera per uera hiforia, perche hautdo Peleo diman atto piu nolte Theu per mogliera gli furono date tante repulle, quante transformation tioge Ouido ch'ella facefie mentre che Peleo tentata di ritemerla, quado in Arbora, quado in vecel Jo, e quando in Tigregma al fine hauendola dimandata di muono l'ottenne dopo molti configii del padreje la ingratudo di Achille che fiu poi fortilimo guorriero. fi uede quittu quanto uagamente habbi l'Anguil lara raprefentata la labitatione di Theti nella fiftaza [Stat iu' mar ne l'Emonia vin fito adorno.] e nella figuente: come ancora fi vede la belilitima contureffione a Peleo.

nel mezo della stanza.[Per torsi al fine all'importuno amante.]

C.I. raprefenta la fauola di Chione la lisperbia di quelle fciocche donne che dandofi à crede reche la loro bellezza fia perpetua, hanno ardire di aggigliaria alla diaina: Onde come prima incominciano à far figliuoli, fono per la loro fuperbia percoffe dalla faetra di Diana, che figura la catità che redde morta la loro bellezza, quelle che viuono callamente, e fono lontane da gli abbracciamen ti de gli huomini, come le Monache, che quelle che fempre fono accompagnate con l'huomo, e che fanno figliuoli, rimafe dunque la bellezza di Chione lafciua frenta al paragone di quella di Diana calla, cit raprefenta poi Delalione cangiato in Sprauieri la raparata di quelli che vogliono viuere della maniera dello Sparuieri, all'altrui fipele, rubando cutro quello a che positono da red imano, on grandifimo diffurbo della unica ciude, delle fante leggi, de i bioni infitutui. Ege fiq quini che tal'hora i doni larghifimi che uengono dal cielo, quando ci dourebbero pionare ci fanno grandifimo difficio ficri faltro gor hora in maggiori inprebia, nella tharaz, l'Occupiano ci dourebbero con ci fino grandifimi danni col firi faltro gor hora in maggiori inprebia, nella tharaz, l'Occupiano ci dourebbero con con con con controla della fannaz, l'Occupiano con con controla della fannaz, l'Occupiano con con controla della fannaz, l'Occupiano con controla della fannaz, l'Occupiano con controla della fannaz, l'Occupiano con luo culto corre lontano.

S I comprende fotto il lupo moltruolo che diuora e litracia l'armento di Peleo in vendetta della morte di forco;che i deltutti fono fempre accompaynati per védetta di Dio da molti diati, miferic,& infelicità:come raprefenta bene l'Anguillara il Vilano che porta la nuoua del Lupo di Peleo, nella Banza, (Come il ruflico appar nel nobil tetto, je'l modo pel fino procedere nell'ef porte la cagione del fait su rennata, di mainera che non fi può perfare che potefic fare altràmenta.

te che come e raprefentato quini.

L A fusola di Ceice e di Alcione ci di effempio che dobbiamo alle volte lafeiarfi perfuadre alle perfone che ci amno da douere come amna Alcione Ciccinitorno il fare ò ni fare quel le cofe che ci s'apprefinamo fotto speccie di bene, perche è molto meglio nelle deliberationi, esceptico de come de la cofe de la come de la cofe come de la come de la come propria refolutione, co-pated di moto Iddio di veder l'homo piepheuole all'altri homo po nodire di l'amore, e charità che gli defidera nel generale de gli huomini, come (sil a che e cosi fodia a fopra l'humilità, come anora è fondata fopra la fuepreba all'altri huotione che pigliamo da noi medefiniparendoci di fapere, e preuedere cutte le cofe e i come l'efecutioni che ci fano col cofiglio de gl'amici il prin delle volte haino elicie fine, cosi gli che facciamo da noi tiefi di rado, on fina s'itaccedone fi icemente, come non fuece fle na nautiquione di Ceite, i (quale volte imbarcarifi cotra il cofieglio de la fua amnatifium mogliera, et miafe affogato da van mala fortuna di mare, manda Giunona ad anifare la moglie in fopno della morte del marito p Morfeo minifiro del sono, p farci vedere che Iddio non lasici mati di sitra ci alonti indicti, perbagi de trifli fuecelli che ci anegono ano ra prima che li fappiamo, fi può quitti antora pigliar effempio che quelle cofe che amano finifu

mor nostro in esso, come allo che è stabile, e fermo, e non in cose caduche mortali, e transitorie. Furono ambidoi poi trafimutati in uccelli effendo volata la fama in ogni parte dell'ai dent ffi mo Amore che si portauano insieme Ceice, & Alcione; che alli vecelli poi che si chiamano Al cioni habbino come vuole Ambrogio nell'Hexamerone, forma di render traquillo il mare nel tempo che fanno, e couano l'voua, e cofa credibile poi che è narrata da un tanto huomo. Si ucegono molte belle cofe nella descrittione di questa fanola: come sarebbe la passione che mostra Alcione nella partita di Ceice, nella staza dell'Anguillara, [Misera me don'è quel tempo gito.] e nelle feguenti:le digreffioni, che fa vedendo l'animo fuo alterato mentre che tentana di difina derlo da quel viaggio, onero perfuaderlo a condurla con effo lus, come nella flanza, [Che almen non temero se tecco io vegno. Je quella che sa nel deseriuere il modo come s'adoprano quelli. che fono fopra vna Galea quando fono affaliti da qualche maligna fortuna, nella ftanza. [Dal porto folcan via l'humil bonaccia.] Descriue ancora l'Anguillara felicemète la cognitione che hanno i marinari della mutatione del buon tempo in afpra fortuna in quella stanza,[Il buo padron che'l mar biancheggiar uede.] belliftime fono le comparationi come quella della ffanza. [Come contra la fquadre ardito,e hero.]e l'altra del verfo di fopra. [Qual fe l'ariete,e'l difco il muro introna. Je quella della stanza. [Qual se tal'hor da sochi, e da tormenti.] Bellissima ancora, e gindiciof e la fortuna di mare nella quale s'affogo Ceice descritta molto propriamente co me e ancor bella, e vaga, e molto ben rapprefentata la cafa del Sonno, a concorrenza dell'Ario-fto, la descrittione della Pigritia e dell'Oblio, fatta molto selicemente. Et l'apparire di Morseo ad Alcione, la doglia fua, e tutto il rimanente della fauola posto e rappresentato vagamente dal l'Anguillara,nanti gli occhi di chi legge.

La trasformatione de Eisco in Merigo ci dà ellempio che il piu delle nolte gli huomini impru denti cercando il proprio commodo fenza alcuna manier ad quiudico fono cagione del danno, e della morte de fuoi piu cari amici perche non deue giamai il huomo lafciari di modo accesere dalle paffioni, che i la fili namedutamente di funcciolare a offenderli; come office Eisco Eperia bellifima giouane, effendo fiato cagione della fua morte, onde poi uinto dal dolore fi getto nel marce, e s'angòs, di qui traffe il Poeta poi che il fine per opera di Theit trasformato nello finerego vecello marino, che tratto tratto fi fommerge fotto acquase perche uno che fiaffoga fuol ve nitre di forpa, e dopo id nunon attuffari come lo fuergo, per quefto Efico affogando fia detto; effere trasformato nello finerego. Bellifiuma deferittione e quella dell'Anguillara del lamento, che fece Efico come prima uide morta la fiza amantifilma Ninfa, calla fanta, gillo Planter mifero me, mi doglio, e pento, lnella feguente, come fono ancora belle e traffortate efficemente le constraioni qua dell'ultimo del fantara, l'fotto che vivo glei del defloro feguando, e l'attra della fix-

za che segue, [Qual l'anitra se lungi è dallo stagno.]





BRO DVODECIMO. In marmo si trasforma un gran Serpente: Et Ifigenia in naga, e gentil Cerua. Si cangia Cigno in Cigno augel dolente: Fanno guerra i Centauri aspra, e proterua. Cena maschio dinien, sorte, e prudente; E'n fiero augel la uita sua conserua. Periclemene fassi in forme mille: Apollo in Pari, uccide il fiero Achille.







O, che contò al buon necchio, al figlio auenne Del saggio Priamo Imperator Troiano.

Non seppe il padre già (ma morto il tene) C'hauesse trasformato il uolto humano ; Però con cerimonia al Tempio uenne, E su'l sepolcro suo superbo, e uano, Dou'era folo il nome, e ricchi marmi, Fe cantare i funebri,e fanti carmi.

**V**olle al funebre ¤fficio Hettore il forte Con tutti i suoi fratelli ester presente. Paride fol mancò, che la conforte.

Hauea rubata al Re di Sparta absenten E ne uenia uer le Troiane porte Su'l regno ch'ubidir suole al tridente. Hor mentre à lei cangiar fa sposo, e loco, Mena à la patria sua la guerra, e'l foco.

Che come il Re di Sparta il furto intese, Per l'atto, e per l'amor fatto iracondo, Per racquistarla, e uendicar l'offese, V nì tutta la Grecia, e mezzo il mondo : E poi con mille naui il camin prese Per lo regno del sale alto,e profondo. Ne faria stato à uendicarfi lento, Se l'houesse sofferto il mare, e'l uento.

- Ma nel gran porto d'Athlide per força Fu trattenuta la Pelafga clufge. Che il sento irato, chè contrario d'orza, Contra il muro Troian non unol, che paffe A far riflehader la cerrina (corza. Sopra l'altar di Ciouco geni alma «lafle...) Per prouar fe l'incenfo, il prego, e l'luone Può placar gli pi uèti,e 'inaggior Nume
- A pena ha posto il facerdote fanto
  L'hosti a fopra l'altar ricco, er adorno,
  Ch'un lungo for pe appar davato il manto,
  Ch'un plantano, che u'ècinge d'intorno.
  S'alza uerfo la cima il ferpe tanto,
  Ch'ad otto augelli fa l'ultimo fcorno.
  C'haucan nel vido il corpo mezzo ingudo,
  E fegli cibo al dente ingordo, e crudo.
- La madre, che uede a l'inginito dente . Smembrare à doct infuit la arnal pamo, . Voluna intorno à l'audo ferpente, . Per riparami, intorno anzi al fuo danno, . Il ferpe in lei tenea le luie intente, . Rèpotendo uolare usò l'inganno, . Auentò a tempo il capo ingisto, e fello, E faito il corpo fuo del novo angello.
- Quiui era Menelao, quel Re Spartano, Ch'imendea raquiflar la fluc conforte, Quiui Agamenone era, li floo germano, Che capo eletto bauean de la choorte; Achille-Ville, Ger ogni capitano, Che wenne à fauorir la Greca corte. E ciafobedun di lor fi shupefece Di quel, che in lor prefenza il ferpe fece.
- Ma quel, che fa le cerimonie fante.

  Nel campo Greco braufpite e, e indouino
  (Parlo del uenerabile Caleante)
  Dichiaro loro il fin di quel deflino.
  I none augici, che l'ferpe à soit dauente
  Conduffe al fin del lor mortal camino,
  Moltran, che, come il têpo haur à mou ami
  Margiat, l'Y voia baur agi lui timi dami.

- Si che rendete graite al cielo termo, Fuor rallegrate il uolto, e dentro il core, Se ben comuen, che pafi il nono uerno, Tria che fi pofla bauer l'ultimo houvre. Mentre il Profeta parla, il manto efteme Veggon del ferpe altier cangiar colore Gione per più ficuro angurio darre, Fecc di marmo di lui uenir la carne.
- Ma se ben dice il nouo alto portento, Che uinceran passato il nono Autsomo, Non però cessa te tempessa e l'uento, Non si placa però Nereo, Portumo. Credon molti che sanche i sondamento Hebbe l'alter a Troia da Nettuno, Che tenga s'ondairata altera, e dura Per la pietà, ch'egli ha de le sue mura.
- Ma il buon Calcante quel, che sà, non tace, De la cagion de l'horride tempeste. Se uoi volete bauer da l'onde pace, (Dice à le Greche coronate teste.) La Dea, cui d'habitar la [clau piace, Comuien, che pria da uoi placata reste.) Delia placar si de co'l coui s'angue, Che se il tervuo di lei restate es sangue.
- Agamennone hauca pochi anni aucate.
  Vn ceruo di Diana de cafo morto.
  La Dex con ogni uento piu arrogante
  Nongli la ciò giamai partir del porto.
  Il Re che per la uoce di calcante
  Quel, che uorria l'Oracol, ha ben feorto,
  Crede per ben commune a chil coufiglia,
  Chè den facrifica la propria figlia.
- Potò più il Re,che la pictate,e'l padre E di facrificar la figlia elefle. Fra quanti bauea ne le Pelafghe fquadre Pensò,ch' l'iffe loi difpor potefle Cittemetria di el l'accorta madre Sotto speccie di bench'd lui la desfle. L'accorto caualire giugne a Micene, E con quella bogia da lei fottiene.

Con gran piacer de la Cecropia corte Quel Re, che uoi sposò molti anni pria; Prudente Donna,ha già fatta conforte La uostra bella figlia Ifigenia D'un caualiero, il più bello, il piu forte, Il piu prudente,c'hoggi al mondo sia; Per eterna di uoi letitia,e posa Del figlio di Peleo l'ha fatta (pofa.

Il grande Achille è quel, c'hauerla intende Come quieto il mar neggono il nento E perche l'indugiar pentir no'l faccia, Vuol, ch'io la meni al campo, cu'ei l'attede Si che la sposi, e poi seco si giaccia. Lettere, e contrasegui in questo prende, E fede acquista à la mentita faccia. S'allegra Clitennestra, e gli dà fede, E l'infelice figlia al guerrier crede.

Lor fida compagnia la madre porse, Restar nolle al gonerno ella del regno Tosto, che'l padre misero la scorse, Su l'infelice altare arder fe il legno. L'occhie dal crudo foro ogni alma torse, Per non ueder quel sacrificio indegno, Piange il ministro, e dalla à l'altar santo, E da gli occhi di tutti impetra il pianto.

Mossa Delia à pietà, che'l foco splenda, Per ardere una uergine si bella, Fà,ch'una oscura nube in terra scenda, Si che copra l'altare, e la donzella. La Dea fa poische seco il camin prenda In quisa tal, ch'alcun non può ucdella La guidò poi nel Daurico confino. E dielle in guardia il suo Tempio divino.

Dentro à la nube una cerua fu posta In luogo suo da la triforme Dina, La qual poi che la nube fu deposta, E nista fu da la cohorte Argina, Vedendo,che colei ch' al foco esposta Haucan, non apparia morta, ne uiua, Tenner, che la sorella di Minerua L'hauesse trasformata in quella cerua. Che per lo ceruo già dal padre necifo Volesse quella cerua in ricompensa. I Greci ringratiar con fido auifo. De la seluazgia Dea la possa immensa, La ringratiar, ch'à lei cangiasse il uiso Per inuclarla a l'empia framma accensa, E più, che uider uerfo il marin flutto Cessata la fortuna essere in tutto.

Mille naui, e galce prendon da tergo, Per dar castigo al firsto, e al tradimento Del fratel di colsi, che fi fe Mergo. E in breue d'arme adorni, e d'ardimento. Prendonne' porti Frigij Greci albergo, E i necebi fan nenir pallidi, e smorti, E rallegrare Hettor con gli altri forti.

IN altissimo luogo in mezzo al mondo, ... C'ha per confin la terra, il mare, e'l vielo, Che uede quei del regno alto, e giocondo, E queisch'unita han l'alma al carnal nelo Tra quei,che lo Dio scorge illustre,e biŏdo Star fotto l'equinottio, e fotto il gielo, Non può alcun dar si mute le parole, Che in questa regione il suon non uole.

LA FAMA s'ha qst'alto luogo cletto, . E ne la maggior cima ha la sua corte. Forato ha in mille luoghi il muro,c'l tetto V'ha mille ampie fenestre, e mille porte. Quindi ha mill'aure il passo etro al ricetto Da cui sono à la Dea le noci scorte : Da tutte le città, sian pur remote, Tutte ini scorte son l'humane note.

E di metallo schietto ogni sua parte, La scala, il tetto, il panimento, e'l mure, Diverse conche fabricate ad arte Vi stan di bronzo rifonante, e duro: Le quai quel suon, che da mortai si parte, Ridicon tutto naturale,e puro. Come uien la parola, se ben mente, Da mille uoci replicar si sente.

Non u'è filentio mai,non u'è quiete, Se ben mai non ui s'ode alto lo strido: Ma s'odon mormorar uoci scerete Di taciturno in taciturno grido.

. Come l'onde del mar mormoran chete Ad un che molto fia lontan dal lido; Come mormora il tuon quieto, e piazz, Se Gione tuona in aria a noi lontano.

La Dea la nobilt d'a pria, ch'intende Quel, che raziona il mondo di fe siefici. La plebe ne la corte attenta prende La fauella d'alpri muta,e fommesfa. Toflo, ch'un nobil de la corte feende, Con uari acorti modi ogn'un s'appresfa. Egli di più fido fiuo raziona cheto, El rende col fiuo d'i rubato,o lieto.

A cenni, al uolto d'ambi, o lievo, o tristo. La plebe s'indouina quel, ch' ci dice: E più alcun faç iu, c' bauce già preutisto Vn s'uccesso malucegio, ouer schec. Quel, che già il sà, da qualche amico è niliqual fa si, che l'uer mon gli distice, (sto D'uno in un altro il muto grido giunge, Fi che l'a dogniune, ogni segre u agginge.

Ogn`un fa spacci,ogn`un fogli impacchetta, Per terra altri s'inuia sopra il galoppo, E fa sonar da lunge la cornetta,

Relmutar del caual per no star troppo: Esperche altri no l'paßi, il fante affretta, Che par,che in troppe cofe dia d'intoppo: Promette,e dona largo a la fius guida, Acciò che corra uia ueloce,e fida.

Altri fraccia per mar falla, ò fregata,
Es aus ne da, done gl'importa;
Ma molto prima à darpe aus fo, e flata
A grandi Hero i l'imperatrice accorta
La fpacci pur chi uuol, che l'ambafciata
l'n de ministri fuoi mai sempre porta.
Mille ministri fuoi prendono i pondo
Di fare morporio per tutto il mondo.

Stan, fatto c'han lo spaccio, entro a la corte. Attenti per hauer qualche altro ausifo. Finge elem con manieree, e note accorte Qualche faljo successo a l'impromiso; Es a qualch'us, ch'a lui da sede a lorte, Far allegrare, ò impallidire il uiso, Altri senza imuention quel, ch'ode, spade: Ma in quato al fatto il sa sepre pin grăde

Seco il mio uero, e temerario Errore
Con la Credulità di flare eleffe.
Y è la unan Sperarza, e l'um Timore,
Che fatti ha cicchi il lor, pprio intereffe.
Y ifla il dubhio Sufarro, e fenza autrore,
Che non f feppe mai di cui naffeffe.
Fa nel piu alto muro ella figgiorno,
Onde riguarda il mondo d'ogni intorno.

La Dea, che signor eggia in questo albergo, Ha d'ogni folgor piu veloce il piede, Quell' die ben formate ha sopra il tergo, Che la maggior velocità richiede . Stia come unol, fenza no largi a tergo, Ciò, che s' adopra d'ogni intorno, ueda : Che l'eorpo be disposto ha pien di piume, Et ha sotto ogni pena a sicolo un lume.

Per altrettante orecchie ogni hora attente Ode ciò, che nel mondo fi ragiona, E fasche ciò, che uede, e ciò, che fente, Per altrettante bocche in aria fuona , Di dì, ci inotte in leuante, e n ponente, Se'l cafò è d'importanza usà in perfona, Ter lo mondo ne usi fenz', effer uilla, E più, chi mmarzi usapiu forza acquitita ,

Mesce col uero il falso, e anchor tal uolta Ciò,che tagiona è unu mèzogna esfressa, E non cessa giamai d'andare in uolta , Fin ch'empie tutto il mondo di se sessa, Riorna a la sur arccas eucles a siona, Nè del sonno ba giamai la luce oppressa. Poi ciò,che si sa in ciclo,in mare in terra, Fa mormorat anchos terra per terra . LI В

Hor questa Dea, che la città spauenta, Quando infelicità per sorte apporta, Horribil più, che mai, si rappresenta Con gran susiarro à la Troiana porta: E la gran turba ad ascoltare intenta Rende del mal, che la minaccia, accorta, Come l'armata Greca s incamina Per dare à Troia l'ultima ruina.

Non mostra il necchio Re turbato il ciglio , Perche non prenda il popolo terrore, Anzi porge coraggio al suo consiglio, Se ben dentro da se turbato ha il core. Dàil pefo generale a! ma gior figlio Di farc armar le genti di ualore: Etutti i Rè vicin collega seco, Per ributtar, se pnò, l'imperio Greco.

Il popolo minor, ch'ama la pace, Teme, che no può hauern'altro, che dano. Mail forte Hettore, & ogni suo seguace Di buon coraggio ad aspettargli Stanno. Brama prouar, come sia forte Aiace Col suo cugin, che si famosi uanno. Già brama hettore (e pargli ogn'hora mil Di far contrasto al gran nalor d'Achille .

Quelsche'l mazgior castel guarda su l'onde, Vn gran squadron di caualliori, e fanti 🐠 Già de l'armata Achea dà più d'u segno. Mostra uarie bandiere e uarie fronde. El numero diflinto d'ogni legno. Già la tromba, e'l taburo il ciel confonde, E'inuita i Troia ogni guerrier più degno , Che comparisca à fare a Greci guerra, Mentre uorranno il piè posare in terra.

San bene il saggio Enea col sorte Hettore, Ch'essendo i legni un numero infinito, Al campo non potran uetar, ne torre, Che no guadagni in qualche parte il lito. Pvr mentre il piede in terra uorra porre, E che sarà il lor campo disunito, Discorron.che si faccia in quel uantaggio Pin ch'à Greci si può, dano, & oltraggio.

Mentre i feri Troiani armati il petto Cercan fuor de la terra unirsi insieme, E metton tempo in mezzo per rifetto Di quelle copagnie, ch'anchor son sceme , Per dar la greca armata al pprio obietto Libecchio con tal forza in aria freme, Che pria che'l forte hettor co'fuoi fia i pu E piu d un legno Greco al lito giunto (to,

Come il superbo Hettor sa, che le piante Han molti Greci poste in sul'arena, Con la canalleria si spinge anante. E quanta in punto n'ha, tanta ne mena. Comada anchor ch'ogni ammaffato fante Vada contra la gente di Micena, Per fare à lor nel, dismontare inciampo Pria,che faccia piu groffo in terra il capo

Protesilao su il primo à porre il picde Su'l lido, e fè uerace il fatal carme, Ch'à Greci già questa risposta diede; Colui, che porrà prima il piede, e l'arme Nel lito, c'hoggi il Re Troian possede, Conuien, che pria da l'alma si disarme, Protefilao non crede, e in terra fcende, E sopra il forte suo cauallo ascende .

Pria, che giugnesse Hettor, calcar la terra No unole Hettor che'l capo Acheo fi ua D'haucre haunto il lito fenza guerra. (ti Protesilao uenir lo scorge ananti. E con souerchio ardir la lancia afferra; Contra l'altero Hettor si spinge armato, Per adempir la profetia del fato.

Pongon poi più uicin la lancia in resta Ambi con leggiadria, forza, e nalore. Il colpo questi, e quei segna à la testa, Mal'un la morte n'ha, l'altro l'honore, Il capo perforato al Greco resta: E cade in terra,e batte il fianco,e more. Fa Hettor uedere a'Greci conlor damo. Con che sorte di gente à pugnare banno.

Omi altro caualier pugna, e contrafia,
Osniquerrer Troins troua il fuo Greco.
E tutto fia perebe la finalo di baifa
Renda il nemico fuo per fempre cieco.
E mêtre hor questit, hor ques uince, e foma
A anda mil alme al tenebro fo freco folia,
Fer el campo Troian con piu coraggio,
Ter c'ha dal atos fuo capo, e santaggio.

Ma in molte parti gid fmontan fu'l lido, Che non pomo i Troiani effer per tutto. Ode da lunge il forte. Abilbile il grido Del popol, che fii in terra pria condutto. Armatos, etimo al fianco il ferro fido, Gid pofa il prefto piè fu'l lito afciutto, E per far paragon de le fue proue Verfo il campo Troiano il campo mone,

Da l'altro lato era finontato Aiace.

En hauca fatto feender mille, e mile, satto feender mille, e mile, satto feender mille, e mile, stai mezzo, e faper cera hettore audace
Da qual de colli fia finontato Abille.
Mel fato per quel di non git compiace,
E no l unol à le fine mostrar pupille:
V uol, che quel di combatta il fuo destino
Con Abille non gia, ma col engino.

Dal defire corno Hettore ardito , e franco S oppon con molti famițe canallieri. Ma douch aprefo Abille il lato manco, Cigno s'oppon con malti altri guerrieri. Coflui del forre Hettore no sudea manco , E diè tante alme a regui afflitti, e neri Quel di pria, ch' affrontaffe il fier Trelude , Che flupido retlar fe oggi un, che l'uide.

Trasse da sangue già del Re de l'acque.
Le membra, cò eçli hauea vobuste, e belle.
E di fare a lui gratia al parte piacque.
C'hauesse inviolabile la pelle.
Fin'al presente di dal di, che nacque.
Trouossi in mille guerre acerbe, e selle;
E ogni huom, ch' eçli seri, vestar se e slägue,
X è akone giamai da lui puote t'ar sigue.

Mentre na contra Aiace il forte Hercore,
E Cigno cantra il figlio di Pelco,
Da quella arena Enea non fi nuol torre,
Done Proto; ilao i alma rendeo.
Anzi ini tutti i fuoi nuol contraporre
A quel, che feèder ecres, orgoglio Acheo,
E fa foocare è un cratto a mulle l'arco
Cotra ogni un, ch'occupar cerca quel varce

Non può soffirì l'irato Diomede, Che l'esfercito suo scenda si trado: Trède i mano un sicilardo, e l'acia il piede, E sulta dentro al mar siero, e zegliardo. Ne l'acqua infino al petto esfersi delle Tur uolge contra Enca l'irato sguardo. E quanti altri giamai siero, o "adiso Va contra mille strais, contra il lito.

Mill altri dopò lui faltan ne l'onde, Ma prima ogn'i la picca al fodo appita. Stafii in battoglia Cnea fopra le fionde, C de l'halfe à gli Achei moîtra la punta. Sta in loco, che da gli archi, e da le fronde De legni la battoglia von è giunta. Già Diomede il per l'arena pricme. Con forfe mille picche unite inferne.

Enea,che non hauea caualleria, C'Hettor feguiro, el figlio di Nettuno, Dimonta,co estra ne la fantaria, E fa nel primo fil core a ciafamo. Gli archi Troaimi intendo tuttauia A mădar Greci al regno affittoe bruno. Enea na con uantaggio d'Greci adoffo Trima,che l'ampo lor uenga piu graffe.

Co fuoi l'ardito Oreco abboffa l'halla, E l'in peto Troimo affronta, e fere... Hor mentre in que fa parte fi centralla, Fă cigno Achille altroue varar le ficirer Hettore in quella psyna, aches feurafla, Dou'l a fiieștet Aiace le bandiere. Sourafla il Troian can fo in ugni loco, Che'l Greco è male armate, infujo, e pooc.

Dd Sijia

Sopra un cauallo Achille era montato Fortifimo, e legier, nomato X anto. Veloce una giumenta già del fato Di Zefiro formogli il carnal manto. Ben di forbito aciar fi troua armato, Ma non ha la Jiua lancia Pelia d canto. Ho poi che chi l'hauea, giunto nomerat Ne tolfe una ordinaria, e piu leggiera.

Sprona contra i Troiani empio & altero: Non ricufa il fuo formo il forte Cigno, Ferife ogni ud ilor forto il cimiero, Senza che l'elmo alcun faccia farquigno, D'ambi il terro uolò prefo, el egiero In mille febeggie al regno alto, è benigno, Rotta la lancia, alcun di lor non bada, Ma unole il faggio achor far de la fipada.

Ben Sinpido resso est con constituto de Quado cader no l vide al primo in terra. Co in cêto imprese baseca co mille, e mille Co l so primo serir nista la guerra. Subio sa, che in aria ardase sfauille. La spada, che da si succo irato assera, A sin che ella babbia ad oscuragsi il sole, Ma mone pria uer lui, queste parole...

Feroce caualier, ch'à quel, c'ho uiflo, Pori l'honor del buon campo Troiano, Pria, ch'i oi in idid al regno ofemo, e riflo Col ferro, che tu fevog in questa mano, Porrei lapro date, pual parhe attriflo, S'io ti fo l'alma ignuda, e'l corpo uano: Dimmi, fe tu fei Cigno, ouero Hettore\_\_, S'à prismo, da Ir el finar ti negno à torre

Not is slegnar, che is sla homore etermo, Che sols il gräde Achille habbia pottuo, Domanda al corpo tuo perpettuo terno, Far l'ombra ignuda tua passare al Pluto. Tu solo potta iumtaria turno al inserno, Ch' al primo scottro mio mon sei caduno. Doue sirai ssupini mill'altri sorti, Che sola giù, ch' al primo scotto ho morti,

Ben conofco lo propria la mia forez.».
Riffofa allora la prole di Nettuno, (ce
Toi che l'guerrier del căpo achea più forCerca di darmi al regno afflitto, e brudo.
Però che quando hawó da te la morte;
L'hawò da d'guerrier, che uince ogni uno.
Ma s' al regno io da te l'uvo, e profundo,
Sarò di qua il prim'huō, c' abia ogi il modo

Son Cigno figlio al Re, che col tridente.
Nel grade imperio fuo da legge al la que:
Ma bene è tempo homaj, che l'erro tente
Di laper quad di noi più forte nacque.
In questo ogiu na di tor ferco, de poffente
Parlò col ferro, e con la lingua tacque.
E mière un prigno intède al crudo affalto,
Mone l'altro il canallo al paffo, e al falto.

S'odon le boste lar fi fips[je, e crude., Che par, ch'una fiscina iui marcelli, Quando ha l'accefò accia fopra l'incude, E che l'uoglion doma quattro marcelli. Sempre le fipade lor di l'angue iguade. Moftrano i tagli los lucentis; belli, O tagliono di braccial, l'emo, o l'unbergo, No pono il sigue mai trar del fino albergo

Mentre il feroce Acheo fi maraniglia;

E fifo l'occhio tienne la jua fipada ;
Che no la feorge anchora effer mermiglia,
E fa quanto fia fortee quanto rada :
Kon prender diffe l'egno, maraniglia;
Che dad mio corpo il s'ague ancor no eadas
Che come al padre nio piacque, et al fistose beme ò il corpo iguado; fono armato fono
come di corpo iguado; fono armato fono come

Quest clmo, e quest usbergo, e questo sendo, Che come uedi, ve la guerra so porto, Nem son per sar diesa de corpo crusdo D altrui, ch' al corpo mio mo faecia torto: Che, quando amebora io cobartessi signudo, Non patre imaner ferirlo, o morto. L'arme, le piune, l'artissio, e l'oro Sol porto per bellezzase per decoro. D'imitar Dimitor cerco in quesso il fero Mante, Che ueste anche ei per ornamento il serro, No perc'habbia timor, oli qualche patte Laspada il punga, ouer l'armato cerro. Cagion n'è li ston, en na la forza, ol' arte, Sel fungue anchor detro al le uene io serro. Che s'à me una Nereide von s'un mospadre. Lo Dio de le Nereide è pun ino padre.

Hors'io del fangue mio ti fono autaro,
Thi liberal tu non fai meco effetto.
Fai in quefio dir uer lui nibra el acciaro,
E gli mena una punta in mezzo al petto.
Al crudo colog luo non fa riparo,
Ben che fia di gran tempra, il corfaletto:
Trapaffa dopo il ferro il cuoto, el panno,
Mane la carre fua non fa alcun dauno.

Sdegnato Achille, anch ei tira uma punta; La qual fre i li golpo chmo è palla auante, A fin chafia da lei la carne punta, Si che del fato fino piu non fi sante. Ma come fu la fipada al volto giunta, Parue, che prevestefi in un damante. Pur ci la sira, e l'apprefensa di ciglio o E troua che fi fino actar non è termiglio.

Come s'adira il toros effer crede
In parte uendicato del filo feorno,
Cha balzato usu magheras, e'auede
D'hauer di paglia un'huò tolto fil corno:
Tal s'adiral' Acheo, ch'aperto uede,
Ch'ogni filo colpo in ua gi fiende intorno.
Guardas e'l ferro è guarto piu da preffo,
E gli troua la piuna el l'agio iltello.

Dunque è la destra mia quella che manca, (Diffe fra fe) c'ha piu debil natura à Dunque non è la defira ardisa;e franca, Che gia diffruffe le Lirnesse mura à Kon quella mā,ebe l'onda illustre,e biāca Fe di Caico già languiçna;e soura; Che fe di langue at Tenedo le glebe, E che in Cilica già distruste à these E che in Cilica già distruste à these con la commanda de la com

Sei pur laman, che Telefo due nolte.
Già percotefit, il gran figliuol d'Alcide.
Hor chi l'ha in questo di le forze tolte. 3º
Onde è, che l'ferro mio piu non recide ?
Le luci ad na Nemete Liciu volte.
Ch'in fauor de' Troiami i Greci uccide :
Con quanta forza può, dagli un roueffo,
E uni o il buisto fuo taglia ai rauerfo.

"Quando in due perzi andar lo forge in terra Anchor che fosse tutto armato, e portes Fa pur la flada ma lu dias a guerra ; (Disse) non ha però cangiata forte. Con questa flada, che l'ano puno serra, Ho dato hor hora à di guerrier la motte. Con questa illes la hor ferirò costu; Dio s'accia, che l'incesse no aunga a lui.

Con questo dir pien d'ra,e di disperto \*
''n fendente crudel fu Cigno ausualla ;
Oppone egit lo feudo,e l'aglia netto ;
Poi cala con siwor lopra la spalla;
Fin à la carne fa l'itslife offetto ,
Ma quiui ogni dispeno al taglio falla,
Il siero Achille rasserora di ciglio,
Che ucele entrare il servo, e usori uermiglio

Ma bene indarno fe le ciglia liete:
Che l'aŭgue, onde macchiato il ferro forfe
Era del fangue tratto da Vemete,
Dal caudiero, à cui la morte porfe.
Per darbo a fine al l'ultima quiete,
Poi ch' à piu fegui del fuo error s'accorfe,
Fa, che nel fodro il fuo flocco fi copra,
El marza eferrata impuga, cor ora,

Nonresta cigno di fe ri intanto A sin che i suo disegno ei non adempia; Ma in mille suoghi il suo ferrigno manto Percote con la spada ardente; empia . L'altro, c'husae nel sino ferrato quanto Presa la mazza, à lui sere una tempia : Raddoppia il colpo, e marella monresta, Et ogni colpo suo drizza à la testa.

d 2 Gid

TRRO

Gid gli ha in pezzi cader fatto il cimiero, E tuto l'elmo fracaffato, e rotto. Gid dentro eggi intronar finte il penfiero Non cerca pin ferir, non fa piu motto. Imazi è gli octi ha la Tare ofjuno, e nero, Tutto in poter del forte "Cheo ridotto, L'irato uincitor fegue la querra, Nèrella di ferris, che luede in terra.

Perche non possa poisse si risente

Pra cuasiter si udioroso, e adito,
Far vosso si suo de la Pedasa gente,
E uetar lor dismontar su litro,
Discende da caudalo immantiente,
E done giace anchor tutto Hordito,
Corre, e serva indusira i chono sti slaccia,
E con ambe le man la gola abbraccia.

Con le gimocchia il corpo, e con la palma, Con più forz, che può ŝtringe la gola, Tanto che toglie quella firada a l'alma, , Che filol dar fior lo fibrito, e la parola. Al fin con questo modo a lui la palma De la uittoria il forte Achille imola, Cerca poi trargli il uincitor Acheo L'arme, perpecua a lui gloria, e trofeo.

Matoflo,ch' apre l'arme, intende il lume Quini entro, wolar fuor nede woi angello, Spiega lontan da lui le bianche piane, Grande, ben fatto, di marauiglia bello. Il Re, che tributario baue ogni fiume, Volle, ch' entraffe in quel corpo nouello. Hor la cangiane fue terene fome Non ritengon di prima altro, che' l'nome.

Rimonto fiel destrict il buon Telite
Tosto, che si dal primo impaccio rotto,
Tosi vosse si dal primo impaccio rotto,
Tosi vosse si marpo sino le luci, ci ude,
Che i Frigis l'haucan rotto, ci in siga notto
Entra nel campo adursto, e ferça eucide,
E fa di nono à sioi mostrare il votto:
Chimmar si vintanto il mesgior capitamo
Colsimon de sgrass sendardo ogni Troiano.

Vedendo apertamente il forte Hettore, Che piu non potca do metare il lito, Perche lontan n'era uenuto à porre In terra il piede un numero infinio Brama le fiquadre fue tutte raccorre, Mentre il può far fenz'effer impedito; E fatto bauendo ritirare Aiace, Chiama i fisoi per quel di tutti à la pace.

Enea fi ritirò, cò' baue a costretto (Fato hadéo di Jangue il maruermiglio) Diomede à ritirarfi al fio diffetto Dentro del mare, apprefio al fio naviglio: Ma fe l'armata Achea fi revdo effetto Con gli archi cotra i Frigi, e cotra il figlio Di Penere, chi di fin configlio prefe'; Di rittrafi fontan da tante offic.

S'unife con Hettor, dal quale intende, Ch'è ben tomare homai dentro à le mura, Ch'ogni Troiano è flanco: e fe non prende Ripofo, offende troppo la natura: E poi da tanti lati il Greco flende, Che potrà più, che la Troiana cura. E non de fare a l'inimico oltraggio V'n, che s'offender suol, yon ba uantaggio.

Achille, che qual faggio capitano
Ha fol per fin che l'Oreco acquifil il lido,
Lafiat tornar l'effercito Trotano
Dentro di Troia al piu ficuro nido.
Che fa, che Larme, e la munica mano
D'Hertorre, e del fratello di Cupido
Dapoi, che fi faren firrati in Troia
A chi ficender uorrà, non daran noia.

Ogni Troian ne la citt di ferra,
I Greci diftontune poi s'accamparo.
E fic cagion la prima occorfa guerra,
Che poi per molti di firipofaro.
Hor mêtre di Frigio altier guarda la terra
E'l cauto Greco il fuo guarda riparo,
Giugne il fellino di hucl quade offerna,
Achille di Jarifico di Murena.

Poi ch'al candido bue fiaceò le corna
Il ministro empio, e pio con la bipenne,
E urr la patria pia di stelle adorna
Fè il faco al suo spiendor batter le penne;
E l'odor, che la leta Arabia adorna,
Con quel de l'holocausto al ciel si tenne,
'N' andaro, essendo il siorno già finito a
I Greci Duci al publico comutio.

Poi che di Bacco il don pregiato, e fanto, La fète, e ogni altra cura a Greci tolfe, Concorde de la cetra al dobe canto Il citaredo il fio nerfo non ficiole., Ma ragionar con grautia di quanto Muenne allhor, che difmontar fi nolfe; E la utriù del dir di quanto occorfe, Fu il diletto maggior, bi hor fi porfe,

Lodaro il gran nalore à parte à parte, Non fol de lor guerrier, ma de nimici, La fortezza de lunde altro, l'arte, Di utti il pregio, onde fon piu felici. Differ quanto austraggio ha, chi coparte Secondo e d'huopo gli ordini, e gli uffici. M1 th'altro mai direbbe. Achile altrui! Chi d'altro parlerebbe innarzi a lui?

Ma bene à par dogni altro fislodato, Che difendesse la Troiana terra, Il gran figliuol del Re del mar fatato, Che se si rare prone in quella guerra, Serza giama poter esse piagato Dal piu sore 'huō, c' hauesse allbor la 'terra. Lodar poi quel, ch' al fin trouò la Strada D'usfa seco lo mazza, e nota la fadat.

Mentre supor di quel prende ogni Argiuo, Cui mado Achille di l'ombre oscarec, felle Che non poten poires flar del fangue priuo, Per la uirth de la fatata pelle : Nestro, che di dugento ami era uiuo, Et hauca uisto molte cose belle., Apri con queste note il suo concetto, El or di pio siporo se colmo il petto, le lor di pio siporo se colmo il petto,

Nel wostro tempo sol se n'è ussto mo, Che non poice ad servo esse sière; Costui si Cigno soli di Net tuno, Cui diede Achille al Regno di Cocito . Ma mètre in me quel pel si uego, e bruno, Chor di color di neue s'è uestito. V n ne uidi io sentir mille percosse . Senza che l'corpo mai ferito sosse .

Costui nacque in Thessaglia Perrebeo, E giunto à l'et al, piu serde, e bella, Per nome massenio in nominar Ceneo, Però che da principio et si donzella. Bensshapo resse il consegnato. Acheo Di quel, che dice l'ultima fauella: Es, che l'prezo à lui mosse ogni Duce, Che quest attro s'hupor des la luce.

Ma spra ogn altro Duce il gran Pelide Si mosse con parole accorre, egrate. Verso colui, che due secoli side, E ch' allbora sinea la terza etate. O uecchio, de sui si largo i cielo arride. L'età lunga, evolussa, e la bontate. Che la prudenza si del secol mostro, Dime la nossità di questo mostro.

Dinne Ceneo chi foffe, edi cui nacque, Come fu donna, e poi prefe altro uifo; Contra d quel Dio di fargil gratia piacque Che'l corpo non potesfe ester reciso. Qual guerrate i mostrò-dis fe, che giacque Morto, s'ei fu però d'alcuno ucciso ? Mo de'i con graulitate il tardo accento, E fa con quella noce ogsim contento.

Benche l'antica età, debile, e tarda,
Al wifro fia contraria, e mio defio,
Che mi fa la memoria men gagliarda,
E molte cofe ha già poste in oblio;
Fur quando la mia mente entro riguarda
Ne l'arca, slove stà l'erario mio.
Escempi fenza fine anchor ui troua
Di quei, che 'cè aimi aude più noua.

Dd 3 Eben

IBRO

E ben comuien, ch' una copia infinita

V' habbia di cofe futte, udite, e uifle,
C' bo uiflo già dad di, ch' io neumi in uita,
Dugento uolte rinouar l'arifle.
V' iuo bor la terra ce tà, che 'l alma inuita.
A lafciar queste membra affitte, e trifle
E da che gli ami il confentir, trouarmi
Sempre cercai fia i cauallieri, e l' armi.

Fra le più belle imagini, che ferba
De la memoria mia l'amofa cella;
Non ne rinchiude alcuna piu fuperba;
Nè più maranigliofa, ne più bella;
Di quella, in cui l'età di Cevoa accrba;
Fu fatta d'huom, dou'era di donzella.
Hor poi, ch' al prego uostro il mio cor cede
Treflate a la mia lingua orecchia; fede.

Bellissmanna vergine in Thesseglia Nacque d'Elato, nominata Cena... Ne sò din se in bella tan'i hoggi naglia Questa, per cui succiam la guerra, Helena Ci llustri i tero di Cipera, e Farsaglia Seco bramar la coningal catena: S'ossesse de luo stato, inuite Achille, Cli spos, e dogninormo amille à mille,

E forse anchor il tuo padre Peleo Vinto da le bellezze alme, e l'eggiadre, Hauria bramto il sio dotte Himeno, Ma siposa forse busea satto tua madre. D'alema di lor costei conto non seo, Ne volle per suo mezzo alema sar padre; Che destinato hauca sin'il ai morte. Viuer in castitui sirva consorte.

Mal Re del mar la nede un di fii llido, F fe n'accende, e fis, che non offerna, Come penso do penfer cafloe, fido , La legge di Diana, e di Minerua. E ben ch'ella contenda, gralzi il grido , D'Amore, e dal fio fin la frende ferna. In ricompenfa poi dice, ch'etge, a. E la gratiache unol. padefi, e chiegga, Poi l'hebbe l'inféliee un perzo pianto Disfe con modi urgognosse, eccori; L'oltraggio, the ui hai satto, è stato tanto, Che uuol, ch'anche grā pinio io ne riporti. Perche altri far non mai possa direttanto Rendi le membra unie robuște, e forti, Fa, che niril l'aspetto habbin, e la gonna, sì cl'i por l'aueniri non si piu donna.

Quel fuon, che diè di lei l ultimo accento,
Non fa fi delicato, ef foaue;
Ma qual figle buonu senuai, nu mnemèto
La uoce rifonò robulfac, grane...,
Il Re del mare a compiacele intento
Coni ella il fino defio feoperto gli baue;
La fa maeggion, le da un'il l'affetto,
Le fa piu corro il criu, men grofio il petto. "Co-

Ecome Re magnanimo, e preflante, Che da più liberal, bi diri non chiede, Per dimoftra qual n'er alta comante, V'n' altra è lei maggior donò mercede; A par d'oggio fortifimo diamante La pelle gl'indirò dal capo al piede. Per maggior beneficio gli concesse. Che serva alson serir mai nel poetse.

Dapoi detto Cenco lieto fi parte,
Et ogni cura al uiril ŝiudio intende.
Per tutto appare,ouunque il fero Marte
Fa, the fra le falange fi contende.
Hor mentre na cercando in ogni parte
Del mondo,oue la guerra il modo offende,
Il figlio d'Iffione empio, & andaxe
La bella Hippodamia fi phofa face...

Gia in ordine ogni mensa cra, e'l conuito, E ui sumauan sopra le uiuande.

Dou'era corso al liberale innito
Ogni propinquo Principe più grande.
La uergine sedea presso al marito,
Dotata di bellezze alte, e mirande.
Et io,ch' anchora ad bonorar gli uenni,
Fra i piu bouorati luogbi il luogo ottenni,

Furni

Furui i centauri anchor che solo il padre Commune con lo sposo hebber nouello, Che finfer con le menti inique, e ladre D'honorar l'Himeneo del lor fratello. Ogni nuora, ogni uergine, ogni madre Con l'habito piu splendido,e piu bello Sedeano tutti a'luoghl stabiliti Diuisi fra'centauri, e fra'Lapiti.

Su l'altar nuttial fuma l'incenso, Con Himene Himeneo chi canta accopia. E del popol, che u'è nario, & immenfo, Lo strepito,e'l romor nel ciel raddoppia. Ogn'un tien ne i due sposi il lume intenso, Auguria ogn'un, che fia felice coppia. Ma'l gran mal, che seguì poco più tardo, Fè l'augurio d'ogn'un restar bugiardo.

Per amor de centauri suoi fratelli Fe il conuito Peritoo in un bel prato Che i dossi, ou hanno i canallini nelli, Haurian foli il castel tutto ingombrato. Era d'arbori grandi, e d'arbuscelli Carchi di frutti alteramente ornato. Sola una entrata hauean con poco muro. La spina intorno, e'l fosso il sea sicuro.

Hor come Bacco e'l fue liquor dinino Fà udir con maggior suon l'humana uoce; E che non fol l'amor, ma anchora il uino Il lume de Centauri inebria, e coce; Dato c'haue il fegnal, prende il camino Il piu crudo Centauro, e piu feroce Verso la sposa, e a forza indi la prende, E pon a su la groppa, el corso stende.

ciascuno a quella, a cui uuol farsi amante, Tanto i lapiti, quanto i lor nemici S'appiglia, e sopra il suo canalla porta. I primi involatori in uno instante Corrono a insignorirsi de la porta. Manda il grido a le parti eterne, e fante Ogni donna, che u'è, pallida, e finorta. Noi ci opponiamo a l'opre epie, e nefade, E uersiam giù le mense, e le uiuande,

Non comporta Teseo , the molto lunge Meni la sposa il più feroce Eurito. Ma i quel,ch'ei unol porla si'l dosso, il gin E glie la toglie, e rendela al marito. Con queste aspre parole intanto il punge; Tu dunque traditor fei tanto ardito, Ch'in uita mia rubar Peritoo intendi, Nè scorgi, che in un'huo due spirti offedi \$

La shosa il buon Teseo ritira in parte, Che per allhor da lor può star sicura . Noiseguitiamo intanto il fero Marte Co'l popol, che biforme ha la natura . Tefeo ritorna,e cerca a parte a parte Con gli occhi, one la pugna sia piu dura. E scorge piu d'ogni altro Eurito forte, Che soccorrendo i suoi,dà i nostri a morte

Mentre ua contra Eurito, a caso uede Vnuaso pien di uin grande, e capace Dallo in poter del pugno destro, e'l piede Mone ner lui, che conturbò la pace; L'auenta,e in modo il uolto humă gli fiede Che tutto il capo in pezzi gli disface. Cade il ceruello, il sangue, e'l uino insieme Poi cade anch'eglise da le scosse estreme

Mazgior che in altra parte era la pugna Fra lapiti,e centauri in fa l'entrata, Perche d'u'cire il fier biforme numa Con quella donna in groppa, c'ha rubata. Tofto la spada Teseo, e'l manto impugna: E, perche lor la fuga sta nietata, Co'l fauor de lapiti opra di forte. Ch'ini guadagna, e fa serrar le porte.

Non si trouar, se non la spada al lato, Che fingendo i centauri esfere amici, Non uenne alcu più del costume armato. Giàmolti morti miferi, e infelici Tutto fanguigno haucan renduto il prato, Che per tutto confusa era la guerra, Ourrque d'ogn'intorna il foffo il forra.

D đ

Toflo, the Retoil floo nimico nede\_\_\_,
Chane un de' juoi per debolezza morto,
Rides, egli dice, Hor quad ragion richiede,
Che tu dia morte a' unoi, s'io ti fo torto?
Io prego il eighe bogai darto, che ne fiede,
Si moîtra a par di te fero, & accorto.
Alza in quello parlar l'ardente fulto,
Efa ferz alma a lui cadere il bulto.

Ne uhmorto c'ha lui , doue Driavte Riftretto con Eugro c eon Corito , Si fanno i moffri rei cadere auante, Alri del tutto morto, alri ferito . Alra la Sitzog Reto, alto, e pelante, Perch'uccida un garzon fouerchio ardito: Sopra il mifer Corito il legno festen E ferza l'alma in grembo à fiori il rende.

Gran gloria,dissa allor da l'ira ninto,
Enagro nerso il vio sicario nolto
D haner si bel garzon pngando, esinto,
Cb' a pena i primi peli hanea nel nolto.
Ma questo servo alemancaciato, estinto
Del sangue rio, cb' a tuoi fratelli ha tolto,
Farà restarti no corpo essanza quallo,
E uendetta farà del bel fanciulo.

Mentre ei moue la fpada, e la fauella ,
Alza il centaino vio la fiamma ultrice ,
En e la bocca aperta la facella
Percote, e la parola à lui diflice .
Poi con tanto fioro l'arde, e flagella,
Che r'àde l' alma al regno empio, e infelice,
Contra Driamte poi unol far lo felfo,
Ma contrato d'une prim bane il flice flo

Non molto prima intefo il gran ramore.
Ne la cittade il popol tutto corfe, "
Con arme di piu forti a dar fauore
A fuoi Lapiti,oue il bifogno fcorfe.
Fra quai Driante di piu forza, e core
Al biforme fiuor uenne ad opporfe:
Corfe con una face al fiero Marte,
Ch'un foco cterno bauca formato ad arte,

Fu a pena Eusgro dal centamo ucifo.
Ch'ei uer Driane col tizzon fi uolf:
Ma apprefentagli il buon Lapita al uifo
L'empia facella,e ne la barba il colfe.
Il foco,che'l percofe a l'improuifo,
Tanta doglia gli diò, che in fuga il uolfe,
In fuga fece anchor uoltar le piante
Arneo,Folo,bl'edon, Nefo, & Abante.

Afilio ambor la fue falute al piede Filò, che fra centami era profeta ?] Ilqual configlio il fuoi fratelli diede Secondo à lui predifie il lor pianeta ; D' abbandonar le defiare prede ; S' bauer udean di lor medefini pieta . Che' l'Ato non udea dare al centamo Di quella progna la corona, e' il lamo.

Fing endo l'indouir. ucle anchor Nesso. Che finge di Driante il braccio, e l'arme. E spinto a quella solta il piè non fesso. Gli aperse il fato spic con questo carme. Non è al Lapito boggi dal ciel permesso. Che'l corpo tuo l'anima disarme; Per quel,che l'arte mia già ne prenide, Mat i riferba al grande arco d'Alcid.

Si ch' a Driante homai uolgi la fronte, Enon is bigoitt di pugnar feco, Che non può darti al regno d'Acheronte, Poi ch' Hercol ti dè far del giorno cieco. Driante inzanto fa di morti un monte, E manda l'alme al piu profondo speco; A Licida, & Arneo quell'alma sira, Che le biforme lor folliro spera.

M and a mill alme a latartarea tomba, E quincise quindi fi combatte, e more: El armesil gridoji li impano, e la romota. Empie il cid i tumulo, e di romota. Non pero con tal forza alta rimbomba, Che defli ad Affinare il lume, el lure. Dorme is fi be, che l'gri romore, chaitorno No può farsche racquifit il sefo; el giorno Piacque à questo centauro tanto il uino,
Che ne fa fatio l'uno, e l'altro fianco:
Poi sù l'herba giacea co'l capo chino,
Senza penjiero addormentato, e stanco.
Vede Forbante, che l liquol divino
Di Bacco il fa del fenfo infermo, e manco,
E che lo Dio talmente ama Thebano,
Che dorme, e tiene achor la coppa i mano.

I diti al laccio accommoda del dardo, El mal penífer con quefle note efchiude , 10 100,60º luns,che ti fa Curo il guardo, Si tempre con la Sigia atra palude. Lo Stral fe'n nola nia fero e gagliardo, E giugne,c fora a lui le carni ignude. V uol la natura il mal foccorre i funglio. E in coppia mada fuor col sigue, il moflo.

Talmente era costui del fenso prino; Che non senti la situa seconda morte. Poi che costui si totto al mondo uino; Vidi abbracciar Petreo siperbo, sorte: CPer riportame il trionsiale ulino. Eper far noi de la tartarea corte) Per trarlo a noi suor di missira un cerro, Che n'uccida col pesso, non col serro.

Mentre il cerro leuar Petreo fi sforza, Con Tefeo appar Peritoo in quella parte; Ch'àmolti hauean la motiruofa forza, Fatta di giel col fervo, e horribil Marte, Toffo Peritoo altier fis, che per forza, Dal fiso fratel Petreo l'alma fi parte: F con l'hafit, sonde a lui trafora il petto, F a cadre cia cual l'human affetto.

Le merit de Tenitoo kehe fallahna
Di Lico a l'altra nita far tragitto,
I ashirit, the Teritoo bane la palma;
I di viler Comi al regno atroct affilito
La con to maine floris ha poi la palma
est dus vicin tarvoli Hel 1904. Ditto,
it dus vicin tarvoli Hel 1904. Ditto,
it dus vicin a l'altra tempia.

Toi tuto à un tempo il fello d'Iffone ]

La fiada impugia, e mone a Ditro guerra,
Toflo lo feudo il fier centauro oppone...;
Re fi cader Terito ol imezzo, in terra,
Ferito in figa poi Ditto fi pone.
Che l'alma anchor madar no incol fottera
Ma incauto nel fizigir cade d'un monte.
E dà mal grado fuo l'alma a caronte.

Tal del cader fu del centauro il pefo, Che l'Elchitare il ceppo d'un groffo ormo. Ecco D'hero en uend ir abibia accefo. Ter fure à chil ferì lo fleflo formo. E mentre un fajfo, che dad monte ha prefo, Tira, per torre al fier Terito oi li jormo. At empo il buon Tefo fi mone al corfo, Et al amico fuo porge joccorfo.

Mentre per auentar la groffa masfa
Anche le man con gran ciydegno arretra,
Se gli fa incôtra, e waz gran siaga abbajla
Ter vompergli il disgno il figlio d'Etra.
Gli rompe ambe le braccia, fa che lasfa
Cadere a piedi fuol la groffa pietra.
Toi contra Brianor s'adopra in modo,
Che Gioglie al fuo composho il ustal modo,

Contra Nidimmo poi, ch' appreffo uede ), Lafcia cader lo fmifigrato figlio, E gli toglic quel ben, che tenca in piede Il doffo caudilmoste l'uril bullo. Poi fa paffar Licote, oue vificde Il giudice infernal feuero, e giullo: Perche l'alma condamni ingiulfa, e felal Per quella, he rubar uolca, dom cella.

In Gippafo, in Rofeo la dura traue
Farmanere il uital lume (fiento
E manda I alume lor nigullet, e praue
A fottoporfi a l'infernal tormento,
Treosche di Tefeo punto non paue,
Vuol unaticare il fuo biforme armento:
Ma intito Tefeo il cerro alza, e le bracia
E con un colpo fol due corpi agghiaccia.
Demolocott
Demolocott

Demoloonte altier [offir piu tanta
Strage non volo de [noi frate infelici]
Econ le braccia amoda una gran pianta
Per efirparla fin da le radici.
Al fin quel grofio pin en unezzo [chianta,
E poi l'auenta contra i [noi nemici.
Teflo ad Labor fi ritira, et offirma
Ciòsche in quel puno à lui dice Minerua.

Ma non per questo in uan l'arbor percote, Anzi nel suo cader Crantorre atterra: Estate in tuto a lui le unen sote, Fa l'alma altera sina passar fotterra. Colui, chi albor perde l'humane note, Achille, già signi suo padre in guerra, Il uinto Re di Dolopo già il diede. In signo al podre tuo d'amore, s'ede.

Peleo, che morto scorge il suo guerriero, Contra l'empio uccisof arizza lo sguardo, Non molto andrai de la ultoria altero, (Gli dice poi slegnato) e irra un dardo. Sentendos il Centamo acto, elegiero; Saltò per schimarlo, ma futardo, Che l'prì, mentre in aria il falto il tenne, Lo stral, che piu leggier batte le penne.

Il dardo al fier Centano il petto offende, Ei con la man l'afferra, e fuor lo tira : E mentre il fangue irato il quardo intende V ficio fenza il ferro il legno mira. L'iraç il doto talmente il moftro accende, Che folamente a la uendetta affira, E quelche lui feri, carica; preme A fin che prima arviui a l'hore efiteme.

Collegno, che fenza arme in mam qli re sla, Fere il nemico impetuofo, e crudo. Teleo fi bene armata baue la tefla, I wol, che rompa quell baffa in fu lo fcudo. Hor meure il mostro atire ferça, e spella A lui percuote Teleo il petto ignudo, E con la fauda toglici il fangue ingiusto Al petto canallino, e al uri buflo. Al fine in tante parti il punse, e colse, Che se' unide cader morto dauante. E poi che i alma a fino o, a Dani tolse, V crso Hile, e Flegeron drizzo le piante, V ccssi quei, une Dorila s' uosse. Che frita con un dente d'Elefante : E per lo molto popol, c'hauca ucciso, Tutto era fangue il dente, il manto, e'l uiso.

lo,che'l ueggo si fero,e si possente, Non manco di scorcoso al sido amico; Gi auento contra un dardo immantinete, En taune,guarda,o Dorila,gli dico, Chi fece meglio, ò'l mio ferro; o'l tuo dente E qual de i dur piu noce al fuo nemico, Es,che tardi di ciò accorge im umo, Per disender la fronte oppon la mano,

Che'l dardo con la man la fronte passa, Hor mentre ei sconsiccarlo intede, stride. Peleo,che gliè nicinssiggir non Lassa Il tenpo in usu, ma lui s'ere,c'e uccide, Tal che s'ache per sorza il capo abbassa L'alma,che da due corpi si diude. Cade il Centarro, e lascia il dente eburro, Che serva al pronepote di Saturno.

Eud 'ogui beltà Cillaro adorno
Manda li l'alima a la tartare a fede,
Tutte le gratie in te faccan foggiorno,
Eri tutto filendor dal capo al piede.
Tutt contra chi rubar ti volle 'al giorno,
Toco tanta beltà favor ti diede.
Non oprò l'est ian, net tuo bel volto,
Che non ti fosse il di per sempre colto.

Era il fuo nolto fi leggiadro, e bello,
Ch'un de' nunti parea del fommo choro.
E uer, c'havaeg gia meffo il primo wello,
Raunolto alquanto, e del color del foro.
Tanta proportion mailo fempello
Ron diede mai nel fuo piu bel lauoro
Re'i far la flatua d' Hercole, o di Marte,
Quanta n' bauea il fiuo bigli o in ogni parte.

## BRO

Da il capo, e'l collo al fuo destrier gagliardo, Mentre con pari ardir guerra ne fanno, Degno faria di Castore, e Polluce. Macchiato à mosche nere ha il pel leardo, E come un uino argento arde,e riluce: Atto,e leggier come se fosse un pardo, Done più brama il suo mortal, conduce, Todaha la gropa,il pettoha largo,e grosso E corrisponde al piè fondato, e al dosso.

Molte bramato haucan farfel marito, Che del biforme armento er an donzelle. Al fin fol una il traffe al dolce inuito, Che'l primo loco hauca fra le piu belle. D'Hilonome il bel uolto almo,e gradito, D'Hilonome le duc lucenti stelle. Poter nel cor di Cillaro di forte, Che'l fecer prima amante, e poi consorte.

Costei con la beltà, col dolce affetto, Con fargli seruitù fe si,che'l prese; E tanto più che'l suo leggiadro aspetto Con narie foggie ogn'bor più adorno refe, Fatto de gli occhi suoi lo specchio obietto, Le chiome del color de l'oro accese. Si pettinana, e dopo i nary modi Più belle le rendea con treccie,e nodi.

Nel petto ogn'hor tenea qualche bel fiore, Innanzi à gli occhi anchor di ueder parmi Ch'al sen porgeua gratia, or ornamento: Nel far ghirlande il nario,e bel colore Con mirabil teffea compartimento. Se ne fea poi con tal giudicio honore, Ch'ogni occhio fea di se restar contento: E per star ben pulita, bauea in costume Due uolte il di purgarsi in mezo al siume.

Solea portare ornato il busto altero De le piu uaghe, e preciose pelli. Hor uestia l'armellino, hora il ceruiero Con uary adornamenti, e tutti belli. Insieme con amor fedele, e uero, Hor cacciauan co' neltri, bor co gli angelli Gia sempre insieme, e allhor feri, & arditi Insieme combattean contra i Lapiti.

Vn dar do in furia uien dal lato manco. E fora al fier Centauro il carnal panno, E'l fa in terra cader pallido, e bianco. Come s'accorge Hilonome del danno, E ch'a lo sposo suo l'ardir vien manco. Il cura, co ogni officio ufa più fido, Perche non lasci l'alma il carnal nido.

Ma come l'infelice il uede spento, E mancata del tutto esfer la spene, Fa fentir fin' al cielo il suo lamento. Estride, e piange il suo perduto bene. Distinto io non potei sentir l'accento, Che facea fede altrui de le sue pene; Che'l romor, che produr la guerra fuole, Fe,ch'udir non potei le sue parole.

Toi che'l suo pianto uano esser s'accorse, E restare il suo ben da lei diniso, Quel dardo proprio in se fiessa contorse, C'hauea pur dianzi il suo marito ucciso; E cade, e intorno a lui le braccia porse. Baciollo, & accostò uifo, con uifo. Poi chiuse gli occhi,e mandò l'alma intato Al iusto tribunal di Radamanto.

Feocome, ch'un ceppo hauea afferrato; Vn tronco hauca sospeso in uece d'armi, Ch'à pena quattro buoi l'haurian tirato. Io'l guardo, e come neggo il legno trarmi, Fuggo l'intontro fuo dal manco lato. Di Fonoleno al figlio il ceppo arriua, E in men d'un balenar de l'alma il prina.

Gli schiaccia in modo il capo il grave pesò, Ch'à perder l'alma il misero constringe; Gli occhi,la bocca, o ogni loco offeso Fuor col sangue il ceruel per forza spinge : Come si nede user il latte appresso Fra i molti giunchi, oue s'assoda, e stringe, L'homicida crudel che morto il uede, Per prinarlo de l'arme affretta il piede.

lo,c'hauea sempre in lui le luci intente, M opposi con la spada al sipo pensirco , E con una soccata, & un sindente , L arme salusi del morto caualirco , Sa bene il pade tuo, ch'e ap pesente, S'io dico in questa parte, Achille, si ucro A Tonio,e Theleboa poi tossi il ilume , Este passirali al sottera arco siume.

Portaua il primo un biforcato legno,
E not folca giamai menare in falto:
Co' dardi latro del trataveo regno (lo.
Hor questo, bor que il guerrier redea unifal
Costui mi ferì il collo, eccui il egno.
Che ne fa fede, ecco Pedeo, che fallo.
Allbora era il mio tempo, allbora feci,
Allbora devane condurmi a Troja i Greci.

Se unito allbora io non hauessi Hettorre, Gli farei stato al par col ferro in mano, Bench'egli rei faneiulo, ò fesso à torre. Non era sosse anchera il unito humano. Hon la mia succhia eta, bia al sus si morne, Mi sa combatter, debole, e mal sano. Come uedete, à sale io son uenuto, Che col conssiguio sol su sorgo aisto.

Non molto dopo il nobil Terifanto
Del gemino Tireto bebbe la palma,
E poca appresso possibili di alcamal manto
Del quadrupede Oiclo inuolò l'alma.
Macareo Teletronio ellinsi intunto
Ad Evidupo la terrena falma.
Resso in unchor dal tridentato telo,
Veciso del storissimo cimento.

E tu Mopfo gentil qua ziù nolesti
Non Jodo à profesta dar l'opra, e l'arte,
Ma per noi far la guerre,e combattessi
Tu anchor co' rei Centauri la tua parte.
Al quadunque d'Oite a stin togliessi
Quelle uirità,che l'anima comparte.
Gli mit il tuo dardo col palato il mento,
E tentò in uan dar fuor l'ultimo accento-a

Cenco, che di fur fi buom di donna ottenne.

E di mai non poter effer ferito,
Del popof, ch' à incôtrar luperbo uerme.

N' basea gid fatti andar cinque à Cocito.
Co' nomi in mente il impurero fi terme,
Mail modom'è del 2 memoria spítito ,
Stifelo, Bromo, Intimaco, ch' Helimo,
Diè con Piramo al regno affitto, co' imo.

Ben mi souien del modo, che Ceneo
Tenne nel fure essangue al sesso i busto.
Gli nemne incontra il Centanro I atreo ;
I'n huorn di mezza etas forte, e robusso.
Sceno pur dianzi il podol Larisso.
D'Halesto banea col suo servato sesso.
Esper correr piu franco à sarne scorro.
Era de l'arme suo adorno.

O Cenea (dice à lui) nato donzella., E s' buomo bor fei, ru fai per qual mercede Che fhoglia l'arme, e wetti una gomella, Secondo il feminile ufo richiede: E lafçia è l'houm la puyna acerha, e fella, Che falui il fiuo thefor da l'altrui prede.: E tu fedendo torna al primiero ufo, E fhoglia la comocchia, e weții il fufo.

Mentre il Centauro gloriofo,e uano Colui, che donna fuciberne, e riprende; Cenco, chi anchora alquanto era lontano, al fianco con un dardo al mofro offende. Latreo toflo uer lui col ferro in mano Le zampe caualline al corfo flende; E uago di uendetta in prima giunta Verfo la fronte fua tra un punta.

Come balza la granime ful letto.
Qual l'enfiato pallon balza su i marmi,
Così indierro balza su su flenza essetto.
La fronte gioneni del mostro l'armi.
Ei, chel noue di lui utrile aspetto
Fatto ossetto su no la da facci carmi,
La panta incolpa, e di pronar gli aggrada,
Se meglio il serva il taglio de la spada.
Drizza

Drizza la mira al nolto, e fermo tiene Di finir con un colpo la battaglia : Ma indietro il ferro suo ribalza,e uiene, Et percote la carne, e non la taglia. Ma il colpo di Ceneo già non sostiene Il mostro con la sua lorica, e maglia; Ceneo l'acciar uittoriofo, e franco Fa tutto penetrar nel uiril fianco.

Mouendo poi la uincitrice palma In su,e in giù per la piagata nita, Per far fuggir del doppio albergo l'alma, Noue ferite fa ne la ferita. E non restò, che de l'humana salma Vide l'alma del tutto effer uscita, Fatto c'hebbe Latreo de l'alma scosso, Tutto il biforme stuol si nide adosso.

Tutto il bimembre campo empio,e feroce Corresopra Ceneo, forte, e gagliardo. E per piu spauentarlo alza la noce, E uer lui drizză l'arme, il piede, el guardo E da tutte le parti ogn'un li noce. Ch'l fere con la spadase chi col dardo. Balzan l'arme da lui lucenti, e belle, Senza intaccar la fua fatata pelle.

Ogn'un; quanto piu può, si marauiglia, Che da tante persone, un'huom s'offenda; E la persona sua punto uermiglia In parte alcuna anchor non si comprenda Monico al fin le man uolge, e le ciglia A gli altri, e grida, e fa, ch'ogn'un l'inteda O biasmo eterno, o infamia di noi tutti, Ch'un campo sia da un sol uinti,e distrutti.

Vn,ch'a gran pena è d'huō, ne dona à morte, Ei pur si moue,e scuote, & usa ogni opra Pur dianzi il uidi in gonne feminili, Be ch'eglihoggi è ner'huomo ardito, e forte A l'opre, ch'egli fa strenue, e uirili. Noi donne siamo, e habbia cangiato sorte A l'opre, che facciam meschine, e uili. E glie al, che noi fummo, a al, ch'io ueggio, Noi fiam quel, ch'egli fu, femine, e peggio.

Che giona a noi, se grande oltra misira, Noi poffediam questa terrena scorza? Che giona à noi,s'à noil alma Natura Doppie le membra fe, doppia la forza? Poi che mezzo buomo in semplice figura Con piu ualor ne risospinge, e sforza? Non credo piu, che siam, com'io credea, D'Ision figlise de l'etherea Dea.

Può star, che noi siam figli d'Issione, C'hebbe in se tanto cor, tanta possanza, Ch'osò ne la celeste alta Giunone Di fondare il suo amor, la sua speranza? S'un,che non sò,se sia donna,o garzone, Tanto d'ardire,e di poter n'auanza? Deb rauniniamci, e al modo dimostriamo, Che gli stessi, che fiammo, anc'hoggi siamo.

Da poi ch'anchora inuiolabil staffi, Dapoi che in ua con l'arme habbia coteso A tor qualch' opra graue ogn'un s'abbasti Acciò che sia da la granezza offeso. ;, Spogliamo i monti d'arbori, e di ſaſŝi, Veggiam di soffogarlo sotto il peso. Poi che l'arme non giouano, col pondo Purghiă di questo Hermafrodito il modo.

Vn'arbor, ch'era in terra annoso, e graue, Gli auenta in questo dir superbo, & empio Tosto tutto lo stuol, che due corpi haue, Cerca imitar del suo fratel l'essempio, Altri prende un gran sasso, altriuna traue E corre à far di lui l'ultimo scempio, Tanto ch' al fin d'ogni soccorso priuo, Fu dal bimembre Stuol sepolto uiuo.

Per torsi sopra il peso, che'l sotterra: Ma in uan ui s'affatica, in uan s'adopra : Che troppo abonda il peso à fargli guerra. Pur fa il monte tremar talhor, c'ha fopra, Come talhor se'l uento, ch'è sotterra, Cerca uscir suor del sotterraneo albergo, Fa tremare à gran moti il fianco, e'Itergo.

Fu in dubbio allhor ciò, che di Ceneo auenne, E uolto uer Neftor gli diffe , Done E quasi ogn'un di noi giudicio diede, Che per la troppo pefo, ch'ei fostenne, Fosse de l'alma, sua l'inferno herede . Cc-Moplo il negò che quindi alzar le penne, Vide un'augel uer la superna sede, in uc Tanto neloce, coragiofo, e bello, cello. Che fu da noi chiamato unico auxello.

nco

Mopfo uistoluolar pria dolcemente Intorno il campo, indi affrettarsi al ciclo, L'accopagnò con gli occhi, e con la meute, E disse acceso il cor d'ardente zelo. Salue Splendor de la Lapitia gente, Ch'ascondi il tuo gran cor sott'altro nelo, Già fra gl'huomini imutto, et bor col nolo Fra gli etherei uiuenti unico e folo.

L'autorità di Mopfo inner futale, Ch'ogn'un die piena fede à ciò, ch'e diffe, Tenne ciascun, ch'egli mettesse l'ale, Ogni alma s'allegrò, che non moriffe. Ben di torlo ardenamo di tanto male, Teleo, Peritoo, & io, metre anchor wife: Mane fu dal pugnar la uita impedita, Non senza gran periglio de la uita.

Se ben sapemmo poi non esser morto , Ma hauer fra gli altri augeli il primo ho-Ne demo a uendicar si fatto torto, (nore, A disfogar l'incrudelito core. Ogn'un, che non fuegi, mandamo al porto Del regno de le Strida, e del dolore : Pur la fuga qualch' un ne fè sicuro, Qualch'u la notte, e'l ciel, che uëne oscuro.

Mentre conto Nestor l'abbatimento. Che fu fra'mostri, e le Lapite squadre, Tlepolemo figlinol , stè molto intento, D'Hercole, alquale Astiochea fu madre, Sperado ognihora udir qualche ardimeto Qualche proua notabile del padre, Saputo bauendo da lo Steffo Alcide Ciòsche contra i Centauri ei fecese uide.

Lasci il forte figlinol del maggior Dio? Deh come hai tu le maraniglie, e prouc. Che fece Hercole allhor, poste in oblio? Sò ben,ch'à te quell'opre non son noue Che fè contra i centauri il padre mio. Però che'l mondo tiene, e tutti sano, (no. C'hebber dal forte Alcide il maggior da

Non pote allhor tenere il uiso asciutto Il miser uecebio, e disse, à lui rivolto. Deb, perche à sparger m'hai misero, idutto Innanzi à tanti Heroi di pianto il uolto? Perche m'hai ricordato il duolo,e'l lutto, Che m'hauea di memoria il tempo tolto? Terche unoi, ch'io ti dica oltre i miei guai L'odio, ch'al padre tuo sempre portais

Certo il gran padre tuo non si può torre, Che nonfosse maggior di quel che dici. Cosi il potesse a te negar Nestorre, Che mal uolentier loda i suoi nemici. Polidamante anchora, e il forte Hettore Son nel pugnar non men fieri, e felici: Non ne parliam però con quella gloria. Con cui gli amici suoi ne fan memoria.

Disfece il padre tuo fra l'altre imprese Mesene, & Eli, e'l mio paterno loco . Et oltre che disfe tutto il paese, E che die Pilo in preda al ferro, e al foco, Per non uoler contar d'ogn'un, che rese Morto, che ui saria da dir non poco, Bastiti di saper, che in quella guerra Tutti i fratelli mici mandò sotterra.

Dodici già nascemmo di Neleo A sopportar qua giù la State, el uerno: Dodici da me in fuor passar ne feo Hercol dal mondo uino al morto inferno, Fu d'undici homicidy Alcide reo, Che del mio Stesso uscir sangue paterno, Hor fa giudicio tu, s'io feci errore, A tacer, se l'ho in odio, il suo nalore.

Ma

Ma quel fratel mi da più noia à l'alma, Che nomar Periclimeno,un guerriero, Ch'in tutte l'altre iprese hebbe la palma, Contra ogni più famoso caualiero Coftui potea cangiar l'humana falma : Secondo più aggradana al suo pensiero. Hebbe tanto fauor dal Re de l'acque, Da cui del nostro fangue il germe nacque.

Si cangia il fratel mio l'humana uejte. Quando poi uede affaticarfi in uano, Per fare, che'l padre tuo fenz' alma refte, Si fa l'augel, che porta al Re Joprano Ne l'ungbia torta il folgore celeste, (o Poi l'unghie, il rostro, il uolo, e'l saggio aut Straccia tutto à tuo padre il dorfo, e'l uifo

Mentre una uolta al Ciel batte le penne, Per scender poi piu rapido à ferire, Hercol sempre incoccato il dardo tenne, Fin che'l uide finito di falire: Ma tosto, che uer terra se ne uenne, Lo stral con gran superbia al Ciel fe gire. Scontra il telo l'augello,e a punto il puge Done l'ascella al dosso si congiunge.

La piaga de l'augel non fu mortale, Ma ne restò talmente il neruo offeso, Che del moto,e del uol mancando l'ale, Non si potè tener nel ciel sospeso, Talche uincendo il moto naturale, Lasciò cadere il suo terrestre peso, E nel cadere il misero dal Cielo, Mortale un'altro colpo hebbe dal telo.

L'augel piagato al mal soccorrer uols Et afferrar col rostro il crudo dardo, Hor mentre a quella parte egli rinole Per imboccar lo strale, il collo, e'l guardo: La cocca de la freccia in terra colle, E spinse il ferro in sù crudo, e gagliardo. Pa?ò la punta à l'infelice il collo. E gli fe in terra dar l'ultimo crollo.

Hor lascio a te medesmo far giudicio Se come già dicesti tanto errai, Se contra ogni douer mancai d'officio, Quando le lodi d'Hercole io lajciai : Che s'al mio sangue tal se preiudicio, Vorrei di lui non ricordarmi mai : Nè creder, che tant'odio il cor m'acceda, Che la uendetta mia piu là si stenda.

In più d'un crudel mostro horren do , estrano Vendica il sangue suo spento Nestorre Sol col non far le lodi Herculee note . Ama se come figlio: e fe t'occorre, Promettiti di lui ciò, che egli puote, Qui notle il necchio accorto il puto porre A le sue grate, e ben disposte note. E poi che'l uin sezzaio uenne,e'l confetto, Rinouate le guardie andar nel letto.

> Si duole in tanto il dolorofo padre Di Cigno, ch'un figlinol si forte, e bello Habbia le membra sue forti, e leggiadre In un timido, e uil cangiato augello, Vedendo poi,che a le Troiane Squadre Danno Achille ogni di porta nouello, Dinenta ogn'bor piu crudo,e piu maligno Contra chi gli fe far di Cigno un Cigno.

Ma pure a la uendetta egli non uiene, Nè mol su lui mandar l'ultimo danno: E quando del nalor suo gli soniene, Tempra piu ch'egli può , l'interno affano. Vedendo il crudo poi modo, che tiene Sopra l'uccifo Hettore il decimo anno, Per colui uendicar pone ogni cura, Che difendea le sue superbe mura.

Subito trona il gran Rettor del giorno, E dice. O de la luce unico Dio, O d'ogni altro figliuol piu bello, e adorno Di Gioue , e più gradito entro al cor mio, Oime, che teme hauer l'ultimo scorno Quel muro, che già tu facesti, & io: Oime, che tofto unol l'Argina guerra Le tue fatiche, e mie mandar per terra. Terche

Perche Lanto l'affinggi, e ti tormenti, C'habbia d'eader de l'afia il grade ipero ? Perche piu piangi tanti homoniu fpenti, Onde piu popol tuo già tanto altero? Onde che muoui i dolorofi accenti, Per quella tanto famolo, caualiero? Ter quello Hettore, a cui fia tanto torto Fatto intorno al tuo muo esfendo morto? Fatto intorno al tuo muo esfendo morto?

Perche lafci shirar quel gran Pelide., C'ha la nostra citrà 48 stuto oppressa ? Quel crudel homo, che taini geme uccide, Che non n'uccide più la guerra istessa. Deb troua. Apollo homai d'arme tue side, Con l'arco inuitro suo uer lui t'appressa, E con lo stral piu certo, e piu sicuro Distraggi il distrutto del nostro muro.

Se qualche occasson usuisse à slorte,
Onde à creder s'bauesse al salo regno;
Gli worrei far conoscer, quanto importe
L'ira del mio ritiente,e del mio slegmo.
E per donario a la trartarea corte.
Non saria d'huopo il tuo servato legno.
Hor poi ch' ei non si crede al suso slegno,
Sappliscone manco io, tuco l'uno strate,

Consente al Re del mar lo Dio di Delo, Come quel, che di lui non ha men uoglia. -Fa scender 1050 un muolo dat cielo, E sune al suo spinentor nouella spoglia: Poi uoda ui ac ol piu si fatto telo, Ter uendicar di due l'ira, e la doglia. Giugne in un uolo di Troià campo, e nede Pari, chor questo-shor quel col 'arco speca.

Solo a lui fi palefa, indi il riprende,
Che si male effequir la fia uendetta;
E che gli firtali fioi uilmente flevade,
Toi che la plebe fol fegue, e facta.
V'a (dice) done Achille i noftri offende,,
E tra contra lui la tua facta.
Gli moftra intanto, one il cogin d'Aiace.
Tutto il campo Troian diffrage, e sfact.

Gli dona un de fuol fraile, efiricorda, Ch'egli fice ad Hettor l'efiremo incarco. Tari da l'ira accefo il dardo incorda, Toi fa il legno unin talmente carco , Che pare una privatule la corda, Emezzo cerchio a punto affembra l'arco, D'ange luodara Apollo al dardo aita , E fa paffare Achille à l'altra uita.

Hor te, da cui fu, Achille, ogni altro uinto, Che foffe dilbor fra noi piu fiero, e forte, I'n linemo efficiniato, e mole ha effitine, Ituolator de l'Attica covforte. Se da feminii mano effere fipinto Doucui pure al regno de la morte ; T'era più bonor, che l'Amazzonia guerra Faceffe il corpo tuo uenir di terra.

Quel gran terror del buon campo Troiano, Muo co honor de la Pelafga gente, Già confimato hauea tutto Vulcano Con la fua fiamma rapida, & ardente. Lo flesso bio, che con la propria mano Formo quell'alma dura, e sissendende, Chel glorioso Achille in cener uosse. Diè l'arme al busso, a l'arme il busso tosse, Diè l'arme al busso, a l'arme il busso tosse,

Altro di fi grand homo hor non appare, Che polue di fi poco, e debil pondo, Ch'ogni piu debil ma 14 pvi bertare, E utat ala capife un picciol toofo. Tur uiue, e'l nome fito non può mancare, Vola la fama fina per nutro il mondo. La gloria fina, ch'eternamente uiue, Spatio a tan't homo e gual b'fi preferine.

L'arme, ch'ogn'hor net martial flagello Solean cercando anda battaglie, e ville, Talmente opras fe ben vellar fenz ello: Che quasi fer, ch'à l'arme si nenisse. E fecer quasis a singular duello Venire il siero Aiace, e'l saggio V'lisse. Ter l'arme al'arme quasi un di si suemue. Per quel, che nel Senato Acheo's otteme.

## LIBRO DPODECIMO.

Conchinfo fu dal publico Senato, Che l' arma d' un guerrier di tanto pregio Render quel caualier douesse armato, Che nel campo de' Greci era il piu egregio; Colui, che piu ualore hauea mostrato. Per fauorir l'universal collegio; E si prezò da ogn'un l'Imperadore, C'hauesse a giudicar di tanto honore.

Tempo a pensarui il Re dubbioso tolse. Per non errar co'l subito configlio. Indi a fare foiar l'animo wo!fe, A chi le deffe il popolar bisbiglio. La noce popolar la lingua sciolse, E le dier molti al naborofo figlio Di Telamon, mloti altri piu prudenti Per l'Itaco guerrier mosser gli accenti.

V liffe, che del campo Acheo gran parte Si uede haner ch'a tato honore il chiama. Tič mezzi occulti,e accorti,e co grad'arte Cerca ottener dal Re quel, che piu brama.

Aiace per le piazze, e in ogni parte, Che si fa torto al suo nalore, esclama, Se per uentura il Re tien, che piu merte Quell'arme hauere il figlio di Laerte.

Menelao, Diomede, e ogn'un, ch'intende. Done e rinolto il popolar discorso, Non ofa dir di fe, che non intende Di contraporsi al publico concorso. Ogn'un del capo al Re l'orecchie offende, E conta ciò, che in quella guerra e occorfo, Per fare inchinar lui, ch'ascolta, e tace, Altri in favor d' Vliffe, altri d' Aiace.

Il Re prudente e di giudicio intere. Per far , ch' alcun da lui non refli offefo , Vuol, che sia l'uno, e l'altro canaliero Dal saggio conciftoro Attico inteso Indi gli Heroi del Greco illustre impero Fatti chiamare, a lor da tutto il peso Di far giudicio uninerfale, e certo, Qual de'due canalier sia pin di merto IL FINE DEL DVODECIMO LIBRO.

ANNOTATIONI DEL DVODECIMO LIBRO. Si può pigliare essempio quini, no essendo che mera historia il sacrificio che saceuano i Greci per placar Nettuno, che ogni volta che l'huomo ha ricorfo à Dio ne fuoi trauagli, hauera vn vino presagio del tempo, e del modo di vscirne, come hebbero i Greci per opra di. Calcare; il Dracone trasformato in faffo dopò l'augurio interpretato de i noue vecelli amazzati da effo,ci fa vedere, che sono fermi, e stabili come il sasso e determinati i giudicii di Dio, e che non si posfon giamai per qual fi uoglia occasione mutare.

Paris rubba Helena a Menelao Re di Sparta, dal quale era flato raccolro con ogni maniera di cortena:e da questo furto ne vasce la ruina della patria,e della casa sua la morte sua,e de fratel li,e le fiamme di Troia,per farci concedere,che non può fuggir l'ira,è I feuero giudicio di DIO quelli che ingratamente ingiuriano i fuoi benefattori, come ingiuriò Paride Menelao: ci da me defimente effempio Hecuba, che unole preservare il medesimo Paride, ancora che l'oracolo lo hauesse predetto ch'egli doueua essere la ruina, e'i suoco della patria, quando nel partorirlo le pareua partorire fiamme di fuoco; che non dobbiamo per una scioccase dannosa pieta contraporfi a i stabili, e immutabili giudicij di Dio.

Ifigenia poi per placar Diana douea effere facrificata dapoi che per opra d'Vliffe fu condotta nell'effercito Greco, ci fa vedere quanta forza ne gli animi nostri ha la Religione, poi che'l pa dre medefimo per cagione de la Relig lasciana sacrificare la figliuola ancora che innocétissima,

Cigno figliuolo di Nettuno combattendo nalorofamente rimane perdete,e su dal padre cagiato nell'occello che ha il nome suo: significa allegoricamète che questo figliuolo di Nettuno douena effer molle, e bianco:perche per il più fono tali quelli che nafcono di maniera che pre domini loro l'humidità, della quale e padre Nettuno: douca poi hauer cogiunto proportionata mête all'humido il calore:per nirtù del quale era agiliffimo e dell'ro, pche glli che fono di fimi le coplessione, sono molto agili, e destri però singe il Poeta che no potca Cigno esser ferito, che

non è altro fe non che per la fua agilità fi difendeua di maniera che faceua riudeire unni tutti i colpi di Achille, dalquale fu al fine uinto per fiacchezza, come fogliono effer vinti quelli che hanno la medefina completione. Rimale poi trasformato nell'uccello del fuo nome,che non e

altro se non che rimase l'ungamente la sama del suo valore fra gli huomini.

Si vede quini quanto leggia/aramente habbia deferita! l'habitatione della Fana, e aggiontosi molte colò del luo, che non li teggiano e in Oudio, nei Nigilio, come la l'araz. [E di metal-lo fichietto ogni fua parte.] come anchora deferite folicemente il modo del far correr le nuoue pel mondo, nella fanza. [E do La nobilità fa pria ch'intende, l'e nelle quattro flanza feguntita. Belliffima è anchora la deferittione della itichi fana che flegge nella titàza, [La Dea che figue reggia quell'albergo.] e nelle due feguenti. Deferitie anchora la l'umore della plebe Troiana come prima intende il guinger dell'armata Greca, l'ardire, e l'allegrezza che ne moltra Hettorre, egil altri guerrieri di valorei prudenza al Prisuno, che non finunt ponto di faccia quel primo moltra della come primo di moltra della prudenza al Prisuno, che non finunt ponto di faccia quel primo moltra della come primo di propologia della come della c

La trasformatione di Cene donna in Ceneo huomo forte, e bellicofo, né è altro, che una mé tre che dopò e filer flata un tempo data alle delici e feminlifi, nó ual alle vitru virili, có il fauro del le quali cobatte poi animo faméte có ogni maniera di virio, có tito ardire che nó teme poi di co fia alcuna, per filo finge il poeta che no poretie effere, officio, autor che al fine poi fufic fepoto da falie, dalle tratui dei Centaurialla fine poi effendo fouraprefà dalla molta forzade i viti; è chigia En invecillo, che non e altro che qualdo la méter puraza adelle molte saffioni fie ne noba al ciclo.

La guerra de Centauri con i Lipiti, emera historia furono detti i Centauri che, sono popoli di Theliggi, mezzi huomini, emezzi caualli, mezzi caualli, de a feruir sene se la guerra Onde vedendosi quelle ciocche genti caualcare, si didero a ceredere che suffero van così itschi inspento con i caualli, come hàno creduto da pria cipio gi Indiani del Mondo nouo si vede quini quanto vagamente habbi i Anguillara descritata loro battaglia con i Lapiti, come in molti non folamente habbi i Anguillara descritata la toro battaglia con i Lapiti, come in molti non folamente habbi arasportato Oud, an anan zato, come en ella descritatore delle beliezze di Ciliaro me la descritata Ciliaro monto vagamente i suo cauallo nella stanza, per del collo il suo delle propresenta anchora la bellezza, el l'anore di Hilonome verso di sui, nella fianza, si Molto brama to bauena farest martio, I en ella seguente, come e anchora vagamente discritto so seheme che si faccua Halefo Centauro di Cenconella fianza, si Cando diffe a lui, nata donzella, bella e ben arasportate a cantora a tomora to comparation e nella flanza, [Come batta la grandine full tetto.]

Periclimeno amazzato da Hercole tutto che haueste p dono di Nettuno forza di potesti tras formare in diucesti animala, felindo vitiamamente trasformato in una Aquilla, ci la conostero, che la gloria delle imprese fatte sigurata per Hercole, combatte sou ente cò l'initidia figurata per reciclimeno, laquale piglia diucrie forme per fregarla se può, ma alsine hauesdo prela la forma del l'Aquilla figurata per la superbia, p ester l'Aquilla si piu siperbe uccello che uolis, è ferita da vino strale della gloria, che non è aitro che quel raggio che si spicca dall'opere hono rate, e lodeuoli, che solten della gloria, che un la forza cuigore di amazzare la superbia y espognere l'iniusità.

Achille morto da Alcifandro col fanore di Nettuno, cdi Apolline, i o tredere che il più del le uolte gli huomini valorio lue megnon amazzain nelle guerre da homonin uline, che non hanno ne forza, ne cuore, corrifondente al loro ualore, fi reggiono quiui molte belle rappre fent azioni come l'innocatione di Netuno ad Apolline nella latanza [50 bito troual il gran tetto del cielo. E dice. [O della luce unico Dio.] come annora e la perfusione che gli i ddi mouer le fue factre contra Achille nella fanza [50 certe ha fici piara quel gran Pelde [5] Ellillima nacona è la rappre fentazioni e del tiro dell'Arco fatta più nofre dall'Anguallara, e fempre diuerfamente, che il ve da se ullà fanza [Gi dopa un del fuoj fezili, gi gli iriorda.]



## TERZODECIMO. Si cangia Aiace in fior : Hecuba in cane :

La cener di Mennone in augei fieri . Fann'oglio , grano , e uin l'Arnie germane , Indi Colombe fono. efcon guerrieri Da fanille di uergini soprane. Vn giudice è dur sasso. I figli alteri Del Re Moloffo nestonfi di piume, Aci è chiar'onda:e Glauco un marin Nume.



OSTO à seder nel seggio alto, ereale L'imperador de' Greci illustri regni,

Fur posti intorno al regio tribunale Di grado in grado i Principi più degni. Poi per sapere, a cui l'arma fatale Del forte Achille il lor giudicio affegni, Concorfe ogn'un ne l'habito piu adorno, E fece a' Greci Heroi corona intorno.

Su'l palco, nifto quefto, Aiace afcende, Che fopra il unigo bumil molt'alto forge. E come gli occhi irati intorno intende,

E che ciascun uer lui rinolto scorge. Secondo l'ira impatiente il rende, Mentre a le naui Achèe lo sguardo porge, Sdegnato ambe le man tendendo al lido. Mostrà l'irato cor con questo grido.

Puo stare à sommi Deische in questo loco, Fra Vlisse, e me tal causa habia a trattars Imanzi d questi legni, ch'io dal foco D'Hettor faluai, che non restar tutt' arfi ? Deh parlate per me uoi naui un poco Cotra chi pensa al mio merto agguagliarsi Poi pur uedeste allhor le nostre im prese, E chi fuggi dal porto, e chi il difefe.

Benche

Benche se riguardiam con sana mente, Quanto il facondo dir d'Vlisse importe Si gouernò da saggio,e da prudente, A non si porre à rischio de la morte. Ch'è meglio col dir finto, & eloquente Pugnar,che con la man feroce,e forte : E se l'armata hauesse Hettor disfatta; Con le parole e poi l'hauria rifatta.

Tal che per mal de l'auerfaria terra Io fei bene à pugnare, egli à fuggire ; Poi che'l fauor del Ciel, che'n noi fe ferra, Fa,ch'altri nal col fare, altri col dire; Poi che quant'io ne la feroce querra Vaglio per far difesa,e per ferire, Tanto nal'ei col dir terfo, & ornato, Secondo ch'à ciascun diede il suo fato.

Hor uoi prudenti Heroi giudicio fate, Chi deue ne la gloria hauer piu parte; O quel, che ne le fiere empie giornate S'oppone inuitto al periglioso Marte: O quel, che con parole alte, & ornate Quel, che s'haurebbe à far, dice i disparte. Restaua ogni nauilio arso,e disperso, Se'l difendena anch'io col parlar terfo.

E poi ch' ei per le sue mirande proue L'arme del forte Achille hauere intende; Fate, ch'egli ni conte, e quando, e done, Poi ch'ei di notte ascoso ogn'hor contende. Sò ben, che l'opre mie non ui son noue, Che le fo, mentre il sol nel ciel risplende. E di ciò, ch' io mi fei per nostro scampo, Mi fu ogn bor testimonio cutto il campo.

Nonm'è d'huopo narrarui, e farui aperse Quell'opre che i nostri occhi hano nedute. Conti Vlise le sue, che son men certe, Poi che le fa di notte ascose, e mute. La notte farà fe, se l'arme ei merte, A cui fatto hà neder la sua nirtute. Ma s'io piu di lui merti andarne adorno, Men' farà testimonio il mondo, e'l giorno.

. Confesso ben, che'l premio è grande, ch'io Bramo, ch' al merto mio da uoi si renda ? Ma mi par, che dia macchia à l'honor mio Ch'V lisse anchor lo stesso premio attenda. Locato ho baffamente il mio defio, S'è uer, ch'ei con ragione à questo insenda. E se hen premio io senza pare il tegno; E poco à me, s' V liffe è di lui degno.

Che gloria haner bramato effer mi puote Quel dono a me, se bene immenso parmi. C'ha bramato un che sol con finte note Contende, ou'io soglio pugnar con l'armi? Ma bene il premio, ch' ei desia, riscuote, Ancor ch'io nincase di quel ferro m'armis Si uanterà, ch' ei fol nel campo Greco Nel premio, e nel ualor concorfe meco.

Quando a noi foße dubbio il mio nalore, Se quel, che uoi co' propri occhi uedeste, Posto haueste in oblio, per lo splendore Del sangue mio gll'arme a dar m'haureste Quel Telamon di così inuitto core Mi diè già l'alma, e la terrena neste Col cui fanor già Troia Alcide prese, E con la naue Argina in Colco scele.

Di quel fier Telamone io sono berede, Da cui fu uinto già Laomedonte. Ei d' Eaco ufcì, che giudice risiede Nel formidabil regno d'Acheronte. Eaco dal Re,c'ha in ciel la maggior sede, Trasse il sembiante de l'humana fronte ; Et io, se il Re dd l'uniuersa mole Non mente, bor son da lui la terza prole.

Non us però, che'l mio felendor natio Alcuno in questo affar mi dia ragione, Se quei non scende dal medesmo Dio. Che prima di quell'arme andò padrone. Nacque del sague Achille, onde nacqui io; Ei di Peleo, o io di Telamone, E quel forte Peleo, che'l diede al mondo, Fu del grande ano mio figlinol secondo. Ch'à

ChT elamon Peleo nacque germano
Del fglio del Rettore alco, e divino;
Se l'arme ui chied'io, che fe Vulcano,
I heredità delfo del mio cogino.
Ma fe l'fangue Siffo empio, e profano
Scorfe l'life di mortale aftro camino:
E bene à finit, cor a gli inganni il mostra:
Che s' ba mifchiar con la progenie nostra s'

A me dunque quell'arme han da neger si, E s'hanno al mio auer Jario a dar piu togs si Terch'i o si al arme Achee prima copa sio Ter whidire a uoi pronto, e disposto s' V'i par forse, c'o primo habia ad armassi Ejsche per non s'armar si stè nascosto s' Lui dunque di quel don sarce degno. Che per non s'egur noi menti l'ingegno s'

Ben ui founien, che al cominciar la guerra Ei per la gran uilci floto fi finé; E di fal fininhò l'artat etra: Ma Palamede al fin d'affutia il uinfe. E coft contra la Troiana terra. Con gli altri Achei mal volontier fi fiinfe. Hor faccia prima lui fill arme adorno, (no Ch'ultino, qu'ado e à l'uopo, ha l'arme itor

Et io, che primo ogni hor corro al romore, A farmi obietto di martial flagello, Fia ben, che con mio biafpno, di shomore Senza l'arme mi fila del mio fratella. Deb fossi fatto uero il sio firore. Si che fossi reflato al patrio bossello; O fossi stato almen da noi creduto; Si che in no fossi in Freigia, mai uenuto.

Che l'infelice di Peante figlio
Ferito in Lenno sono faria reflato
Sol-fenza catae, con nuortal periglio,
Come parue ad l'ilife emplo, 3º ingrato.
Hor hause l'isottete in Lenno sfiglio
Da chi doneta uer lui mosfrasfi grato.
Che d'Hercole ei porto gli Firali, e l'arco,
Che demo d'Troia fur lutimo incarco.

Ben ui Jouwien, che'l fato a noi predisfe, Che Troia non hauria l'ultime ossesse, Se contra lei quell'arco nos serisse; C'Hercol se unucitor di taute imprese. Hor Filottete al razionare d'Vilse, Che'l'arco Hercuko hauca, pronto si rese: Toi se, che si lasciò serito, e solo Non senza uninersal dispore, e disolo.

Il mifero hor ne' boʻchi, e ne lo fipeco
Mena la uita fika dolente, e triila,
E mone i fali h pieta e a loufi feco
D' bauer la fronte maid'' l'life vifia.
Ch' one ainter norrebbe al campo Greco,
L'efca al diginno fuo caeciando acquifla:
Ch' one auentar lo firal norria uer Troia,
Fa,de' l' bruo, e l'angello in caecia muode

Cofi deferso entro à un paese esterno Prega di crudele Vilse ogni gran danno: Prega, de cisinguen noglia il Re superno L'autor de la calumia; e de l'ingumo. Pun non ha dato auchor l'atuna a l'inferno Ci n'astien uiuo anchor nel carnal panno. Che se in campo s'egui al Itaco Duce..., Fea predrer ancho a lui l'arașe la lute.

Si come fece al mifer Palamede, Ben per lui, ferflaua in quel deferto. Felice lui, s'hueva piagato il piede, Che godrebbe hoggi ich egilii giorno appo Il falfo V liffe a lui calumia diede, (Per hawere il fuo ingamo a noi feoperto) Ch'auffanail Re Prismo, e ni fea torto. El fe da traditor rimaner morto.

Creder ui fe, che l'innocente hauesse
Hauuto da nemici un gran tessor,
A sin che'l Re Troian da lui sapesse
Tutto l'andar del Greco concissoro.
E perche facilmente si credesse;
Fè ne le tende sue soppir moltoro.
V'el seca asossamente por sotterra,
Mentre sea l'innocente a Troia querra.
Sapete

- Sapete pur, che noi ui ristringeste.
  Quando Visse assernò questo per uero,
  Rècon tutto il suo dir creder poteste
  In si gentil guerrier si rio pensiero.
  Ma persula alsi ne crea staciste
  Nel padigition del misser causaiero.
  La doue si trouò quest'o rriposto.
  Ch' Visse poco pria ubauca nascosto.
- E cofi un'hom keal, segzio, e innocente Tasò con questi o bissimo d'altra usita, Per la calumnia iniqua, e fraudoleme, Che disc'hor chiede l'arme, hause mitita, Ch'anchor faria de la corporea gente, Anchor darebhe al nostro campo aita. E quando pur perduto bauesfe il giorno, Terduto non t'hauria con tanto scorno on
- Hor questo è quel grand'util, che s'attende Da quesched il tarre il fa figlio. Che de mglior guerrier priui ne rende, Chi col farlo morir, chi con l'essiglio. V'edete uoi medefmi, oui egli impende La fiua fir ara assuma, li fiuo configlio, In farui damo, in far banditi, ò morti I cavalier fir a noi piu fide, forti.
- Efe qualche guerrier pugnando nede Stare in periglio de la fia perfona, Se ben Vilje n Juo (scorfo chiede, Fu ge il prudente Vilfe, el abbandon, Diomede, e Nelsor ben porta far fede, Se in questo la mia lingua il uer ragiona, Dica l'amico fio s'io fon bugiardo, Che l'appellò, con fio dotor, cadardo,
- Vede un giorno ferito il buon Nessorre Il suo desirier dal rubatore d'Helena, Hor mentre del sinor tenne d'Hettore, E per la troppa et à lià in piedi à pena. Chiama Ville in aituo, du vi ciorre, Che salui al corpo suo la debil lena: ba ai tualoro fo Visior, le squadre, el càpo, Abbundono Nessor, le squadre, el càpo,

- Sà ben, è uer quel, che Neflor difefe
  E che diffe di questo à l'life ol traggio,
  Que il fono trofei, queste l'impreje
  Di questo formate taco, e faggio ;
  Ch'oltre che per le nie, c'hunce intefe,
  Ne toglic ogn'huō di fiptro, e di cor aggio:
  V'n'huom di tanto femo oppreflo fcorge,
  ... E gli può dare aiuto, e mon glici porge.
- Ma il ciel per farba del fino errore accorto, Fè dal periglio islejlo opprimer lui. Et eccos, altri non l'ainta 5 e morto V lijle, ch' aintar non nolle altrui. Dunque, s'im l'acia lui, mog li fa terto, Toi ch' egli à fe diè legge, ejlempio a nui. Ferito, e timorofo al calo istrido, E chiama ogni compagno a lui piu fido.
- V'accorro, e'l ueggo impallidito e bianco Tutto tremar de la propinqua morte; 10 pono àvlichio me, per la lui franco, E ni oppongo a la barbara coborte. E con lo [cudo, c'ho nel braccio manco, Tengo uno [contro impetuo]o, e fortet Tanto che col ualor di quelta palma Al timid Homo faluai la timid alma.
- Se non conosci anchor misero, e cieco, Quanto dal ualor mio tus si discosso; Torna di nono a quel pervistio meco Nel medessimo modo, chi o i sho posto: E mentre è tutto in rota i di campo Greco. Sotto lo sculo mio statti nascosso: E quiui di ualor meco contendi; Quiui di te ragion, cho mire intendi,
- Dapoi che da la (bhira armata,e folta Saluai colui,che qui uuol flarmi al pari, A cui le piaghe hauean la forza tolta Da poter contraïtar cofhoi contraïi Con la gamba fiegir ilbera,e ficulta Lo fcorfi in un balen de:tro a ripari. Done con rifo ogni un concorfe a dire Cò cra infermo a pugnar, mon a fuggire,

Ecco nel campo un giorno il forte Hettore, Ch'ogn'ü dal căpo Acheo dona al a morte Ne solo à l'lisse il giel per l'ossa corre, Ma trema ogni guerrier fra noi piu sorte, 10,0000 el mondo să,mi uado à opporre, Echinggo in tutto al suo destre le porte... E mentre ei crede hauer uinta la guerra, Gli audto ŭ grosso marmo, el gitto i terta.

Metror ne' campo no' altra nolea nema , Splando a l'ingolar battaglia ogni moo. Done la prece nolra il noco esteme , Che me nie piu do gui na, filmo opportuno. E questo pugno il fuo (contro fosteme , Fin che dineme l'aere cjano, e bruno. Ho con Hettor da folo a fol consejo , Senza restar però nino, ni perfo.

Win'f hyer bi ecco i Troismi un giorno,
E feco han Gioue, Apollo il ferro, el foco.
Dou era allhor col fue parlare adonno
Vilife fuor del bellicofo gioco è
La fpere i ode clommun faluar ritorno:
Difefi quelle naui, e questo loco:
Oppofi al ferro, el foco il corpo, e l'alma,
E mille ne faluai con questa palma.

Biche benigni Heroi, presilanti, e degni. Fate, che n'icompigli habbia quell'armi. E si ou did tan'i or, e tanti legni; Datemi tavo acciar, ch'io poglia armarni. Per conquistare à moi gli estremi regni, Per poter meglio in fauor suftro oprarmi. Le ch'ergose per poter ma piu s'eumo. Farni à quelle galeer iparo, mura.

B' ême liesse ben ai dirne il uero, S'io m' armo di quel ferro,c ai quell'oro, Trarran l'arme piu bonor del canaligro, (be'l canalier non è per trar da loro. Quell'elmo chiede, diace,c quel cimiero, Ghe di palma ogni di l'orni, e d'alloro. Può far serz', imo Aiace, e serza seudo b al l'oro armam jaror the sossi espendo.

Nè s'arrifebiò giamai, che non uolffe Sotto lo ficudo altrui flar me coperto. Sempre d'andar con Diomede clesse, Tal ch'ogni fitto fluo può dirfe fucero. Hor quando al tribunal uostro paresse Di donar l'arme à così debii merto; Partitele per mezzo, e Diomedo Ne Li parte miglior succda berede.

Perche usol di quell arme esperitamno, Se l'opre sue senz'arme à sin conduce ? Se in succe de la spada usa l'inganno? Se colle frode altrui toglie la luce? Non suce iche le gemme-che le sanno. Risplender santor, el or, che ui riluce, Taleseran, che l'isse in si chiude; Ne porta usar la frodi instamie, crude?

Potrà quell'climo graue ademantino, Che fi temprò nel regno atro e profondo, Portare Visffe mai, che l'mio cugino. Portò,che l'più fort buomo era del mòdo? Portà il fin braccia debote, emeficino Vn fi afimo arreflar di tanto pondo? L'bafia arrellar,che in mille iprefe e mille Fè gire di tante palme altero Achille?

Deb perche usoi grauare il braccio müco.
D'un cofi greus, e finifirato (cudo).
Che ti farà i decbole, e il fanco.
Che laria me per te desse l'univo.
Potresti almane fieggi fictorno, franco.
Nel futto d'arme peniglioso, e evudo.
Sai pur, che se 'a stuol e rugio ne preme,
Tu fonda nel finggir tutta la speuse.

- E fe per forte lui rendete armato
  De l'arme, e temprò l'inferno, e Pluto;
  Gli fate un don, perebe ne fa fipogliato,
  E non perebe ne fa ui a piu tenuto.
  Ma s' andrà di quell'arme. Aiaec ornato.
  Come al infegne fue fa conoficito.
  Hano per quel, che n' han piu uolte uiflo,
  Altro a pòfar, gh' a far de l'arme acquillo.
- E poi lo scudo tuo, l'elmo, e'l cimicro
  3i varo è al tuo martial finoro condotto,
  che come puoi uderaç è lutto intero:
  Nè luogo u'ha, che fia percosso, oroto.
  Ma il mio, che i o qui scorro acerbo, e fero
  Cerca slatura colui, chi assona destro,
  Da mille piaghe aperto essente uele,
  E nono successore chiede.
- Ma dir tante parole indegno parme.
  Done l'opre può far, che' uer rifplenda.
  Mandinfi in mezzo de fi nimici l'arme,
  E quiui fi difpati, e l' contenda.
  Di famo, e i tudor quiu ogiu ne' arme;
  Con ogn' un, che le wuol, l'acquifti, e préda:
  E quel, che le riporta, o une bora fonce.
  Come buom di piu nalor, l'ottèga in dono,
- Aiace al fine partar fin dato hautea, Es era al mormorio del unigo forto, Che l'Oreco tribunal dar non potea 3e non al caudier d'Ithaca il torto. B però d'alcolardo ogri uno ardea, She fapean, quanto era facondo, e accorte. Hor come fi mofrò, tutto il configlio. Tefe inteno une du l'orecchie, e' l'eiglio.
- Poi che temuto alquanto i lumi intenti Hebbe con granita chinati di serva; Gli alzò benigni a quei Duci prudenti; Ghe dauan lerge à la Telufiqa gurra. Poi con foame lion, con grati accenti; Con gran modestia il fuo penfier differra. E mentre ufa artificio in ogni parte ; Tein con grande artificio afcofal arte.

- Prudenti Heroi, al mio defire, e al uofiro Pieto fo corrifo i lo baueffe il fatto: Dubbio boggi non faria nel campo nofiro, Chi di quell'arme andar doueffe armato. Ch'acro godrefit Achille il carnal chiofiro E tu de le tue infegne andrefti emato: Godrefi in de gli ornamenti suoi, De la preferza sua godremo noi.
- Hor poi che piacque al fato eterno, e fanto Di por lo fipiro two fra gli altri Diui, Per far reliare in fempiremo pianto Questi tanto di te desoti Argini: (O un bizio sul Pin questo o gli occhi un Quasi stillasse tagrimosi rini: (manto, Et assingati ben gli occhi, e le gate, Queste col primo di congingio pote.)
- A chi darcte wol l'arme d'Achille,
  Che più nel uer le merti di colui.
  Che fol nel capo Acheo fra mille e mille
  Seppe Achille trouar per darlo a unit
  Che s'ei conceffe a le uotte pupille,
  Che contra il Re Troian uedesfer lui :
  Superchio guiderdon però non paramente,
  S'eiche tair hoù al diede, ottie quell'armen
- Nè mi par che gioura debbia ad Liace, S'egli ba l'ingegno, e'l dir mè proto, e uiuo Ne de nocere à me, s fe piu uiuace Mi l'é di fipiro il Re fiuperbo, e diuo. No noncia à me quel dou, che mi côpiace lle iel, fe gioua tanto al campo. Argiuo. E s'ingegno, ò facondia in me fi trous; Māchi d'unidia à me, poic à uoi gioua.
- Non debbe alcum mai ricufar quel bene, Che gli ha di qualche dogli fipiri impreffii Però che gli aui illiffit; ciò.che uiene D altrui non paion propri di noi steffi. Map, ich 'diace a uoi prova, e fostiene, Che per gli aui, dal ciclo a lui concefii, Merta quell'arme bauer, mofirarui imitto Che tami gnadi anchi a da Gioue feendo,

Come

Come ogn'un så, Lærte è il padre mio, Lærte fu del forte. Arcefi o figlio , Arcefio prole fu del maggior Dio , Nè alcü di quefti bebbe dal padre effiglio E per la mader anchor fagpitat; ch'io Sceudo dal Re de l'immort al config'io. Autolico a mia madre il carnal uelo. Formò, che figlio al nuntio fi del Cielo.

Ma non mi uaglia gishli ben mia madre
Da maggior nubiltà traffie il parente:
Nè men l'arme mi dias l'elle mio padre
Del sangue del freel stato innocente:
V agliami il bench' à le Spartane (quadre
Fei col ualor del corpo,e de la mente...
Quel, che se piu per lo Spartano impro,
Fate di quelle insegne andare altero.

Se l'arme s'han da dare al proprio herede.
A quel,ch' al forte Achille è più cögiüto:
La parte miai gia' fi ritra, e cede,
Che molti gradi io lon da lui difgiunto.
Ma floto, d'alce è ben, fe d'effer rede
Il fuccesfor più proslimo al defonto,
Perche fe ben d'Achille egli è cugino,
Pitro,che gli è figliuolgili è piò micino.

Socceda Pirros el Juo padre Pelco, Se s'ha quel pregio à dar per questa nia Facciafi pur folcare il mare Egeo, E fi mandi quell'arme à Sciro, à Pothia. E Teucro archor lo flefo al capo Acheo, Che d'Achille è cogin,chieder potria; No fia però, che s'a, che'l più pregiato Le dà ottern da l'Attico Senato.

Hor poi che piace a la Telafga corte
Di dar quell'opra illustre di Vulcano
4 quel di nois, che più prudente, e forte
Ha fatto maggior danno al Re Troiano:
Dal giorno, chi oleficia le patrie porte,
Dirò l'opre, ch'io fei di mano in mano:
Se le parole haurò però fi proue.
Che poffar fu, che tutte io le racconte.

Poi che la matre Theti hebbe preuisso, Ch'a Troia il sso sglivol douea morire, Perche com huom da noi non sossio, A gussa di donzella il se vestire. E per suggi quel sita oacetho, e tristo, Appresso il Re di Sciro il se nutrire.; El ingannò con l'habito fallace. Qua argiuo guerrier, su gli altri Aiace.

Ma perche il Re Troian l'ultimo danno No potea bauer feuz a il ualor d'Achille, Anch iso, metternola persona, el panno, Cercai per le cittadise per le uille., Scoperii al fin linganno con l'inganno. Poi che feci ale fue ucder puppile Fra l'altra merce mullebre, sul e., L'arme, che l'oro potea mouer uivile...

In forma di mercante errando andai Con ueli, & altre merci da donzelle; E uer, ch' anchor de l'arme io ui mijchiai, Lame di uarie forme, e tutte belle. In Sciro al fin «Lobile io ritrouai; Ma non conte fue debite gonnelle, A le figlie del Refea compagnia, Che uolcan mercantar la merce, mia.

Prefer le figlie allhor di Licomede.
La conocchia, il dital, la cuffa, e luelo.
Ma come gli occhi il arme. Achille diede,
Prefe una mun lo fudo, e l'altra il telo.
Perche non unigli diffi, in trichiede...
Il gran fauor, che r'ha promeffo il ciclo?
Non fai, che la uilta di queffe froglie
Mille, con bia fino tuo, trofei ti toglie è
Mille, con bia fino tuo, trofei ti toglie?

Per la nia de la gloria,e de l'honore
D'uniri di campo Acheo gl'acceji l'alma,
Tanto chi bi ci acgion, che l' [luo ualore]
Fè morta d'auti Heroi la carnal falma.
Hor se ricchi ui sei del suo fauvore:
Da me riconoscete ogni sua paima.
Io uinsi Teleson con la sua mano,
Quando un cospo si l'en i, l'altro si se sano

Se Thabe, Chriss, e Lesho ei post in terra, Se la città Lirnessa fin distrutta. Se a Cilla, a Siro, a Tenedo fe guerra, Die pur, che d'Ville opra fis tutta. In vii diq valcho et testo fandar fosterra Chat tanta gente. Argius al. fin condutta. Se'l corazgioso Hettor fenz'alma giace, 'Ne son il a cazione, e non Aiace.

Quell'arme, ond io trousi quel caudiero o, Che uincer feuui, à darmi io ui conforto , E i of ol per gionare al uostro impero Glie le die per condurlo al Frigio porto ; Se nel fei gir, mentre che uisfig-altero ; Rendetemele al meno hor che gliè morto. Si ou i diè l'arme, e lui, ben giusto parme ; Che s'ho perduto lui, yon perda l'arme.

Poi che il dolor d'un fol, che la conforte
Hauea perduto, ogni cor Greco prese,
E contra il Re de la Troiana corte
Ad armar mille naui i Greci acces.
Sapete ber, che l'Attica choorte.
Nel gran porto d'Aulide un tempo attese
Però che l' tempo, à noi crudo auersario,
Tutto quel tempo à sin un lo, contravio.

Risponde il fato, Se la uostra mente E di ueder la region Troiana La figlia d'Agamennone innocente. Al altar de la Dea fi dia filuana. L'Imperator Micten non consseit. Di dar la figlia al foco di Diana; S'adira contra il fato, e contra il cielo; Ne il fuo s'igue el la Dea unol dar di Delo.

Per prosedere al commun danno io fui, Ch' di gras padre di le fui ficmpre appreffo E fei, che per gradire è stuti sui, Del proprio fangue fuo prinò fe flesfo. Diffici leagla ostenni allhor da fui: Fede di questo a me faccia folo esfo: Che fe ben, come Re, darla dosse a; I padre em alt Re, pui piu premea. Gli mofiro il grāde homor, che gli hause fatte
Tatta la Grocia a favio imperadore;
De la cognata fua l'ingiusto ratto,
Terpetuo del suo fangue onta,e dissore.
E come egli è obligato al ligno r'icatto,
E poi che tame naui baue in fauore,
L'homo compens, e uenicini Ottraggio,
Facèdo al ciel del proprio săgue homargio

To if in mandato a ritrouer la madre, La doue i pregiti ufar non mi conuenne; Che non hauria ceduto, come il padre. Baŝla, che l'arte mia da le il ottenne; E fic cagion, che le Spartane flquadre. Contra il muro Troian drizzar l'antenne. Che s'Aiace ui gia, per quel, c'ho fiorto, Staremmo cutti anchor nel Greco porto,

Ambalicador con diguisà comparfi Innavezi al Re Troian dentro al fuo muro, C bauca per tutto i fuoi foldati fparfi, Per terror mio, per stare ei piu ficuro. — Douc col modo a pien, the dobbe ufarfi, Da me le Greche voglic efpofte fuor . Parlai con quello ardir, con quel rifpetto, Che chiedea la mia caufi, e l' fuo cospetto.

Efelamai contra Taride, e di tanto Cafligo il fei parer degno di pena : Toi fatto uerfo il Re dolce direttamto, Raddomandai con tai regioni Helena; Che'l Re con Antenor, che fle ra a canto. Induffi àdarla al Regno di Micena. Ma il pallor Frigio, e chi con lui la tolfe, S oppofe a padre, e comportar no l'uofe

Eth fai Menclao, ch' cri allhor meco, Che Pari, e tutti quei, c'haue a' intorno, Mentre del farto flor ragioni fico, Alzar quafi is man per farne ficorno. Hor tu puoli far qui fede alcampo Greco. Se correnno perifilo ambi quel giorno. El fuo uslor col mio cofui mifura, Che non ude mai Troia entre a le mura. BRO

Lanzo fard, s'io uo tutte l'imprese Contar, ch'io feci in cosi lunga guerra, Si sa, che fatte le prime contese, Quando ne' primi di fmontammo in terra Si mije il Re Troian fu le difefe, Nè fece uscire i suoi mai de la terra, Se non talber di notte ascosamente, Se introdur nolle à nittonaglia, à gente.

Hor mentre flette l'uno, e l'altroregno Senza uenire al Marte aperto, e crudo ; Tusche in nece de l'arte, e de l'ingegno Sai fol la fpada ufar l'hafta,e lo fendo, Quall'atto festi generoso, e degno, Stando de l'arme il più del tempo ignudo? Che se dimandi à me di quel, ch'io fici, Giouai per mille, e mille mezzi a Greci.

Mille pratiche occulte ogni bora io tenni D'hauer qualche castello,ò qualche porta. Al fin fra tante d'una à fin ne wenni, Che la distruttion di Troia importa. Di nittouaglie il campo ogn'or mantenne; L'ordine io diedi, io lor feci la scorta; Fei far piu forti,e feci il porto franco, E diedi forma a ripari, al fosso, e al fiaco.

A molti caualier diedi conforto, Che Stanchi homai da cosi lungo tedio Volean par ritornarsi al patrio porto, Senza attendere al fin di tanto assedio: Ma con speranze certe, e modo accorto, Per fargli rimaner prouai rimedio: Mostrai d'armarsi il modo, e'n piu d'u lato Dal campo, quando occorfe, io fui madato

Il nostro Reper ubidire a Gione, Da un fogno uano impaurito,e cieto, Persuade a l'essercito, e si moue Per woler ritornarsi al lito Greco. Il farne Gioue autor ciascun commone A lasciar tanto assedio, e fuggir seco. Deh no'l comporti Aiace ogn'un richiame E mostri, che tal fuga è in tutto infame.

Perche i Greci guerrier ei non ritiene Con l'arme i più plebei gli altri col grido? Perche non mostra lor, che non è bene Dar fede a un sogno obbrobrioso, e'nfidos Che non ricorda lor, ch' Argo, & Athene, Tornando fenza Helena al patrio lido, Gli haurà per insensati, e per codardi, Se senza frutto alcun tornan si tardi?

Non erano però si grandi imprese Ad un, che'l suo nalor fa tanto egregio; Ma che dirò, ch' anch' ei la fuga prefe Sotto il protesto nan del fogno regio? Forse,ch'allhora il Re,pronare intese, Chi l animo hauea mle, e chi di pregio. Se à sorte ne proud; ben uide aperto, Chi fosse di noi due di maggior merto.

Ben uide te fuggire, e'l nidi anch'io, E per l'honor commun n'hebbi nergogna. Può flare, io diffi allhor dentro al cor mio, Ch'ei cosi facil creda ad un, che sogna? Ben uide me, ch'ogni altro, che fuggio, Biasmai con ogni forte di rampogna. E mentre che'l mio dir molti vitenne, Tu festi alzar con tuo disnor l'antenne.

Deh perche al nostro honor tal fate torto, Io replicai, dopo fi lungo affanno ? Che cofa riportate al patrio porto, Se non eterna infamia il decim'anno ? State, che Troia è presa, il tempo è corto, Che dee dal fato haner l'ultimo danno. Mi fe il dolor facondo, e fei, che I figlio D'Atreo ni fe chiamar tutti al configlio.

Ma non per questo Aiace he bbe ardimento D'aprir le labra, e'l lor biafmar ritorno. E pur Therfite non hebbe frauento Biasmare il Re con ogni infamia, e scorno. Come ogn'un per udir flar neggo intento, Milcuo, e tanto fo lo fteffo giorno, Che contra Troia ogn'un di nouo accendo, E'l perduto nalore al campo rendo.

Voi sapete,s'è uero,e s'io sostenni, Che'l Re Troian si superasse pria. Hor da quel tempo, ch'io dal capo ottenni Che non tornasse à la magion natia, Poi che lui, che fuggia, con noi ritenni, Ogni opra,ch'egli fe, può dirsi mia; E ciò, ch'ei fece contra il Re Troiano, Dite pur che'l fec'io con la fua mano.

Quado propose un giorno il buon Nestorre, Riconosciuto hauea già tutto, e'nteso; Ch'ariconoscer si manda se alcuno, Done hanea posto il capo il forte Hettorre Mentre la notte hauea l'aere piu bruno; Fu cletto Diomede.ei uolle torre Seco un copagno, allhor s'offerse ogn'uno: Ogni guerrier moftrò d'hauer defio D'esfer con lui,f a gli altri Aiace, & io.

Il nostro Re prudente allbor concesso L'elettion d'un folo à Diomede, Con questo, ch'alcun conto ei non teneße Di chi per oro, ò nobileà precede. Ma ch'à giudicio suo quello eleggesse, Nel quale hauea maggior speraza, e sede. Et el,ch'è di tal senno, e tal ualore, Fra mille, e mille à me fe questo bonore.

Se Diomede à buon, saggio, e uerace, Del ualor nostro ei la sentenza disse Allhor, che lasciò star da parte Aiace, E uolle per compagno hauere Vlisse, Hor chi sceglie mai te di quei, che face Andare il Re ne le piu dubbie risse? D'esser compagno io pur tal uolta impetro Ma dode uien, ch'ogn hor turesti indietro?

Senza slimar di mezza notte andai De' nemici, ò del tempo alcun periglio. Done il Frigio Dolon per nia tronai, Che'l Greco anch'ei spiar nolea consiglio. Conosciuto ch'io l'hebbi, in modo oprai, Che diede à l'alma sua dal corpo esiglio. Ma pria, che'l fe (fi star per sempre cheto, Glifei scoprir di Troia ogni secreto.

Quando per riconoscer prese l'arme Dolon le nostre fosse, en campo uenne ; D'Achille (com'ei poi uenne à contarme) I caualli col carro in premio ottenne. Dunque uorrete uoi quel don negarme, Che questa mano allhor saluo mantenne? Dunque haurà l'arme Aiace', e non colui, Che saluò forse l'arme, il carro, e lui?

Potea de l'honor mio tornar contento; Ma tutto al ben commun disposto, e inteso, Maggior per uoi mostrar uolli ardimento. Ne le superbe tende entrai di Rheso, E tolsi à lui co' suoi l'aura, e l'accento. E poi che i suoi canalli, e'l carro io tolsi, Col debito trionfo a noi riuolfi.

Ma che dirò del Licio Sarpedone? Io pur la forte sua già ruppi insegna.. D'Alastor, di Pritan, di Ceranone La parte al carnal nel tolsi piu degna. Io ma lai Cromio, Alcadro, Halio,e Neo Doue l'ifernal Dio comada, e regna. (mone Tutți gli uccisi suoi guerrier piu forti; Voi sapete,s'è uero, e quanto importi.

Vn°altra wolta il buon Chersidamante Col feroce Toone à morte diedi. . . E di quei, benche Charope hebbe auante, Fei da quel giorno in quà goder gli heredi. Poi uerso d'Eunomon nolsi le piante, E senz'alma me'l fei cadere a' piedi. Fei di molt'altri anchor le forze dome, Ch'eran guerrier prinatise senza nomes

Mandai molt'alme al tenebrofo regno, with " Come sapete uoi sì ben, com'io : Mami costò, che l'inimico sdegno Volle il sangue ueder del petto mio. E quando nol credeste, eccoui il segno. (Et in questo parlar la ueste aprio). Di qui (dapoi soggiunse) il sangue aspergo; Mostro a nemici il petto, e non il tergo. Ma non ui potră già nel decimi anno Aiace dimofitar, che în questa guerra Hauesse mai nel suo corpo alcua damo, Non mai del langue suo sparse la terra. Facciași imanzi, anch egli, et apra il păuo S alcuna cicatrice assonele, e serra. Es alcun vorr dir, che si sa stato; Disendan me quell'arme, Aiace il fato.

Confess ben, che contra il forte Hestorre
S'oppose per faltare le nostre naut.
Ha se nuol tutta di eta sigoria torre;
Mi par, che l'honor uostro i tutto aggraui.
Qusta duri sacro se segliandare à opporre
Al forte Hettor con l'arrestati traus?
Patroclo se quel di con l'arme altrui contra l'arcon l'arco

Non bo fitrano, s in maligno il core, Ch'al merito d'altrui noglis far torto. Ma non dis tanto. Aisce al fio nadore., Che refli il pregio altrui del tutto morto. Nè folo egli fi da tutto l'bonore D'bauer contra i Troian dififo il porto: Ma vool, nel raccontar cerè altre prone, Tutto l'honor che fler douri adi none...

S'inal za infino al ciel, che col piu forte Figi: iuol del Re Troian uenne d'uluflo: E purce ei fa, chi alt medefina forte S'elfofe l'liffe, c'l. Re col fuo fratello. Noue guerrier de la Telaffa corte-Fur, che bramar ne lo fleccaso hauello. E s'ei fu quel, che ui pugnò, fiu il cafò, Che ufic ri el nome fuo prima del suglo.

Hor dimmi tu che ti fai tauto ficios, Perche da folo di fai gid combattelik Con fi famolo, e forte caudicro, Qual di tal guerra gloria al fin trabelli è Tri te ne na it tal duella altero, Nè di fangue una goccia à lui toglielli. No dec natarsi un homo prudete, e faggio Di paga, sou no hobbe alcun sana aggio, Mifer. bi ogui hor tento dolor m'assale., Che ssorza a lasgimar le mie pupille, Che di quel tempo a me souien, nel quale Cadde il muro de Greci, io dico. Achille; Che l'piño d'ubol, la tema, ogu altro ma No poter tormi, chi o fra mille e mille (le Non vogliessi quel corpo sul mio tergo, E nol portassis entre o al suo proprio alberge E nol portassis entre o al suo proprio alberge.

Sn questo dosso moi, su questo dosso.

Come egai caualier sede può sarme,

r n corpo cos sig rande, e cos grosso.

To rota inel campo . Acheo con tuste l'arme

Hor come i portà piu dir, chi io non posso,

Come detro ba, di tunto peso armarme e

Si o portai non sol l'arme innanzi a uni

Del sigio di Pelco, ma l'arme, c lui.

Certo che Teti fe fare à V ulcano
Ter tauto figlio un licudo così degno
Doue la tervaj aere, e lo oceano
Pinife, e col fuco ogni celefile fegno:
Perche douelfe poi uenire in mano
D'ui huom fenza dotrina,e fenza igegno
Che farà di quell'arme ei, fe l'imperra,
Se in quel, che u'è dipino, nou penerra se

L'Hiade con le Pleiade ui paro
Dal fairo impreje del Retro Juperno.
Vi fla fredose gelato il piero Arturo
Ver quella parte, ou la piu forza il nerno
Vet quella parte, ou la piu forza il nerno
Vet amato orion, c'harvendo, e [uro
Suol l'aere, el mar talhor far un inferno.
Con tutto questo. Aiace ancor contende,
E muol quella arme haure, the non intende,
E muol quella arme haure, the non intende,

Con che giudicio, o Dei, con che aonfiglio
Mola Aince accular, chi in uemi tardo
Al defininato martial periglio,
E c'hebbi a l'honor mio poco riguardo?
Nè i accorte il mesfehin, ch'ancora il figlie
Del famoso Peleo chiama codardo.
Ementre me fi del mio honor ribello, (lo.
Dà biafino al forte Achille, e al fio frate
s'errore

Serrore în mechiamate l'hauer finto; Sapete, c'habitim finto tutti dis Sio mi fon tardi d'atma impreja accimo; Più preflo ui companf almen di lui. Da la mia pia conforte i oreflai uinto: Ne l'eppi contradire a pregbi fiu. S'accoff-Achile à le Spartane fquadre Per compiacere à la pietofa madre.

Bresifimo con lor femmo foggiorno,
Ma dimorammo ben con noi molt ami.
Hor chi divach à me portaffe feorno,
Chel filodato Acbille non condami ?
D'absiti mulichri Acbille dedorno
Seppi io trouar fotto i menitti panni
Ma fe ben tanto feec, e tanto diffe
Alace; vironar non feppe Viffe

Şe la fila Holta lingua il modo eccede

Ne le fuje cilmnie, che m'ha datu.;

Dapoi ch' oltrag gla stoi, cul' arme chiedet

Del fuo folle parlar giudicio fate,

lo fono Vilje, a eccujo Talamede.;

Voi fete il tribunal, che'l condamate;

Dunque fe'l accujo io; fia feritro à frode;

E'l condamnate uoi; fia feritro à locke

Nè feufar Palamede bebbe ardimento Tal caufa inanzi al uostro concistoro: Nè noi fentife foi tat radimento, Ma uedefle cuidente il pregio, e tro. Aiace è tano à farmi ingiuria intento Per acquistar fi raro, e bet ibeforo, Ch' da per fuo uantaggio, e per mio male Chimmare ingulfo un tano tribunale.

Es'restato il mifer ritottere:
Nel'ifola ferito di Pulcano;
Non accust egli me: usoi difendete
Il unfro error, che fin uia piu inhumano.
Voi nel'la liciaste gid, usoi un'est lenete,
Ter usoi non feorge il bel regno Traiano.
E ur, ch' io fui, ch' a usoi diedi confesio,
Ch' à luficato era ben per men periglio.

Mi parue di leuarlo à la fatica
De la noiofa guerra, ede luiggio ;
Però c'hauendo la quiere amica,
Nō gli potea far tanto il male oltraggio,
Vi flettee, unictor chi farà, che dica,
Che non fui li mio parer fedele, e faggio è
Poi ch' anchor uiue, il fatto ilife dice,
Che fui le configlio mio fido, e felice.

Hot poi ch'à prender le Troiane mura Richiede il fatto il figlio di Peante Non date a me di racquistarlo cura. Fate, ch' Aiace a lui fi porza auante. Che gli torra la doglia actrha, e dura, S'anchor fi duol de le ferite piante. E poi con qualdo e a fiuto fuo conforto l Pel condurrà placato a l'rigio porto.

Trima nel bofco il cerro il faggio, e'l pino Viurd ferza vadice, e fenza feorza: Tornerd prima uerfo il monte Alpino Il fiume contra il pelo, che lo sforza . Che giou Aiace a'l Attino domino Con altra cofa mai, che con la forza . Noi d'arem prima aiuto al Frigio regno, Che l'arte in lui giamai naglia, d'ingegno Che l'arte in lui giamai naglia, d'ingegno

Se ben, the Filottete, da la vabbia
Vinto di que lue turopo importuno,
Non fol contra d'Vilje apri le labbia.
Ma côtra il Signon nostro, e coma ognimo
Se be no muoi, chi iu latava io i c'habbia,
Terche piu fosse al tuo se poportuno:
Se beno egni supplicio insame, e vio
Mi pregbis brami berti si Jague mio;

Non però resser de presenticio Del campo illustre Acheo di ritrouarti: Ne mancherò di ogni opportuno ufficio ; Per conducti placato in quelle parti. E così in quelle ol i cile mi la propitio; Com' io tengo si certo di placarti; Come si uer, cho goni dilegno intesi Di Irviasquando il suo prostra io prese 7 R R 0

Dou'è quel forte, e quel tremendo Asacc\_?
Dou'è quel tanto fiso ficuro petro ?
Perche nel letto fiso la notte giac\_
Deutro a ripari, e fenza alcun folpetto?
Oud'è, ch'e i teme'oud'è, ch' vilife à udacec
E fà di notte un fi importante effetto?
V'à per mezzo a menic entro a la terra,
E toglie Palla al tempio, che la ferra .

Fra nemici n' andai fenza paura , Mêtre ba più bel l'altro hemisfectio il gior Nè solo entrai detro à le prime mura, no: Ma ne la rocca, hea Palla foggiorno. Per tutto far mi fei la uia sicura , E riportai la Dea meco al ritorno , Et of a Liace (e non ha dicun rossore) Di pareggiare il suo col mio ualor . È

Hauria fatte tant opre Aiace in umo, S'io non interrompea la fatal forte. Io ninfi quella notte il Re Troiano, Che tolfi Palla ale Troiane porte. Io ni diè Troia, e tuto il tregno in mano, Quando portai ne la Spartana corte Quel Nume unerabile, e diuino, Che dans ainto al Dardano domino.

Non mormorar, non m'accemaar col ciglio, Non mi mostrare Aiace il mio Tidule, Ch'egli dil solo ainto al mio consiglio, E la mia gloria seco si dituide. Nè men tu solo contra il Troiano periglio Disendessi termata al grande Atride. Fui con moste di entrare in Troia ardito, Ma tu con mille disendessi il lito.

E si hasesse à est quel don state
Al sacor de la man, son de la mente:
Più-d un conosce in quello tribunale,
Ch'è nel pugnar di te non meno ardente.
Tidide a par di te pugnar do sale,
E senza dubbio è piu di te prudente.
Pur per la sua modessi don non chiede,
E per sua gratia a miei consigli cede.

Non è però di te men forte, e fero L'altro Aiace, che uè piu accorto e faggio Pur sà, che l'eccellenza del penfiero V al più de la poffarza, e del conaggio. E come moderato casullero Fagge di fare al mio merito oltraggio. Toante, e Idomeneo non ho contra E pur di forza, e rafir una teso al pari.

E Merione, Euripile, e'I fratello, Ch'importa pin del nostro triperadore, Son pari di e nei martial flagello, Et han più chiaro il lume intriore. Nè però quello acciar fregiato, e bello Cercan, che fia donato al lor ualore. Bench' abondin d'ardire, e d'intelletto; Han per lor gratia al mio merto rifpetto

V til nel uer tu sei per essegnite, Ter darti pronto al martial periglio: Ma ben cousien, che l'un fourcetho ardire Guidato sia dal fren del mio consiglio . S'aleri de comandare, altri subdire; 3 pesso essegnite si quel, chi to consegnite Che unoi l'imperador del campo Greco, Che di quel, che s'ha si far, assiorra si osco-

La forza adopri tu ferza razione,
E fei piu tofto ardito, che pruderte:
I opria difeorro in fu l'occafone,
E poi urego al oprar piu cautamente.
Di forza, e ardir filo teco al paragone;
Ma ben i ausanzo affai d'arte, e di menta
Tutta la forza mia stà dentro à l'alma,
E fo più col penfier, che con la paltra.
Quanto
Quanto

Quanto il Rettor de lo sfahmato le gno E maggior di colui, che l' remo adoprat Quanto è l'imperador più illustre, e degno Di quei guerrier, che pone a tèpo in opra; Tatto in per lo sipo piero, e rozzo ingegno Al furissimo Aliace auango sipra. Nè mi vo stender piu per saran fede, Che senza attro parlar chiaro si nede.

Hor woi princip inutiti, a wi dal fatto Si dewe in breue dar tarta wittoria, Per quel mone fatal, elò so nho acquillato Clà noi dd Troia winta, a me di gloria, Non fitze, bio, ebo per uoi tanto oprato, Ewor del a wolfra fia grata memoria. Sapete por , quanta propinqua gioia Rel fimulaero stà, elò to olf a Troia.

Vi preço orati Heroi per quella speno, C'habbită d'andar cō gloria al patrio tetto E's altro resla a sar per commun bene, Vi prego per quell'opra<sub>s</sub>ch' io prometto, E per la Dea, ch' io sols, ene solstiene, Ch'io possi di quel sgio armarmi il petto. Nō è sourchio premio a quel guerriero, Che ui s'a guadagnar si grande impero.

E fe'l merito mio non si par tanto,
Donate almen quell'arme a quella Dea,
El al fatus moliro, che gli era a canto o,
C'hauca insolata a la cittate Idea.
Si cibinar tutti allbor a di mome fanto,
Da cui tanta uittoria s'attendea.
Fatto ogn'us ser la Dea deusto o, fido,
Al'zò in famor d'ulife il braccio, e' grido.

Allbor conobbe ogn'uno apertamente,
Quanto l'altrui factondia altrui commoue.
Che de i due caualier i lipue leoquente.
L'arme del pronepote bebbe di Gioue.
Quel, che già hettore, Coioue, el foco ardit
Soilennes et tante flispende proue, (te
ll ribunale Achreo fisperbo mira,
Rè può bàltare a follener uni ra.

Fu l'huomo inuitto al fin dal dolor uinto, E tratta fuor la spada irato disse; E mia quest'i armet è col parlar suo sinto Questa ancor uuol per i suo inerit l' lisse Questo acciar mio, ale Frigio samue tinto, Che mi diè t. suto bonore in t. sute risto, Il pecto inuitto mio prini de l'alma, Esol d'Alace Alsee babbia la palma.

Come ha cofi parlato, alt<sub>t</sub> ala mano , E poi la tira a fe con ogni forza; E quel petto ferifec, alquale in unno Ogni altro tento pria forar la forza, Laficia l'alma flegnata il corpo humano , E di cader le membra e flarqui sforza; E del fangue, che'n copia iui fi frafe, Vn fior purpure o in un mometto apparafe.

Quel for legisdro, in cui cangiofii il festo Già d'Amelanne di quel fungue nesto, Già d'Amelanne di quel fungue nesto, E dast color e in fuor fimile al giglio Le washe figlic in un momento aprìo. Formarsi anchor necles cloro uermissio Le note, che ui mpresse il biondo Dio, E mossiro il nouo si for destrito (come L'altro) il duol di Hiacito, e'l cossumente.

Hausto il caualier d'Ithaca accorto
Quel ricco don, c'hauea tanto bramato.
Partir l'auslegno sibito dal porto,
Per dimostras i ufficioso, egrato:
Doue falito, in brue tempo soto
Si uide si quel regno scelerato,
Insane auchor per lo semino sidegno,
Ch'uccis tutti gli buomini del regno.

Douce Pe scal figlio di Teante, Che lassitato ui hausea prima ferito, Che de l'adio il placò, che gli hebbe auate, E l'dit con l'arco Herculeo al Frigio sitos Douc dopo tanti infortuni, e tante Fatiche il lungo assistato si finito. I Orocci entra ne la Troiana terra: E su l'uluna mandata a tal guerra.

Arde

Arde la miferabil Trois, e cade..., E feo il uecchio Priamo cade infieme. Van gli hoomini e le donne a fil di fiade; Tutti fi uezgon giunti a l'hore elireme... I moriti, flangue, e l'arme emplo le frade: Ne l'ere il grido humano, el foco freme... Arde in Troia ogni torre, e fi disface: S atterna, e atternas fi giucere, e giace...

Innanzi al fanto altare, al facro foco une Lo funturato Priamo al fuo fin viene: E quel fangue da fuo finile, e poco, Che Linfelice vecchio ha ne le vene. Di floglie per portante al patrio loco "Fă curchi que di Sparta, e quei d'Athe-Tirata per le chiome al regno fanto (ne. Tende Caffanta in van le manie l'pisto.

Dicon chete le donne i fanti Carmi,
E per, aluar l'honor corrono a i tempi s
Abbraccian, mêtre pomo, i fari marmi,
Merec chicdendo à minacciati [cempi.
V an poi per mezzo a le rune, e al armi,
Trede de los nemici asari, & empi;
E fon condutte a le Telaffhe naui
Ter i molti trofe i faperbe, e grani.

Assinate da l'istessa torre, onde già gli folea mostrar la madre llodato nulor del padre Hettore, Mentre faggir facea l'Argine spundre, Gittan l'iosiqui Achei per Lulma torre. A le sue membra tenere, e leggiadre. Ouwhque la città s'istemà, e, gira. Tuttà è is rudeltate essembo, e d'ira.

Già perfuade a lor propitio il uento; Che debbian vitornare al lito Argino: Bacia la terra affitto, e mul contento il frigio popol mifro, e cattino. L'ultino lor finir fun pol lamento Al lito lor di tanto Imperio pvino. E mentre il uento porta i legni a volo, Trina i Frigi del fuol de Frigi; il fuolo,

HECVBA fuenturata ultima uenne Sul trudo piu de l'Attica coborte; Fra spolotri de sigli ella sitenne, La miferabil lor piangendo morte. Al siggio guerrier d'Itaca conuenne Indilenarla,a cui toccò per sorte. Per sorta la leuò, pur nondimeno. Le cenere d'un sol porto nol Jeno.

L'addolorata madre pur fa tanto, Che la polue d'Hettor fico conduce, El bianco rine in quella uecc<sub>2</sub> el pianto Laftia, che fa la lagrimofa luce. Cofi l'aficio fe fanebre, e fanto, Pontre effeniue a cofi ricco Duce. Con l'altre al fin montò la fuenturata Su la wittorija Argina armata.

montro, one fin Trois, un regno fiele, Ch'è fottoposto a la Bistonia gente: Polinoftor y banea la regia fede, Non men erulo, y antro, che possenti Il mistra Re di Troia a lui già diede Polidoro un luo siglio ascossante: Per torlo, il Penutri ne l'altrui terra, A g'il nostrani y et di quella guerra.

Nel mandar fions al Re Trolano un figlio Mostrò prudente, & aucduto ingegno Che basta un fol, che fis fior di periglio Aracquillar talbor Thomore, et regno Ma l'ausurita altrui feit flor configlio
Vano, e gli ruppe il fito fazzio difezio :
Fet ausarita il fino dicorfo una
Del rio Signor, cui diced i figlio in mano.

Al Tracio Re per piu d'un fuo rispetto Diè Priamo in guardia ancora un grà teso Hor come udi di Troi ai I audo essitto (ro Il custode criatel di Potidoro, Passibo al miser Jaucullo il colto, el petto, Spinto da l'autritia di tanto ovo. Poi com: il corpo asconda anchor l'errore, Nel propinquo gittò salato humore. Lasciò

- Lafiò la musta l'Afiana terra ,
  E paffiato bunca Tenedo di poco ,
  L'und Affro fe conoue, et afra guerra
  L elemento turbar contrario al foco .
  La Tracia con la claffe Anride affera
  Nel piu propinquo, e piu ficuro loco .
  Done per ben commun undo tanto Hare ,
  Che negga effer placato il uento se l'unare ,
- A pena con la corte il grande Atride Sul lito de la Tracia ceta finontato, Ch'aprir la terra in un momento vide, E fiora vicime un casualitero armato. I combra era, e la fembiarza di Pelide, Nel volto minaccevole e turbato, Et affaltò in que modo di Duec Argino, Co'l qual l'affalto già, mentre fiu vivo.
- Dunque andate al belrezno natio (Poi diffe)ingrati Achei co tanta gloria, Hauendo in tutto possio in oblio, Che u ho futto ottener tanta uitroria? Noi ne n'andate,ch' al feoloro mio Non si faccia di me nona memoria. Plachi la tomba mia con mono pregio Di Polissena il nague illustre, regio.
- Come bebbe cosi detto il cassalliero, Se ne tornò nel sotteraneo speco; E lastio il Re del Greco ilsustre impero Attonito, co ogni un, chi era allbor seco, il Re discopre à quello il sup engiero, Che suo da riorma al sacrificio Greco. V anno i ministri, e la siglia infelice Togliono a la dolente generirie.
- Piangca la fus fortuna acerba, eve a
  Senza il regio filendor inconta, e feinta
  La madre, cò il arta figlia non hunce.
  En grembo la tenca nel collo auinta.
  In tanto ne l'Argiua empia galez.
  La turba entrò di crudelts dipinta;
  El e bellez ze angelicòs, e leggiadre
  Tolje per fuzza a l'infelie madre.

- L'addolorata madre, che rapita
  Vede la foli figlia, che le refta,
  Come honore a perdere, ò la uita
  Habbia, de bianchi crin prina la testa,
  Languida cade, affitta, e sbigottita.
  La figlia intanto a l'ara empia funefla
  Da' feru già pietofi era condutta,
  Che tal beltà donesse esser difrutta.
- L'infelice funciulla ardita, e forte, Come funciulla nò, ma puì che domna, Ben ch' a la tomba, al foco, & a la forte De la funchre del ministro gonna La forma de la fiac conofea morte:

  Non per questo il timor, di lei s'indonna; Ma stando intanto Tirro a rimitratla, Il lui forma lo siguardo, e cos fi pui la...
- Tu, che fi fi in me le luci intendi,

  y ago del langue illutire, e generojo;
  Deb questa gola, ò que lo petto offendi,
  Che l' langue regio vè di Frigia afoso.
  Deb il ferro, che ciut bai, ne le man predi,
  E dammi al regno ofeuro, e dolorojo.
  E con que'la ficuella il feno aperfe,
  E lieta il petto, el colo di Greco offerse.
- Deh non restar, che di tua mano io muoia Per rispetto di quel, che mi uuol serua, Che la prole real del Re di Troia Prima morràchi altrui i inchini, o serua, Nè meu restar al i comi a tanta noia, Per chi sorse al alter sauto mi serua. Chi wu corpo dolorosse, pien di rabbia Hossii noi si può da ny che soura ui habbia
- Gioia a me dà quest ultimo tormento,
  Sia chi s fila, che me uenga a ferire:
  Ma spiniagle mole u linu contento
  La morte che in mia madre è per seguire,
  Ma se ben ui discorrojo mi lamento
  A torto, che la meco babita à morire de
  Anzi a doler mi hawei de la su uita,
  Restando serva inferma e se enza aita,
  Ff Poi.

IBRO

Voiche di questa affittate misera alma Triuar volete il mio sembiante humano ; Daltaterrena mia vergine salma-Tenete pur sontan la viril mano . Faccia pria damno il fero, be la palma-Vergogna al fangue vergine Troiano . Ch'a quest soro ne la tartavea seta. Piu grata fia chi vuol ; c'hostia mi chiede.

Deb se pietada uoi pnote impetrare.
La siglia d'un,che l'Asia hebbe i gouerno,
Benche cattua sia, come pasare.
V'edete l'alma sia uerso l'instruo.
Non state, be con l'or m'habbia a coprare
L'asetto miserabile materno.
Il grido, el pianto suo uaglia per l'oro,
Quando pote, us speca meche il tesoro.

M de la madre ma pietà ui moua, Lafciate, che di me cura si pigli, Si che sile corpo mio quel pianto pioua, o Che si parse si pianto pioua, o Che si parse quello dir pietà riroba, Che si orza a lagrimar gli Argiui cigli; Es ben ella al pianto il fren ritira, Nol puo ficara chi l'ode, e chi la mira.

Il Sacerdoté anthor contra fua soglia Per torle al primo l'anima, et dolore, Quando col ferro aprì l'humana fpoglia, Cercò diritronarle al primo il core. Ne poir tanto in lei l'effrent doglia, Che non fi ricordafte de l'honor. Manel cader tal cura al manto pofe. Che non nume a foprir le parti afco.

p piu honorati Frizij con gran pianto Huomini, edome vifico fi umano E quel fopra il fio corpo vificio fanto Fan, che permette il loco,doue fiamo. E uamo infieme ricordando intanto De la flirpe regal l'estremo danno; El fipere o lion destrutto, d'amano; E quanto fangue una fol cafa ha sparfo. Nè piangon fal te vergine innocente,
Ma te scontenta, e miscrabil madre,
Di quel già moglic Imperador possente,
Che comandana a l'Assane squadre:
Regina già del lucido Oriente.
Et hor sta mille man rapaci, e Ladre
Tourra, ueccioia, e di miscra piena.
Sei tal, che chi ti noglia, troni a pena.

Pilife, ò fia, che poter dir uorrebbe, Chi indominio lamadre bebbe d'Hettorre, O fia, che del two mal forje filmerbbe, Fra gli altri ferui fioti i fe già porre; E forfe uoloniter it donne-bbe., Se fosfe alcum, che ti uoleffe torre. O MISERIA del mondo iniquas, nous; Signor d'Hettor la madre a pena trouss.

L'afflitta madre tramortita giacque, E come in fe riuenne, alzando il grido, Fè, reo l'apitan, che le compiacque. Di lafeiarla con tre finontar ful li.o.: E giunfé, e uide lei, che di fe nacque, In quel, che mando fuor l'ultimo strido, A puntò in quel, ch'aperfé il ferro crudo A l'intrepida fifia il petto ignudo.

Abbraccia il corpo, che fenz' alma uede, E agli alti elementi apre le porte : Et a lei da que l patroc, be già diede Al 'arfa patria, a figli, & al conforte, Bacia le finorte labbia, el peteto fiede, Straccia il cantto crin, chama la morte, E fa infinite Strida, onde fi duole, Vi fa fenite author quelle parole,

O del mio gran dolore ultimo obietto,
Dñque anco il corpo tuo fenz alma giace?
Dñque anco ru piagato hai figlia il petto?
Danque il ferro anchor te frife, e sface è
Bcu mi credea, che'l feminile affetto
Boueffe ritrouar dal ferro pace . ;
Tur fe ben ai donzella io ti diè mudto,
Il ferro anco al tuo cuor lo spirto ha tolto.

- Lo fless, che pun pria mando per terra
  Tunti fraelli tuoi prini di uita,
  Ha uoluto ancor te mandar sotterra;
  Se ben donzella sic con la serita.
  Achille, i sico de la nostra terra;
  Nè ssorza tutti a l'ultima partita.
  Ogn'un del sangue regio ei uuol, che cada
  Pet mezzo de la sua roppo empia spada.
- Quădo il mio Teri, el gran Signor di Delo Del gran Pelule or bar fe le puppille, E for cader fenç alma il mortal uelo Del distruttor de l'Afiane sulle, Di core is rendei gratie al Re del cielo, Che non bauea più da temer d'Acbille. Ma in suno, shi lella, gratie gli rendei; Che cosi morto succide i figli suici.
- O folo esfempio, o non credibit mostro, Hor quando mai tal crudelit di suide s Incrudelifec contra al fargue nostro Insimo a l'arfa polue di Telide. Apre la tomba itelfa il tetro obiofro, E manda fisor, chi n'odia, e chi n'uccide. Dunque mi fece il ciel seconda tanto Per trions d'Achille, e per mio piamo s'
- Il superbo Ilion distrutto, & arso De le ruine sue copre le strade. Giace l'alta città que s'angue han sparso, Che di spargere ardean l'Argiue spade. Dopo tanti slagelli di ciole parso Di finir per ogn un l'ultima clade. Sol nei suo conso il unio fato si uede, Per me l'assi mas parti e ancor i piede.
- Come s'io fossi in Troia inuitta, e sorte, Cerca la spade Achoe di sarmi obrazgio, Oime, di quale inuitta e altera sorte. In qual misria, i qualbassi 77,4 ionaggio I to a uno Imperador sui gui consorte. Il qual trahea da tutta i Ajia homaggio: Ne bauer potea dal ciel mar gior suurte Ré generi, ne sigli, en la norte.

· 0119 2

- Es hor diffratta la mia regia antica,
  De sepoleri di quei, cho ne l'inferno,
  Son tratta metchia, misera, c mendica
  Per lo paese incognito, de esterno;
  Doue merà vicon pena, e con fatica
  Senze soccerso alcun, senza gouerno
  Per esser esterno ca do prima, chi o muora
  De l'Itaco Lacries, ed la nuora.
- Serua de la conforte antrò d'Visse, E mentre chi o farò stame de lino, Questa è colei, che si felice visse, A le madri dirà del suo domino, Fria che l'alma città Prigia umisse A l'ultimo rigor del suo destino Questa è di tettor la già beata madre Moglie del Rede l'Assame quadre.
- Itu, che dani refrigerio alquanto Agli affri mici tormenti, c'i infelici, De l'amina hai privato il carnal manto Per l'ombre micidiali, e peccatrici. Oime, che l'into foureda, e fanto Ho parturito a' mici crudi nemici. Oime, ch'i lo fini tatto ne con di carne, Che non può fosfiri tatto ne con di carne, Che non può fosfiri tatto ne con di carne,
- Ond è fatto crudel, che uai si tardo
  A darmi con la morte eterna pace ?
  Ond è che l'e corpo mio sai si gagliardo s'
  Che la uecchiezza mia sai si miaacet
  A nouo cupo o di shada, o di dardo
  Forse la luce mia serbar si piaceè
  Ben può il marito mio diri beato,
  Che imnarzi a tanto mal sini il suo sato.
- Her chi direbbe mai, she'l mio confore
  Dopo haure misto il fin orevop perduto,
  Felice dir la fua potesse morte s
  E pur passo selicemente a Pluto,
  Dapoi che si fin de la tua renda forte s
  Figlia infelice mia, non ha ueduto.
  Actio non udic in te figlia a bi udegno,
  Che in un punto perdo la nita, e'trogno,

I B RO

Forse, c'haurai come fanciulla regia, Co il rito fimeral gli estremi honori? Esarai posta in quella tomba egregia, Ch'asconde tanti illustri tuoi maggiori ? Misera il sangue tuo qui non si pregia, Sian dunque le tue essequie i miei dolori. L'esterna arena haurai per monimento, La pompa funeral fia il mio lamento.

Veduto ho il mio marito,e tutti i figli A flige andar per la medefma strada, Del sangue proprio lor tutti vermigli Percossi da la lancia, o da la spada . Chi fia, che piu m'aiuti,o mi consigli, Per far, che in afto puto anch'io no cada? Si che un mio sol figliuol, che nine anchora Possa alquanto ueder prima, ch'io mora?

Di noue sopra diece, i quali nsciro ... Del grembo mio si pretiosi frutti, Di quei, che la uiril forma fortiro, Fu quel,c'hor nine, il minimo di tutti. E pria che'l nostro Argolico martiro Hauesse i nostri muri arsi,e distrutti, Fu dato con molto or dal miser padre In guardia al Re de le Tracensi squadre.

Deh Re del Ciel, ben che'l mio mal sia tanto, Dapoi che si risente, al figlio morto Fammi gratia però, che tanto io uiua, Che uegga, e baci il mio figliuolo alquanto Mentre qui mi ritien l'armata Argina. Ma noglio in prima dar l'ultimo pianto A l'altra figlia mia, che non è uiua; E lauarle la piaga il sangue, e'l uolto, E far; che'l corpo suo refti sepolto.

Al mar la suenturata il camin prende Non senza il tristo suo lamento, e gride; Vi giugne, & in un morto i lumi intende . Chauca pur dianzi il mar gittato al lido . Tofto che Polidoro effer comprende Ogni donna Troiana alza lo strido, Ogn un del regno Frigio, chini è seco, Biafma il Tracio coltel nia piu del Greco.

Ella ammotifce, e cinque wolte, e fci Il nolge, il guarda, e unol saperne il nero : E troua a' uarij segni, a' uarij nei, Ch'usciti anchor non gli eran del pensiero. Ch'è l'ultimo figliuol, ch'uscì di lei, Che si die i guardia al Re acl Tracio ipero, E gl,che'l flutto,e'l mar posto ha su'l lito, Nel collo,e intorno al cor tanto ferito .

Ben uede la dolente genitrice, Se ben per lo dolor folle ha la mente : Che quel, c'ha uccifo il suo figlio infelice . Estato il Re della Bistonia gente, Pensando con quell'or farsi felice, (te. Che i guardia haunto hauea dal suo pare Ma del suo mal uerrà mal frutto a corre, S'ella potrà effequir quel, che discorre.

Co'l cenno ogni alma Frigia fa, che tace, Perche non scopra il lor nouo dolore, Il piato, ch'entro a gli occhi in lei si sface, Dinorato è dal duol pria, ch'esca fuore. Hor fermagli occhi i ql, ch in terra giace Horgli alza al sempiterno alto motore; Hor china addolorata il capo basso, Non men Stupita, e immobile d'un fasso:

Di nouo i lumi dolorofi gira, E nolge a le sue piaghe, e al Tracio torto Piu che ad ogn'altro dano il guardo, e l'i-E come possedesse il patrio porto, (ra. El regno Frigio , a castigarlo aspira. El nolto irato, e di punirlo nago La stessa par de la uendetta imago.

Qual la leonza, c ha perduto il figlio, Persegue il cacciator, se ben no'l uede ; E per oprare il dente, e il crudo artiglio, Per la pesta, che scorge, affretta il piede : Tal la Regina al subito consiglio, Ilqual la sprona a uendicarfi, cede : E nà sdegnata in ner la Tracia corte, Gli anni posti in oblio, non il cor forte.

Lascian

- Lafciauan gire i Grecie anchova Viiffe
  I lor prigioni inutili per tutto,
  Che non hauean timor, ch alcun fuggiffe,
  Toi ch al lor unto hauea quel. Re ridutto.
  Tal ch ella popel far, the e elfequife
  Contra il Re Tracio il destinato lutto.
  Giugne, ch' al la regal dimanda porta
  Di uoler dare al Re cofa, chi importa.
- Se ben si crede il Re, ch'ella habbia uoglia Di ueder pria, che passi al lito Argiuo. Quel siglio refregrio a la fua doglia Che crede, ch'ella crede, che sia uivo: Pur causo dice a lei, che mons si doglia, Se non uede il sigliol, ch'egli n'è priuo; Che l'ha fitto portar da lui soutano, Per celarto al fratel de Re Spartano.
- Finge, e foggingne it Re, che tanti darmi, Che le da il Ciel, con forte cor fopporti. Fin che giunto il figliolo a miglior anni, Possa i parvi porti. Ma per non dare a Grecie empie, tiranni Sospetto, è ben, ch' altroue si traspirti; E che in quanto al siglinol tenga sieura, Che come fosse siono sosse con con concerniona.
- Lo filegno Hecuba a pena, e' pianto tiene, Tur anche lla fingenda a bu riponde, Chi na quoto a Polidro eggi p'ècne, A mandarlo loutan da quelle finade: E chiun tefor, cha ne le Pracie, unea, Brama mojirare a lui doue s'afectile, A fin che come il campo è gito via, Il ferbie, giunto il sempo a figlio i di a.
- E che brama condurlo in quella parte,
  Ma che non underbit Re memi alcia feco,
  A fin ch alcun per guadagnare parte,
  Non ne fosse aufato il signor Greco,
  E feppe predicargli en tanta arte,
  Che ne rimaje il Re di Tracia cieco.
  L'amor d'hauer qued oro il fi fible,
  Che il sajo condur dos el da nolle.

- Poi c'hebe u'ulcio a lui fereto aperto. Il traditore iveognit: peruenne Al loco deflinato, a quel deferto, Nel qual la madre Frigia il uoto ottene, Mostrami dice, loro, ul cooperto, Che dheb di regno mio di Troia uenne, Quel nouo che dett bia, Frigio teforo, Che uuoi, ch io ferbi in traccia a Polidoro.
- Ter quel, che ne gouerna, eterno faso Giuro, e per quel, ch' a noi riflende, Sole, Che quel, che mi daria filo te m' hai dano Tutto al tuo tempe fia de la tua prole, Ella can udol borribile, e' irato I giuramenti taglia, e le parole: Et a le fibinue Frigie dato il figno, Cruslete affata il Red Ll'rato Regno D
- De le matri Troiane, che condotte
  Exas prigioni a lo Spattano lido,
  N basses alaeux eligo li certe grotte,
  Vicino al luogo, ostera il Trace infide:
  Le qui per date a la perportus notte
  ll Ressaltano fisos similio il grido.
  Hecuba intamo l'umpha adopra, el dete,
  El animo, che el la ha, la fa possente.
- Come la squadra muliebre giunge, E chi a transes di tienchi per le braccia; Co'diti piu, che può, ne lumi il punge, Tal che per sur 2, spun glocchi ne saccia. Salta del proprio albergo goà occhio lige E l Juigue in copia un giù per la faccia. Perseguon di-ferir gli ilessi di tien Cli occhi non giù, ma ben de gl'occhi i siti.
- No può far refisientia il Fracio duce Al troppo situol de le Froine ancelle, Il gran dolor de la perduta luce Gli fale livida alzar fin' a le fielle. Il popolochi a le siriadi gonduce, Fede color d'ogui pieta rubelle Contra il lor Re, ch' è fenze alcuna aita, Pet vorgli con le luci anchor la uita.

Chi per trauerfo una Troiana prende, E dal fuo Re per forza la ritira ; Chi con arme, ò bastone un'altra offende, E sfoga fopra lei lo sdegno, e l'ira. Ecco un , che uerfo un fasso i lumi intende. E dopo il piglia,e contra Hecuba il tira. Lo schina ella,e si sdegna, estende il corfo, E'l fegue, e con furor ui dà di morfo.

Vn'altro la percosse, & ella noise Con la fauella solita dolerse Nè, come già folea, la lingua sciolse, Ma co'l latrar del can la bocca aperfe. Tal che la prima forma a lei si tolse, E tutta in una cagna si conucrse. El luogo, que cangiò l'humane some, Anchor ritien del cafo ifte To il nome.

Vn tempo poi co'l trasformate aspetto Andò per le Bistonie empie contrade, Contidulato, e col canin dispetto Piangendo tanta sua ruina, e clade. E non il Frigio fol, ma'l Greco petto Tanta calamità mosse a pietade. Nè mosse i petti fol del nostro mondo, Ma l'alme de l'imperio alto, e gio ondo.

Talmente à tutta la celeste corte La madre fa pieta di Polissena, Ch'ancor Giuno, ch'odia i troiani a morte Può tener, che non cada il pianto, à pena, E prona, etien, ch'a la regal conforte Di Frigia foße troppo acerba pena L' Aurora sol, fra tanti eterni Numi, Non Stillo per tal cafo in pianto i lumi.

Non perc'habbia piacer, che'l sangue muoia Non per hauer dal tuo santo giudicio Di Priamo, anzi fu sempre in suo fauore; Ma'l suo particolar tormento, e noia Non lafcia, ch' a l'altrui pensi dolore . Non ba wifto bruggiar, ne cader Troia, Ne men d'Achille al funeral honore Puli fena cader, ne la sua madre Latrar con ira a le Trancense squadre.

Quel mal, che la tormenta, anzi l'ancide. E da l'altrui dolor la toglie, e cura-E,che per man de l'inclito Pelide (Mentre l'humana anch'ei gode natura) Cadere un suo figliuol estinto uide, Ch'era in fauor delle Troiane mura. E l'alma uista, onde la luce apporta. Le uenne in w. balen pallida, e smorta.

Nè da-quel punto in qua lieta mai uenne E solo al lagrimare il figlio intefe; E se ben poi da Gioue in gratia ottenne , Ch'altro honore, altra forma il figlio prese Se bene il nide al Ciel batter le penne. Non però punto lieto il cor le rese: Ma tanto in preda al lagrimar si porse, Che il modo andò in ruina, e non lo fcorfe.

GI A del'Aurora nacque, e di Titone Costui, che da Pelide restò ninto : Efu da padri lor detto Mennone. Hor tofto, che la madre il uide estinto. Verso il maggior fratello di Plutone, Di duolo hauendo il bel uifo dipinto, Spiego le pene, e giuse al maggior Nume Pria, che battesse il rogo al Cicl le piume.

E sparsa il crine, e lagrimosa il uiso, Chinata le ginocchia, alzata il ciglio, Con questo accorto, e gratiofo amfo Cerea d'impetrar gratia al morto figlio. Io chieggio, à sommo Re del Paradiso, Aiuto al tuo santissimo consiglio: Io, che fra gli alti Dei minima sono, (Số Dea però)ti chicegio i gratia u dono.

Maggior honore a miei tempi, & altari, Non per haner dal mondo il facrificio, Con pompa,e doni pretiofi,e rari: Ma uengo per supplire al santo uficio, Chedee la madre a figli amati e cari. Achille, come à uoi già tutti piacque, Hoggi uccifo ba Menon, che di me nacque,

Andò pur dianzi dla Trolana guerra.

Per dare al mifer zio foccorfo in uano,
Là done achille il fier, cho ogralero atterra
Gli ficader ferz alma il corpo bumano.
Hor purche usuo di lui carnece, terra.

Far la uorace forza di Fulcano,
To non uorrei ueder tanto ualore
Poca polae reflara, fenz'altro bonore.

E ben che donna io sta, son pure io quella, Che pongo il proprio termine a la notte Con i ala, a to oga id potro nouella, Fòle tembre sue rimaner rotte. E ben per la mia prole, amata, e bella Tria, che le mebra in polue babbia ridotte Donre i tal gratia bauer dal maggior Dio, Ch'allec gerisse al quanti dolor mio.

Con lieto nolto il Re del ciel confente
A chi ferua il cofin fra l'chiaro, e l'obra.
Fatto intanto del figlio il rogo ardente.
Di famo d'ogn intorno il Cielo ingombra.
Cofi il finomi il upor fi a lazer fouente
In acre, e di tal nebbia il mondo adombra
Co giri finoi caliginofi, e tetri,
Che nou la diacache l'od qua giù penetri.

La lucida fanilla, el fiamo ofisiro 
Vola ucr le contrade olte, e gioconde 
Il raggirato poi fiamo uien duro, 
En merzo al corpo il unuo ardor nafode, 
Quel lame, che l'ico ba viance, e puro, 
In ogni parte al'anima rifponde. 
Cià nel fiamo girtae, e in un raccolto 
Appar noma figira, e non sulto.

Già rajiembra un' angello a l'altrui lume, Cid fisicato dal funo è uero augello. L'agitat, che i foco ba per cofiume, Onde s'inalza al regno eterno, e bello, Pajlata è ne le penne, en le piume, El fan leurar al Ciel ulcose, fiseilo. Intorno al rogo bor gira, bor fale, bor feè.e E non angel, che l'accompagni, attende.

De la prima fauilla ogni forella
Referenduto famo un'alma informa.
Cere
Nelvenduto famo un'alma informa.
Da apelio, eda quel lato efec sexa aftella, Mes
Fiu che di sero asegel moliva la forma.
none
Quante finiti de la ra fala facella,
Tante un avgelli il fato ne trasforma.
Ne in modo fiefo in aere in un momento
Se ne sueggon formare e centos, eento.

Sì gran numero al ciel fen uede afcefo, Che fan quafi ofcurar ne l'acre il giorno, Enn fopra mille giuochi al rogo accefo, Indi il girar tre uolte intorno intorno. Tre uolte il grido lor fanche fia intefo Infino al più beato alto foggiorno. L'elfercito in due campi poi fi parte, E forman le battaglie al ficto Marte

Indi crudeli ad affrontar fi uanno, E con gli urri, e co rolfri, è congli artigli, Et ogni elfrema ingiunt amps fi fanno Del bruggiato Memone i noui figli. Tanto che modi con diffore, e danno Del proprio fangue lor cadon uermigli. E fan l'escquie con la lor tenzone A la cognata polue di Mensone.

Esperche in mente han, quanto ardito e forte
Fosse il lor genitore, han tanta gloria,
Che iunvo ditieri, o per hauer la morte,
O per goder l'honor de la utitoria.
E per mosfirar di lor cangitata sorte
A quei, che uerran poi la uera bisloria.
Dal padre, onde impetrar l'acree some,
Vossero ache impetrar l'acree some,

Memonide fur dette, e poi che'l rostro, E l'unghia, e l'ure olor non fe piu guerra, Portar co'l whoi il lor capproce chiostro Ver donde il nero fosto. Au tro disferra Ma poi che falche drova adorno, e d'oftro. Suol del giorno ogni gioron ornan la terra Forni nesso Oriente il proprio giro. Retornaro al fepolero, onde giu s'estro a.

Done

Doue l'usto di nouo, il restro e l'usqua
V'anno à inuestir le già diuie jequadre;
Et ogni augel, che cade, e che s' espugna,
Dan per esfequie al tumulo del padre.
Tornano ogni anno a far al figlia pugna
Ma non però la scongolata madre,
Se ben tanto da Gouse ottemne bonore,
Potè dar refrigerio al suo dolore.

Tal che fe'l fan d'Hecuba infelice Il pianto da l'Aurora non ottene Fh, ch' à la fonsfolata genetrice Il figlio morto sino pianger conueme : E tanto più, che da le man uitrice L'Achille poco pria tal caso avenne. Lagrima anc'hoggie, sparge ogni corrada. Di pretios manne e di vreguda a.

Non permette però l'eterno fato, Che col mancar de le Troiane mura Manchi la fireme anchor di nouo flato Achi di tanto mal faluo fi fura Enea poi ci bebe in usa moleo pugnato, De gli Dei frigii fol (i prefe cura: Col padre gli portò fopra il fuo vergo Ter trouar fuo ou mp in ficie albrego.

Con questo fanto, e uenerabil pefo Con Meanio per mas fio picciol figlio Trêde, uer maggior gloria il core acceso, Da la fua patria uviuntario essegnio, Fugge da Tracio mar, che da l'offeo Sanque di Polidoro anche è uerniglio; E col consiglio, e col voler del Cielo (lo Si lassia deitro Mutatoro, giugne à De-

Prende con tutta la spato, e liberale Raccolto si dal Renel regio vido Enca con ogni suo più principale. A Febo era ministro accorto, e sido, A gli buomini era Re giusto, e leale A uno pien di bontate, e pien di felde Chi albora sua tenea la regia sede. Mostròlor la città famosa, et alma,
E i tempi tanto chiari illustri, e belli,
E i loco, oue signaio la camala lama
Latona dopo tanti aspri slagelli.
Dou bebbe da i olina, e da la palma
Ainto per dar suora i due gemelli.
E mostrò lor quei ronchi, oue s' attene,
Quando il gemino lume al mondo uenne.

Eper lapplir d'ogni bosumato vificio, Eper dar lor di fe lodato e/fempio, Dou éra preparato il farvificio, Con gran deuotion rornare al tempio, Epoi che l'bue damato à tal apoplicio Hebbe dal ferro pio l'ultimo fecmpio, Tornar, doux miraro in copia grande Fumar fopre le menfe le siuande.

Poi ch'al bisogno lor hebber supplito, E satisfatto al gusto, & al diletto, E c'hebber dato al liberta comuito L'altimo unino, e'lulvimo consetto: Anchise uerso il Resimo e gradito Anchise uerso il Resimo e gradito Alzò l'antico, e uenerando aspetto, E con bosso parlar, grane e seuro Così ecceò saper d'un dubbio il uero,

Signor fe la memoria à me non mente

V'n altra subta, bi oi qui paffai,
Doue per tua bonta liberamente,
Come bora fatto habbiam, teco albergai,
D'us figlio, e quatro figlie effer parente
D opni gratta, e belta it ritronai.
E perche gli ami alfai dubbio mi fanno,
V orrei faper da te, fe in ciù m'ingamo,

Disse, crollando il Re. For nata tempia, Se ben prusente Anchisse il tuo desse R jiosak la mia doglia acerba, & empia, E sla per farmi sar dogni occhio un rioz Non wo resian però, che non adempia Per compiacer al tuo uolere, e al mios Da chio ti udis, e di porpes da marti, Hebbi sempre desso di statisfarti. Con cinque figli gid tu mi lasciasti, Se ben quasi bor mi uedi orbato,e solo; Che'l figlio Stà lontan, che si trouafti, Ne può dar refrigerio al patrio duolo. Le figlie, che cotanto mi lodafti, Come al ciel piacque, andar p l'aria a uo-Eti uo' dir quel, che di tutto auenne, E come, e per qual uia uestir le penne.

Al figlio, c'hog gi in Andro ha'l regio matos Pur sepper tanto sar , che uia suggiro, Da cui l'isola ha preso, e serba il nome, Mostrò de sacri auguri il rito santo Lo Dio da le piu ricche, e illustri chiome. Pur egli à me non è cagion di piante, Ch'oltre ch'iui sostien le regie some, Ha in guardia anchor lo firitual honore, E ui Stà con grandezza, e con fauore.

Male misere mie figlie son quelle, Che m'irrigan di pianto il nolto, e'l seno: Ch'oltre che fur si gratiose, e belle, Quant'altre uscisser mai del nostro seno, Carissime l'hauea per lo don, ch'elle Hebber dal dolce alumno di Sileno. Hebber da Bacco un don si singolare, Che sopra ogni altro ben me le fè care.

La gratia, che lor diè lo Dio Tebano, Mi fe in un punto Stupido, e contento: Fè, che ciò, che la lor toccana mano, A un tratto olio venia, vino, è frumente. Se l'arena uolean far uegnir grano, Tr asformar la uedeano in un momento. E col largo fauor del Theban Nume, Fe an diuenir bor olio, bor uino il fiume

Toccanan l'herbasil legnostl faßo, e tutto Q nel ben, ch'à noi l'alma natura feo; E subito prendea forma del frutto Di Cerere, ò di Palla, ò di Lieo; Colui, che'l uostro imperio h aue distrutto, L'altero Imperador del campo Acheo, Per nutrire il suo ca mpo si consiglia, D' bauer subito in mano ogni mia figlia.

Ne ti penfar, che fosse piu sicuro Lo flato mio da lo spartano sdegno, Di quel , che si sia stato il Frigio mure . Anzi drizzo uer me l'irato legno : E inessorabil pertinace, e duro Le meste figlie mie tolfe al mio regno; Perche teneßer col fauor di Bacco (co. Pronista al capo ognihor la botte, e l sac-

E per dinerse nie lasciaro il campo: E sopra d'Eubea due ne sortiro, L'altre appresso al fratel cercar lo scapo. Ma gli sdegnati Achei , che le seguiro , Tofto fmontar fopra l'Euboice campo, E minacciar di dare a sacco e a foco, (Se non rendean le vergini)quel loco.

Sopra Andro, haunte lor, s'andaro a porre, Doue tenea il mio figlio il regio scanno . Quini non era Enea, ne'l forte Hettore Da trattenergli infino al decim'auno. Tanto che'l miser mio figliuol per torre, Al debil regno il minacciato danno. De le sorelle sue rimase priuo Per darle preda, e serue al capo Argino .

Già proueduto haueano i Greci accorti I lacci, le catene, e le maniglie, Perche i lor nodi piu tenaci, e forti Fesser piu sida guardia a le mie siglie, Quado elle alzado gli occhiafflitti,e smor Per non seguir l'Argoliche famiglie, (ti Pregar lo Dio , che lor dic tal mirtute, Che le togliesse a tanta servitute.

Lo Dio, da cui tal dono haucano haunto, Nonmanco lor d'ainto , e di soccorsos Se si chiama però porgere aiuto Il torre a lor l'interior discorso. Subito ogni lor corpo fu ueduto Fuggir per l'aria a piu libero corfo; Volar per l'aria, e non saprei dir come Cangiaffer cost tosto il nolto e'l nome.

nio 1 colóbe,

Ne' bianchi augelli de la tua consorte, In cardide colombe fi cangiaro, E di sivara auenturola sorte L'i grato mondo, e me priuo lasciaro . I lumi già de la celeste corte, Che primi in Oriente si mostraro, A perder gian werfo l'occaso il lume, Onde andar tutti a ritrouar le piume.

Enea tosto che'l Sol nel mondo luce. Sen'ud col picciol figlio,e'l debil padre A configliar con la diurna luce, Dove douea condur le frigie squadre. Risponde a lor del giorno il chiaro Duce; A la wostra tornate antica madre: Perche quella provincia è, che u'attende, Onde la nostra origine dipende.

Con mille gratie Enea prende commiato Dal custode di Delo illustre, e fanto. Ma con ricchi presenti il Signor grato Vuol, che di lui si lodino altrettanto . D'un ricco scetro Anchise su honorato; D'una faretra Ascanio, e d'un bel manto; Diede ad Enea d'un singolar lauoro Tutto intagliato un ricco nappo d'oro.

A quel, che guarda al formator del giorno Ma il gran poter de' fatti non sofferse, Il tempio in Delo, il die l'Ismeno Terse: Alcon Mileo formollo, e'l fece adorne Di figure mirabili, e diverfe. Vna città con forti mura intorno V'impreße, e con le porte il nome aperfe. Mostrò con sette porte Alcon Mileo, Ch'era la città regia di Lieo .

Vn solo è de l'historia l'argoment o, Ma la turba è diversa, or infinita. Fuor de le porte cento roghi, e cento Adorno i corpi Ismeni senza uita. Alzan le donne il doloroso accento Ter tanti giunti a l'ultima partita: Mosira gracciate il crin percoffe il petto, In mille modi il lor doleme affetto.

GIA uenne in Thebe una incurabil peffe. E fu risposto a lei dal fatto eterno . Se'l popol unol, che'l morbo iniquo reste Di dar l'alme Thebane al crudo inferno. De l'alma han da prinar la carnal neste. Due uergini per darsi al Re superno: Si dian liberamente al facrificio. Per torre a la città si gran supplicio.

Fra tutte sol due figlie d'Echione Fur d'animo, è di corpo adorno, e belle; Che per saluare i padri, e le matrone, I gionani Thebani, e le donzelle, Offerfer su l'altar le lor persone, Per hostia a le sacrifiche facelle. E tutto il lor successo acre, & amaro Mostran gl'intagli, e l'or distinto, e chiaro

Non gian da donne timide a la morte Per torre al popol lor tanto neleno: Ma si nedean con cor nirile, e forte Porgere al crudel ferro il nudo seno. V scite poi per le sanguigne porte L'alme, e lasciato il lor carcer terreno, Si uedeano portar con pompa al loco, Done arder le donea la pira, e'l foco.

Fanil Che'l sangue d'Echion mancasse in terra. le del Hor metre il fuco ardete il napo aperfe, le fig. di E-Perrisoluer quei corpi in poca terra; chio-La uirginal fauilla si conucrse ne in In due feroci giouani da guerra; Caro Due de le uirginal uscir fauille, negio Che no baurian ceduto al grade Achille, uani.

Se ben feroci, alteri, & inquieti Formogli il foco,e subiti, & ardenti; Pur furo allhora humani, e mansueti Ver le materne essequie, e diligenti. Trattabili, amorenoli, e discreti, Done fur posti i lor primi parenti. Con quella cura, che done ano hauerne, Fer collocar le ceneri n, aterne.

Fur nomati Corone: e con tant are Alcon fi belle historie, ui distlefe, Che serva dura servicio processorie de Ogniopra, ogni attion vera padese. Il Truincipe Troiano anchor se parte De le reliquie Frigie al Recortese. D'una naue da repento un don gli seo, Fatta per custodir l'odor Sabro.

Con una coppa regia anchor gli diede

V na corona d'or di gennne adorna:
E poi di muono al Re commiato chiede,
E uer l'armata fina co finoi ritorna.
Indi per por fin quell'ifola il piede.,
Che di cento citta fa steffa adorna, (da,
Fa,che'l nocchier ner Creta il camin pren
Che tien,che di quel regio Apollo intèda.

Perche di Creta Teucro in Frigia uenne, El liperbo llion cinfe di muno: Che folle Teucro il lor principio, tenne, Poi che Teucri dalui nomati furo. Però uer Creta fe drizza l'antenne, Chè interpretando mal quel fenfo oforo. Creta flimò la loro antica madre. Che non firordo dal primo padre.

Dardano hauea di già posso in oblio, Che prin a Italia mirgia si raccosse i E de Italia intese il biondo Dio, Quando a la patria sor mandar gli uosse, Si Creta andar, mal Care infame, crio Con tanta pesse a perseguini tosse, Che far colvetti andar senzi altra guerra A cercar noun patria, consu terra...

Penfar poi meglio, e ritronaro il uevo, Esfer l'Italia la lor madre antica. E sir tosto drizzare ogni nocchiero Ver la tevra fatal filice, e amica. Ma il uento, èl mar s'alzò superbo, e sero, E preser contrausgio, e con saita. De le Stroda in fami il rudo porto, Doue ser s'empie Harpie lor nono torto,

Fuggir poi de l'Harpie l'ingorda fame,
E cercando per mar nous uentura,
Laficiar Dulichioa dietro, Itaca, e Same,
D ambracia poi le combattute mura,
Ter cui fecer gli Dei fi gran certame,
E nel passar al pietra alpestre, e dura cio i
Gud giudice in quel loco vitrouaro,
Che p l'Attiaco Apollo al môdo è chiaro,

Vider (lafeiato il fen d'Ambracia, e afcofo) Le felhe Dodmee poco diferile..., Don'er a quell'Oracolo famolo, Che daua in sua quercia le riffoste: Dapoi con l'octho intento, de folo, Vider nel cofteggia le isteffe coste, Done i figli ucitir del Re Moloffo, Ter l'incendio fuggir, di penne il doffo.

Figli. diMe loffo in vecelli.

Diffrenza il popol Frigio l'Oriente,
E us uer doue il nouo offetto il tira;
E paffa, mentre affiria a l'Occidente,
In mezo fra Butroto, e fra Corcira.
Giugne af fine in Sicilia, oue fiente.
Di Scilla, e di Cariddi il grido, e l'irea.
E in quella patria Enca suod, che fi finôti,
Che fiancheggiata in maruien da ter môti.

Per far quel regno intrepido, e ficuro A guardar Lilibeo l'ocasio ha tolso. Ver donde rède l'Aufro il mondo oscuro, Mostra Pachino a gi nimici il uolto. Contra il fossio di Borrae dorrendo,e duro Peloro il guardo borribil tien riuolto . Et assicui al regno Dal mar dal unto, e dal nemico saegno.

Qui ne l'arena Sicula Zanclea
Dièfondo il buo nocchiero afflitto, e fiaco,
Et a l'orecchie fè paffar d'EncaDi Cariddi if fror dal lato manco.
Treme dal defiro Scila iniqua, e rea,
V ergine il volto, e cagna il uttro, el fiaco.
Fu già vergine tutta fu divida.
In tagna, è in donze la in quella guifa.

FV R E la prima età si uaga e bella,
Che d'infiniti giouani, a cui piacque,
Chi per amante, e bi per moglie bassella
Cercò, ma d'alcon mai non si compiacque.
E come suana, e semplice dourcella
A le Ninse se gia de le salse acque;
E lor contausa le parole, e i pianti
De gli seberniti soui sposso amanti.

Fra tante di Nereo figlie, e di Dori,

A cui folea la tunto amata Scilla
Contar gli altrui mal collocati amori
Di quie, ch'access bauea la sur puilla;
Vn giorno a Galathea, che myebo a s'iori
S'ornaua il biondo crin, piacque d'udilla.
E poich ella sini, con messo accento
Fèsemir Galathea, due sumento.

Beatate, cui fol gentili sprti
Ter la tua gran beltà uolt hanno il core:
Ch'a piacer tuo da lor puoi dipartiri;
Senza hauerne a temer danno, ò dissore.
Alser ane, c'huomini alpestri eb biri;
Pieni d'ogni schiuezza, e' d'ogni borrore,
Il piu seruente in me locar desto
Ter far d'eterno duol colmo il cor mio.

Ese ben le sistali etheree stelle
Fer la Nereide mia sormar signra
Da Nereo, e Dori, e tante hebbi sorelle,
Ch'esse danni altrui donea sienra:
Fuggis per da i Lumorsse, e selle
Voglie d'un mostro horrendo di Natura
Nom potci serza un dano estrema.
Le tosse la fauella il roppo pianto.

Scilla, che gli occhi a lei forge due fiumi,
Con le candide fie parole, e dita.
Le dà conforto, e le raficinga i lumi,
E foccorre il fiuo mal di qualche aita.
Deb non laftara, che il duol più it confina;
Ma flopri il mal, ch' a lagrimar t'inuita;
Che da l'amor, ch' io t' be portato, e porto,
Haura i falo con figlio, e più conforto.

Poi ch'ella a Galathea fiiseò le ciglia, E placò in parte il duol, che la trafife: La dea del mare alzo uerfo la figlia Di Forco, edi Cratride il quardo, e difie. Trender punto non dei di marasufila, Che in lagrime il mio duol fi consurtife; Che quando la cazion n'hamai ben forta, Ti maraniglicrai, ch' io non fia morta.

Sinetide arricht eun figlio il mondo Tur didzi,che d'un Fauno hauca acquiflato Bello,legziadro,amnabile, e giocomao, Fra i piu lodati fibrit il piu lodato. Quefit ane float il cor dicel, efcondo Piacque al mio buono in fu'l principio fato: E col fino dolece, e gratiofo modo Al fin mis Tirufi e Lamorofo nodo.

Act il nomaro, e dal fuo nafcimento L'Edittica bauca corfa il Re di Delo Scalcia ulte il fuo lafciuo mento Cominciaua a fiorir del primo pelo . Ron fi potca troun gioia, econtento Maggior nel centro immobile del cielo , Del pari er a l'amor, del par l'etate : Eucr, be' poffedea maggior beltate.

Mentre io godea si dolce siato, o ccorse
Per sempiterno mo piamo, e siagura,
Chun sier Ciclopo a ca so mo di mi scorse,
E preso su da l'amorosa cura.
Io tis so di e sudio non sia sorse
De la desorme lor parler sigura)
Che quellas, che usi o di polisemo, e tremo:
Futale si adir so si parlo e premo:

Era gr. ande il fellone à par d'un monte, Non che le braccia, i diti parea ni ruui. I pe'i de la barba,e de l'inconte Chiome pareano gommone di naui: F'n occhio flo nel mezzo banse la fronte. Tur fe bë mebra banea si immesse, graui, Si lunge ne l'andare il piè stendea, Chei Cerui il tardo suo paso giungea. Quefli bramò di me far ſ confort...,
Per grauar il mio cor d' eterni guai.
I ol hebbi in odio imuer più , che la morte:
Ma per lo gran timor nol dimostra i.
Hor ſ fed ame ſaper brami per ſ forte
De l'odio,e de l'amor,ch' a due portai,
Quaſ ʃu di piu poter dentro al mio core,
Sappi,ch' andò del par l'odio,e l' amor e...

O quanto è il tuo potere alto, e siupendo Amor, (civi c'enderebbet) un buô sit epio, Pn,ch' à le felue illesse e mostro borrendo, Che si d'ogni mortal l'ultimo sempio, Che sprezza il ciel col su poter tremèdo, Te sente, Amor, con dissato e siempio. E per servir è la tua santa legges, gregge, Gli antri abbandona, el proprio suficio è l'

E per mostrarsi gratioso, e bello, Col vastro, e com la forca, e col tridente Pettina, 5º orna il sino rozzo capello, E netta con la unnga il crudo dente. Recide con la fisca el meno il uello, Toi corre à l'acqua chiara, e trassarente E sta qui ui di percibarsi intento, e siso, Ter comporsi la barbaja (trinçe l'usico.

Del fangue, ede la morte empia la fete Non fi uede albergar piu nel fuo petto. Le main poffan uia ficure, e liete Serza bauer più da lui noia, ò fofetto. Hor mentre, prefo à l'amorofa rete, Penfa à quel, che da me brama diletto, Themelo à lui predice il fuo eletimo. Che illufre fra Cicloj e ca indonino.

Queso singo indovinaciote, & esperto, Che mai d'angello alcar non su seginato, Disse Ho unduro, d'Polí, mo, aperto Queso, cha de l'este two dispossio sinco Guardisti pura chi vi si des por extro, Ch'un causlier nel regno Itaco nato, Giugnado il caso atte dal lido Greco Del octibo, che solo sini, si faràcieco.

Ben tu fi quello, ( il mostro al mago disso. Che piu ne l'arte tua non uedi lume, Sia pur quel caualier d'Itaca V'lisse, E per cercarmi in mar bata le piume : Che quando in questo punto anchor uensisse Vin altra imanzi à lui m' ba tolto il lume. Hor come ruoi, ch'io tema di cossui, Se m' ba eccato un'altra immanzi à lui ?

Schernisce l'indonino, el graue passo Monendo ud per la marina arrena ; E discorrena ; E discorrena ja colo possibile de la lamoro se pena. Talbor si torna al sucanzo sussibile de la riposo di assimanta lena ; E sagli, ounque ud.; amor, obe l'oce, sempre hauer me ne l'eore, en e la uoce,

Vn monte lunge in mar tanto fi stende, Che quafi l'onda il cinge d'ogn'intorno, Il fiero innamorato un di u'aftende, Per wolerui passar parte del giorno . Il gregge s'e ben cun a ci non ne prende. V'à scoce presso al luo passe sognitorno, E giugne mentre ne la costa ci ficete, Quasi al giogo col crin, col piede al piede.

Posito il pin, che suol guidar l'armento, Ch'arbor farebbe ad ogni grossi a mue, comincia a sur sonar quello stromento, Che à lato hauea di perforata traue. La fistila dassiro il vasto accento, Tiù tosso sirepitoso, che soane: E da lo siral d'Amor piagato, e punto, col canto al dolce suon fa contraponto.

Fu l'affro canto fin tanto finoro, Chi udi ciafem,che uolle, il fino concetto. E Lilibeo, Pachino, Etna, e Peloro Quel tato udi,ch' al Mofiro ufici del petto. E io,che in grembe al mio caro teforo Il volto hauea con mio fimmo diletto. L'orecchie al fino parlar con gli altri testi, E queste fun le note,ch' io n'intessi. Lo filendore le vofe, e de lijugliri,
Mentre fi stan nel più felice stato,
Paffan le guance tue uughe, prillustri
'I ben misto color lucente, e grato.
tua fiorita eta-fol di tre lustri;
rad'. April, quadrè ful fiore un prato,
unto di ben fra noi può dar il mondo,
to n'appar nel tuo ujo giocondo.

te altria la tua benigna fronte,

u fei d ogni ben larga, e leale,

nen di quel, che fiale e feste il fonte,

fiao don cortefe, e liberale.

be luci tue non fon men pronte

lēdor, ch'è in lor uiuo, e immortale.

neuterre altrui gioi, e mercede,

Ripofo, humanida, onnordias, e fede.

Maricercando poi le parti afcofe, C h'albergan, Galateza, e la tua mente; In ucce de i ligustri, e de le rofe, Ogni berba ui fi troua affra, e pungente, Ortiche, fine, e de troua affra, e pungente, Ortiche, fine, e de troua affra, e la compete de la competencia de la compete del la compete de la compete de la compete de la compete del la compete de l

Deb fache in te piecà tregui, e risponda, A l'altre parti tue gradite, e belle. E poi che d'ogni cofa il usfo abonda, Scaccia dal cuor le parti inique, e felle. E non fieggi da me nel afala onda A ritrouar tua svadre, e tue forelle. C'hauer fol per amore io ti norrei, Rècontra il cuo uoler mai gir potrei.

10 tredo ben, fe tu de l'esfer mio
Sapessi in parte almen, fe non in tutto,
Che non hauresti il cor uer me sirio,
Rè é andressi il cor uer me sirio,
Rè fus faressi il cor benigno, e pio,
E i dorria del mio lamento, e lutto;
Ma branteressi spor, ogni altra cosa.
Di farti a Possifmo amica, ò sposa.

Gli antri capaci mici ne [aßi nini, Han si ben posso in lor ricetto interno, Che non hamno a temer gli ardori essimi, Rèmen posson senir i borror del nerno. Forse, bei campi mici sin (arts, e prini De frutti, ch' a l'human sernor governo? R'han tanti, si maturi, e si soani. Che i rami romper santanto son grani.

In coppia attendon te l'une mature, Del bello aureo color liete, e gioconde. Mostrà d'altre une achon le forze oscure, Ch' maturo il liquor, ch'entro s'asconde. Porrai ucetr fial himili surdure Le fraghe rosseggiar fra uerdi fronde: E per serbar a la tua bianca mano, lo so guardarte, es flarre ogo un lontano.

Sc ben la fiepe u han fondata, e forte,
Qen horto ha il fiac uțhode, el fia mafino.
Di peri, e pomi, e frati dogni forte
Abonda ogni mio campo, ogni giardino,
Tommi per amante, ô per conforte,
E togli ogni mio bene in tuo domino.
Ogni arbore, ogni frutto, che ui pende,
La tua candid aman brama, ele attende.

Se unoi ucder, ch'io piu posso in esseno Di quel, che detto i han le mie proposse Pon mente a quest gregge, a cui permetto Che pascan queste ualli, e queste coste. Quate n'ho anchor, che pre vairo inspecta Ter gli annis, e per le selue stan nascoste, Nè numero saprei mai dirme intero , Quando branasse a casa Quando Quando branasse a casa Quando Quando branasse a casa Quando Quando branasse a casa Quando Quando

E da persona pouera, e mendica Le capre hauer per numero, e l'agnelle. Vieni a ucher da te,serva, a hiol dica, Quanto s' su graste, e ben sormate, e belle. Che par che portar possano a fatica Le copios, e tumide mammelle; I prati lor piu teneri; e gentili ŝi stamo anchor me lot repidi osili. Pra i molli laticini io mi confondo : Tati,e si freschi n'ho di giorno in giorno. Se del latte indurato in coppia abondo, Ne fan le gregge fe, c'ho qui d'intorno. Deh liena il uifo homai grato, e giocondo Fuor del paterno tuo marin soggiorno: E uienne à me, che di buon cor ti chiamo. E d'bonorarti fol discorro, e bramo.

Borse sol doni haurai da me uulgari, O lepri,ò capry, ò pargoletti augelli . Di presenti communi, & ordinari, Ben worro, ch'ogni di n'habbi nouelli. Ma uorrò anchor di doni illustri, e rari Contentar gl'occhi tuoi lucenti,e belli. Cacciare à questi giorni un'orfa io nolfi, E con la nita à lei due figli tolfi.

Patta la madre lor de l'alma prina, E uisti,e presi suoi teneri figli, Dißi,Vò Jerbar questi a la mia diua, E pregar lei , che in don da me gli pigli; La lorg età tant'oltre non arriua, Che nuocano è co' denti, ò con gli artigli; Ne di scherzar si ueggon mai satolli; Tanto fon dolci buffoncini,e folli.

Deh quel uolto gentil, che'l mar m'asconde, Certo io non ti sarei tanto importuno, Discopri alquanto il mio cupido squardo: E con le noglie, al mio noler seconde Il buono amore accetta, ond io tutt' ardo. Pur l'altro di miriguardaine l'onde, Nè mi trouai men bello,che gagliardo. Mirallegrai, mirandomi ne l'acque: Tão del corpo mio l'ombra mi piarque.

Riguarda, quanto io sia robusto, e quanto Sja grande à paragon de gli altri nini. Nel regno che chiamate eterno, e fanto, Non sò se Gioue a tanta altezza arriui, Voi dite pur, che porta il regno manto No sò che Gio w in ciel fra gli altri Dini. Riquarda il crine, e'l meto hirfuto, e fulto Quata da gratia alcapo, al tergo, e al unito

Nè ti pensar, che'l duro, e spesso uelto, Che copre il corpo mio tutto d'intorno, Mi renda men spettabile, e men bello: Anzi mi fa più nobile, e più adorno. Deforme senza piume appar l'augello; E quado il Sol viene a far breue il giorno, Ogni arbor secco appar, che'l uerno crude Restar de le sue foglic il face ignudo.

D'un'occhio come uedi,io mi consento, Ch'à par d'un terfo scudo arde, e risplende, E ben che solo sia,mi nal per cento. Tanto il suo giro, e sguardo oltre si stende. E lo Dio, ch ogni cielo, ogni elemento Vede, e col lume suo lucido il rende, Discerne pur da l'uno a l'altro polo Col lume, ond egli aggiorna, unico, e folo.

Aggiugni a tanto ben, che'l padre mio Del uostro immeso mar possiede il regno. E uedi ben se cedi al mio desio, Quento il socero haurai superbo,e degno. Deh mostra il cor uer me benigno, e pio, Ver me, ch'acor del ciel sprezzo lo sdegno Io pur son quel, ch'a te fela m'inchino, E forezzo Gione, il folgore, e'l destino.

Vedreidi raffrenare il troppo affetto, Se tuspregia li parim nite ogni uno, Qual'altro amor no t infiamaje il petto: Ma perche scacci il figlio di Nettuno, Et Aci inuiti al coningal deletto? Perche s'io uego à te:mi fuggi,e sprezzi: Et Aci chiami dopo, Aci accarezzi?

Hor goda Aci di te, folo à te piaccia, Ch'io no', (se be per tuo conto mi spiace,) Che uegga, che l nalor de le mie braccia. A la grandezza mia ben si conface. S'auien, ch'io troui mai, ch'ei ti copiaccia Per tormi ogni mio bene, ogni mia pace; V n'trargli il cor, no mille pezzi farne, E a questi capi, e al mar dar la fua carne.

LIBRO

Deb mouiti à pieta,mia diua, un poco, Abis, che di tanto ardor il petto bo pieno Che par, che l'monte Etneco Ci tutto il foco Sia si lato traffortato entro al mio feno. Deb lafria il mar cerulo o, el patrio loco, E mostra il uolto al ciel chiaro, e sereno. Ma tu con Aci tuo furste i si ai, Rè del mio amor ti calpa de miei guai.

Irato in questo altrone il camin prende ,
El avoce, e i folpri al ra di forte ,
Che'l mondo di qua giù no folo offende,
Ma quello anchor de la celefic corte.
Tal fe'l toro talbor unito fi rende,
E cede la giunenca al bue piu forte,
Sen ula in diffarte, ementre fen' ricorda,
Il mondo col mugghiare, e i calo a fiperda.

Mentre il Ciclopo rio ficorre la costa,
Da l'ira ffintos, e da la pena actrata:
Ver doue io mi giacea molto difcosta,
Viene aggirar la luce empia,e superbat
E uche me, e be estre consensa la costa,
In grembo ad Aci mio, fra fiori,e la berba,
Ben la sia uoce albor cruda, or altera
Passo per quel, eb udij, la nona sfra...

Tremò per troppo borrore Etna : e Tifeo
Fece maggior la fiamma ufeir del monte:
E Tachino, e Peloro, e Lilibeo
Ruafi attuffar nel mar l'altera fronte,
Cadde il martel di man nel monte Etneo
Al Re di Lenno, afferope, & d Bronte;
Fuggir fiere. & augei del lor ricetto,
E fi firinfe ogni madre il figlio al petto.

\*\*I wegio, (rifonò con mesto accento tato, harto, hortendo, 20 orgogicio grado)
\*\*Asta wo, che questo l'utimo contento
\*\*Sias, che ui domi l'emere, e Cupido.
\*\*Io, che l'altere fiu minaccie fento.
\*\*Fuggo, e m'attuffo entro al paterno nido :
\*\*Acs, ch' al mio fieggir uolge lo figuardo,
\*\*Fuggado i un'fo il mar, ma mie piu tardo
\*\*Tengado i un'fo il mar, ma mie piu tardo.

Datemii (gli dicea) datemi siuto, Voi mici parenti, e tu fida compagna : Si ch' a dar uenga amch' io cenfo , e tributo A la cerulea,e liquida compagna. Trefa in tano il crudel per darlo a Teluso La cima in braccio hauea d'una m'otagna; E unto d'ir a,e la uendetta intefo Scagliò wer l'amor mio l'horribil pefo.

Ben ch' un' angulo fol del graue feoglio
Feriffe l'infelice innamorato;
Fu per eterno mio pianto, e ordoglio
Tutto in un tempo morto, e fotterrato.
10, ch' aiutarlo in quel, ch' io posso, o oglio,
Fò co mici preghs, e col fauor del fato
A la coperta sua sampungna sorra
Prender de l'ano solo a luna fraza.

Purpurco il fangue uscir de la gran pietra Si uede, e larga oga bor erescer la uema. Indi si cangia, e quel color impetra, Che'l torbido torrente ha per la piena. Lascia poi d'esser acqua instante, e terra, E diuien bella slutida, e si cuma. Quella pietra io precossiella s'aperes. El acqi, in maggior copia al mòdo osfere, El acqi, in maggior copia al mòdo osfere.

Nel mezo de la bosca il fune bolle, E intorno tuttania crefe, e s' allaga La căra in tanto, e' giunco il capo effolle. E fa la fhonda fina piu illust reșe uaga Toi doue âl onda par l'orlo piu molle L'apre se per gire al mar, s' agires, uaga s E corre mormorando ogni bora al chino Per far cô l'ano homaggio al Re marino.

In bel giouane intanto in mezzo al fonte
10 ueggio infino al petto apparir fiore a
Ch'ornata di due corra hausea la fronte a
Di maeit à ripiena, e di filendore .
10 riconobbi a le fattezze conte
Asi, e non che molto or amaggiore.
Lucide hause a le carni, e criftalline
E di cropna 4 e canne ornato il crine.

Dapoi

- Dapoi che fatto son' per tua mercede (Mi diffe) I huven mortal perpetus fiume Ti prego, che l'ifte Jo amore, e fede Tu ferbi Galathea uerfo il mio Nume. Dapoi ch'ogn'us l'ultime gratie diede, A cofe entro al suo fonte il dinin lume; E mandò al mar le none onde some, E d'Aci diè per sempre al siume il nome.
- Si che tu Scilla puoi ben contentarti, S' Amore bor q to, bor quel fa tuo prigio-Dapoi che sada tali huomini armati, Che l'humana hano i se forma, e ragione, E se pur unoi da loro amor rin arti, Non però alcuno al tuo noler s'oppone: Come fece Ciclopo empio, e tiranno, Che fe quel, che pote per farmi danno.
- Giunta la Ninfa a questo punto, prende (de O uergine, le dice, unica al mondo, Comiato, e i mezzo al mar falta, e s'afcon Scilla restando, in alto i lumi intende, E uede, ch'un ne uien fendendo l'onde. Come ei finisce il nuoto, e in terra scende, E nede le bellez ze alme, e gioconde, Subito n'arde;e fu l'amor fuo tanto, Ch' à les fece biforme il carnat manto.
- Pelice lei se Galathea quel giorno Lei non bauesse tanto trattenuta: Che s'iui non facea tanto foggiorno, Forfe che non l'hauria quel Dio ueduta. Nè tal seguito a lei ne saria scorno, Di uestirsi d'un cas la pelle birsuta. A Glauco piacque il suo uolso dinino, Che fu pur dianzi Dio fatto marino .
- Colpiu soaue affettuoso accento, Che piu puote ad udir fermare altrui, Glauco le copre il suo amoroso intento, E tutti ad uno ad uno i preghi fui. Non ode eila i suoi meriti, el suo lameto: Ma fuzge più, che può, lontan da lui. Soora un ripido monte al fine ascende, Che molto detro in mar s incurua, e pede.

- Glauco, che crede, ch'ella ini post habbia I pic, perche più tosto ami la morte, Pistollo darli a la marina rabbia. Che consentir di farsi a lui consorte. Di nou orma stampar sopra la sabbia Resta,e lontan da lei parla di forte, Ch'ad udir pur alquanto ella si picza Quel, che lo Dio del mare espone, e spiega.
- (ne; Ella [i Sta confider ando intanto, Nèsa,se la biforme sua figura Sia mostro, ouer Nume immortale, esato. E pure il brama udir, nè s'aßicura. E metre ei l'amor suo scopre, e'lsus piato, Con l'occhio, e col pensiero ella il misura; E Ad maranigliata, e parle Strano Vedergli i piè di pesce,e'l busto humano.
  - Glauco, non mi tener portento, o mostro : Perch'io so Dio del mare alto, e profondo, Se ben l'a petto mio biforme mostro: Nè men di Proteo,e di Titone abondo D imperio nel marin gouerno nostro. Fui be mortal nel modo un tepo anch'io. E ti uo' dir , come diuenni Dio
  - 10 NACQFI giàne l'Euboica terra: Ementre chi lo godei mortale il giorno, O fei con gli hami a' pefci eterna guerra. O lor con reti il mar cinsi d'interno Vicino al mare un bel prato si serra D'herbe,e di uary fior nago, & aderno, Mas'ini d'herbe,e fior la terra è piena; Frail prato,e'l mar w'è fol la pura arena.
  - L'herba tenera, uerde, illustre, e folta Co fior di perle, di corallo,e d oro Non bauea falce, o man seccata, ò colta. Ne agnello humil pasciuta,o altero toro; Ne l'ape, accorta a' fior, l'ambrosia tolta Hauea per darla al publico lauoro. Io fui colui, che pria quell herbe offesi, Mentre le reti al Sol li dentro tesi.

- Ter [cegliere,come usa ogu un, che pessa, Le uarie prede mie di sot e in sorte, Quei pessi un di uersai su l'herba fresea; Che presa hauca la maglia unita, e sorte e E quei,che troppo haucan creduto a l'esca Che ui trouar la non penssa morte. . Hor si grunde siupor un sarti aperto: Che ti parrà, ch'in singa,e pus su certo.
- Tofto che'l pefec in terra hebbi nerfato Gidde la uita in tutto ignudo, e priuo, E che seme a toccar l'berba del prato, Non pafò d'un balen, che tornò uiso. Mentre i olipifoc, com' babbia a capidlato Lo firito informante, e fenfitino, A quifa d'una spuadra ai ueggra mito, El falto nerfo il mar drizzare al lito.
- Come ueggian talber gli arci augelli Da terra infene umit il nolo alcere, E in battaglia andar uelocit; finelli, E doue pola l'un tutti polare... Cofigli unit poli; come quotin; Chi ardean di ritornar nel patrio mare, Volar fopra la fiepe, che circo di I prato, e il un noler calar ne l'onda.
- Jalm inzombrò stupor subito il petto, Mi parue si superno il caso, e sirano, Che per usare io sia de l'intelletto. E pensai col pensiere quasi non sano, Se sossi qualche Dio di tanto estetto Stato cagione, o l'herba di quel piano. Prèto quell'herba in man stato il discosso E sonne al dente sar seggio col morso.
- Pafato era de l'herba i l'inco a pena Ter quel, che ne a gola habbiam cöduto, Per lo qual fuol del prandio, e de la cenall cupido mortal gulfare il frutto . Chu munoo humor mi fungl'i ogni uena, Che natura cangiar mi fèdel tusto: E fabito fensi denro al cor mio Novo affeto regnar, novo de fo .

- Nè molto r efisienza al nono inflino Io potei far, che da quell herba nacque, Anzi da lui fignoregiato, e uinto Hebbi in odio la terra, el mar mi piacque E dal mouo defio fironato, e finito Saltai la ficpe, e ni attuffui ne l'acque, Doue a gli dei, che l mare bâno i gouerno, Tarne di farmi lor compagno eterno.
- Tregar Theti, Nettuno, el Oceano,
  Che fil martal, che in me facea foggiorno,
  Dileguato restar fessero, e umo,
  Perche il volte diuni mi fise daorno.
  Et ecco Tebro, Nilo, Hebro, e Giordano
  Corre a purgarmi, & ogni mar intorno,
  Mentre con gli altri dei Dio Nettuno
  Mi dice il faro carme, & opportuno.
  - Dapoi che cento mari, e cento fiuni
    Cader ful l'apo mio per mondo farmi,
    El maggior Dio marin co gli altri immi. Gla
    Cantaro none uolte i facri carmi;
    D'altre uoglie, e penfer, d'altri coflumi
    Subito dentro e fiuor fenti cangiarmi,
    Enti dier quelle, c'hor mi nedi, membra.
    Ma per qual modo, e ua non mi rimetra.
- Bafla, che'l marin dio reflò contento
  Di pormi in mar fra i fioi beati, e fidi.
  E questa verde, e lunga barba al mento,
  E questa nona chioma haner mi vidi.
  Questo mono femit marino accento,
  Onde a te runono i miei pietofi gridi?
  E questo pofice, e questa coda feorf,
  Onde poi tatto il mar fieno corfi.
- Mache mi gioua, omessem mar mi prezza,
  Tanto Nettimo, e l'Oceano, e Theti;
  E temto e gle dio di stanta altezza,
  Fra gli diti dei del mar tranquilli, e lieti;
  Sel tuo scurdo getil mi schima, sprezza,
  Chi motto mhan el amorosè retii
  Debt ecal bomai donzella al mio desso,
  Chet is fazzi mel mar conforte un dio.

Tosto, che marin Nunne ella il comprende, Non penfa piu gittarfi in mezzo i onda , Nè di falaunfi in quella parte intende, Douc quel loi di più potenza abonda. Però per terra un'altra fiuga prende , Actio chel uicin bosco a lui 'asconda. Lo Dio per non noiarla arresta il piede, E nono i tatto mal rimectio obiede.

Fra Partenope, el Tebro appresso al mare A Gaeta nicin fea soggiorno Circe, una maga a ccorta, e singelare, Che macque de lo dio ch apporta i giorno. L'altere prose sie silvente e rare, C'baucan ripievo il mondo d'ogi intorno, Fer, che Clauco ver lei riuelse il corso, Per hauere al siu mal qualche soccosso.

## IL FINE DEL TERZODECIMO LIBRO.



## ANNOTATIONE DEL QUARTODECIMO LIBRO.

SI vede nella contentione trattata diffusamente ad Homero; tra Aiace, & Vlisse per l'arme d'Achille quanto vaglia ne gli efferciti un Capitano, cosi effercitato, e prattico, e bel fauel latore, e prudente ne' maneggi di guerra, come anchora ardito, e coragiofo nel maneggiar le ai mi, come si nede ch'era Vlisse : perche la ola sierezza e braunra di Aiace , è bene di seruitio quando e regolata dall'altrui saggezza, e prudenza, no essendo che suriosa, e precipitosa per se itesia, & atta a noltar fozzopra tutte le cose, ma quando si tronan ambedne queste cose cioè il cuore a la prudétia in un folo foggetto, si può dire che quel foggetto meritara lode di perfetto Capitano, perche no hauera bilogno di effer regolato da altrui nell'effeguire, come ha biiogno quello che ha folamente l'ardire poco regolato, e nó e buono che da eseguire. Si nedera anchora quanto posti ne i cuori generofi, che fanno profession d'arme il desiderio di auanzarsi nelle cose d'honore,poi che spinse i duo nalorosi guerriers a cotendere insieme per l'arme di Achille nanti a l'Imperatore, e i primi capitani de' Greci, nella quale contétione, si scopre quato uagamete l'Ang, habbia arrichite le ragioni cosi dell'una come dell'altra parte po ite Ouidio, di molte belle cotraposte, e modi esticaci per esprimerle meglio, e di molte uaghe conversioni, come quella della fatta alle naui nella stanza, [Può star'ò sommi Dei che in quefto loco. ] rapresenta anchora felicemente lo scherno che si secero i Greci nell'ultimo della itanza.[Dapoi che dalla (chiera armata , e folta.] come rapprefenta medefimamente la petfet tione di un perfetto Oratore, laquale è ufando l'arte, fingere di non ufarla, come fi legge nella stanza, [Poi che tenuto alquanto i lumi intenti.] Bel a ragione è, anchora quella che adduce Vlisse nell'ultimo della stanza per ottener l'arme di Achille. [Quell'armi, ond io trouai quel Canalliero.] come anchor bella la digressione ch'ei sa nel persuadere a i Greci il continuare l'affedio di Troja, come fi uede nella stanza. [Mille pratiche occulte ogn'hora téni.] Bellissima e poi,e molto meglio descritta, che non è in Ouidio l'Astrologia posta da Vulcano nell'arme d'Achille in quella stanza,[Le Hiadí con le Pleiadi ui furo.] Come è anchor uaga l'interroga tione ch'ei fa nell'ultimo della stanza: [ Se la tua stolta lingua il modo eccede. ] Vaghissima è

medesimamente la conversione sate a Filotette, nella litza, [Se ben tu Filotette da la rabbia; Polimneltore che amazzò Polidoro per auaritta, nosco intenersi il Teso coche gli sin man dazo da Priamo in guardia infieme col figlinolo, ci dà essempio, quanto sa violente, e crudele, l'auaritta infame, poi che corrompe la fede, di modo che non mira ne a i modi della fanta

Gg 3 amicitia,

amicitia, 6.0 al conneneuole alquale doneremo per candidezza d'animo fempre mirare in tue re le nottre operationite non contenta di quelto ci foinge l'empia furia a infavouinarci le ma ni de gli innocenti contra ogni i agione di humanità e ogni debito di amicitia,ne per altro fine fe no per fatiare le nostre ingorde noglie de' beni altruissamo poi al fine accecati dalla pe nitenția figurata per Hecuba, per giufiffimo giudicio di Dio che ci coglie foli, con la medefima amaritia, dalla quale inganaati, habbiamo otfefa la fua dinina bonta el profilmo nottro.

Hecuba poi trasformatà in cane, dopo tante e tante afflittioni, & ammazzata al fine con i fafsi da i Greci, ci fa conoscere che la patieza offesa piu e riu nolte al fine dinien furore, e rab bia laquale medefiniamète poi riman fpéta dalla fonerchia forza, fi legge in questa historia di Hecuba, l'incendio di Troia, descritto da Homero, da Virgilio, e da Odidio e trasportato mol to facilmete dall'Anguillara,nella staza, [Arde la miferabil Trosa, e cade. ] infieme có la morte di Aftianatte figliuolo di Hettore, nella flăza,[Aftianatte dall'iftella Torre.] e la connerfione d'Achille a' propris Greei, nella Itaza (Dunque n'andate al bel regno natio. Deferiue ancora molto propriamète l'Ang. l'infelicità di Hecuba, nella staza, [Ne piagon fol te vergine innocéte. Je nella feguéte infieme col fiio la méto fopra il corpo morto di Poliffena , ne le Maze feguéti, có álla coli bella, e propria esclamatione. [O del mio gra dolore ultimo obietto.] e ál l'altra.[O folo essépio o no credibil mostro, con l'interrogationi molto proprie della staza. [Forse the haurai,come fanciulla Regia?]e la conversione della stanza. [Deh Re del ciel,ben. che'l mio mal fia tauto ]fi uede anchora come mostri bene e sufegni a fingere uno stegno per il desiderio che s'ha di nedere la uendetta sopra chi ci ha osfesi, come si uede nella stanza, { Lo fdegno Hecuba a pena,e'l pianto tiene. 1

La trasformatione di Mennone figlinolo di Titone,e de l'Aurora, in vecello, per che esse do uentto d'Oriente con groffo numero di genti, in soccorso di Priamo su amazzato da Achille, onde a preghi della madre Gioue métre si faceuz cenere del corpo suo , il trasformò insieme con le fauille del fuoco in accelli chiamati Mennoni dal fuo no me; accelli che in Etiopia, per quello che si dice, uolano per il piu sopra le sepolture de' morti, può sita sittione d'Oaidio hauer tolto il suo principio da quel costume antico, che quando s'abbruccianano i corpi de' Re,i più cari loro amici dopò haner cu condato molte fiate il co rpo s'abbrucciauano infie me con effi; Onde effendo fatto il medefimo a Manone diede occasione effendosi ueditti per auentura allhora di quelli necelli nell'aere fopra il fuoco, di formare questa fittione ch'egli con quello che s'abbrufciò con effo lui ; e le fauille che fi faceua il fuoco fuffero trasformate in uccelli. Quini fi nede con quanta arte labbia l'Ang, espressi e trasportati i preghi dell'Au rora a Gione nella ftanza,[ E fparfa il crine,e lacrimofa il uifo.] e nelle feguenti.

Le figliuole di Anio trasformate in Colombe prima che noluffero fernire all'efercito de i Grecian tenerlo nettonagliato hanendo uirtu di conuertire in pane, nino, & oglio tutte qlle cofe che toccauano, no fono altro che le parti della cotéplatione. la quale e nerio le cofe crea té che no habbiamo innanzi a gli occhi, & é anchora perfo le diuine, & eterne, questo e tutto quello che toccano bene con l'intelletto, e se ne fanno padrone, diniene cibo dell'anima: ilqual cibo è figurato per il grano, nino, e per l'olio, e quando altri fi unol fernire del medefimo cibo sceleraramente, e in danno altrui, e sono trasformate in Colombe, che non è altro che ef fer con poca intentione uerfo il cielo.

I lunghi giri che sece Enea per mare prima che giungesse al pae e satale destinatogli da i cieli e i molti pericoli che feorfe;ci fa nedere che non potianto giantai nel mare di questo modo, giunger a porto alcuno che ci dia quantunque breue, e tranagliato ripofo, che non fcorria mo molte difauenture e molti pericolisfi nede quiui quanto nagamente deferine l'Angualla-

ra la città di Thebe in quella ftanza,[A quel, che guarda il formator del giorno.]

Polifemo che ama Galachea che e la Dea del latte non è altro che il pattore che è ingordo de i frutti de suoi armenti, e perche i Inoghi humidi sanno del latte allai, non uoleua che Galathea s'accostatie ad Aci, finme di Sicilia che ha proprietà di afemgar'il latte: dicesi anchora che questafanola e meta historia:e che Polifemo fu un ci idelissimo tiranno di Sicilia; ilquale amando finifuratamente Galathea nobiliffima donzella non potendola haner per amore la prefe per forzafdapoi effendofe aucduto, che faceua copia di fe a vn gionanetto dell'ifola mol to amato da esta ne tali in tato (degno e surore che l'amazzo, e'l sece gettat nel siume, ilqual

refe il nome poi dal nome del gionane. Si nede in quella deferizione quato felicemete hati l'Anguillara nella lingua nostra espresti i spiriti, e i nerii del Poeta latino, & in alcumi luoghi arricchirolo di alcune belliffime digreffioni, e vaghifime deferiteroni, come è quella dell'ifo la di Sicilia, nell'yltimo della staza [Dispegia il popol Frigio l'Oriète.] Come anchora e quel l'altra della bellezza di Aci, e della descrittione di Silta,nella stanza, Simetida arrichi d'un figlio il mondo. Bellithima anchora e la connertione che fa il Poeta ad Amore, nella fis 12, 10 quanto e il tuo potere alto e stupendo. Jeome è medesimamente uaga e leggiadra la descrittione de i modi che tiene Poliferno per piacere alla fua amata Galathea,e quella della fua mu fica, nella franza. Po fato il Pin che fued guidar l'arméto. belliffima anchora è la descrittione della bellezza di Galathea, della stanza, Lo splendor delle rose, e de i lignitri. Jcome è anchor bella la descritione delle nue bianche, e nere nella stanza, I In copia attendon se l'une mature. Bella anchora e la doscrittione de gli Orsachini piccioli che intende di donar Polisemo a Galathea, che è pur dell'Anguillara, come molte altre anchora, che si legge nella stanza . [Fatta la madre lor dell'alma prina]. Ma che diremo di quella della itanza, Tremò per troppo horrore Etna, e Tifco? ] Fatta a concorrenza di quella dell'Ariofto. [Tremò Parigi e turbi Hoffi Sena. Je bella anchora la trasformatione di Aci in fiume, che fi legge nella flanza,[Purpurco il fangue ufci della gran pietra,

CI de ellempio il pefec che figge a Glusco, soi getta nel mare; che i piaccii che ci acquidiamo dope molpe faiche, pe pricui fono breut e finggittiu, sonde par che habbia mell'e la fi fono prefit a lafcarci tutti flupidi, e confid, e finori di noi itelli come trasformati in altra for; ma che quella, che ci apprefenta per huomini. Bellifitim a deferitiritore e quella del prato done il pedi prefi di Glusco riprefero vigore, ci fi gettorono nel mare, che fi legge nella fianza/I lo sacqui gi in ell'Eudoica terra, le ne la figuente, come è medefimmamente bollifitima la compa ratione della fianza/Come veggiam talhor gli areri augelli ] che è dell'Anguillara, come è a ganore fiu la deferizione de l'aume che sanno a purager Glusco che fi legge aella flavaz/IPre-

gar Theti, Nettnno, e l'Oceano,



OVARTODECIMO

Caena, e sasso divien Scilla; & i fieri Cecropy Simie : e la Sibilla accenti : I compagni d'Vli Je Porci neri : Augel Pico : e ficre empie le sue genti. Pianta vn Pastor : Ninfe i nauili alteri. Augello Ardea . V'à Enea tra Dei vinenti. Vertunno, e Anassarette ban uaria forma Romolo, e Ersilia Gione in Dei tras forma.







Eldeia 1 man finistra a dietro il mon'e, Onde effala Tifeo la fiamma ardente, E campi, che non mai gli oltraggi, el'onte Sentir del crudo aratro, o del bidente: Doue conduster tanti al punto estremo I fratelli empi, e rei di Polifem o.

Giuene poi doue il mar continuo Stride, Doue già il terremotto aprì la terra: El regno Aufonio, el Siculo divide

Col maligno canal, ch'ini si serra: Indi à man destra il bel paese nide, Dow la manna il benigno atterra. Lasciando à dietro poi la bella, e paga Costa Partenopea, giugne à la maga.

Poffa la prima,e la feconda porta, E de la fata illustre a ferni chiede. Fin ch'in un prato, on'ella si diporta, Giugne, e fa riverente il ciglio, e'l piede . Porche da Glanco, e da la maga acccorta Il fa uto reciproco fi diede; Lo Dio marin col unlto a Hito, e mesto Cofi il b. fogno suo fe manifesto.

- Benmostra il tuo sublime, e chiaro ingegno Hor tu, se qualche forza è nell'incanto, Circe, che l'alma tua fra noi discende Da quello illu Fire Dio splendido, e degno, Dal quale ogni altro lume il lume prede, Da quel che col montar di segno in segno Il giorno, e la stagion uaria ne rende: Ben le tue marauiglie uniche, e fole Mostranche uera fei figlia del Sole.
- Tu de le Stelle intendi il uario corfo, E sai quel, che l'incanto, e l'herba nale. Però rimedio à te chieggo, e soccorfo, Che puoi dar folo auta al mio gran male. Il tuo prudente, e magico discorso Può sanare ogni piaga aspra e mortale. Pietà pietà del mio mi sero core, Cui pur dianzi lo stral piagò d' Amore.
- Fra quanti mai gustar la pena acerba D'Amor non u'è chi ben sappia,com'io, Quanto sia grande la uirtà de l'herba, Per quel, ch'io ne prouai nel corpo mio, Però che la sirtà ch'ini si serba, Mi fe d'un'huom mortal nenire un Dio: Non però le conosco, e son uenuto A te, che ne fai l'arte, per ainto.
- Scorrendo, come foglio, la marina, Piar dianzi all ito Italico io mi porfi; Là doue incontro al muro di Messina scilla nomata, una fanciula scorsi, D'u la beltà si rara, e si dinina, Ch'à quante ne fin mai, puote anteporfi. Tanto ch'à pena in lei fermai lo Leuardo, Che i me s'accese il foco, ond arsi, & ardo.
- Ogni dolce parola,e grato inuito Moffi uer lei con og il humano affetto. M'offersi per amante, e per marito, Di far commun con tutti i benni il letto. Nè però uolle mai prender partito .D'unirsi meco al coningal diletto : Anzi fu zendo ogni promeffa gicia, Mostro me co mies pregbi banere à aoia.

- O se pur l'herha in questo è piu eficace, Compiaci al prego mio, fa per me tanto, Ch'io la disponza à l'amorosa pace. Non prego già, che tu, per tormi il pianto Scacci da me l'ardor, che mi disface; Ma bē, che in mio fauore oprar ti piaccia Ch'ella di me s'accenda, e mi compiaccia.
- In quanti luoghi mai girando apparse Il bel Pianeta, che distingue l'hore, Non uide alcuno mai piu pronta à darse Di Circe in preda à l'otiofo amore. Si tien, che Citherea per uendicarse Contrail suo, che l'offese, genitore, L'accese il cor di sì lasciue brame, Per fargli anchor quest'altra figlia infame
  - La maga hauca lo Dio marino à pena Visto, e sentito il sue dolce lamento. Che puntafu da l'amorosa pena, E per lui nouo al cor senti tormento. Dunque per far, che la carnal catena L'unise à lei, cosi mosse l'accento. Degno non è ch'altrui tu porga prieghi. Mabe ch'ogn'alta dea te brami,e prieghi.
  - Se Scilla fugge te, dei fuggir lei, Sprezzar la sua belta; s'ella ti sprezza. E s'alcun'altra t'ama, amarla dei, Estimar chi la tua stima bellezza. Int'amore nolentier da te torrei Quel dolce ben, che piu in amor si prezza Hor fe duq;bai chi del tuo amor fi strugge Ama chi t'ama: e fuggi chi ti fugge,
  - Ecco io, che l'arte maga à pieno intendo, Che so fi bene ufar l'herbe, e gl incanti Che da quel chiaro Dio del ciel discende, Che tutti i lumi allumi eterni, e fanti; Al cupido amor tuo pronta mi rende, Ete de l'unde Dio ferlge fra tanti. Deh fa, volyendo à me le noglie tue, Con we ful fatto il debito ner ane.

Glauce

Glanco, che da la maza i flefa intende, Ch'e i ha col fuo bei guarda arfa, e frita, E quel, ch'e lla uoria, sue lor me pronde Non fenza gran cagion dogli: i injuita, Che sà, che per lo fin, ch'e dia n'attende, Non è ne l'amor fuo per dargli aita. Hor per torko ogni frense, per ritrarla Dal fuo nouo defio, cofi le parla.

Mi Bik talmente imprefa in mezzo a core
L'imzgin di colei, di cui t'ho detto;
Che m'hai da perdonar, s'a nono amore
Nő poffo dare albergo entro al mio petto.
Si uedrà pria la tortora, el aflore
V nirfi inferme al toniuzal diletto;
E fare inferme il nido, figil, el bona
Che mi folopifca il or bollezza nona.

Prima farà del faßo adamantino Scarpel di piombo flatue illultri, e conte; Di cedri, eranti, e palme il giogo. Alpino, E non di neue, ornata, baurà la fronte El fume di erte andrà fle La ferunino Per trouar la quiete in cima al monte, Che bellezze gi amai d'altra donzella L'alma di nuos amor ni faccia ancella.

Sdegno non è, ch' à quel possit argusqliars, Che in un cor seminil nasser si uede, Quando da chi dessaude sprez zossi, Essendo ella colei, che l'huom richiede. S'arma, lubito intata à uendicars; Ma'l troppo amor però non lo concede, Ch' ossendo puel, per cui sossit Oute ruosse attrus la seuron, el tra.

Tutta nolge à colei l'ira,e lo filegno, Ch'almarin Numei l'ore accède,e piaga. E tutta in opra poi l'artese l'ingegno Per fiula meno amabila,e men suga. O ferua à tempo ogni Pianceta, e figno Et ogni opra propitia d'arte menga; E pesta, mormorundo i propri carmi, I bi-to's, ofe fumeistire n'e saui marmi. Too't chebe pessas, to too il succe a l'herba, E postesse cut infauste, e nere, Vici de la sua corte alta e superba Fra mille, e mille adularrice sere. L'affitto I od a la fius pena acerba. Che non sà il suo pensier, si sta à uedere La sorge a si sue mar a sui sua marin sluta, E correr per lo mar co piede a sfiutto.

Lo Dio ne l'onda anch'eçli entra marina, Che weder brama il fin del filo penficro, E per sutto, one il paffe la incanira, Segue l'accefo Dio non menleggicro: Al fine incontro al muro di Melfina La maga pon la meta al fuo fentiero. Quini l'irata Dear itenne il paffo, Done causta bueca l'onda un gran faffo.

In quesso sent a insure cinto d'intorno
Da caui fass, andò la maza a porse.
Doue quido er a il Sole al mezzo giorno,
E sea sombra minor gir uerso l'Orse.
Solea talbor co celi fass signiaro,
Cui per mal di ambedue glauco già scorse
La doue currata, e closta il crine e il mato
S'aggira intorno, e dice il mago incanto.

Poi che di flucchi, e d'herbe nelenofe Scorfe infettate a pieno hauer quell'onde, A gli occhi de lo Die mario Accorfe, Serva partir però de quelle fponde. Nè nolto andò, che ignulat ini fi pofe Terfar le membra fine purgate, e monde, Scilla, e per torfe al Sol poi che flere giunto, Fra la feraci! mattin lo frogre a punto.

5i bagna à pena Scilla entro a quel·lago,

Lo qual pur dimaj l'auca la maga infette
Che l'iniquo neleno è l'uerjo mago
Comincia a fare il fuo erudele effetto ,
Quel corpo, è banca pir a fibello, euago,
Diaiene un fitius, e mostraofo obbietto ,
E gia nel fanto, e moltraofo obbietto
In agni pare à Crebero rasfembro .

Ella meglio ni guarda, e anchor no'l crede, El pel tocca,e la pelle birfuta, e dura: M 1 quando chiaro al fin conofee , e uede , Che tutta è can di forto a la centura; Si straccia il crine, e'l nolto, e'l petto fiede, E tale ha di se slessa onta, e paura, Che fuzze il nono can, feco s'adira, Ma fuy ge ouunque unol, dietro fe l tira.

Per lo mar, per gli scogli, e per la sabbia Sdegnata il nuoto, il falto, e'l corfo stende, E tanto piu d'ira maggior arrabbia, Quanto piu nel suo can le luci intende. Scrba lo steffo ardor, la steffa rabbia, Onde si tosto il can d'ira s'accende . Doue al fin fe di cane i piedi, e'I tergo, Si torna, e quiui il proprio elegge albergo.

Tofto che Circe la fanciulla scorge Senza una parte de le membra humane, Scoperta al marin dio preghi gli porge, Che la forma d'amor resti d'un cane. Piange lo dio marin, come s'accorge De l'altre membra sue biformi, estrane; Sprezza, e fuzge la maga empia e fupba, Che troppo usò crudel l'incanto, e l'herba.

Si scusò con la Ninfa,e le scoperse, Che l'épia Circe infette hauea all'acque. Ma ben si uendicò come s'offerse Il tempo, e ben piu d'un morto ne giacque. · Che Greci a fai di quei nel mar sommerse, A cui seguire il saggio Vlisse placque; Che Circe a Vliße poil'amorrinolfe, E Scilla molti a lui compagni tolfe.

. Ne men d'ira, e di rabbia allhor s'accese, Che ne' legui d'Enca le luci fisse; Nè men de pli altri fprofondargli intefe, Che penso de l'armata effer d'Vliffe. Ma qual foffe lo dio, she tal la refe, Perche si rio pensier non s'esfequise, Mentre che mouer uolle il nuoto, e'l passo, Sopra lo stesso mar dinenne un sasso.

Moltra nel uslto anchor lo fleffo fdegno, Elo stesso anchor lo schiua. Lo schina Enca, ch'aspira al latio regno . Indi Cariddi , e al mar Tirrireno arriva . Ma fishito zii toglie ogni difegno Il crudo tempo, e de l Italia il prina. Lo spinge il tempo, oue Didone ha cura Di formare a Cartagine le mura.

Là done Citherea fè il suo Cupido Trasformare in Ascanio a questo effetto, Per fare accender l'infelice dio, La qual fe con Enea commune il letto Ma tosto per passare al Latio lido Enea prinò Didon del suo cospetto . Ella ingannata anchor mancò di fede, Esemedesma al ferro, e al foco diede,

Temendo il saggio Enea noue tempeste Verso il Sicanio sen drizza la prora: Done dal fido riceunto Aceste, Del padre anchise il pio sepolero honora. Fatte le pompe poi sacre, e funeste, Hauendo al suo camin propitia l'hora, Si lafeia a dietro Hippotada, e quel loco, La cui sidfurea uena essala il foco.

Dritto a Maestro poi tanto si teme, Che in breue tempo Pithecusa nide: Done a' Cecropi un malo incontro auenne Per le lor lingue perfide, & infide. Ciascim di loro ini altra forma ottenne. Dal gran rettor de l'alme eterne, e fide . Furo in difgratia al Re del sommo choro Per lo pergiuro, e per la fraude loro.

Tu to era falsità, tutto era inganno Quel, che di bocca a' Cecropy uscia. Nè solo o sarò a gli huomini sar danno Col lor pergiuro, e con la lor bugia: Mac ntra il Re,c'ha il piu sublime scanno Ne la celes e e santa monarchia, Prouare ofar la lor frode, e menzogna, Ma con perpetuo lor biafmo, e uergogna. IBRO

Gione ch'odia tal lingua empia, e pergiara, Fa fi, che l'uolto human da lor fi parte : E per mostra la lor prima natura, Mentre fa tra formangli ufa tani arte, Che la prefa da lor noua figura. A la forma de l'huom fimiglia in parte. Non ha più il corpo lor l'humane mibra, Ma piu d'ogn' altro bruto a l'huō ra fichra.

Si fa più breue il corpo, e più raccolto;
E di crefpe fenili empie le gote:
CoIl lafo fi ritira entro nel volto,
in Si
E fe ben non ha più l'humane note,
nic.
Sten l'ammanta un pel ruudo, e folto,
Studia d'imitar l'huom via piu,che puote.
Ma in ucc del parlar pergiuro, e infido
Può dar folo il l'amento, e l'roco firido.

L'ifola delle Simie à dietro lassa Il Frigio Duccs, floctorre il mar Tirreno; Vede poi da man destra in breue e passa Il sen Partenopeo nego, 3 ameno. Vede à ma manca il loco, onè la cassa Delle ceneri illustri di Miseno; Poi giugne à Cuma, e di ueder conchiude L'auraro, che la sibilla algonde, e biude.

Spronato da pensier pietoso santo Entra ne la prosonada atra canerna; Eprega leiche fra l'eterno pianto Loscoya à uisitar l'ombra paterna . Ella tien gli occhi in giù chimati alquanto Tria, che dar noglia sivo la sprie interna: Ma poi che l'stat diod instrumo il petto, Alzò con quesso sunesso nuesso mento la sune mento que so mento si mento si petto di con-

Omagnamino Eura pictofo, forts,
Che la pictà mofit affi in mezzo al foco,
Veder fifti il ualor con Latrui morte
Colferro in man nel bellicofo gicco;
Non permette ad ognunt a fital forte
Di penetrare al più profundo loco:
Il fino camino è differato in tutto;
FV R, la uiria fifa la uia per tutto.

Vedra i inferno, e io farò tua forta;
Sì ch' onunque uado io, moui le piante;
Efa, che fleco in parte fi trafforta,
Douè un tronco fatal fra molte piante.,
Gli mostra un ramo d'oro, poi le florta,
Che col proprio ualor quindi lo febiante.,
Enca toglie quel ramo al fital piacle,
E col fauor da lui l'inferno nede.

Vide del formidabile Plutone
Le fepolte ricchezze, & infinite,
Le pene, che discrife bun le perfone
Dal tribunal de la citrà di Dite.
Archiff poi fra l'ombre elette, e buone
Vide, e l'illuftri, e gloriofe uitc.
De fuoi nipoti, il cui fato fecondo
Douca l'imperio a lor donar del mondo.

Toi c'hebbe ll padre Enea uislo, & inteso, Che i suoi douean signoreggiar la terra, E quella, che douea, nel Latio sceso Dal ciel sostiro de dedinata guerra; Nel riternars si al chi hano, & acceso Ter lo seuro camin; c'hauca sotterra, Con una asseria deuota, e sida cos pario ber la sua seguia guida.

Alma, che nai de le riftofte altera',
Ond è il futuro à noi da te predetto,
O che dea tu ti fia prefente, e utra',
O ch' agli dei us fa fipriro diletto,
Mentre la parca rigida, e feura
Terrà quest' alma unita a questo petto,
Fer stis, come a dea, mai s'empre hon re,
Sempre in bocca i' buso e fempre nel core,

Tu m'hai mostrato il regno de la morte, E le contrade fortunate Elife; Tu m'hai fatto ueder la fatal forte De mici nipoti, tu l'ombra d'Anchife. E degno è benche come i omi trasporte Al regno, che egià il fato mi promife, Dirizzi al tuo nume, e tempi, e simulacri, E che la uita propria ti conslari.

## QVARTODECIMÓ.

La fatal donna al fin di queste note Dal'occhio al buon Troian denoto, e fido, E d'un caldo sospir o il ciel percote, Poi scopre il mesto cor con questo grido. Sacra a la dea le statue alme, e deuote, Che ti diè nel suo seno il primo nido: Ch'io son mortale, e questo corpo fia Tosto di terra anch'ei per colpamia.

Febone l'etàmia piu uerde, e bella, Si come piacque al ciel, di me s'accese: E con faconda, e candida fauella L'interno fuoce suo mi fe palese. Mi diße poi, Bellissima donzella. Cui fu di tante gratie il ciel cortese, (do, Poi che m'ha preso il core il tuo bel guar-Habbi pieta del foco, ond io tutt ardo.

E per mostrar che'l mio parlar non mente Nel raccontar, quate ie t'ammiri et ami; Se qualche gran defio t'ange la mente, Fammi saper, qual do piu cerchi et bram-Che giuro per quel torbido torrente, Che lega d'infolubili legami Gli eterni dei , che se scopri il tuo intento , Ti faro d'ogni gratia il cor contento .

Io, che'l gră giurameto odo, che'l lega, (bia Mi conuien pria, misera me soffrire, Che d'ogni do, ch'io bramo, a gradir m'hab Metre il mio lume il guardo a terra piega Vede un monton di ben minuta sabbia: Io mepio il pugno, e metre auchor mi pga, Al de, ch io bramohauere, apro le labbia, Tant'anni bramo unito il corpo al'alma, Quant'ho grani di polue in questa palma.

Misera me non seppi il dono usare Del biondo dio, che'l tempo ne gonerna: Che se saputo hauessi io dimandare, Viuer fatto m'hauria giouane eterna: Ottenni il don, ne uolli contentare Lo dio del maggior luce superna. Et egli a fin ch'al suo noler mi pieghi L'est di nouo a me porge i suoi prieghi.

Habbi pietà de miei noiosi affanni, Che la gratia, c'hai chiesta, è breue, e nulla Ma quando riparar uoglia a' mici danni, Faro, che tu niurai sempre fanciulla. Quando sarai discosta oltr'à cent'anni Dal primo dì , ch'entrasti ne la culla, Se ben la mia promessa io terrò ferma. Vecchia uiurai disutile, & inferma.

Er a allhor ne l'età piu uerde, e bella, Palato il terzo lultro hauca di poco: E mi sentia disposta, agile, e snella, Tutta ninacità, tutta erafoco: Tal che di Febo il priego, e la fauella Sprezzai,ne l'amor suo nolli dar loco, Che l'età, done allhora io mi tronai, Creden, che non douesse finir mai.

Così sprezzando il don del biondo dio, Mi stei senza consorte, e senza amante. Ma già quel uago, e raro aspetto, ond io D'amore accesi l'alme eterne, e sante, S'è uia fuggito; e in questo stato rio Mi trono inferma debile, e tremante. Equel, che sa peggior l'empia mia sorte, E,cb'io son molto lunge da la morte.

Quel mal, che m'ho cercato da me stessa. Mi convien quella età prima finire, La qual dal biondo dio mi fu promessa. Da settecento verni ho uisto uscire L'horror, che tie dal giel laterra oppressa: Non però in terra il tempo mi risolue, Ch'io domandaimill'anni in quella polue,

Conuiemmi anchor ueder trecento nolte Dal maggior caldo maturar la biada Pria, che mi sian le forze in tutto telte, E che'l mio corpo estinto in polue cada . Soffrendo intanto io me n'andrò le molte Pene, che darne alla uecchiezza aggradai Fin che'l corfo del ciel meni quell'anno, Ch'ultimo trar mi dee di tanto affanno.

2 1 B R .

Ben anch'io portò fine al lungo pianto; Ecn quel tempo urrad; cho tanto attelo; Ecn uedrò quesso mio terreno manto Ridesto si desorme, e piccial pelo; Ch' alcun no morà mai creder, che tanto Fosse di me lo Dio del tempo acceso. Anzi ci dirà quedendomi si trista. Di non m'adure giamai branta,ò usista.

Il tempo che ua sia lieto, e ueolce; de, Se ben nosolo ame pare, e lenz de; o Ch a l'huñ, priere declima, ognihor più no-Verrà a ridur d'ilo mio corpo a tale, (ce, Che non mi reflera de non la noce, Che fol fernarmi il ciel uno la noce, Vorrà, perche il mio oracol no s'elimpna, Ch'io parli [enza corpo, e forza lingua.

Pè de la donna il dir girato, e facondo, Che con minor fatica Enea persume Da I arra notre al di chiaro, e giocondo; E gianto a Cuma, al tempio il camin têne Doue per farji il Re del cile fecondo , Quel fanto ufficio fè, che fi conuenne. Quindi feefe in que l lito almo, e felice; A cui di home po il a fiu mutrice.

Nel porto, che Gaieta poi si diste

Da la murice del pietoso Buea,

Vn de compagni rirousa vi Vissis,

Costui, che Maccreo si detto, sissi

Le buci in un di quei, che seconosiusa

Il buno Troimose poi che conosciuso

L'bebbe, gli decie il debito faluro.

Già quando i Frigii costeggiar quel fito, Doue tener fi fau Sterope, e Bronte, S'udir pregar da un bud, ch'era fai lito . Deh per pictà gittate in terra il pome, Si chi io no fin da quei moliri inghottito, Li quali han folo un'occhio ne la fronte. Enca, mofo a picta, fè, che l'mefeirino Monte con git altri faoi file Frigio pimo. Es ben esser a lire (orce) i unie, e intese Di quei, ch' al Frigio sen fer tanto danno : Fi però serso sui dolce, e covesse, E solle usire il suo sallato assamo. E poi che tutto i intas sel se palese. Del superbo Ciclopo empio, e tir anno; Hebbe del suo gran mal pietà maggiore, E sil se a suo poer gratia; o sanore...

Come fmontò Achemenide ful porto (Così il nomar) col principe Troiano, . Cho gai un credea, che dissorato, emorto Folfe Hatto dal moltro empio & Sisano; E dal compagno fu d'y liffe forto, Dopo il jatato debito, & humano. Dopo il abato acciamento amico, e fido, Si fè da tutti udir con questo grido.

Qual fortuna Achemenide, e qual Divo,
O da gli amici lagrimato tanto,
Ti fa nedere a le mic luci nivo,
Che i han per morto foffinatoi, e piameo?
Ond', che l'elmo tu del campo Argino
Di quei ch' a Troia dire! elitremo pianto,
Sal l'armata Troiana il corfo prendi,
Ecome, e done andar con e finitendi?

Dapoi c'hebbe Achemenide rifposto
Co'propri modi, e propri abbracciamiti,
Di fatisfare a lui pronto, c difposto
Compiacque al fun desfir con questi accesti.
Tornar posta di nou desfir con questi accesti.
Tornar posta di robismo i demi ;
Riucder posta il mio infame, e rio,
S'io amo meno Eura del padre mio,

Poffa io l'empie, ueder di neuo labbia
Di fangue fatollarfi; e carne humana;
Di nouo anchor da la fua cruda rabbia
s'a qila naue ho meno amor, ch'io m'hab
Al liaccesse mia paterna tana;
(b.a
Se quella elasse a me non è più grata
Di quella, che condusse l'isse armata e

Se tanto

- Se tanto il pio Troiano amo, & ammiro Giusta, e degna cagion mi moue à farlo: Che s'io, come tu fai, parlo, e rifpiro, Per dono, e gratia sua rispiro, e parlo. Se'l cielo, e lo felendor del giorno io miro, Sol per la sua pietà posso mirarlo; Nè guado a mio poter faccia ogni usficio, Basto a supplire à tanto beneficio.
- Ei fu cagion, che ne l'ingorda gola Di Polifemo io non restai sepolto, Poi che de la sua luce unicase sola Il nostro Capitan gli prinò il nolto. E mentre la memoria non m'inuola Il fato, ol'anno rimbambito, e Stolto, L'haurd sempre nel cor:ch'io son sforzato Mentre me ne ricordo effergli grato .
- Quel animo fu il mio, quando m'accorfi D'effer restato fol nel crudo lido, E che la naue allontanarsi scorsi, Per timor del Ciclopo empio, & infido ? Poi che piu cenni a uoi su'l lito io porsia Fui per alzar piu uolte irato il grido . Per lamentarmi del negato aiuto: Ma pur per lo timor mi stetti muto .
- Tacqui perche'l gridar non mi nocesse, Per non mi palefare a Polifemo. Temei, ch' al grido mio no mi prende Te. Che no desse il mio corpo al dano estremo. Io uidi bene, in qual periglio steffe Vliffe, e anchor per lo timor ne temo, Allhor che'l mostro incotro al grido uene E fè quasi affondar le uostre antenne,
- Vi di, chè con le braccia un monte prese E poi spiconne un smisurato scoglio, E ner done gridar V liffe intefe L'awntò con tant irase tanto orgoglio, Chefe, che'l mare infino al cielo afcefe. E tanto io ne senti temase cordoglio, Che piansi il nostro legno, e'l nostro fato, Come fe dentre anch'io mi foffi State.

- Poi che piu nolte hebbe lo scoglio al monte Rubato, e trattol uer la uostra naue, E c'haueste schinati i danni, e l'onte, (ue, Onde anchor il mio cuor s'aggiacciase pa-E che senza quel lume hebbe la fronte, Che già fu scorta a l'opre infami e praues Alzando il grido infuriato, e cieco, Mandò mille bestemmie al sargue Grece.
- Per non urtar ne le siluose piante, Mentre poi vane l'empia sua contrada. Distese l'empio tien le mani anante, Ma non può far tal nolta, che non cada. Che spesso in qualche scoglio urta le piate, Tal wolta fotto il piè manca la strada, E mugghia per lo duol, per l'ira arrabbia. Con questo strido poi sfoga la rabbia.
- O Diosse i fati suoi crudi, e infelici V orran mai ne le man far capitarmi Vlisse, o alcun de suoi piu fidi amici, Sopra cui possa à mio modo sfogarmi; Se mai le patrie piu neggon radici, Se mai pin contra me fan mouer l'armi, Io no'ben dir, che sia fermato il ciclo, Che I fuoco azghiaccise che rifcaldi il gielo
- Se'l suo fatto maligno a me consente, Ch'io possa a modo mio uendetta farne, S'alcun posso afferrar de la sua gente, Stracciarlo intendo, e mille pezzi farne, E godrò di sentir sotto al mio dente Tremar la sua non anchor morta carne. lo nò del corpo suo far ogni stratio, Nè mai del sangue suo mi uedro satio.
- Haurò tanto piacer del suo termento, D'hauere il sangue suo falso benuto, Che non fia nulla il diffiacer, ch'io fento D'hauer l'unico, mio lume perduto. Io me ne stana colmo di spanento, Per non mi far fentir, quieto, e muto, Mtrando, il crudo, o oscurato aspetto Tutto di sangue il nolto, il mento, e l petto. Mentre

Mentre mi flò à mirar l'irata faccia, Els concauità ferza il fuo lume, E che crolla la tella, eche minaccis, V erflando in copia le farguine finene, E urggo, ch'à fampar da lefte braccis, Mi farchhe bisogno hauer le piume: Puoi bë pesar, qual tema il cor mi tocchi. Che mi ueggio la morre iuma zi à gl'occhi.

Già mi parca di prendergli da lato, E d'esser proca a si no norace morso, E di ueder serio, e lacerato In ogni parte il mio misero dorso: E dopo namere il cruede mossero dato Al poco sangue mio l'ultimo scorso, V'eder parcami in quella, in quella parte, L'osserici mie dinisse, sparte.

Di quel tempo, ch'io nidi, mi fouenne, Che fei de'inostri il crudel mostro prefe, E fopra il mifer lor corpo fi temue, E la fiua crudelta mi fe palefe. Perche non folo a diuora lor nenne La carne, che piu morbida s'arrefe; Ma ruppe l'offa già fearnate, e nolle Suggerfi anchora infino a le medolle.

Io me no flaua pallido, e difcosto, Mirando uso fiestrato fi filestato. Pofica dero il uidi, e col fouerchio mosto Tutto il cibo dar fuor, c'hauca mangiato. Cofi stando da lui lunge, e nafeosto, Iume flesso fingca lo ftesso fato. Parcami al crudo mostro offer fra i denti, E gli stess flentir flatsi tormenzi.

Cosi per molti giorni ascoso andai, Tasletto d'herbe, chiande il mio diginno End ogni uli moto dubitai Di non farmi esca il suo devue importuno Quando il mio poner manto io rimiria i, Stracciato bora dal rono, bora pruvo, Cos spive, onde a le spe pinghe lommi, La mia mistra usila unita termi.

Men gi ala barba, il manto, el cime incelto, Nafondëdomi à lui fr al cerro, el faggio: Eneramente il fofo habipo, el uolto Mi fan parer in tutto un' huom feluaggio, Ben niti speffe volte al mar rivolto Andar molti navili al lor viaggio. Et accemai col panno, e con la mano, Che volesfer faluarmi, e empre in vano.

Passeto un lungo tempo, un lungo assano, Questà naue, che uedi, a caso scorsi: E co i cenni, che di la lamano, el panno, Lamossa pieta, e cauto al lise corsi, E per liberar me da tanto danno Schuidilei dal suo usaggio torss; La naue Frigia a me sol se tragitto, E sola diè vector al Greco assistito.

Si che s'io-figuo le Troiane antenne.

S esflato il forte Enea,l' amu,e' l' annin' o
N' bo ban ragion, s'a liberarmi ci uenne
Se per la fiae pietà weggo, e rispiro.
Ma dimmi tu quel, che de nosferi aucune.
Poiche dal crudel mostro si finggino.
Bramo faper d'ogn'un quel, che signife,
Emusto piu del Signor nostro V' liste.

Poi che'l grato Achemenide hebbe cspollos Com'egli fi faluò da Polifemo, Cofi da Macareo gli firispollo. Poi che fregimmos Essa ildano e firemo A tanti alari infortumu fottopollo Fu ciafehedun di noi, ch'ancor ne tremo Di tanti amici tuoi lei quafi folto. Come udira, fi me l'comporta il duolo,

Toi che'l nostro Signor prinò la fronte Del Ciclopo crutel le la fina luce, E che da più di uso auentato monte Ne f. gittar ful mar Tirreno il ponte Saluammo i nofiri legni, e l'nosfro Duces L'infelte edefin, che ne conduce, Sopra un ifola nota, ou Eolo regge, Ch'à fuperfoi d'Aitreo figili da legge,

- Ben che se'l instruction non sossessione. Il nostro attion autaro, e'inostro totto, Nèse per communo hen l'eterno sato Trende per riposar l'Eolio porto. Terche de until il Re benginos, grato Aldolec dir del Duce Itaco accorto Ne diede la salute uniuersale:

  Ma da noi stessi ci facentmo il male...
- Tosso che'l Signor nostro il porto prefe, A riuerire Andò come prudente.

  11 Re de uenti, e poi fè, che fu inteso
  Co'l suo dir pien d'affetto, de cloquente
  Il suo informaio e mosse il Re cortese
  A fargli un nobilissimo presente,
  Onde tornar potesse a la fua terra,
  E dar quiete d'ossi lang guerra.
- In man wrre di bue grande, e capace

  I ment itutti il Re de'uenti afconde.

  Suol reflar fuore alcun Famonio face,
  Che fipra l'aure fue dolci, efeconde.
  D ogni uento piu feros, pertinace,
  Che fuol col foffio fuo far mugghiar l'onde
  Dentro à quell'utre a fcofo, e prigioniero
  Fecc un prefente a l'Itaco querriero.
- Indi gli dice, trattisi in disparte, Chogni sento contrario ini è prigione: E se per gire a la sua partia parte, Sol t awe haurà per lui propistic, e buone. Ma come doni i legni, il tempo, e l'arte Al porto de la patria regione, Apra quel tergo, a sin che i senti chiusi Risonno a lor Re, come son usi.
- Ma che non apra le bosine pelli, Se deutro al porto pria non è ficuro: Che i senti contra lui crasia, e ribelli, Gli farian groffo il mare, el tempo ofiano. Poi che con detti, e modi adorni, e belli Rendute a pieno a Re le gratie faro: Con tanto d'on montati in fu le naui Con l'aver andarmos via dolci; e fossii,

- Gia noue giorni fra il leuante, e l'oftro Solcato cö buon uento haucamo il mare; Come il decimo di di perie, e d'oftro L'Aurora ornata a rallegrame appare , s'i uiene a poco a poco il regno nosfro Con commune allegrezza a dimosfrare. E ben vosto i hauriam pre , o, goduto, Se'l nostro auaro cor non fosse juto.
- Di quei, ch' l'ilsse hause su't legno seco, Treso piu d'un da troppo ausor assette, Reitò del senso inverior si cicco. Che purse tro al suo cor qualche sossette. Che lu tresch chiudea thoscolios, Greco. Ch' l'ilsse cussodi con tal rispetto. Non sossette custo di con con contra successione. E sarne parte ci non uolesse al tresoro.
- Poi che parlato s'hebbero in disparte Del Ducc loro, e de'creduti ingami, E come essentin quessa, ein questa parte Eran stati compagni in tanti assani, In tanto don ono doucano bauer parte, Per ristorare i lor passati danni: l'oler guardar, conchiasse di nascosto; Quel, che dentro a tas pelle era ripolso.
- Mentre che Vlisse hunea rinosti gli occhi A mirar le sue patrie regioni Quel preso il tespo, et ratti suor gli ssocchi De menti aprir l'incognite prigioni. Subito volor suor gli Assistici, es Sirocchi, I Eusonii, i Volturnia e gli Aquiloni: Che c.me si senie se senie se prio va inserno, Fer de l'aria, e del mar pprio va inserno,
- Poi che quell'aria scorfer d'ogn'intorno; es fer con ogni surza al mare oltreggo, E con nostro terror, presigio, e s scorno Fer spauentare ogni nocchier piu saggio, Tutti per sare al los signor ritorno Drizzar ursto occidente i los niaggio, E l'armata tornar scer d'Vlise, Di nouo alregno d'Eolo, onde partise.

Come poi parue al nostro iniquo fato, Andò l'armata incauta à prender porto Nel reçno empio di Lamo,o u io mandata Ambalitador vi rellai quass morto. Quiai reçnata un Restro, spietato, Che ne sè diuo potere oltraggio, e torto. Costui con la sua gente empia, e profuna. Si pasce di s'angue,e came bumana.

A quello Re, ch' Antifate fu detto, Come ordinar con due compagni andai, E prima, ch'io giugneffi al fuo cofpetto, I enir ner me con tal rabbia il murai, Ch'a fuggi fu fi per uiua forza affretto, E con un folo à pena io mi faluai. Il terzo, c'hebte a corfo i piè pui lenti, Al crudel Leftrigon uidi fr'a denti.

. Il terzo caualier, che non hen corfe,
Il mostro più ueloce aegeiunfe, c prefe:
E poi che i comi membro ingordo il morfe
Lo firido alzò, chi infino al ciel s'intefe,
Ogni altro Lefti gion une tui concorfe,
Ogn' altro feco à piu poter n'offsfe.
N' amentan emple fallife, dardie traui,
Edire la fuga a le Sparame nasi.

Gli empi mandaro undici naui al fondo Coi [aff ferra fin, che ri auentaro: Edi tanti priuarò huomini il mondo, Quavai in eran fu i legni, ch affondaro. Piu il ciel folo un nauilio hebbe fecondo, Al quad gli foggi lor non arrivaro: Quel legno fol da l'arme lor faggio, Sopra il qual ne falummo Visife, & io,

Da poi che quei si feri empi nemici Ne ser senir si doloroso Maree, Perduti huendo missirie, inselici De suoi copagai, e mici la maggior parte; Fuggimo in quelle misse pendici, Che scorger puoi lontan da questa parte; Mira uer doue addita hor la mia mano, Che da ueder quel luogho de da lontano. Eu Troian giuftiffmoche feendi
Da la pin bella in ciel gradita Dina,
In que'ila parte il mio configlio prendi,
Nont'accosi ar col legno à quella vina:
Che i negami d'affa; i bro farfe intendi,
Che fia nemica à te la gente Argiua.
La guerra è già finita; in questo effiglio
Da uero amico i amo, e i configlio

Fuggi pur da quel monte, ch'io ti mostro, Se d'esse quel, che sei, t'e punto grato, Se no ti brami sar d'un buomo un mostro, Se'l mal n'o unoi, para, chio un be pronato. In quel porto insclice il legnonostro Diè fondo, come piacque al crudo s'ato: Doue tal infortunio a tutti aueme, Che di maggior non mai scrisser le penne,

E se ben ne saluò da tanto horrore
Del nostro Duce il senno, e la prudenza:
Non però gire a sur del uno ualore.
In cos gran periglio osperienza.
Perche se non hauea dal cies fuore,
Restaua anch' ci de la siua forma senza.
E starèmo in quel bosco ombroso, e solto,
Passima in onstri a sius turo nostro
Passima in onstri a si sur turo nostro

Dapoi che'l nostro legno entrò nel porto,
Temea di noi smontare in terra ognimo,
C'haucan del Lestrigone il grane torto
In mête, edel ciclopo empio, e importuno
V edendo questio, at mostro Daca accorto
Di trarace a sorte fuor porue opportuno.
Che seamnestiere al mostro legno affitto,
Diunt'a coste e al mostro legno affitto,
Diunt'a coste e al mostro legno affitto,
Diunt'a coste e al mostro legno affitto,

Fra primi forra me cadde la forte,
Indi usti meco Euridoco, e Polite.
Diciotto andammo a le temute porte,
Per nouo mal di queste affitite uite e.
1.4 doue ritrouammo entro a la corte
Efer tant empie belue insteme unite,
Lupi, tigri, pantere, ors, e leoni,
Che ne fer piu terror, che i Lestrigoni.

Pur fe ben cofi fero, e crudo obbietto Giufla cagion ne daua da temere, Non era da temere per quel rifletto, Che poco appreffo ti farò la pere: Venner tutti uer noi con dolce affetto Gli coff, i lupi, i leonis, ele pantere, El moner de la coda, el holto lieto Moftrar Ibumanità del cor fecreto.

Circe la dotta, e incomparabil fata
Per pprio albergo elette ha quelle mura.
Le ferne n'incontraro in fu l'entrata,
E promifero a noi la uia fissa a.
Seguendo noi la fe, che ne fu data,
N'andammo, non però fenza paura
Di quei moftri non noi, od'altro male,
V edenmo al fin la doma empias e fatale.

Le flanze one la futa fa foggiorno, si weggon tutte d'offro ornate, e' oro. Le fa un fiperbo manto il fiateo adorno, Diffinto a gemme in un fottil lauoro. Ella d'le multe Ninfe, c'o d'intorno, Comanda altera, e uario ufficio è il loro. La floda, e' lago iui non hanno in ufo, Ne il trarre i fil dal lip per darlo al fuo.

Il lor proprio essercitio, e la lor mente E mitorno à fiori, a le radici, e al blerbe . La mazqa, che a dir dislitamente. I gradi de le dolci; e de le acerbe, Comanda, come accorta, e diligente; (be, Qual wod, ch' albor s' adopra, e qual fi ser Le fa prima pes ar poi messe me (me. D'altra il força dirra il pello, e datra il força dirra il força dirra il polo, e datra il força dira il polo.

Pongono in mille uaft, in mille ecste

Dou herbe, doue brue's, e doue fiori:
E la diuidou diligenti, e profle...),
Come le foglie mossivanos, egli odori.
Intanto gunti noi chimana le esse,
P facciam gli altri egili etseriori.
Ch'inditio dan d'bonore, ed ifaluto,
P oi con quesso parlar chiedamo aiuto.

Doma a cui diede il Re del fanto regno
Da dominare in questa illustre parte,
Se in te il ciel piesuo ogni fauor piu degno,
Di tanti beni a noi fa qualche parte,
Tanto che fi ristori il nostro legno
Di remi, uele, antemne, anchore, e farte.
Che quella tratta non ne sia impedita,
Che può bastare a matenerme in uita.

Aggiunss a questo dir sol quelle cose; Che in lei maggior potean destar la pièta. Ella con note allhor sante, e pietose, E con maniera liber ale, e lieta., Per farne assissant assissantissos. Nulla al nostro desso qui non si nieta: Chi edete pur con noti aperte, e pronte. Che uossivo è quesso abbergo, questo mote.

Ma slanchi di ragione esfer doucte, Che's a per queste piaggie aspro il camino, Però dateui alquanto a la quiete, Fin che a l'occaĵo il fol spin ucino. E perche broa, e la slagon da sete, Farò nemi per vinspesami il simo: Vi darò poi d'ogni mio ben la chiane Per gire a vissora la nosta name...

Come ha la fata a noi cofi rifpofto,
Al primo cenno, ch a le minfe diede,
N andar doue quel cibo er a ripofto;
Ch'in fimili occorrentie fi richiede.
En e porta con l'infelice mostlo,
Lo cu unitor o o mi crederna eccede,
Il capparo, l'oliua, e o gri fratto,
Che più il palato fa falfo, a fieinte.

La ste nata dal souerchio ardore,
Ter lo sal, the gishikam, piu calda sorge:
Emosso gos un di noi dal grande amore,
Che la genii donna iguota scroge,
Di Esteco ama gular quel buon liquore.
Che con la man satale ella ne porge,
Tal che beuiam que lun souae, e grato,
C'bauca con un gisso con la incantato.
C'bauca con un gisso ciu su in incantato.
C'bauca con un gisso ciu su internata.

- Come ha beunto ogn'un di mano in mano, Per la forza del uin Stordito refla; Toglie una uerga allbor la fata in mano. E con la punta a noi tocca la testa. Quel uerfo intanto mormora pian piano, Che dà fauore al mal, ch'ella n'appresta. Quel, che seguì, narrarti io mi uergogno, Ma'l dirò pur se ben parratti un sogno.
- D'hirfuti, & afpri peli in un momento Vestir mi ueggio, e far deforme, e nero; E mentre m' armo a mouer il lamento, Formar non posso il mio parlar primiero. La lingua articolar non può l'accento, Che scoprir suol l'interno huma pensiero; Ma sento un rotto mormorare, in loco Del mio parlar, ch'io fo noiofo, e roco .
- Per uiua forza a terra il capo inchino, E guardo uerfo il piè con tutto il uolto. Il pueno, onde afferrai la coppa, e'l uino, Veggo in un piè ferino effer riuolto, Hor mentre col grugnir si rio destino Piango, a' compagni miei gliocchi riuolto. E scorgo, c'hano il pelo birto, e d'ichiostro, E le zanne incuruate, e lungo rostro.
- Anchor nel uolto hauean uiril afpetto, Ch'ultimi forse a ber fur quello incanto) Com Alsenore, e Polite, e mer , che il petto , pagni di V-La spalla, e'l resto hauean porcino il mato. liffe i Hor mentre il fin, che riesce, aspetto Por-Veggo la bocca in fuor spingersi tanto, Che la persona piu non han piu biforme. Ma il uiril uolto al busto uien conforme.

si.

Io gid per cofa hauea sicura,e piana Di doner poco ninere, e morire, Quando mi uolgo, e ueggio in forma hu-Da l'empia fata Euriloco fuggire. (mana Ei sol di noi la mente hebbe piu sana, Che non mai quel liquor uolle inghiottire. Ne per minaccie mai, ne per preghiere Potela fata ria disporlo a bere.

- E ben ne fece un gran fauore il cielo, Che fe, ch'ei non gustò quel crudo tosco, Ch'anchora hauremo tutti il carnal uele Lordo, schino, odioso infame, e fosco. Et egli, e noi col setoloso pelo Staremmo ne la stalla, ouer nel bosco. Gran sorte fu,ch'ei sol col uolto humano Tornar potesse al nostro capitano.
- Che come il proprio Euriloco ne disse, Dapoi che racquistammo il primo uifo . Tosto ch'ei giunse al Signor nostro Vlise, E che gli die di tanto danno auiso; In soccorso di noi uenir prefisse, Se ne doueße ben restare uccifo. E per suo male ei non saria uenuto, Se non uenia Mercurio a dargli aiuto .
- Ver noi, che siam senza la forma uera, Con un bafton, che in man subito prende, Per mandarne alla stalla ecco una altera Ninfa di Circe,e'l nostro dorfo offende. Alto il muso uer lei leua ogni fera, E col grugnire alquanto si difende . Ella a cui fere il uolto, a cui la spalla: N'andiam gridando al fin tutti a la stalla.
- Mercurio in tanto al mesto Vlisse arriva Per la presa di noi noua figura, E don gli fa d'un bianco fior, che prina D'effetto ogni empia magica fattura. S'appella ne la parte eterna, e dina Moll. la sua radice è lunga, e scura. Gli diè co'l biaco fiore ancho un consiglio, Che di carcer ne trasse di periglio.
- Con l'auiso del ciel, col bianco fiore Ne nenne il nostro Duce a dar soccorso. Lieta Circe l'accoglie,e fagli honore, E poi l'inuita a l'incantato sorso. Schina Vlisse l'incanto, e quel liquore, Che le setole à noi fermò su'l dorso. La fatal con la nerga il crin gli tocca, Percheil difpoga a tor quei succhi i bocca.

Staff a mirar L'accorto l'liffe alquanto
Tria, che del fuo defio certa la renda;
Poi quando uaga effer la uede tanto,
Ch'ei quel uino incaisato accetti, e prenda;
E ch' anchor con la uerça ude l'incanto,
A fin che meglio in lui tal fere accenda;
Mosfrando ira, e simo; la frada sfringe,
E soler lei ferir minaccia, e singe.

Tinganni (diffe) iniqua incantarite, Se cont al arte a me far credi oltraggio, Choggi a flineanti two lo ciel di dice, Che hauer contra di me poffan untraggio. Ben poffo i or te far mifera; cirfeltee Con quel fituor, che procurato m'haggio : E ben per furlo io fon, fenon i amendi, E fe i compagni mici falia non rendi.

S'empie Circe d'horror tosso, che scorge, Ch' ei de gl'incanti suoi nulla s'excorge, E poich à uarii segue ella s'accorge, Ch' ei quat he colh ba in se, che l'assissant A lui liberamente il colh oporge, E diec, Non pensar sarmi paura; Ben mi puoi sare oltraggio, e uillania, Manulla haurai da me per quessa uia.

Ferific pure, e fimmi in mille pezzi; Che non haurai da me quel, che i aggrada; Ch' io gradir foglio ad uu, che m' acarezzi; E non a chi m' aflati con la fhada... Dunque i honoro io et, cime disprezzi? S'io it bramo esfaltar, tu tuoi, ch' io cada? Io bramo con quel un rispioro dari Tu torni il fangue, e firmi in mille parti?

Vilfe, come faggio, che comprende Quel, che effer fisol tabbor dunna offinata, Per guadagnarla un altra firada prende, La spada infodra, e poi dolce la guata. Poi le parla in maniera, che la rende Col suo parlar facondo innamorata. L'imuta ella al d'Amor dolce diletto: Entra ci per saggio sin secone letto. Poi ch' ci gradh la doma' iniqua e bella Di que li piacer, che pius anna in amore, Con l'eloquente fua dolce fauella Cercò di nono a lei placare il core, E fi ben le ppe lufinganta, ch' cilla Promife di tornarne al primo homore: N'è guida cob bafton tollo mar fante Grugnendo stretti inficme a lei damante

Di succhi il capo a noi sparse la maga D'herba miglior di nognito a noi nome. E di gradire al suo consorte negato, Per torre a noi le setolose some Dicendo il canto, o la pardo la maga Nel suogo, one già l'bunane chiome, Ne tocca con la aurgae, tucche in tanto, Ch'ella non usa in uan'l'arte, e l'incanto,

Quanto piu dice, e mormora quei uerfi, Che son contrari a quei,che disse prince Tanto piu uera in noi uiene à uedersi La primiera di noi forma matia. Tutti pe là noi ueggiam dispersi, Eccetto quei,che l'capo, el mento bania. Il piede, ch'in due parti era partito, Si,prage in cinque, es aogni parte un dito,

Quando hauer racquistato ogri un suede, A piu d'un certo segno il uolto humano Nandam ssi come il debito richiede) Ad honorare il nostro capitano. Piangedo e con amor n'abbraccia, e sede, E noi piangendo a lui bacciam la mano. Poi dice ogn'un, come nel parlu ssi dato, Cosa, che pien d'amore il mostra, e grato, Cosa, che pien d'amore il mostra, e grato,

Mettre noi dimorammo in quella parte, Trafcorfe il biondo Dio dodici mess. E sòsse nal di lei l'incanto, el arte, Ch' altre cose ne vidi, altre n'intess. Ese graue non vè, sa ben, che parte Dele sue rare prouei o vi pales l. Horsse v'aggrada, a dirui ton 'incamino Di Trico, ke del bel nome Latino. Dapoi che Macareo ciascum disposto
Vide a nodere usir, cos s seguino
s n' n' di, che con la fata era nas'costo
Insferuitio d'amore il Signor mio,
I vua tempio, che u'è poco discosto,
Eutr. um no a forte una sua france, ci io;
Di quattro camerirere era costri
La pun gruitte, è piugradita a lei.

Ter primo obictto de urto al favto tempio Mentre riguardo il fuo maggiore altere, Mi s'apprefenta a gli occhi un tavo effem D una flatuaçhe u èche ulua pare. (pio Mi tichino, emreè chiedo almio cor epio, Come ne facri tempi fi de fare.): Amirro, come bo detto i facri carmi, Lo stupculo arificio di quei marmi.

Mentre d'un Re fanciallo io miro il uifo, Ter, quel, di a la corona efer fi uede, E fopra d'un'augello auchor m'affifo, Che la corona fius tringe col piede, Per huer d' quel marmo in parte auifo, Da me la damigella firichiede, Che mi faccia quell'opra mamifesta, Chi fia quel Reyc'ha quell'augello integla

La bella cameriera a me rinolta
Mi fe correfe ulir queste parole,
Dolce nio Macareo taci, er afeola
Quel, che la stirpe può regia del Sole.
(Di lon ol. che fappia, questo gogi alma è folo
Chi la togrà dana mia ceder no unole. (ta,
Fuo fatte quelle statue per far note
Lopre, cho; fur la mia regina puote...

D.A. dicci miglis al Teuere vicino
Tico già di Saturno al mondo nacque,
Ne la regia città del fuo domino
Chi a lai lividare in quel pacle piaque.
Quando di legge al popolo Lativo,
E che per Gione Creta gli di friacque,
Quini ju pri, che li padre al cielo afecte,
Tico Re del Saturnio almo pacf[...

Ei fa nell eta ha piu merde , e bella
D'uno alfoeto (i nobile, e fi uzzo,
Di fipiro (i feeniti, ch ogui don zella
Hausea de l'amor fue lo occiso, e l'eor uzgo,
E date (leffo, contemplando quellaStatua; il puo ben co noscere a l'imazo.
Da quell'opratrar' puoi di (fipiro prina,
Qual ful a fua bellà nerace, e nima.

Non ti dirò, che l'uniuerfa terra.
Mai di il gran ualor non uide alcuno
Nel rendere i casalli att a la guerra
Col tor mavaçgio proprio, & opportura
Col tor mavaçgio proprio, & opportura
Maperche la mia dea qa' deutro ferra
Quel marmo, che siupir fa teco oga'uno,
Sol ti uo' raccontar, perche ti fia
Noto il porter della Regium mia...

Già Pico il quarto luttro bauca fornito: Ele piu belle dee patric Latino, Vedendo filegizidro, esi gradito, Di si rare belle zze, esi diuine, Per amante il sulcano, per marito Per uenir seco a l'amoroso specie, Le Naiade, le Driade, e le Napoco, Ele Neride, e unte le tutte l'atre Deco.

Ma gingaresi ad alcuna eqli non nolle.

Che solfra tutti ur bel sembiante bumano
D'una Ninsi gli piacque, che nel colle.
Palattin part ur l'evilita a Giaro.
Costei giuvata al eta martua, e molle.,
De laqual uolle amor l'imperio in mano,
Non mon de l'altre accessis di trèco,
Amò consotte buareso, ouver ounico.

Oprò l'amor reciproco di sorte, Che subvin, obe mosse la fauella, Il figlinsì di statuno per consorte Ottenae la bellis sua dorze l'accessiva dibara og di terrosa corte, Non si potea tronar coppia piubella. Tal undore, e belia fini a ambedai, Che las se di edegao, e lei di bia i.

Nela beltà nel uer fu rara, quanto Si por imaginar nel intelletto; Ma fa piu trara, e nobile nel canto; Per quel, che nel feguia, flupenda effetto. Pota cao luer fo fuo mirabil tanto; Che nele fiere anchor mousa l'affetto. Fea per l'aria a gli augei fermar le piume, Mouer di luogo il monte, e s'Iare i finme,

Dal canto, ch'ogni cor piu duro prefe
Nomar la bella gioname Canente.
Hor mentre und co'l [lao bel uerfo intefe
A far maraufellar di fe la gente,
Fatto il corno fonar fiperbo afcefe
Sopra un cauallo fio fiero, e poffente
Pico, & entrò ne le uicine felue,
Per dar la caccia a l'infelia belue.

N ando sucinto, e riccamente adorno, Come coniensi a Regionane in caccia (no, Turpurco ba il màto, e dostro ornato è itor Et ogni fibbia, è d'or, che l panno allaccia, Gli pende al fanco il viluente, e como, El ferro, onde le siere uccide, e caccia. Tal ha il confero archor ricamo, et o pra, Qual si consiene in caccia, chi vi espora.

Lafciato allhor la mia Regina haue a Il patrio monte fuo licro, o Frendo Per ritronar quell berbe, onde folea...) Fare flupir di maraniglia il monco. E done a punto in quel tempo correa. Dietro a le belue il giouane giocondo, Si ritronò cogliendo il fiore, e l'herba, Che lei del arre fua fa ngr fiperpeta.

Mentre ella sid cogliendo herbette, e fiori Ter dar fauore a fluoi futuri incanti , Di corni, e gridi humani alti romori Seute inalz aff al Ciel da tutti i canti. Si volgo, e vule cani, e cacciatori , Paggi, e liuree, con cavalieri, e fanti. A manti, & a destrier di ricco pregio. Ben wede, chè s'ègnore illufte, e regio. Ecco di agli occhi fioi fi raprefenta.
Via più d'ogni altro adorno il Re Latino.
Hor mentre cien in lui la luce intenta.
E mira al uifo amabile, e diutivo,
Di tal foauità o lochio contenta.,
Che i oblia la cagion del fio camino.
Ne foli non cogliel herba, che l'accad.
Ma quella, obe in mo tien, di man le cade.

Pensa accostarsi, e mouer la fanella, El suco palestar, che l'or le coce... Rassera la leuko, el manto, o si fa bella, E pensa a quel, che dec, s'oppir la uoce...; Ata non s'accosta al Re, ne gli fauella..., Che corr: cil suo dell'irer troppu ueloce. Le uieta ambora il passo, e le rassera La gran canalleria, che s'oco mena.

Comeraccoglie a fe la mente alquanto, Fa l'aria rifona di queflo accento. Corri pur uia non correta ima i tanto Che noccia a me, fe i portaffe il nento. Se in tutto l'unio non è perduto incanto, Son per fermarti, e dirii il mio talento. Ti (coprirò, qual fiama il cor m'opprima, Se l'herbe ha quel tudore, chaucano prima.

Comincia poi pian piano a mormorav. Quel uerfo,ch' è propitiva a fino penfiero. Et ecco un porco fuor feluaggio appare Che finta imagine, e non porco uero. Quell'ombra falfa poi sfroza a paffare Innanzi al sudurofo canalliero. Il Re,ch' è di ferir accefo, e uzgo, Spinge il canal dierro a la finta imago.

Secondo de la stat il verso chiede;
Ne la selua il cingbiale entra piu stretta.
Il caudier, che manifesto mode
Al qual periglio essi, el caual si metta.,
Per potero segui regiu ri con a prece,
Poi dietro al porco si no il passo assiretta.
Tal che di cine al sin lineanto; el arte
Da gli altri strassi il russi en sono con la contra con con la contra con con con con contra con contra con

Hb 4 Ogni

Ogui parola poi dice opportuna
Per quel,che più importate oprare itéde:
Onde il Sole oficura fiuole,e la Luna,
Quando di ciò defio lalma gli accende.
Gid,per le fatal urofio il Cel s'imbruna,
Gid la terra il uapore esfata,e rende;
Gid con le nubi ragunate intorno
Forma un'o ficura notte i mezzo al giorno

Come forge del Ciel Tofsaro asfectio Ogni huō; c'hase il fuo Re feguito i caccia, Ter lo timor del giel deufo, e ristretto, Che sfugare ingragainola il ciel minaccia, Cerca in patre trouar tapama, ò tetto, Che da quel tempo rio ficuro il faccia. Altri cerca del Re, che gli era appreffo; Altri fold il faluar cerca fe steffo.

Come dal tempo inginirolo, e rio Disperso ester ogn'un lamaga scorfe, Trouato il loco, el tempo, il core aprio, E con quella fauella al Re si porse Per quelchiaro spiedor, chel sommo Dio Del Dinin raggio a le tue luci porse, Per quel lume dinin, chel'mio cor prese, Mostra il amor mio grato, e correse.

Per quella gran beltè, che in te riluce; (h' pprar più, sich io Dea, che i' amis, e pre Gofent, chi, och ed el a maggior luce (ghi Del Ciel fon figlia, al mio noter ti prieghi; Lafio, che quel, che i Ciel del giorno Du-A me sposò, à te genero ti luoghi (ce Fa lieta me uel tuo beatto letto. (to. Di quel, d'Amor può daraggior dile-

Il Re.c. bauea riuolto ogni defire
A la fia moglie ualorofia, e bella,
Con fiao gran dispiacer la Iafais dire.
Poi ruope in questi acceut la fauella.
Amore, & Himeaco gia fermi unire
Con una nobili filma donzella;
El dover unol come fapro bra dei.
Che tusto l'amor mio fia volte à lei

Meutre mi ferberanno i fati uiua
La bella mia dolciffina Canente.
Ella farà il mio bene, e la mia diua,
Ella douna farà de la mia mente.
Prega Laccefa maqas, gli la febiua,
E quanto piu il lufinga,men confente.
Sdegnata al fin del Sol l'accefa prole,
Dica dentro al fuo cor questi par olc,

Sprezzami pur, non ti darai mai uanto D'husermi ingiuriata, e ulipeje. Piu non goderai colei, tele lodi tanto, Che tanto del fiuo amor t'ha l'alma accefa lo ti uo far prouar lo felgon quanto In domna possa innamorata, e offici, e voglio, Che proui in parte il mulichre orgoglio.

Due nolte uer l'occafo alza le ciglia,
Due laue il ziorno acquilla il primo lume
Tre nolte con la uerga il toccaça i piglia
Già qualche horror del fuo mago collume.
Fuggee prende fra uia gran marauglia
D' andar fi ratto, e fevrge france le piume,
Quanto più uh, più uenne acreo, e fiello,
Fin che s'accorge in tanto effere angello.

Il purpurco color, c'hauca la uesta, 2011.
L'arme, e'l capel con li ornament i loro, Nele lue noue penne passa, e resta Con piu superbo, e natural lauvo. La sibbia a oro anchor quell'or u'inesta, E gli fa intorno il collo, e'l capo d'oro. Tutto si uede augestlo, e non sà come, Nègli rela di Pico altro, che'l nome.

Come di noua forma essere berede
S'accorge, più non torna al patrio regno;
Ne bossi ha, ache più pripinqui nede,
Ne può nel cur placar l'ura, e lo slegno.
Col duro rolivo a tronobi i rami siede,
E dentro più, che può strissi e il legno.
La maza fatto ques l'o, opra, che debita.
Ilunting e l'os si aru in la nebita.

Tutti

Tutic, baucano in caccia il Refiguito, Poi ch'ogni pian cercaro-ogni pendice, E che fa il nero muolo faurto, E fi (poperfe il di chiaro, e felice, Ron fesper virtouar altro in quel fito Se non la trasformante incantarice, Dimandant tutti del per correfia, Che dica del lor Re quel, che ne fia...,

Dice la fata, e stringes nel pesto, Non l'hauer uijo, e mormora pian piano. Tanto che l'mormora di lor sossemo. Di qualche periglios intanto, estrano. Le dicono ogni olaraggio, ogni difetto, Di batterla altri accenna con la mano, Minaccia altri col servos en ogsi sua) Di Jarla allor morrises l'Renon trona,

Come la fata inginira fi fene...)
Et esfer minacciata anchor da l'arme,
Co l'fucco, e col uelen se ne risente,
E col su disensor magico carme.
Drizza le note a l'Herchoy, la mene,
E chiama lui,che in sua disfes a' arme.
E seco per quel sin,ch' eseguir brama,
La Notex, e gli altri Dei notturui chiama.

Chimmado Hecate poi tanto alza il grido, Che sembra a chi la sente in unto infana Al alta uoce, al pauenvojo sirido Da lei singge ogni seluase i altontana. Lascian untigli augelli siramo, el indo, Tutte le sirer um suor de la tana. Diucne il mote, el pian pallido, esmorto; E tremando il terren, geme il suo torto.

L'herba imbidioglis, enenne il fior sanguigno Di goccie, faugue qui prato si sparfe. E preuedendo il damo estremo, il cipno Cantò, tanto il morir uicin gli apparfe. Ogni (repente, ogni moltro maligno Su l'pallido terrea uenne a mostrarfe. Resar le sepoitne ignude, es sombre ; E por l'aria toular mille, emilli ombre, E por l'aria toular mille, emilli ombre, Mfall tanto horror, tanto framento. Quei, che per lei ferir leuar la mano, Che mancò in loro il folito ardimento. E cercar nia da lei fingin, ma in usno. Ch'ella di funca in tanto il mago accente. E non poter figgir troppo lontano. Gl'incantò stutti, ef reflera e un tratto. D'ogn'un come flordito, e s'Iupefutto.

La doma mia, che castigarli intende
Per la lor minaccitata offensione, gni di
Pian pian lor con la serga il capo osficabile
E dice intanto il magico sermone.
Subito ogri uno un altra forma prende, fi.
E diutere altri un'orso, altri un leone,
Quegli diuerta un lupo, e questi un drago,
Nessione no las sur propra imago.

Gidfeadd Cielle piu lucente fpera., Stando ne l'orizonte in Occidente, A gli Amtipodi l'alba, anoi le fras, Per compatrir la fue luce egualmente, Quando i affitta a e mifer mogliera. Cadde piu d'un fospetto ne la mente, Giamanda i feruis, gli altri del pagle Incontro al Re con le facelle accefe.

Per le propinque Jelue, ou era entrato
Per mala forte il mifer Re Latino,
Le genische Saturnia haueun laficiato,
Prendon chi gua, chi la uario camino.
Ma ben può riccrcar questo, e quel lato.
Che nol ritroua il popol Saturnino.
La mifera Regiun firide, piange,
E fi graffia le gote, el capel frange.

Poi che tornar la mifrea no'l mede;
Rè alcun di quei, ch' andar feco à diporto;
E di quei, che cercaro; o, gio in fa fede,
Che no'l feppe trouar simo, nè morto:
Al grido, al lagrimar talmente crde;
Che non folo a le gote, e al crin fa torto,
Ma nuol darfi cul ferro in mezzo al petto
Per non meder del Re medono il letto:

Dapoi

I B R O

Dapoi che da'ministri, e da nassali
Le si il morir piu solte probibito,
Ter gli propinqi soni silnettri calti
Cercar solle in persona il son marito.
L'accompagna a sila sinti, e canal s.
E di nosso cercar tut to quel sito;
E tanto il duolo in lei ogu' hor rinfrelca,
Che piu gullar non puoce il sonno, e l'esca.

La moglie di Titon di gigli, e 10fe Sci volte il Cielo hauea (funto & adorno; Sci volte in Occidente il 50st safeofe, E Idiciò I questo ciel (fuz dahna il giorno; Et ella anchor per monit, e felue ombrofe Cercando gia tutto il paese intorno. Pofarfi itorno al Tebro al fin le piacque, Doue col piàto accrebe il finne, e I acque.

Non porge alcum ristron, e non raffranca
O col fonno, è col ciub al natur a:
Ma debi se ne sila pallida e bianca,
E de la uita sua puoto non cura.
Tallbor la noce alzanda assistia, e stanca,
Canta con uerso pio la sua sciagura.
Imita in quesso il cigno, e la sua sorte.
Che canta, appressa rela morte.

Per lo continuo fospirar suo tanto
La Ninfa uevne in modo a consimars.
Che l'infelse suo terreno manto
Tutto in aure, e sospir uenne a disfarsi.
La ripa, one lela dil Vultimo pianto,
Dul dolce nome uo se poi nomarsi.
Sempre dago la Tiberina gente
Quel luogo, one spart, chamo Cavente.

Queste, e molte altre coste intesse, se coste Mentre sici per un'anno in questa partes Quindi cenimmo poi di mono a teorii, A por di mono in opra antenne, e jarte. lo, che de i gran pericoli m'accariji. C'hauca di Circe à noi predette l'arte, C'b'incorrer si doncan per l'ampio mare, come su igiuno qui mo noli i andare.

Dapoi che Macareo tutto hobbe detto
Al prudente Troiano il rio destino
Di Casente,e del Redal qual furetto
Quelpopol,che fu pui detto Sutrino:
Eaca nousa pirtalenti nel petto;
Che giunta a fin del fuo mortal camino
Vide la fue nutrice, ci riocchi marmi
Notò,che lei còprir con questi carmi.

Quel, ch' lo col latte mio mantenni uiuo, Quădo dal [en V encreo al modo appar[e, Me nomata Caicea al fodo Argino Tolfe, e col foco debito qui m' arfe. Come il mio corpo poi fia it utsto primo Di carne, e'n pocca cencre fi sparfe; Qui me s'èporre, uer la sua Caicea. Volle (impre mostrar la fiels spieta.

Moffrest Ence la folista pictate...

E futo il fante ufficio al corpo morto
Le fauti, che fui porto eran legate.,
Fa fivores, cò buson uento efce del porto :
E lunge và da le maigne, fate.,
Et afficus a femago torto:
Scorre il Tirreno, e fa i ultima feala,
Done l'acqua del Tenere s' infala...

Quisi Enea da Latin con licto uolto, Figliol di Fauno, e Re di Laurenti, Fu con gran cortefia ulflo, eraccolto, Con tutte l'altre fue Troiane geni Doue tanto i amarche non fler molto. Che uoller rinonar d'ester parenti. Che l'auo di Latino hebbe per padre Sauvao, bi ad Enea firmo la madre

D'Amata, e di Latin Launia nacque, Legista a forra ogni altra, e gratiofa. V 1812, cire li bibe il buō Troia gli piacq; Ne la fua wolunta ritemne afcoja. La civife al padre, 50 et glie la còpiacq; E col woler del Cirl la fe fua foja. Suppliro à quanto havea rifposto il fato, E riquuar l'autico parentato.

- Ma non pote la moglie amata, e bella
  Godere in pace il nouo fipo Enea.
  Che'l padre molto prima la donzella
  Promessa in marinomio a Tieno hauca.
  E di morir dispostos, o do hauela
  Per la razion, che siu si pretendea,
  I Rusulia mar seco in uno nistaute,
  E contra il forte Enca gli spinse auante...
- Da l'altro lato il buon Troian procusa
  Con l'arme, con la forza, e con l'ingegno
  Di far la fias militia fi ficura;
  Che uaglia piu, che l'unimico fdegno.
  Però quello, quel Re pone ogri cura
  Di farfi amico ogni propinquo regno.
  Per accrefcer le forze infliga, prega.
  Chi questo Re, chi quello, e feco il lega.
- Tutta corre l'Italia a questa guerra, Sia Re, sia Duca, è publico Domino. Altri uengon per mare, altri per terra, Secondo è lor piu commodo il camino. S'arma, e colleza ogni Tofeana terra Per aiutare Enea col Re Latino. Molti amici di Rutuli, e di Turno S'arman contra i nipoti di Stutuno.
- Enca, per dirne il uero, hebbe gran forte, Ch' Euandro armò le genti in fuo fauore, Ilqual de Re uicini era il piu forte, El a militia bueca il piu nalore. . Ma perda forfe il reguo, el conforte, Forfi altri bueca di gilz imprefa bonore, Se de la Puglia il Re fuggio, or amico Si laficina dal fuo piegare amico.
- Regnaus allbora in Puelli il boon Tidide, Che.tornato da Troia al patri stetto, Di Grecia fi fueggi per quel che uide..., Per più d'un fiso particolar rifetto. Da Dauno al fin con notte accorte, e fide, E con amico, avzi, paterno affetto Raccolto, piacque l'uno a l'altro in modo, Che fi legar con piu tonace nodo.

- Fatto c'ha il Re di Twelia il primo inulto
  Al canalier, ch è giunto in quella parte,
  E c'ha il prudente ragionar femito,
  E la maniera, e la militia, e l'arte;
  Gli prende tanto amor, che l'fa marito
  De la figlinola, e fico il regno parte.
  Hor turno a quesso Re prudente Greco
  Anchor mando per collegarlo fico.
- Malaforte d'Encac house fermate
  Di favlo uincitor di quella imprefa;
  Non uolle, ch un guerrier tanto pregiato ,
  Seco uolefic piu prender contefa,
  Anzi poi cheber l'enulo afcolato ,
  E ben la uolontà di Turno intefa,
  Mo froffi in nifia al muntio mal contento,
  E l'E tutto attriflar con questo accesso.
- Per qual si uoglia Re non ardrei
  Contra il popol Tvoian prider piu guerra.
  Io non uoglio condur gli buomini mici
  A sargli dimentar cenere, e terra.
  Troppo amici i Troiani han gli alti dei,
  Tutti inemici lor san gio stetera.
  Primano ogri un nemico al Re Troiano
  O de la uita, ouer del uolio humano.
- Quanti quei fur che già da l'arfe mura
  Di Troia per tornar montar fu'llegno,
  Ch' alfermo fi credean goder ficura
  La pace, che bramar nel patrio regno?
  Ma gli alti dei, che d' Troim ib na usar,
  Contra i miferi creci armar lo fidegno:
  De quai motir paffar ferne a Charonte,
  Molti uluer fra noi fott altra fronte.)
- Eperche u non creda ch' o l' accenne Lucloche detto i l' ho per i fusfarme, Ti no' dir quel ch' a molti Greci auenne Poi che Troia acquillar per forza d'arme E ben che' l' dir de l' affondet antenne Di memoria fi ria faccia attriflarme: Non no' però reflar di diri il tutto: Seguane quanto unol dolore; lura.

Dapoi che Troia in ogni parte accefe (na, La fidma ingorda Arzina empiase proter E che l'Naricio Aisce di Orzą prefe La wergine Caffandrase fella ferna; Pere commun damo in terra la distefe, E la sforzò nel tempio di Minerua; Ladea flegnoff, e fe per colpa d'uno. Che fin nel campo "Choo punito ogniuto.

Che poi che fi partir le Greche naui Per tornare a gederfi il fen paterno, Gl'nati senti, tempelofi, graui Fer de l'aria, ed et ciel proprio uv inferno. Portar le uele uia, fhezzar le traui, Fer perdere al nocchier l'arte el gouerno; Tanto che per lo mar n'andammo fparfi Tempefiat da jet, d'addogori arfi.

Quanta fegui pietà quanto cordoglio
D'un pezzo innanzi a l'hora matutina,
Quando cacciati dal rabbiolo orgoglio
Del uento , e de la cruda onda marina:
Tanti naulli nerar nel lavo fogolio,
Per dare a' Greci l'ultima ruina,
Del moste Cafireo, che fètal clade,
C'haurebo è Priamo anco mols'a pietade,

E per non riferirti ogni partita
Di santi,che fossirimno, oltraggi, e danni,
Parus a Minerusa ame porgere aita,
Per riferbarnii a piu noiosi assanii
Che m'allungò col matenermi in nita
Il pianto, e le miseric a per de gli armi.
Ben meglio era per me di haver la morte,
Che giunger niuo a le pattem porte...

Che Venere in memoria anchora bauea, Che del fio famque io già le fiparfi il măto, Quardo ella aiuto dar uolle ad Enea, Che meco combattea fii finme Xanto. E perche uendicarfine intendea, Mi pofe al a mia mooflic in odio tauto, Chefe, che in cafa io non fiù riccuuto: Ter I bonor mio del reflo io no flar muto.

(ua, Scaccian dal mio regno errando andai, over Elempre la fortuna hebbi piu acerba ,
che la flegnasa dea, che già piaga,
Oga bor mi fu piu cruda , e piu superba,
In qual si noglia parte, oue simontai,
Far udi al popol mio fanguigna l'herba.
La dea Ciprigna a farne guerra accefe.
huso. Ter tuto ogni militia, ogni pag e...

La guerra poi, che dal mare, e dal uento Hebbi con gli altri miei fedeli amici, I ono l'Igreri vidir, chi anchor pauento Ditanti cafi miferi, e infelici. Tanto fratio prouai tanto tormemo, Che fouente color chiamai felici, Cui fece il cafareo i lultimo torto: E mi dole apcha mchi on oui fiu morto.

Già quafi ogn'un dicea d'abbandonarme, Sofferto hauendo l'ultime fastiche V'edendo, bed in ue le forze, e l'arme\_\_\_\_\_. Le dec del cielo hauean troppo nemiche » E molti, c'ir a hen uolean mostrarme Di tornare a goder le patrie antiche, E flaruí (e non curarji d'altri houron V'afaldi almen, la von potean Signori,

Fra gli altri un cauallier di gran corragio Afro nel guerreggiar, calda d'ingegno Dife del pual può faccionta, et oltraggi Quefla troppo empia dea del Ciprio regno Che di quel damo Har polfa al pra aggio C babbiam fin hor fossero dal fuo silegno Non sia chi piu di lei s'ababba timore , Cò ella n ha facoi l'male, be può maggiore.

Se non ba fatto a noi sentir la morte,
Stavo io jon, de lla non ha pottuo:
Che qualche Dio de la celeste corte.
Particolar di noi conto ba tenuto.
Non possima peggiora frotuna, o sorte,
Toi chabbiă qualche Dio p nossro aiuto.
Perseguane, se si; creppi di rabbia:
Peggio non ne puo sarche fatto ni babbia.

Crediam

## QPARTODECIMO.

Crediam d'hauer sofferto il maggior danno, De la Eiprigna dea l'afra uendetta Che può sopra di noi mandar il cielo: Che metre un di maggior dubita affanto, Forz è che nolga a' noti core, e'l zelo. Ma quei, che stanno inuitti, e che no fanno A colpi di fortuna il cor di gielo, Mostran forza di cor , mostran uirtute, E'l non temer di pezgio è lor salute.

Faccia se sà la dea, che n'odia, e fiede, Con la sua cruda sferza in mare, e in terra Non farà mai, ch'appresso a Diomede Tema l'odio di lei,nè l'altrui guerra: In questo Duca innitto bo tanta fede, Ch'ogni ragion contraria in tutto atterra. Non wo' temer, mentre bo fi fida fcorta, Ne'l poter fino, nè l'odio, che ne porta.

Io non no' fotto un tanto capitano Temer di questa putta,e infame dea. Ei pur la ferì già di propria mano, Quando ella ainto dar nolle ad Enea. Con questo dir superbo, empio, e profano L'odio risuscitò, ch'ella n'hauea, Agmone, e fè col suo dire importuno, Ch'ella del suo mal dir puni piu d'uno .

Mentr'io con molti dolcemente il uoglio Riprender del suo dir troppo spietato, E mostrar', c'huom no dee co tato orgoglio Verso i celesti dei mostrarsi irato; Ma che del suo fallire habbia cordoglio, E chieda a lei perdon del suo peccato, Dal mio nanilio in guisa il uidi torsi, Che non sò, s'io me'l creda, e pur lo scorsi

Cerca egli con parlar non meno altero La uoce alzar contra il Ciprigno Nume, Ma non odo il parlar suo proprio, e uero; E mentre io tengo in lui ben fiso il lume ; M'accorgo del color contrario al nero La barba, e'l crin di lui căgiarsi in piume; Il manto intorno a lui tutto uien bianco, Tutto gli arma di piume il petto,e'l fiaco.

Com A la figura hunana ognibor piu noce, La pena al braccio nic, che'l nolo affretta, di dio E che in aria il softien liene, e neloce. mede S'allunga il collose fu la nia pin stretta in uc celli. Al cibo, al ri pirare, & à la noce. La bocca forma anchora il duro rostro, Poi nola angello intorno al legno nostro.

Mentre ch'al nous augelo alzò le ciglia, E che pien di stupor stommi a nedere', E Lico piu d'oga un si marauiglia, Che col canziato Agmon fu d'un parere, Veggio, ch'anch'ei la steffa forma piglia, E con l'ale na nia fnelle, e leggiere. Stupido io'l mostro, e questo addito, e qllo, E'n tanto Idaze Nitreo nie anche augello.

Si cangia poi Rethenore, & Abante. In somma ogn'un de' miei , che su coforme D'opinione a quel primo arrogante, Vidi andarfene a wol fott altre forme . M'inchino, e con parole humili, e sante, Perche gli altri la dea non mi trasforme, Mando preghiere a lei con pura fede, (de. Che de gli altri miei Greci habbia merce-

Se brami di saper forse qual sorte D'augelli fece il mio popol maligno, Sembra l'augel, che canta anzi la morte, Cigno non è,ma ben simile al cigno. Hor s'io fra tanto mal con poca corte Il Venereo flagello hebbi benigno; Non uoglio andar cotra il suo figlio Enea, E far di nono irar la Cipria dea .

Genero al fin da Dauno io fui raccolto Dopo tante fatiche, e tanti affanni. Sì ch'ostinato esfer non uoglio, e stolto, Nè mandar le mie genti a' Frigy danni. Ch'io non gli uo' neder fott'altro nolto Batter simile al cigno in aria i uanni; Non uo' piu che i Venerei aspri flagelli. Gli faccian restar morti, ouero augelli.

\$i ch'appresso al Signor, ch'à me ti manda, Opra, che i questo affar m'habbia scusato, S'io no l'copiaccio in quel, che mi dimada, Che far pin non mi noglio il cielo irato. L'ambasciador poi che la sua dimanda Non fece frutto alcun, tolfe commiato, Verso i campi Messapii il camin tenne, Done una noua maraniglia auenne.

Vn'antro oscuro in quel sito si scorge, Che goccia d'ogn'itorno, e forma un fonte, Ch'à quello Dio biforme albergo porge, Che due corna di capra ha ne la fronte. Le Ninfe già per l'acqua che riforge, Solean lasciar la selua, il piano, e'l monte Su'l mezo giorno, e fresco essendo il loco, Vi facean piu d'un ballo, e piu d'un gioco.

Mentre prendeano un di su'l mezzo giorno Con la noce, e col suon vario diletto, Vn maluagio pastor di quel contorno Vi uenne per suo male a dar di petto: E cominciò di loro oltraggio, e scorno, A far loro ogni noia, ogni dispetto. Le Ninfe da principio hebber terrore, E fuggir uia dal rozzo empio pastore .

Ma come tornan poi ne la lor mente. E ueggon, ch'un uil huom lor da la caccia, Conto non fan del suo dir insolente, Se bene anchor lontan grida, e minaccia. Tornando a cantar poi so auemente, Vn ballo fan,ch'un largo giro abbraccia, Girare intorno il vio pastor le uede, Et accordar col tempo il canto, e l piede

Anchor con ogni forte di rampogna Il rio pastor d'Apulia le flagella. Dice loro ogni infamia, ogni uergogna, Et addita, et ifamia, bor quefta, ber quella. Finge con bocca il suon de la sampogna, E poi bessando lor, canta, e saltella. Dăzădo anch'egli i giro hor basse, hor alto Ter burla il canto loro imita, e'l falto.

Finge il suon, moue il canto, il salto, e'l rifo; Le scherne, e torce in piu guise la bocca. Ogni altra infamia lor dice su'l uiso Con fauella, e maniera ofcena, e sciocca. Vedendo il ballo lor tanto derifo V na di lor con una nerga il tocca; Intanto il uerfo a ciò propitio dice, E fa che forma in terra una radice,

Di nuono il suono, il salto, e la parola. Per derider le dee mouer nolena, Ma la radice al piede il moto invola, Ellegno, che l'indura, e che l'aggrena. L'arbor s'inalza, e già chiude la gola, E la parola, e'l rispirar gli lena. I rami già l'an fatto arbore in tutto, (to. Et hoggi ancora amaro ha il succo, e'l frut

In un momento un'olinastro appare Innanzi a gli occhi, a le derise dine. L'asprezza delle sue parole amare Nè le sue trapassò picciole oline. L'ambasciador di Turno, che tornare Brama al suo Re con le risposte Argine, Lascia quei campi, e giugne, e sa palese La scusa al suo Signor del Re Pugliese.

Se ben soccorso i Rutuli non hanno (Come credeano hauer) dal Re Tidide. Con grande ardir però la guerra fanno, Se ben la sorte a lor non molto arride. Tinti di sangue al mare i fiumi uanno Per l'infinito popol, che s'uccide, Partorisce ogni campo ardito, e sorte Pianto, grido, terror, miferia, e morte

Ecco, che Turno un giorno il foco accende, Indi l'appicca a le Troiane naui, E di bruciarle in ogni modo intende, Anchor che l'onda le circondi,e lani. Già per gire a l'antenne il foco ascende, E poggia al ciel per l'eleuate trani, Già la pece,e la cera arde,e consume, Emaggior sempre fa folendere il lume.

Fuman

Paftor pn-elicſc,in Oli-M3--

ftro.

Fuman le natú affitite in oguí loco Ne la prova, ne la poppa, e nelle [ponde, Teme hoggi quel Troi vu morir nel foco, Ch altre nolse teme a morir nel onde... Per gli altri guid ogui nocchier ui vecoco. Che unol prender viparo, e non sá donde. Che s'egli ne la poppa il foco ammorza, Vede, che ne la propa al za, e raforza.

A tanto fico, e mal uolge la luc
A cafo la gran madre de gli Dei,
Egli arbori auampar mira del Duce
Troianyche nacquer già ne colli (dei,
Folle èdije), di efio, che i conduce,
Turno a bruciare i facri bofchi miej;
Non uò, che la facrilega tua dejira
Arda la facra mia pianta filuefira.

Si graue error per comportar non fono, Et ecco uien col fino carro per terra; La tromba fico uien con ogni fiono, Che finole accender gli animi a la guerra. Apprefio anapa il ciel, pois o'ode il fiono, E'i nembo con la pioggia il gielo atterra. Freme la pioggia, e'i guel con rabbia, cade Per animorza la fiamma, e tanta clade.

Euro, E Fanoniro, fecto ogni altro uento In fauor de la Dean el aria nenne; E poi che l'ofis lor reflar fespento il foco, un fol la Dea feco ne tenne: Col cui fauor le fani in un momento Recise in alco mar pinse l'antenne: Done dopo millo mode il mar s'aperse Ele s'eutet rimamer fomento.

La parte, che nel leguo era affra, e dua,
, Ne l'acqua uemze delicata, e molle.
Tanto che quella af fin pride figrua,
Che le felue gli dir del Pripio colle.
D'una unga donzella ha giá figura
La poppa, e fopra l'onde il copo effolle.
Tafía l'antène in braccia, e i coficie, e in di
I temis, e ul notar l'edamo aita (ta

Quel corpo<sub>s</sub>che temea nel fen ripo**ffe**Le cufe neceffarre a la galea,
E petto<sub>s</sub>e fianco, e quet banchi fon coffe,
Ch'afgegati a ghi febiani il capo hauea.
Le fini, che in piu parit tenn difforfe,
Come il diuerfo loro ufo chiedea,
S'umifcon tutte inficme, ein parte unmo,
Che al nouo corpo humă le chiome fano,

Han giá congiunte infleme ambe le fhonde » E chiufo in ogni parte il fianco, e'l petto, Pergine di bellezze alme, e gio conde Appaion già nel trasformato affetto . E done pria tenero folcan de l'onde , V'i ficher zan per diporto, e per diletto . E nato già nel duro immobil monte Celebran Ninfe il molle tuflabil funte.,

Non però fi scordar del gran periglio, Che corfer con Enea per tanto mare; E souente saluar piu d'un nauiglio, Che fu nel tempo rio per affondare. E urc, leì auto mai, n'eme consiglio A le Greche galet non voller dare: Sempre un mente serbar Lira, e l'ossessione Che fer troppo empi i Greca al lor paese.

Arfer fempre dapoi dira, ed filegno
Contra gli Achei, ne mai lor diero aita;
Ese uider perir qualethe lor legno,
Nèsenir dentro al cor gioia infinita,
E quando il Re de I Itacenses regno
Ruppe nel marc, e ui saluò la uita;
Si rallegrar urderlo affiitto, es smorto,
E doue si dolcan, che non ui restò morto.

Edouc tutto il mondo hebbe cordoglio De la d'Alcinoo fienturata nasco Qurndo prefio a Corfu disiène um foglio » E pietra fe d'egni affe, el ogni traue; A quefle accefe anchor d'ira, e d'orgolio Contra le genti Achce non parue graue, Anzi fi rallegrar col Re marioo; Ob un faffo immobil fe del mobil pino. Poi che quel di la Berecinthia Dea Dato helbe al fuo defir i ultimo fine, E che le naui de la feltu di lace Eur faste imanqi a lei Nimfe marine Con gran ragion da tutti fi tenea, Che doue fier cessar ante ruine, Che Turno, ser l'augurio, chi ui apparse, No mai piu contra Euca dauesse armasse

31 a s'era in guifa l'oftinato affetto
Fatto fignor de l'uno, e l'altro, core,
Che combaten per odio, e per difpetto,
Non piu per la conflorte, o per l'amore,
Non per la dote, mor per quel rifpetto,
Che promettea nel latio il regno bonore
Mà tenean, che difinor folse a colui,
Ch'a cader foffo il primo al arme altrui

L'uno, e l'altro offinatoaltro no chiede, Che d'effer uinciter di quella guerra, Ogn uno ha piu d'un Dio, che quale ha fe Che in fuo fauore il fuo fauor differta, Fenere finalmente il figlio nede, Che fla cadere il fuo nemico in terra. La forte, e Citherea talmente aride Al valoro lo Breachet tran uccide

Dapoi de Enca la uita hebbe interdetta Al Re, che torgi la conforre intefe; E la regia città, de'. Arcica fu detta, Ricca, e possense gia per forza prese; Ereche dapoi mai pin farre undetta Totesse fi, ch'i soco empio la cecje: Fer gli alteri Troiam in ogni loco De la presa citta splendere il fuco.

Mentre ch'ardeua Ardea, del r. 90 uillo 1
Fu da Troioni ujere un grand-eugello,
Non piu ueduo, macile toto, tripo,
Che naque di quel mitro fingello.
Di cenerçe di finoni, el color nillo,
Fa noto il fino infortunio iniquo, e fillo.
Par la uocci il colore, el rejeo tutto
L'horror d'i liugo profonzo, e unitrato,

Anchora da l'arfo fuo paterno nid o
Ardac fi noma: ange, e fi percote
Con l'ali proprise duoli con lo firido,
Poi che non prò con le dolenti note.
Gia del pietofo Enea la fama; e l'gri do
Del mondo empiean le paris piu rimore;
Accefò il fuo undor d'ardente zelo
No folo il modo hauca, ma achora il ciele
Colenna del modo.

L'alta uirtu del ualorofo Enea Mossirata in ogni affar s'era di forte , Ch'infino a l'odio in tutto effinto hauca Di lei maggit Dio foura , e conforte. E gia camuto,a quell'eta giungea, La qual fuole effer prossima a la morter Quell'homor benedette eran ucine, Ch'el done an por fia l'alme,alte,e disine

Con mille note pie, faconde, e grate
Con modo piaccoole, e uenusto
Mossi hausa Citherea l'alme beate
A fare Enca del regno eterno e giusto.
E le ginocchi bauendo ambe chinate
Al maggior, che nel ciclo i pera, Maysso.
Serbando in tutto il debito rispetto,
Cos mouere in bit cerch i Assistato.

O padre, è de qli Del fipterno Dio,
O non mai di carmio duro, erivofo,
Dhe fatti a me piu de l'ufato pio,
Fammi di noua graita il cor gioigo.
Enca, chiamo if del Jampe mio,
Fa degno de l'eterno alto ripofo.
Conceli a me retto fanto, fipterno,
Ch'io'l uega dio nel regno alto, et etrno,

Fa Re del ciel, che fra i celessi lumi
La siella del mio siglio anchor riplenda.
S'una uosta unerò gli Srigii sumi:
Non mi par d'huopo piu, che ui discenda.
Gioue consente a lei don gli altri Numi;
Che'l su guisto sigliuolo a cielo ascenda.
Ringratia ella gli Dei, Giunone, e Gioue,
Toi per montar sul earro il passo monte.
Monto

Monto ful carro, e fe batter le penne
A le colombe candide, e lafeine,
E dopo mille ruote in terra uenne
A dimontar fu le Numicie riue
Sopra il fune Numicio il pir tienne,
Toi mirò l'acque cristalline, e uine.
E chiamato lo Dio, chi ui rifiede,
Questa con questo dir gratin a lui chiede.

Poi ch'à l'eterno Dio fare immortale Piace il giusli o rionia, che di me macque; Per quella deità fantae, fivantia capue, Che tutto quel, ch'egli ha utile, emortale, Tu togli nia con le tue limpide acque Nel gran fauor, che'l Ciclo a lui coparte, Fâch die oil fonte : no noglia hauer parte.

Grato lo Dio Numicio a lei risponde, Che in tutto ci durle intende il suo conteto Il camuto Troian nel siume asconde, E laun, el mondacento nolte, e cento: Come il uede pur gato esper da l'onde, E' l'suo mortal da lui sianito, e spento: Con la parte immortal di sopra ascende, E purgato a la madre il siglio rende,

La modre Cithrea d'odor diuino
enca le Proge il ziulo figliuol pargato, e mondo,
enca d'ambrolia, ed celefle uino
idio lud ambrolia, ed celefle uino
India Lo ciba, el fia del regno alto, e giocondo.
ecc. Nè fol gli erefle il buon popol Latino
Altaris, e tempi pi; ma tutto il mondo;
E d'huom mortal reliziofo, e pia
Indigete fu poi nomato Dio.

Dapoi che l'giulto Principe Troiamo
Del regno fasto fußnico, es eletto,
Dal figlio Afcanio il buo popolo Albano
Col bel regno Latin fa prefo, e retto.
A quello ei diede poi lo fectro in mano.
Ilqual fu da le felue Siluio detto;
Siluio a colui lafio le regie fome,
Che del primo Latin rinomo il nome.

Dopo quesso Latin lo settro tenne
Epito de l'Aussino almo paese.
Dopo l'imperio in man di Capi uenne,
Da cuil illusire Capeto discele.
Da Capeto poi quessi il Regno ottenne,
Dal qual i altiero Tebro il nome prese
Di Tuberinche diede il nome a l'acque,
Remulo prima, e dopo Acreta nacque.

Remulo di piu tempo, perche uolfe Giose imitar col folgore non uero, Poi ch'us folgor mortal nel petto il colfe, Al piu fazgio fratellafio l'impero, Auentin dopo bul o fectivo tolfe, Ch'poi che l'alma al regno afilitto, e nero Remlè, doue fondo la regul fela Sepolio, al nobil monte il nome diede.

Proca di gouernar posicia hebbe il pondo
I patri Albanisel popol Talatino.
Sotto questio gran Re comparse al mondo
Pomona nel bel regno almo Latino.
Di nisso si segiadro, es si sicondo,
Despirto si suegliatro, es si dissino,
Che i soto bei modi, es si sino santo.
Che i soto bei modi, es si sino santo columi
Tutti preset al more gla agresti Numi.

Fra l'Amadriade Dec, che de le piarte
Cura tenean nel lieto Aufonio feno
Non era alcuna,che paffaffe auante
Nel coltiuare, custodire a pieno
A questa, le cui gratie illustiri, e fante
Ogni Fauno,ogni Dio prefer terreno,
Cercò ne gli borti fui con ogni cura
Di dar con l'arte aisso a la natura.

Pomona a' pomi hauea riuolto tutto (Onde il nome preudea) lo Sludio, e' l'ore Cercaua migliora queltio, quel frutto Di beltà di grandezza,e di Japore L'uno il monte chieda a caldo,& afciutto, l'altro la utalle, e' l ben temprato humore Et ella disponea col frutto il site, E dana aiuto al lor proprio appetitio II Ella

Bifolo, e postator d'arbori, e uigne
Talbor fe l'apprefenta, ella fe'l crede,
Di poler correr alei le poma figne,
E con la fcala in collo la vichicule.
Di mille, e mille forme fi dipigne,
E in mille modi la nugheg gia, e ucde,
Coft l'accefo Dio cangiando affetto,
Mira la bella dea fenza fosfetto.

Al fine in una uecchia fi trasforma;
Sparzendo di cavicie il uolto, el pelo:
E di tomucniente a quella forma
L'ornamento, il color, fa gonna, el nelo.
Con un balton, di el poi (legue l'orna:
E per dar loco a l'amorofo zelo
Entra ne l'horto, és à la Xinfa bella
Fa balba, e pigra utiri quefa fuella.

Mentre il tuo bel giardino attento, e fifo
Miro, e'l bel wotto tuo, le belle membra,
Mi par, e'h àl' alto bonor del paradifo
La fia uaghezza, e'ltuo fifetor rajebra.
E di tanto e piu raro il tuo bel uifo.
D'ogni maggior beltà, che fi rimembra,
Di quanto l'orto tuo licto, giocido (do.
P'ice ogn ditro giardi, c'hoggi pabbia l'mo

Tu fei de la beltà l'esfempio ucro, Tutte le gratie impressi è bai nel tuo uo to, E ben che donna io sia, stutto bo il pensiero A riucrir la tua beltà riuolto. 10 t'ano, e pria goder d'oga altro spero De lo splendor, che inte ua gitoraccosto: Che un concederai per cortessa. Chi un dolec per amor bascio io ti dia.

Vn bacio ella le diè tanto lafciuo, Che tal mai no l'hauria dato una uccebia. Nel uolto de la dea giocondo, ediuo Enel fuo bianco feno ella fi fipechia. Con oggi modo poi caricatiuo La prega, ch'al fuo dir porça l'orecebia, Efische la dea giuna d'afcoltarla., Senza che l'interrompa, marte parla. Prometendo far lei contenta, e lieta.
La finta uecchia con la fiua fiuella,
Per l'acqua, ch' a gli dei pentirfi uieta,
Fa la Ninfa giurare amata, e bella
Che Stard fempre mai muda, e quieta
Ad udir l'amoreuol uecchiarella.
Esperche meno ad ambe i di di rinerefea,
Si pongono a feder fit l'herba fresca.

Junari; a gli occhi loro alza la fronda Con spari uri olmo, c bes usipolit rani, Vas, che soliten, utc alma, feconda Con mille i sui lucida, e gioconda To cappia lucul lucida, e gioconda Peude appiecata a suoi paterni stami, Gode ella I olmo bauer legato e preso El olmo distre del suo lado peso.

La secchia accorta a lei quell'olmo addita, E dice, Mira ben quell'arbor tutto. Tu uedi quella uite al trono unita, Con qual felicità produce il fristo. Tu uedi anbor quell'arbor, chel'aita, A quanto bouor fi uede esfer condutto; Che poi che i fruit fijoi mancano a lui, S'adorna, e stassi di la tiere del frutto altrui,

Ma se quest'olmo nedono, e institue
Stesse lenza l'homo, c'ha de la moglie,
Qual frato murrira la sur vadice,
Fuor che l'amare innuili sue soglie s'
La nite si seconda, e si setto.
Onde frutto si nobile si coglie,
Superba è del suo si muto, del sino bene,
Per l'arbor, che l'anta, e a si sittene.

Ese mancasse il tronco, oue s'asserra, A la consorte sua del suo fauore: Siguacrebote inutile per terra, Descria, senza frutto, e senza bomore. E quel, che ne la sua radice serra, Ter la propria uirti succo, e uigore, Non bassando a leurala altas, e superba Nurrita solo se frondese suma aeroba. Ma però ueggo io, che questo effempio Ti faccia per tuo ben prender marito, Anzi per danno tuo, per altrui scempio: Sci resistente a l'amoroso inuito. Ver la natura ha il cor profano, et empio, Ogn'un, che'l natural sprezza appetito. MISER E donne, bor qual uana paura, Vi fa i doni sprezzar de la Natura.

Ahi che di si benigno, e bel sembiante Dotata t'han l'alma natura, e Dio. Le gratie, che ti dier, son tante, e tante, Ogn'un, per seguir te, pon sè in oblio. Ogn'uno ò per conforte, ò per amante Ti brama: ogn'uno in te ferma il desio, Huamini, Semidei, Fauni, e Siluani, E quanti habitan i Numi i monti albani.

Ma d'ogni Dino, a cui gradisca, e piaccia Il tuo leggiadro, e singolare a petto, S I quel posente Dio scegli, abbraccia Che dal popol Latin Verturno è detto. Fa degno fol quel Dio, che teco giaccia, Teco ei sul goda coniugal diletto. E credi, & habbi la mia fe per pegno Che fra gli Albani numi egli è piu degno.

Ei piu d'ogn'altro Dio ti porta amore; Credilo a me, ch' a lui so sempre appresso, Et ogni interno affetto del suo core E cosi noto a me , come lui stesso . Et oltre c'ha quel natural splendore, Ch'à l'età giouenile ha il ciel concesso; Può prendere ogni forma ogni beltade, E ben tofto ucdrai, qual piu t'agrade.

Ei tal non è, che uoglia hor questa, hor qua, Questo è ben uer, che l'infelice amante Come il piu de gli amanti e fer si trona, Che uogliono ogni di nuua donzella, Che cercano ogni di bellezza nona. Sempre a lui tu farat gradita, e bella, Sempre t'aproverà, come bor t'approva. Tuil primo ardor, tul'ultimo farai, Tusola il ben d'Amor seco godrai.

Lui non privare, e te di tanto bene, Poi che lo stesso studio e d'ambedui. Se'l coltinar de gli horti a te s'aniene. I primi frutti tuoi si denno a lui. E ne la destra sua sempre sostiene Le tue primitie, i grati doni tuoi : Benche i tuoi dolci doni e piu non brama, E fol te chiede, ammira, honora, et ama.

Habbi mercè di lui che t'ama tanto : Fa, ch'al dolce Himeneo t'unifea, e leghi, E se ben io per lui qui piono il pianto, Fa conto, ch' et qui pianga, e che ti pre ghi. Farai sdegnar gli dei del regno santo, S' auien, ch' a prieghi altrui tu no ti pieghi. Nemesi, e Citherea di pene acerbe Soglion l'alme punir crude, e superbe.

E per far saggia te cont altrui scempio Voglio io(che per l'età sò qualche cofa)" Innanzi a gli occhi tuoi porre un'essepio, Che forse l'alma tua sarà pietosa, D'una donzella, ch'ebbe il cor tat'empio, Che fu a preght d'Amor tanto ritrofa, Ch'un misero amator condusse a morte, Et ella peggioro natura, e forte.

Ne l'isola di Cipro una donzella Del jangue illustre del gra Tencro nacque. Cottei fu d'ogni gratia adorna, e b.lla, E piu, ch' ad alcun' altro, ad Ifi piacque . Il prego ei mosse bene,e la fauella, Ben uersò da le luci in copia l'acque: Mala fan inlla, detta Anaffarete, Non mai le uoglie sue wolle far liete.

D'humi! condition si trouò nato; Ma fis di cor si degno , e si prestante E di tante nirtà dal ciel antato ; Che'l suo nalore, e'l suo gentil sembiante Gli dourebbe senz'altro esser bastato. Nè gli bastò però, che la fanciulla, Ogni fua rara parte bebbe per mula.

Da princ'plo il mefchin con ogni cina Siritien da l'amar donna firara, Che nede la fias flirpe bumile, e feura 31 al connemir i à l'altra altera e chiara. Cerca s'forzare e Amore, e la Nattera, Da colpi lor (i fobius, e fi ripara: Ma il farettato Dio ne nuol la palma, E gliela iprime a forza i mezzo à l'alma,

Dapoi ch'un tempo il mifero contese,.

E che,mal gradosho,rimale uinto,
Con mezzi accorti ales fece palese
L'amor,che lo struggeus,e'l cor non sinto.
Modesto innanzi ales sempre, e ortese
Tasso di uotto di pietà dipinto.
Quanto incontrolle, il debito satuto
Di darle non mausè, ma checo,e muto.

Scu'uà di notte invanzi à le fue porte, E funa il fuo luto, evoue il cauto, E mentre fade fue parole scoorte Scutire, infin da varmi impetra il piato. Loda di poefic con oqui forte La bellezza di lei mirabil tanto. E cofi sfoza il rovventato cove La tru bichta cartando, el fue dolore.

Sfugal accefo core, e nou fi parte,
Che pria co iner fi la tienza prende:
E del fiu pi suto basendole ben fparte,
Di turi fiur surie corone appende:
E u oras le fise porte, e cofi ogni arte
Per ogni sia, che pusate hono le rende.
Ma faccia quel, be suuble, ella i la duta,
E de glu sije fioi mulla nou che

Luc egu a ples pou musa non curs.

Al ogni amico fuo chiede foccorfo
Regreguaglia del fuo amor la fus runtrice
Di crò, che gie fivi a quel tempo occorfo;
E che s cilis il fuo aiuto gli difaifee,
Eifarà tosto al fin del uital corfo.
La pregu, s'ela hai ni lui pouto di speme,
Chet oglia uia quel mal, che tato il spine.

Quando la balla d pin d'un feguo feurge ?
L'intenfo amor, el fuo mortal periglio,
E che l'duol fempre in lui maggeor riforge
Vuol con l'opra aintarlo, ecol configlio.
Lettre, ambaficiate d la funciól a porge
Da parte del da lei nuerito figlio.
Legger duras, e proterua ella non uole
La fettunglie de doi; parolí fue doi; parolí

O quante woite addolorato, e flanco,
Poi chel cauto il fino dual free palefe,
Porò fu duri fafil il molie finoco,
E dopo us lungo affamo il founo il prefe.
Si rifugellò dapo i pallino, bianco,
E fe,ch' canto fino di nomo intefe.
Et à quel ferro diffe ingini a intanto,
Che non agri la porta al funose al canto.

Mandannue ambalciste, e noue cure
Per mess à question obsticio eletti, e buoni.
Ogni maniera accorna ul 3,25° ogni arte,
Prebe date a lei s'an promesse, e doni.
Ma le sante da lui signine spare (mi:
Sprezza ellas, carte, e s'msi, e canti, e s'uo
E quanto ci piu l'horora, e piu l'osferua;
Tanto ella contra lui uien piu prostena.

E non basta à la donna ingiusta, e fera,
Che con ogni attiene empia l'accide
Ch' ogni prola ingrata, infame, e altera
Gli diec, crogni fito merto deride.
Tal che firz c'ebe l'infelice pera,
Tal che di lui le suoise l'opre infide
No l'Frudan foldel defiato bene,
Ma di quel poco don, che dia la spene,

Non puote piu lo suenturato amante Sossir si lungo su dolo, e tornuento; E imanzi, à quelle porte, a tui dausante Sentir cul suon se il dolorosso accento, Tria che sistiaris il i di entro se tuante, Disse na serza suon, questo l'amento. Ha iunto, ha uinto Anassarce, sor godi D'baner uia tossi i miesposossi modi. T' B R O

Non haurai da temer, che piu l'offenda Il mio amore, il mio tedio, e la mia noi.a Però ch' a fin, che te contenta io renda, Ha rifoluto Amor, c'hor bora io muoia. Hor prepara il trionfo, hor fa, ch' intenda il populo il tuo gaudio, e la tua gioia; Di trionfale alloro orna la etfa, E fà del mio morir trionfo, e festa.

Fratami n/fici, ondio is fid importuno,
Ondio ne fiu da te tanto odiato,
Io n' bauro pure una uoli a fare imo,
Che pubito, del regna, che ti fu grato.
Che fubito, del regna filitto, e brumo
Saprai ch' io lo mio fibrio babbia madato,
Tu confessera jur, che da me nacque
N'n' attion, che fola al fin ti piacque.

Sol ti wo'ricordar, ch'è di tal forte
Quel che per te d'amor desso mi preme
Che ne l'posso algiciar se non per morte
E però con la uita il lassico insteme:
Oime, ch'imanzi a queste amate porte
Mi spinge il crudel sato a l'hore estreme;
Qui unol quel rio destin, che mi conduce
Ch'io prius me de l'una, e s'altra luce...

La fama, che fuol falfa esfor fonente,

Non ti farà la mia sorte sapere.

Perche dubbio non sa ne la tua mente,

Te la potrai da te ŝtessuedere.

Io uò llando qui morto a te prosente.

Che l'empie luci tue possangodere.

Di seder quessa ma terrena slama.

Qui, come tuo troseo, pender senz alma,

Hor wi, supervi dei, s' alcuna uolta
Af stati di qua giu, vi occhi uolgete,
Dapoi che m'è la maggio parte tolta
De la wita,ch'a l'huom prescritta hautet
Poi che la carne mia sara'i spolta,
La mia memoria almen non ascondete.
E per pochi anni tolti a la mia uita
La sima del mio mal faci originita.

Stana jopra la porta una fenetira,
Ch' era ferratat a guifa di prigione,
Doue il mefebin con la fua propria destra
Hauca Jospefe giá mille corone.
Eglich' a la periona agule, destra,
Sopra fenz' altra fetada, il più ui pone;
E mentre il ferro, e' l'Juo collo infelice.
Annoda, alza la suoce, e cofi dice.

Queste corone ornar deumo il tuo nuro, Queste danno empia a te gioia, e dilettos Ond'io, che saitifarti ardo, e procuro, V o compiacere al tuo crudele assetto, Come l'unhodo, e l'altro (sel'psi suro Scorge per fare il doloroso essetto, Cader si lasia, e reste altro sipose V ningleice, e miserabil peso.

La feoffa data, e' l'aclicitrar col piede
Fer fare alquanto firepiro a la porta.
Subiro l'apre il feruo a corto, e nede
Quanto a la cafa lor tal pefo importa.
Tosio in ainto altri conferui chiede,
Et a l'ufio del morto il morto porta.
Al qual, perche di già morto era il padre,
Il pianto, e' trito pio diede la madre.

La Juenturate madre alza la soce Vedendo il lin,cò al figlio il collo allaccia ; As solo, al fen con le percoffe note, E le camue chiome afferra , e Firaccia; Non però difacen ha il duolo atroce Per pianto, o per gridar, cò ella fi factia Al fin è il finera le uficio fanto, Non fero z univerfia crodoglio, e pianto, Non feroz univerfia crodoglio, e pianto,

La fama già battute bauca le penne
E fatto d'Ifi lifin noto per tutto.
Hor mentre per la terra il camin tenne
La pompa con commun lamento, e luto.
Inmanzi, a quella porta a cafo senne
Il miferabil gionane condutto,
Sopra la qual l'afirife. Anafferte.
A ber l'eterno oblio del hume Lete.

Come

Come fente paffar l'empixaonzella L'a firida pompa, el general dolore, Che d'efer futa fi fiventa e fella Già qualche pentimento bauca nel core. Corre a neder, doue il romor l'appella, Sà la fenefira il finerale borrore. Et fi a pena, e quella nilta ofcura Miròche gli occhi fiuò cangiar natura.

Tosto, che in quella uisla, ofeurae terra
Ferma l'empia lo figuardo, el mort unde
S'indurd per l'horror gli occhi, e di pietra
Si fammo, ella gli tocca, e a pena il crede
V'uol uid fisggir, mal palfo non impetra
Che di già la durezza azgraua il piede:
Eōquel, ch' l piede, el undro mouer uosfeAl uno, el attro fafio il moto volfe.

Le s'addorm' di modo l'inteletto.
Che non mai piu dapoi uenne à destrarse.
Quel duro Jasso, essel, bebbe nel petto
(Unde il soco d'amor giamai non l'arse
Rende il luo corpo in ogni parte infetto,
E per tutte le sue membra si sparse.
E del Jasso il vigor non uenne manco,
Co un simulacro se marmoro, chiancho

E per far faggia ogni donna fuperba, La gran città di Salamina anchora Nel templo, che ui fe, la flatua ferba, Done l'irata Venere i bonova, Si che non (fer piu cruda, gra derba Verfo lo Dio, che i' ama, e che i' adora, Habbi pietà di chi per te fi fipra. E non nolor la Dea mouere ad ira.

S' at e dal uerno rio mai tom fla tolto
Il frutto,mentre anchor chinfò è nel fiore,
Quel dio,ch' a fluo piacer prêcle ogni uolto,
Contento fu del tuo beato amore,
Toi che l'accefo Dio detto bebbe molto
Serza fur punto al lei pietofo il core,
Scacció il uolto fenile oferno, fehino,
E tolfe il uero fluo utrile, e uino.

Qual fe uincendo il Sol le mubi scaccia,
Appar col noto fuo lucido, euro;
Al quando discaccio la seni faccia
Vertuno, e prese il suo noto primiero,
Ver sole apparue, e già slendea le braccia,
Per dar per forza esfetto al suo pensiero;
Ma non su di nuopo, che si suo bol semisiate
La se ueni di uli subito manne.

Vertuno da Tomona il premio ottenne D'amor, che tanto hauca defiderato, Mentre che Proca in man lo fectro stenne Del regno, che i Troiani haucan fondato. Dapoi che l'uccchio Proca a morte uëne, Si fè tiranno Amulio dello flato, Hauendolo occupato empio, e rubello Al ginto Nymitore, al fuo fratello.

Ma finalmente i due figli di Marte Rommlo, e Remo tollero il gouerno A l'emplo Amulio, e fer, che i illa parte Teme l'imperio il loro auo materno Cercando poi con ogni fitulo, c/r arte Il fibblime imitar ualor paterno, Fondar nel fen del Latio piu giocondo L'alma città che poi die legge al mondo.

Toi preudendo il primo Re Romano, Che urri a toli o il loro imperio al fine, E che s'oprauan fenza dome in uamo Per eternar le forti alme Latine, Rubò con fortè, e udoro (a mano Le fpo[e madri, e uergini Sabine; E fi (agion che l'atio mosse guerra A la nouad a lu spondata etera.

Le guardie il forte Romulo difpofe
Per tutto, à Baloardi, cò ale porte;
E de la cittadella a guardia pofe
Tarpeio, un caualier prudente, e forte.
Ma con Tarpeia Tatio fi compofe,
Figihade Lasfellamo, fe fi ofrete,
C b al uoto fuo con doni la conuerfe,
E fe, ch à fuoi guerrier la porta aperfe,
E fe, ch à luoi guerrier la porta aperfe,
Li 4 Le pro-

Le promifer Sabini per mercede
Del braccio manco loro ogni ornamento:
E non mancar de la promefia fede.
Che dato e hebbe effette al tracimento,
Lo feudo livo fil wolto ogni mia dei ded,
E fir paffarla a l'ultimo tormento.
Che si restò il fino corpo al fin cooperto.
Es l'hebbe la merce fecondo il merto.

Toi che i Sabini prefo bebbero il monte. De la rocca maggior con le lor frodi, Mandaro molti al regno d'Aeberonte. Dal fomo opprefis, bi ni eran usitodi. Ver quelli batti poi dirizga la fronte. Con ordinati, e tacitumi, modi, Chaucan à pie del colle il Referrate. Per maggior ficurti de la cittate.

Ma Giunon, che fulempre in disfusore
Del fangue fuperbilfimo Troiano,
Aprì lenza far piano di romore
La porta, è hauca chiufa il Re Romano.
Sol la madre dolciffima d'Ausore,
Che ne l'aperto allbor tempio di Giano
Staua, feni e ader Hanghe in terra
In disfusor de la Romana terra.

Ben chiusa ella l'haurebbe, ma non lece, Che l'opra rompa un Dio d'un altro Dio. Ma ben ger Roma un altra cosa fece Che l'passo al Sabino impeto impedio Con una calda assettudi prece A le Naiade Ausone il cor se pio. Et elle col fauor, c'hobber diumo, L'orgostio indierro slar secer Sabino.

Le finit lor per nic chiuse, e coperte
Fecer concorrer tutte in quella parte,
Done Ginnone banca le porte aperte
In disfanor del buon popol di Marte,
Tutte in un luegbo, poi l'acque scoperte,
Che prima stanan dissipate, e sparte,
In tal copia si udero abondare,
Che noul occ oci juoi Tatio passifure

E doue pria era gelatos, poco Quel fonte chi un tratto crebbe un fiume Per far le Ninfe piu ficuro il loco Lo frafero di folfos di bitumes; Et accefosi poi di foto un foco Ch'arde, se be tien fempre alcofo il lume, Fer quel fonte bollir conta feruore, Ch'accrebe al Re Sabin dubbio, e terrore,

Poi che'l Duce Sabin dal monte feefe Ter dar l'affalto al principe Romamo, La mous fonte il paffo g'i controfe, Imazzi al tempio aperto allbor di Giano. Talche la Decacho favorire intefe il Re Sabin aprì la porta in uano; Che gli fecer firma quell'onde il piede, E tempo al Re Roman d'armanfi chiede.

Romulo intanto coraggiofo, e faggio L'arme Romane inficme unifec, e ferra, Perebe fatto non fia figrane obraggio A la nona da lui fondata terrra. Fuor di Romane ne únen con gran corraggio C\*1 tutti quanti gli ordini da guerra: E col folito fuo core, e configlio Vien col nemico al martial periglio.

Poi che con afra, e mifrabil clade,
Si ueme alfatto d'arme ofcuro, e trifto,
El langue da le picche, e da l'hade
De foctri e d'generi fa miflo;
Fu da la glorio al ata boutade
A tama afrage, à tanto mal provifeo,
L'amor de le lor donne, el buon ricordo,
Fè L'uno, e L'altro Re resta d'accordo.

D'accordo l'una, el altra monarchia
Depon con questa legge ogni odio e slegno
Che la noua città com mune sa
Agli huomini de l'uno, e l'altro regno;
E debhia regnar Tatio in compegnia,
E d'auttorità giunga ad un segno,
Col sondator Roman fernan la legge,
E del par l'uno, e l'altro interpras regge,

- Ma poi ch' à Tatio, giunto à l'hore cfireme, L'anima ufci de la terrena forma. E dui popoli reffe uniti inficme. Senza altro aiuto il fondator di Roma, Hamendo con le fue forze (parema.) Ogni potenza à lui propinqua doma., Rel ciel comparfo inanzi al maggior Dio Marte in questo parlar le labbra aprio.
- Padre del ciclo, e mio, quel destato Giorno promesso à me già nasse, e spèce, Nel qual da me nel ciclo esse rigida Dene il Re, che da me d'Ilia dissende. Hor che l'Romano impere d' ben sondato E dal uoler d'un principe dipende. Rastifica il uno detto, e sia, chi in guide. Fra l'alme il tuo nipote estette, si le,
- Accema il Re del [empiterno regno
  A lo Dio piu [inperbose piu ir acondo ,
  Che giudica del ciel Romolo degno,
  F ch'egli il quidi al feggio altose giocondo.
  Per d'arre poi piu manifelho fegno
  Co'l folgore,e col tuon trem ar fè il mödo.
  Lo Dio del arme allbor fui carro afee,e
  E fopra il Valatin monte difice.
- Trona il figliuol lo Dio del ciel piu fero, Ch'iui da legge al buon popol Romano, Non col regio vigo fisperbo, e altero, Ma qual buo padre amabile, ch'humano. Su'l carro il 'prele, e poi presso, e leggiero Torgiare il fece al regno alto, e [oprano. Si l'calda il mortal corpo andado, e lassia In aere nia spari la carna fascia...
- S'accrefee al corpo in aere ogni hor uigare, Giàfia l'huom, el Dio la forma ha miflat. Già fae l'huom, el Dio la forma ha miflat. El già quello splendor quel uolto acquista. Che d'altare, el incesso, e d'ogni honore il mostra degno d'l'habito, e a la uista... L'accoglic Gioue, e l'alme elette, e belle, El fam shender la ni fir a l'atre stelle.

- In quel momento in ciel Romolo tolto
  al furibondo autror fu de la guerra...
  Che Gioue col fino nembo oficro, e folto
  E col fino tuon tremar fece la terra...
  L'infelie fun moglie dopo molto
  Cercarlo, il paffo al piato, e al duol differsa
  La mifara il piangea, come perduto,
  Però che l' ratto fino non fa neduto.
  - Se bene il fangue Frigio in odio hauea, E per tutto n'hauea le glebe (harte, Non però al nouo dino odio tenea. Gunone, bi à lei nipote era per Marte. Arzi in particolar le (hiaeca. Di non poter la fila fauorir parte, Che l'odio uniuerfale era maggiore Di quel, che folo a lui portaua, amore.
- Con gli altri dei celefii ella l'accolfe , E fimoltrò ner lui benigna, e fida... Indi a la moglie fua le luci uolfe, Ch'infino al ciel facca fentir le strida. E, perche l' duod di lei troppo le dolfe , A lei la munta fua mandò per guida, Che la ficorgesse al celeste corte Per fars, c'hauesse un on el ciel conforte
- Per l'arco nario, e bello Iri diferade A ritronar la mifera Regina, Poi fische quelle pie parole intende Da parte de la corte alta, e diuina. O uero bonor d'ogni alma, che dipende De la flirpe magnanima Sabina., Scaccia, è filendor del Latio unico, e folo Da gli occhi llagimar, dal core il duolo.
- Se tif è degna il tuo cor fanto, e pio
  C'hauer con tanto Re commune il letto;
  Hoggi degna tif al 'hauer un Dio
  Conforte nel celeste alto ricetto.
  Sappi,che'l tuo conforte al ciel falio,
  E shi fra gli altri dei Quirno è detto.
  La Dea de la contrada alma, e gioisfa...
  Vuol,ch ancora di lui la fu fu fip fora.,
  Siche

## QVARTODECIMO.

Si che dal petto ogni dolor dilgombra, E se l'orami ueder, vienne bora meco: Done il bosco Quivin que l'empio adobra, Che nel medesino colle egli bamb etco. Herssilia con le mans occhio s'adombra, Che à quel tanto spiedor non uenga cieco. A parlar tutta bumil poi s'assienta. E cossi sopre à bei s'interna cura.

O Dea(che se ben io non sò dir quale,,
Tus, che sei ura Dea, conosco cere o
Fammi il marito mio statio inmortale
Feder per gratia tua, non per mio merro.
Che s'un sol tratto il mio destin statal
Mel mossi i ciel ueder parrami aperto.
In quato à me la dea del ciel saccia ella,
Chio larso s'empre ubisitene ancella.

Sceo la Dea del ciel la doma chiede,
E sopra il cotte di Quirin l'adduce,
E secco una dal ciel displicar nede
Ssella,e calar d'incomparabil luse.
Sula chioma di Herssilia archedo sede,
E uaga intorno à lei s'aggina,e luse:
E co'l foco immortale, onde s'alluma,
Tutto il mortad di lei sulod,a conssuna...

Le raga intorno il fondatar di Roma, Che in quella Stella incognito fi ferra, E foluendo di eli ca cara il foma., L'alma del mortal carcer le diferra. Fatta che I ha immortale, Ora la noma, Poi di commun uoler lafcian la terra. Et hoggi anchora il buon popol latino Adora in rifol tempio fora, e Quirino,

IL FINE DEL QVARTODECIMO LIBRO.

## ETHERTONIA TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART

# ANNOTATIONI DEL DECIMOQVARTO LIBRO.

Circe che trasforma gli huomini in fiere, e fassi, e quella fiera passion naturale che chiama no amore, ilquale il più delle uolte trafforma quelli che fon tenuti più faggi, e giudiciofi, in animali ficrissimi, e pieni di furore, e tal'hora rende ancora pi u insensibili che pietre, intorno l'honore,e la riputatione, che prefer uauano con tanta diligentia prima che fi lasciassero acce care da questa herissima pathone, laquale non fi nede giamai discompagnata dall'inuidia. e fpecialmente nelle donne , lequali come inuidiofe,fentendo che una fia amata da un tale, fu bito fanno ogni opra,& 11 fano ogn'arte per ritrarlo dal fuo primo amore,& infiammarlo del loro, & se per anentura non uien loro fatto, connertono à simiglianza di Circe l'amore in odio, e s'adeprano quanto possono con la malignita loro, per porre discordia, e gelosia, passio ni ucramente a fore, canine nella donna amata, pero finge il poeta, che scilla fu da Circe traf. formata in cane, altri dicono, che questa fittione e historia uera, che nello stretto che diui de la Calauria dalla sicilia, ui fu gia una bellifsima donna ,piena di tanta lafciuia , che fi con giungena con tutti quelli, che passauano per là, ma lo faccua con tanta secretezze, & arte che pochi fe n'aucdenano, ond'era quafi da egn'uno per i fuoi modeftifsimi moditenuta per donna castitsima, di maniera che con questa sua dissimulatione si pigliaua piaccere con ogni uno, e spogliana poi i miseri passaggieri delle sostanze, e mercantic loro, e per questa cagione fit detto poi che erano trasformati in fiere, e in sassi. Scilla poi dicono esfere trasformata in Cane, perche in quella parte ni fono alcuni fafsi acuti, e canernofi, iquali per il continuo percotere dell'onde fanno uno strepito che simiglia all'abbaiare de i cani. si uede quini con quanta arte glanco tenti di perfuadere Circe, lodandola ad adoprarfe in aiuto fuo, in questa stanza, l ben mostra il tuo felice, e chiaro ingegno. ] e nelle seguenti, e quanto sia ar ... ricchita la medefima perfuafione dell'Anguill. come e ancora l'amore di circe uerfo glauco,

ele parole fue per rifjordt, che fincominciano nella fúza, [La Maga hatea lo Dio marino a pena], e nelle (eigenetiqiu deda nenco a quanto uagamente habbia concorfo l'Anguic, con l'Ariolò nelle parole di Bradamante (critte a Kuggiero, e'pecialmente quelle della fianza, [Scalpello fi uedra di piombo, lima. Jidendo l'Ang. il mediciano nella fizia, [Prima farà del falfo Adaman tino.] è bellifima ancora la cagione, cile polii piu mouere a fdeguo le doue, deferitta nella fian az\_[Sdegno non e che a quel polita agguagliarie.

Quanto felicemente ancora deferiue l'Ang, la trasformation e de i Cecropij in Simie per le loro bellemmie urfo Gioue nella flatuaz, l'Si i pui breue il corpo, piu raccolto. Je ci da effem pio, che i fisperbi i Rempij, che hanno ardire di fiparlare contra la Religione, e costra Dio, no fion altro per giudicio di Dio, che Simie, hauendo la finiglianza di huomini, ma non le operationi, deferme ancora felicemente il camino che fa Enca giudano dalla Sibilla all'inferno, doue uide il padre Anchife, e l'ombre di tutti i fuoi dificendenti, nella făza, [O magnanimo Enca pietofo, forte.] e nelle fegienti; come ancora ha deferirito le gratic che rende alla fiua guida, promettedo le ogiu maniera di gratitudine, dallaquale intendendo la cagione della fua lunga eta ci da effem pio che dobbiamo effer cauti nel chieder gratic a Dio, perfeci le uiure lungamente nel lei infeli-

cità, e miferie della uecchiaia, non è uita, ma una morte continua.

I compagni di Vilife traformati da Circe in Porci, fignificano gli huomini, che il lafciano vin cere dalla indiand diuenire come Porci perdando l'udo della ragione, che foffero poi liberati da Vilife per mezzo della infirmittione di Mercurio, ci fa ueder e, che la prudentia fola può guida re gli huomini fuori dell'incitimabile Laberinto delle perturbationi. I venti chiafi nell'utre a fin che Vilife poli finaramente nauigar nella partia fiasa che poi a perfuafone de compagni sigga. Parte, ci uenti vicendo il fiumo ritornare indietro, ci fanno uedere, che alle uolte gli huomini faggi, prindenti fiono isforzati a condefendere a compiacere ancora con lor damo, e periodo, a gli imprudenti pazzie, folipetrofi, che fi lafciano gira il capo da ogni uento di fofictto, a fin che al fine uenghino in cognitione dell'erro i toro, ci frendano poi da allibora in poi piu facili, e ubidienti a lafciarfe reggere a quelli che fanno fenza nodrire le loro firaboccheuoli paffioni, ci mani fonetti.

Pico Re de' Latini trasformato nell'vecello del fuo nome da Circe per non hauer uoluto con fentire alle fue innamorate noglie, ci fa conoscere che la materia di questo vecello ha dato mate sia a questa fauolosa fittione, effendo stro Pico huomo eloquétissimo, e tale, che con la sua elo questra haucua ridotti molti popoli del Latio da una uita rozza,e fiera, à una humanità focieuo le,e ciuile,s'era fitto loro Re; leggefi in Plinio,che la natura di questo uccello è di andar cercando per gli arbori i fami delle formiche,e done ne troua, fpinge fuori la lingua, laquale è mol to lunga alla proportione del fuo corpo, e tenendola fuori, lopporta che le formiche glie la forino con i loro acutiffimi aculei, e quando la nede ben carica la retira dentro, e fi ciba delle formiche di queila maniera, però fi dice che Pico tirana i popoli a fe có la fua lingua, e fattofi Re loro parcena la fua ambitione. Descriue l'Ang molto nagamente le bellezze di Pico nella stanza, [Es nell'età fua piu uerde, e bella. I come ancora lo raprefenta bellifilmo i habito di cacciatore nel la stanza.[N'andò succinto,e ricamente adorno. Je nell'altra ancora doue stà mirando Circe, co me ancora rapprefenta molto uagamente Circe inna morata di lui, nella stanza, [Ecco a gli occhi mici fi raprefenta.] e nelle feguenti: mostra ancora quanta forza habbi in una donna innamora ta lo sdegno, e maggiormente quando si uede spreggiare dalla cosa amata, nella stanza, [Sprezza mi pur non ti darai mai uanto. 1

Ĉi danno effempio i compagni di Mactreo trasformati in uccelli per haurer uoluto funzaro contra Venerçajuano funo pazi, e temerari quegh huomiut he ardificono di contendere co I Cicio, perche al fine fono cangiati in recelli, che non e altro, che uengono a rifoluerfe in penfieri fuocchie uani. Val'Ang, come è accobiunato di fari in tutto il fuo Poema, facendo ricale se cofe di Ouloido come fa quiui, deleruendo quanto fieramére firacesto. Enca dal Re Latino, nella filita 1, [Quiul Bace da Latin con licto nolto, Inella feguente, nella quale deferiue la bel lezza di Latinia, nominalo la anatre. Bella defertitione è anora la fu a dell'adornate un campo

nella stanza, [Tutta correl'Italia a questa guerra.]

Il rozzo patlore Puglicie trasformato in Olcaliro per efferifiatto felterno de' căti, de' fitoni, e delledaze delle Ninie, arbore che ancora retineaei lu no fruto, gei fito fitoco amarilimo, ci dă effempio, che chi è trulo, e feletato, fará fempre il medefimo, fe ben cangierà habito, 8. apparate del considerato del cangiera del considerato del cangiera d

renza non rimarrà di effer l'istello, come si uede che'l pastore che tutto che cangiasse scorza, no

cangiò però la fua natia amarezza.

Le Naui d'Enca trastofinate in Ninfe marine per opera di Venere, J'ono le speranze humane che ci còdicono per il pallaggio di quello mare, che alla sine rimangono po i parcindo noi per ci durre, & effere fauoreuoli, a quelli che sporagiongo ndi mano in mano, dotto l'imperio di Vene re, dimostrando fesse pre nemente della pruedza la spurata per il Greci, quali siono abstuttimi, che non Jasica sondar la speranza altrui in cole uance, un'abbito come l'onde del mare-l'estrine quiuti in un urefo solo l'Ang. molto u sagiennete tutta l'infessica della guerra, & l'ultimo della kan-za, [See ben soccorso il Rutuli non hanno.] come anchora descriue il dar successi cutti molto di Nutudi Enca pera la stanza l'esco che Turno alle. Nutudi Enca penalla sharza, [See con te Turno in giorno il soco accende.

La morte di Turno, e la rovina, e l'incenduo di Ardea, dal quale ne nafec'hiccello, ei da aucdere che dopo l'ejugnatione, e la uiteroi a de notit nemici, la fina del valor nafvo s'atzal ei
lo, e quanto unaggiori feranno i nemici, tanto fer anno ancora maggiori le lodi portate pe'l mon
do dalla fama, come fi vede che furno o quelle di Enne dopo hauter uinto Turno fuo nemico, che
furono così alte, e marauigliofe, dopo tante faticioe, tanti uiaggi, tanti traugli, e pericoli del mare, che fece creder a ogn'uno che l'infife collocaton en lumero de oi Dei, come finge Oudioi dopo
hauter fe lausta la parte mortale nel fiume Namirio; apprefenta l'Anagi preghi di Ventrea Gio
ue moto a fifetuolimente, nella figuente.

Vertuno innamorato di Pomona, che diremo che fia altro che l'auaro auido de i frutti della terra?che si come Vertuno si trasforma in molte forme,cos l'auaro spinto dal souerchio deside rio delle ricchezze, si cangia in tutte le forme, come di mercatante, di pouero di artefice da nilla no,ne fi rende schifo tal'hora pur che gliene torni bene,e che ui cocorra il suo guadagno di tras formarfe in fachino; che Vertuno si trasformasse poi in una necchia per poter meglio ingannar Pomona,ci da effempio che dobbiamo molto ben'hauer l'occhio alle uecchie che conuerfano co le nostre figlinole che sono gionte horamai all'età conneneuole al marito, perche molte giouan ferano coltantiffime a i prieghi, alle lagrime de gli amanti, a i prefenti, all'oro, & a qual fi noglia forza di perfuadere, ma alle parole di vna triftillima, e feelerata necchia fubito fi neggono uinte,e dano il possesso di se stesse, e del loro honore alle falsissime maghe; ninte dalla rinere tia che hanno alla loro età,& dalla speranza che hanno nella loro secretezza; l'Ang. quiui anco ra na ampliando il poema di Onidio con le fue naghistime raprefentationi, come quetta di Pomona nella stanza, Ella non ama il bosco il fiume o'l lago, le nelle segueti insieme co la cura che fi pigliana di nó fi lasciar cogliere a i lasciui sguardi dell'inuamorato Vertuno, ne meno al uariar delle sue forme, lequali tutte sono felicissimamente rapresentate dall'Ang. insieme con la forma della uecchia,e le parole sue si faccia di Pomona che si leggono nella stanza, smentre'l suo bel giardino attento e fifo. I belliffima è ancora quella concrione alle donne, che è nell'ultimo della stanza, Ma no però neggio io che questo essempio, linsieme con quella che sa ritornado le fue parole uerfo la fua amátifima Pomona, nella franza, Ahi che de fi diuino, e bel fembiante.

L'a morte de Iphi per l'ingratitudine di Ausffacte et fa uedere qui to seno mehemèti le fisme d'Amore, poi che spingono gli hommia zi toto chrea u dolore che s'ammazzano da si etchfic tutto che fiano uchemèti e gràdifine, no e però che no sia di gran lunga maggiore l'ingratudine de le donne, poi che hano il cuore così agginacitos, che oi lo poilono ricaldare ne li ga seruiù ne lettree, ne ambasciate, ne sioni, ne canti, ne qual si uoglia cosa che si ficcio per piacre loro; appresenta seliciemente quui l'Ang. l'amore d'Iphis; i modi che tiene per ricaldare si glisticio della crudelissima ina dona, come si uede nella stanza (Sen ui di notte innanzi alle sin porte, l'insteme con le seguenti, come rape fina annora la morte, e lu tilime parole dette al la ingratissima dona, nell'ivitimo della standa, l'Hen uinto, hui uinto Anastirete, hor gol j', insseme cò il più co cella insfelice mandre di lphi nell'atalena; a Lie stienturata madre alza la noce.

Nel tradimento di Tarpeia che introduce i sa bini corrotta da doni nel Campidogio fi conoli quanta forza habbi ne gli animu delle donne l'amirità poi che le fipinge ancora a tradire la patria, il padre e la ppria famiglia, del quale tradimeto n'hobbe il meritato catligo da i Sabini, che l'ammazzarono co quelle braccia, con la uttoria delle quali ella doueua ornare il fuo di oro, eli gioia.

Romolo fatto immortale ci sa uedere che gli huomini di nalore rimangono per sempre uiut nella memoria de gli huomini, perche la morte no ha,ne giamai hauerà potere cottra il nalore.



I. I-B R O V I N T O D E C I M O.

Le pierre, l'alme, Euforbo, il tempo, e l'one ...,

Gli feogli, i monti, e gli animali ban formaDiucrfa; en lor nirth uaria s'afconde.

In Virbio il grande Hippolito [i forma-:
In fonte Egeria. ... nafice in Zole immonde.

Tegete. in pianta mi basta fi trasforma...

Cippo ba cornuta la fua fronte bella...

Diucin froce Estudino, e. Giulio stella...



O I che paffato al suo uiuer se-

Fu il primo auttor del gran nome Romano,

D in huom ecreoffi idoneo à tanto pondo, Per confidargli li regio feettro in mano. La Fama celebrana alho nel modo (mano Per pin favgio buo, c'hauesfe il germe hu-Runa Pompiluo, ilqual nacque Sabino, Di spiro raro, angelico diuino.

Cosi purgato hebb'ei l'interno lume, Che pose ogni suo studio, ogni sua cura Non sol net pio plitico costume, Maī ciò, che afcöde a l huō l'alma natura; Onde la pioggia, il giel, la neue, el fiume Nafca, e ogni altra origine piu fuma. Ogni fuo studio egli in conofcer pose La Natura nafcosta entro a le cose.

L'amor di questo studio, e di quest'arte
Hebbe nel genio suo tanto potere,
Ch'o gai ditto omor più pio mado da parte
Et ogni suo pensier diede al sapere.
E perche comincian le dotte carte
Afars se i o mondo allor ucetre
Di Tithagora il saggio, il piè ni unste,
E con le proprie orecchie natire il unste,
Mara-

Marauiglia non fu, f. tanto apprefe,
Se tamo doto fu, f. tanto facondo:
Che ne primi anni fuoi la uoce intefe
Del piu raro buo, f. bauesse albora di modo.
Ne stuno fu, fei fu fuo fapere accese.
Roma à fidargli un fi importante pondo:
Ch'ogni union, c'ha insservante elegge,
Trincipe sempre il piu prudente elegge,

E per accender l'animo, e'l coraggio
Di ciafism a gli flushi, è ben ch accesse
Tarte di quel, chi sali, cel f l' fi figgio,
E doue allber Tithagora fi tenne.
Si millo Numa fabtio in suaggio,
Che fi degno penfier nel cor gli uenne,
E giunfe andando ogn bor serfo Oriente,
Doue leggea quell'homat tanto prudente.

La noua Pithagorica dottrina
Di Calabrin in Crotona allbor fioria.
Hor pria, che giunga la prole Sabina
Al gran dottor de la Filosofia;
Intorno alquanto a la citaic camina,
Secondo richiedea la torta uia;
E pargli a' murt, a' fianchi, c'a ele porte.
Non hauer uislo mai città piu forte.

Poi come pon dentro a la terra il piede, E mira hor quello, hor quel trar o edificio ; E le strade, e le piazze, e i tempij sede Fatti tutti con arte, e con gindicio; Chi fosse quel, com rande instantia chiede Che tauto mel fundarla hebbe artistio. Si mosse uno li piu nechio, e'l meglio sistrue E cossi l'apere a Numa il tutto. (ro E cossi l'apere a Numa il tutto. (ro

Quando Hercole co' buoi ricco di Spagna Torno, ch' di Gerio s con l'alma telfe; Done il lito Lactino il mar qui bagna, Dopo un lungo viaggio il paffo nosfe. Hor metre i busio pafeca nuglia capagna, Il cortefe Croton seo il raccolfe: Il qual allbor magnanimo, e cortefe Gode, senza città quesso passe.

Come ha fupplito al fine terrettre pondo

Del fuo ripofo il gran figliuol di Gione

Guarda quel fito ferzile, e giocondo,

Cofi poi ner Croton la lingua mone.

In quello piu pargato acr del mondo,

Done benigno il ciel la manma pione,

Done bor fol nedi la campagna, el herba,

Vna città farà rieca e fuperba...

Come girato ham'à lo Dio qualel'i amo , Ch' alluma quello, e quell'altro hemispero, Herba i nepoti iuoi qui моп ucchamo, Ma d'una gran cittate un nouo impero. Poi per quelli edistie, i dequi ilamo, Fu d'Alcide il parlar tronato uero , Ch'al tempo detto altrar la fronte altera, E uo' diri ondet naeque, e in che maniera:

Miscelo in Argo d'Alemon già nacque, Huom giusto sago, e d'opre sante, side; Mêtre addormito un tratto egil si gicaque. Gli apparse, e disse in sogno il grad Ascide Tassa e la colora di constante de con Che in alla parte il ciel nuol, che t'annide, Doue il assoso de la colora con Vna noua città si fonda, e viui.

Molte minaccie a questo dir aggingne L'apparso Dio ni Leapo di Miscelo, Se per alcun timore e si dissigne Dal sio precetto, e dal noler del ciclo. Tosto ch'Alcide a questo punto gingue, Corre per l'ossa a l'adormico il gielo, Tal che si gielo, el tremor, che l'cor sentio. Fè, che si somo da lui sparso, e lo Dio.

Il misero Miscelo esce del letto
Dentro a la mente sua una turbato:
Brama ubidir lo Dio, ma quel, e ba detto,
A la legge è contrario del Senato. (to
Che unol, cho ogn'un, che cerca il patrio tet
Lasciar, sua comerco decapitato.
Brama Alcide ubidir, n't i afficina,
Cht de la legge Argolica ha pum a...

Hauca

El'aere era di quà del tutto nero ; Anzi era tanto in là passato anante, Ch'empia tutto n'ardor l'altro hemispero; E l'anime del cielo eterne, e sante Facean lor corfo uerfo il mare Hibero; Egidle prime apparse in Oriente Si uedean declinar uerfo Occidente;

Quando di nouo in sogno Hercole apparse Al canalier, c'hanea sospeso il core. E gli dise l'istesso, e'l cor gli sparse Per quel ch' aggiunse poi di piu terrore Di modo,che lo Dio col fogno sparse, Et ei resto si uinto dal timore, Che pensò di lasciare il patrio sito Contra il publico d'Argo ordine, e rito.

Hor mentre di fuggirsi ci s'apparecchia Per ubidire al gran figliuol di Gione, E unol lasciar la sua fabrica necchia Per gire a procurar (abriche noue; Al publico fiscal viene a l'orecchia, Che fi cerca fuggir Micclo altrone . L'accufa al tribunal, ribello il chiama, E contra il capo suo crudele esclama.

La cosaper se stessa era palese, Che trouar le sue robe insu la naue. Mostra il fiscale il già imbarcato arnese, E fa l'eccesso suo sempre piu grane. Si danno à l'infelice le difese, Ma che da colpa tal fia, che lo sgraue? In darno ei fu difefo in uoce, e in feritto, Per esfer troppo publico il delitto .

Allbor da certe palle eran di pietra Le opinion de giudici ritratte, L une eran d'una tocca ofcura, e tetra, E l'altre eran piu candide, che'l latte. La biaca assolue il reo:la morte impetar La nera, e danna l'opre empie malfatte, De'giudici due sassi hauea ciascuno Per giudicar, l'un bianco, e l'altro brung.

Hauca pastato il Sole il mar'd' Atlante, Come si danno i sassi, e i bianchi, e i negri, Che dar la capital sentenza denno, Alzando gli occhi il reo lazuidi, & egri, Dice, O tuo Dio, lo cui ualore, e fenno, E le gran proue à regni alti, & allegri Di dodici atti illustri ascender fenno, Prouedi a me del tuo dinin fauore, Poi che del fallo mio tu sei l'auttore.

Intanto ogn'un, che unol con l'aura il Sole Torre al misero reo, quel sasso appresta, Che col colore in nece di parole La sententia suol dar nera, e funesta. L'urna ogn'un di quel sasso èpie, che unole, Ch'a l'infelice reo taglin la testa. Attede ei quel decreto empio, et ingiufto, Che uuol del capo suo prinar il busto.

Colui, che quiui a questo ufficio intende Su'l tapeto honorato il naso nolne; Et ecco, ch'ogni sasso, che giu scende, Di ner o in bianco subito si nolue. S'allegra il reo, che wede , e che comprede La candida sententia, che l'affolue: E uerfo Alcide i lumi humile,e fido Alzase ringratia lui con santo grido.

Tosto che uiene il uaso in giu riuoleo, Resta ogni Senator tacito, e muto: E constupor si guardano nel uolto, Che dal delitto il neggono affoluto . Poi che molto tra lor discorso, e molto Hebber, da tutti fu chiaro neduto, Ch'egli del sogno suo detto hauea il uero, E c' Hercole fe bianco il sasso nero .

Tanto ch' al fin da tutto il parlamento Al caualier licentia si concede, Che parta da l'antico allozgiomento, E uada a fabricar la noua sede. Naviga il mare Ionio egli, e Tarento, Che già fondò su'l mar Falanto, uede; Passa Sibari poi, col Salentino Nebeto,e'l campo fertile Thurino .

ZIBRO

Queile, e molte altre terre uede, e passa.

E sinalmente à quel lito persience,
Doue il wome del siume Flavo Iassa.

E persuote col mar le salsé arene.

Quindi non lunge una marmorea cassa.

L'ossa de gran Crotone asconde, e tiene;
Doue la città nous ordina, e pone,
E da quell'ossa lei chiama Crotone.

Cofi questa città, che tanto approni, Hebbe il principio fiso con si degna arte. E s'altro i osò, che ti ditettir, giossi Saper, di pur, ch'i o te ne farò parte. V'orrei faper, (difle ei) done fi troni Colsi che infegna in noce, e in suine carte, Quei, che l'eterno Dio fecreti afcofe Ne le proprie foffante de le cofe.

Molit (nifofe il cittadin cortefe)
Mostran questa sicurza, altas, ediuina
In questa nostra terras, e fan palese
L'ascoja filosofia dottrina:
Ma quest, obe correr fa d'ogni paese
Ogn'unsch' a tal scienza si destiras,
A questo sindio e un innos, ch'e varos, solo
E non ba par da luno a l'aire polo.

In Samo acquistò l'alma,e'l carnal patno, E in uarij luoghi il juo fapere accrebbe . Maperche de la patria il rio tiratmo (Che gli fè uiolenza)m odio egli hebbe; I'n uoluntario ej Gilio per qualch'anno (Tāto de la fiua patria il mal gl'increbbe) Si prefic, e uenne ne la terra nostra, (fira, Doue moferi o fileo igegone, ame hogà il mo

Penetra tanto il fuo fublime ingegno, L'occhio fuo interior, uta piue chumano, Che uede aperto il fempietron regno; Se ben egli dal Ciel uine lontano. Intende a pinno ogni pianeta, e fegno, L'influsfo, c'l corfo lor tocca con mano. E così bene il Ciel mostra, e descriue, Che par, che nato ci la fart a lume diue. Tuto quel, che negò l'alma Natura.

Di far uedere a l'huom uifibilmente,
Cerca con ogni fiudio, go ogni cura.
Veder con l'occhio interno de la mente.
La faa luce mental lucida, e pura
Ogni afosfa cagion uede prefente.
E tusto quel, che con los fluido impara,
Liberamente a ogn'uno apre, e dichiara.

Ei la foltanza, el ordine, el effetto
Sa d'ogni cofa, el Jiso padre natio:
E poggia tanto il Jiso paro intelletto,
Ch' à pien conofe la Natura, e Dio.
E nulla à lui fiper donde lo cofretto
L'acre a mofirarne il tepo hor buo, or rio:
Di qual materia falí; & in qual foggia.
El a neue, e la grandine, e la pioggia.

De tuoni, e de gli etherei empi tormenti Sol la propria cagion parlando aprire: E come in aree due contrari uenti Fande le nubirotte il foco ufcire... De le flelle, del cicl. de gli elementi Ciò che chieder faprai, si faprà dire... Dir à la forma, la mifura, e i pondo, E la uerace origine del mondo.

Ma d'una cofa è ben, ch'io t'ammonifa
Pria, ch'io dimoftri a te, doue hai d'ădate;
Che per un certo tempo non ardifaDi voler dimandar, vue diffutare.
Nè vuol, c'un domădando lo impedifca,
Sc co'termini fuoi non fa parlare.
Cofi dicendo, gli moftra il camino,
Ch'al Fiolofo il guida alto, e divino.

Giunfe Numa à le feuole, e quini intefe
L'hora, e la legge a gli folari impossar;
E qual fi la cagion, che l'molfe, apprefe
A negare à nouitif la rispossa.
Tibagora al fiuo tempo al feggio afesfe;
E quella tettion, c'hause a propossar
Voler legger quel disfe manifesta:
E la prima, che Numa udi, fu quella.
E la prima, che Numa udi, fu quella.
Quanto

Quanto commenta errore ogni mortale.

Immenzi à chi de l'uniuerfo ha cura.,

Che impedifice quel corfo à l'animale.,

Il qual preferitto git ha l'alma Natura,

Mofirarui intendo,e come uniuerfale

Del mondo inferior danno, e iattura.,

S'un per far l'animal, vió uvol., che crofca,

Vititma de gli Dei, de gli huemini efca.

Non si deue à gli Dei vittima ossirie.

Che faccia de a Vestura olaraggio, e dino,
Non dee quel cibo gli huomini marire,
Ch' al misero animal toglie qualche anno.
Quel le hossie, per splacar le dinine ire,
Date à l'altar, che gli arbori ui danno;
E ciò, che si compone di quel frutto,
Che la benigna Cerere he produtto.

Se la prodiga terra a noi mutrife
Tait alberi, e tant berbe, onde ella abóda;
E le l'albero, e l'herba à l'huomo offirife
L'uno ogni fruto [no, l'altra ogni fronda:
Ond è, che l'huomo fi temeratio ardife
Per l'ingorda fua gola, empia, e profonda,
Del uiuer l'animal priuer preferito,
E mutri sè co' l'angue, co d'elitto?

L'herba, la barba, il feme, il frusto, e' l'hore Al huom per alimento si comporta; quel siane, e candito liquore, Che la mammella grasida n'apporta; E quel si docte mel, che con l'odore Del Timo, e' alari si for tanto conforta; Dee di quel cho l'huom restar costento, Che l'gregge contentar puote; e l'armètio

La terra liberal gli buomini imuita.

A'cibi d'altre guïto, e d'altrà forte,
Soani al gusto, e utili a la uita,
Che fan la uita d'huom piu linge, e forte,
Sol l'empie fre il gran favore incita
A goderfi del fangue, e de la morte.
L'orfo,il lupo,il l'eon,ia tigre, e l'angue
Aman d'empie cor la morte, e'l'angue
Aman d'empie cor la morte, e'l'angue

M' di marssietuo armento, el gregge molte, Che l'animo ha tranquillo, et emperato, Per murir sè, la suita altriu non tolle, E schiua l'altriu morte, el suo eccaso; E talhor agice i diletteudo colle, Talhor nel scrii pinni l'herboso prato. E così il ciòo, el matural censorro Prendossenza ch' altrius faccia alcii torto.

O quanto è gran delitto, o quanto è ingiufto, O quamo è trifto, federato effetto . Che debbia un bullo afdedir fin un bullo : Chigraffar debbia it petto un altro petto; Che fia a un ainma beniguo, e giufto, Per l'altrui uita il uiuere interdetto: Che per tener in uita un buom ceni ami, Tanti corpi il merite un fol condami.

Non può de fruit il monero infinito, Che la terra ui da fi liberale., Cibare il natural uostro appetito, Senza ferire altrui, fenza altrui male ? Che non figuite anchor, readeli, il riso Di Polifemo? el piu faggio animale, Che non fer ite anchor co'l uostro abujo, Ter fatisfure al mentre empio;e mat ujo?

Però felice fu l'esà de l'oro,
Perche fi contemò l'humano ingeno
Di dar co frutti il debito villoro
A le fue uene, al fue carnal foltegno.
Il frutto il latte, el me fi al i dio loro,
Nè contra gli animali armar lo fdegno.
La lepre per i campi era ficura.,
Nède l'bumana rabbia bauca paura...

I uaghi augeli allhor liberamente
Per l'acre innazi à l'huom batter le pene:
El pele per la flua credula mente
Sospeso a l'amo il pescator non tenne:
Che l'huō no bauca aucor macchiato il de
Disfangue, onde alpos fi crodu eueme: (te
Anzi era-essendo ogn'un senza timore,
Vn mondo pien di pace, e pien d'amoce.
Kk. Qual

- Quil poi foße l'autor di quella etate, C'hebbe al uito de l'hoom fi grato inidia, Scacciò da Hoom la fun anta pietate, E die buogo a la mostra empia perfidia, Efèche l'hoom corrogai reuletate La forza in onza a pou nenne, e l'infidia: E crudele, e tir amo il ferrro firisfe. E nel jargue feriu machiollo, e tinfe.
- Nè fol la lepre, el caprio fuggitino V coffe, ma ogni belua ardita, e forte . E ferza punto bauer lor cami a febino, V inande ne fè far di uaria forte. Tanto chel loro bimor troppo, e nocino, Opro, ch' a l'buons s'accellero la morto, Che quindi nacque gl'infiniti mali, Ch' accortano le uite de mortali
- Quindi l'huom venne pai pis crudos fello, Ch' a l'animal dimeflico fe guerra; E fece con l'ingiufo empio coltello Prima il porco cader gridando in terra, Dicendo, che fia Cercer ribello, Che'l gră mangiò, ch' hauea posto fottera: E ne fece hostita a lei , perche'l fino danno Tolta del grano hauea la feme a l'anno.
- Sc.umò poi ful altare à Baccol il becco, Errouar lèppe [city], che l'me[cino A la fua uigna il pampino bauca fecco, E la ffeme a lo Dio tolta del vino Ma Il Eche di lui volle ungerfi il beccoç E con l'ufficio, che if jufe diuino, Per i ful fur la fua ingordia inginità, Chi,mò la morte fua legale, e gila.
- E'che fa il wer, ebe la gola fiq quella,'
  La qual ui finife a' l'empio facrificios
  Che fice mai la ferril pecorella,
  Che l'unondo, ne fentife prezindicio
  La qual co i nettare de la fice mamella
  Fa per ogn' huom fi liberale vificio
  Che con la luna fua ne forma il manto,
  E con la vita fla ne giona tanto

- Che male il bue fe mai puro imnocente Che tato firatio, e mal per l'huó fopporta? E pur la ficure, e la perur fa gente Contra ogni legge a lui la usta accorta. O quanto è indegua quella inigna mente Del nobil don, che Cerer n' apporta. Ch' a quello agricultor percuote il uolto, Che da l'aratro bauce pur dianz'i tolto.
- O uoglie troppo a l'honessa miche,
  Hor quando s'us mai si erndo essempio?
  Quel, che durò per lui tane fatiche,
  l' bidiente buc, conduce, al tempio,
  Quei rist ent ami a lui le spicche,
  Tercote con la scur e ingiusto co empio.
  Quel proprio agricultor l'inique atterra
  Che tani ami per lui ruppe lu terra.
- Nè bafla, di mierro fi infame, e crudo Con fi ferino cor gli buomini famo, Che per fafi al mal far ipano, e feudo, A gli imocenti Dei la colpa daimo, E, che l'bue fan reflar de l'alma igundo Dicon, per gli Dei gran piacer n' bauno; E m pregindicio del fruirvo grano Famo bottin del piu bullo, e del pin fano
- O fciocchi, e forfe a un tratto ognum no corre
  Tosto che l' miser hue s' apre, e s' parte.
  E forse quom la unente mon discorre
  De gli alti Dei ue la sia interna parte.
  Quai era nacțio al suo Siguro no storre
  Dal crudo aratro, e da l'uristica arte:
  E uiner di quel gran, che pote arture,
  This tostoche la sia diavare carne.
- Onde, oime, nasse ma despremto ingondo Del cibo trrazioneno le, etietatos Siate, si prego, al mio nodor d'acordo, E non nogliate sur si gran peccato. Del no il state, oi si prego e su ricordo. Che se mette et il bue sotto ad palato. Mangiate un nosfro proprio a gricultore, E sur socio error molso nauggiore.

Hor poi che Dio la mia fauella moue, E quel, che u'ho da dir, mi pone anante; Al regno uoglio anch'io falir di Gione, Voglio le spalle anch'io premer d'Atlate. E quindi poi cose ftupende, e noue Vo fare udire al nostro animo errante. Hor udite il dir mio, mentre apre il nelo A secreti mirabili del cielo.

O germe humano attonito , e flordito L'unto dal neder col senno t'allontani. Ond'è, che tanto il regno di Cocito Temi,e la morte,e gli altri nomi uani ? Tosto, che'l uital corso hanno fornito I corpi,o sien ferini,o siano humani; Son fatti polue o dal tempo,o dal foco, no in diucr Et a niner uan l'alme in altro loco. te ipe

me

Pita-

gora

L'alme non posson mai sentir la morte, Perche fur fatte eterne, & immortali: Mauan, come di lor porta la sorte, I corpi ad animar d'altri animali. E mi fouien , che ne la Frigia corte, Quando Troia senti gli estremi mali, Eufor Io era Euforbio,c già di Panto nacqui. bo in Quini al fin Menelao ferimmi, e giacqui .

> Nel petto qui con l'hasta un colpo crudo Mi diè, tal che fè uia l'anima andarne: E in Argo il mio riconosciuto ho scudo Nel tempio d Giunon piagato starne. Toito, che de Li carne resta ignudo Lo spirto, ta animar corre altra carne . Cofa non può giamai perire alcuna, Ma ben loco cangiar forma,c fortuna.

·Da questo corpo qui l'alma si parte, Et a quel corpo là subito arriva. Ritorna poi di quella in questa parte, E in uari tempi vary corpi aunina. E fe ben l'alma nostra ha ingegno, o arte, Talhor na in qualche fera, e la fa nina. L'alma talhor d'un lupo , o d'un leone Detro al corpo d'un' buom s'annida, e pone. Come la cera hor questo, hor quel sugello Soglion mostrar di noua imago impressa; E se ben forma hor questo nolto, hor quello E la cera però empre la stessa; Cosisse ben nel lupo, o ne l'agnello Auien, che la nostra alma si sia messa, L'anima è la medesma, ch'era prima, Anchor che noua imagine la mprima.

Hor, perche il uentre rio fuggir non faccia Ogni pietà da uoi, ni do conforto, Che l'asciate la carne, che ui piaccia. Che ui nutrisca il mele il latte, e l'horto. Che far potreste à tauola; & a caccia A qualche spirto, a noi congiunto, torto. Non cibi il sangue il sangue con periglio, Che magi il figlio il padre, il padre il figlio.

E poi che in alto mar mi fon condotto, E che uento propitio il legno mone, Vi uo mostrar, che nonè cosa sotto Lo cielsch'al suo girar non si rinoue. Sia che fi fia qua giù com'è corrotto, Si nede rinestir di forme none. Ciò, che trouar si puote, è errante, e nago E prende andando ogn bor nouella imago.

E'l tempo sempre appar con noua fronte, E d hora in hora un nouo tempo forge. Come corre ogn'or nono il fiume, e'l fote, po in Che sempre uerso il mar noua oda scorge . dincr Perchel acqua, che pria calò dal monte, me-Quella steffa non è, c'hor ui fi fcorge. Quella, che ui passa hor, piu non in fia, Che l'altra onda, che nien, la fa gir u.a.

E cosi giustamente i tempi fanno, Ch'un fugge, i segue, e sepre ha uario stato E rinouato il giorno, il mese, el anno, Ma non rifan giamai quel, ch'è già ftato. Vien notte, e poi le tenebre sen'uanno, Et apparisce il di lucido, e grato . Viene una note poi del tutto nona. Che quella, che fu zià,piu non si tra. a.

Ma

Ma non ueggiamo noi, chel giorno stesso Ilgior Non mostra tuttania la stessa luce? no fi Che la sera, e'l mattin rosseggia, oppresso Dal napor, che la terra, e'l mar produce : Ma quado al nostro globo è men da presso Il Sol, ne l'alto ciel piu chiaro luce. Ch'a noi non può mostrar roso il suo lume Il uapor, che fa il mar la terra, e'l fiume.

La lu Ne la dea, de lo Dio lucido, e biondo Sorella, ogni hor la stessa a noi si scopre, traf-C'hor'e cormita, or mezza, or pien'ha'l tofor-Hor tutto'llume suo nascode, e copre. (do, ma, E fa le cose anchor del basso mondo (Qual fia la cagion, che questo adopre) Hor piene, or note, e wiene anco ad oprare C'or scema, or cresce, e mai no posa il mare.

E mentre l'anno un'anno in giro è uolto,

Non imita eg'i ancher la nostra etade? Anno nelle No căgia anch'egli in quattro guife il uol quat-No muta anch' ematura, e qualitade? (to? trofta Quato il Sol nel motone il seggio ha tolto, gioni. Ei prati già uerdeggiano, e le biade, D'herbe, di flor , di speme , e di trastullo Non ne suole ei nutrir, come un fanciullo?

> Ma come al Sole in cancro apre le porte, La piu temprata età di già possiede, E che'l giorno maggior da noi s'acquista, E per serbar le spetie d'ogni sorte, Ogni berbail seme già forma, e l'aristas L'anno un giouane appar robujto, e forte A l'operatione, & a la uifla; E'l calor natural tanto l'infiamma, Che tutto ne l'oprare è foco, e fiamma.

Come à la Libra poi la Dio s'aggiunge, C'hanca prima il Leon tanto infiammato, L'anno da tanto foco si disgiunge, Et uno a petto a noi mostra piu grato: A quella età men desiosa giunge, Che fal huom piu prudente, e temperato; A quella età, che piu ne l'hua s'apprezza, Ch'e fra la giouentute, e la necchiezza.

Diuenta l'anno poi debile, e stanco, Il wolto crespo, afflitto, e macilente: Il capo ha calno,e'l crine ha raro,e biaco Raro tremante, e rugginoso il dente. Trahe con difficultà l'antico fianco; Al fin del corpo infermo, e de la mente Cade del tutto, e muor : ma ne conforta, Che'l nouo tepo un nuovo anno n'apporta.

El corpo human si uolue, e si trasforma In mille quise . nei fimmo già seme , Ne nolto d'huom ucdeass in quella forma; Ma fol del futuro huom u'era la speme. Mal'alma dea, ch'ogni composto informa; Ne formò molte membra unite insieme; E data l'alma al corpo, oprè che faluo Finito il tempo usci del materno aluo .

Piangendo senza senno, e senza forza Esce a la luce il pargoletto infante; Poi cresce, e i quatro piè d'andar si sforza E come un'animal si spinge auante. Indi il uigore in lui tanto safforza, Che tutto il peso suo portan due piante; E va tanto crescendo à poco à poco, Che giugne a quella età, ch'è tutta foco.

Che di vizore abonda,e d'intelletto, Per quella inferma età poi mone il piede, Che guida l'huom uerfo il funebre letto. Tal che chi flà qualch'anno, e dopo il uede, Non riconosce il trasformato aspetto; Pereb'ogni età talmente il trasfigura, Ch'un tepe, che l'huom stia, no'l raffigura,

Milon, che diè co'l fol pugne la morte A tanti mostri, e fe si rare prone, Che pareggiò quel canallier si forte, Ch' Almena partori del fommo Gione, La peggiorata sua lagrima sorte, Mentre si debilmente il passo mone. E mentre per l'età, ch'entro l'agghiaccia, Si nede si tremanti hauer le braccia.

Coleis

Coki, c'hebbe giù il tivol d'effere bella, Chè n' due nolte da due uemus rapita, Meurte préde lo facchie, emra anch' ella La guancia crefta affitta, feolorita, Vu fi graue dolor l'arge, e flagella, Ch'odia fe steffa, e la fouerchia vita; E stupifee fra fe, stra per l'nolto Il mondo fete fottoffra nolto.

Tempé empio e vio co i chali inudil denti Qmi cola qua giu firmegi, e ri glosi Sotto altra forma al fin inuto apprefenti, Mentre co gli anni tuoi i aggiri, e solui : E queffi, che chiamism quattro elementi , A poco a pocò in altra forma uolui . Hor del modo, che tien, no farni accorti Per faç, che lume l'altro (i trafporti.

Ha quattro corpi genitali il mondo, Che dogni cofa fon principio, e feme. Due fenza gasuità, due, e hame il pondo, El globo inferior formano inferme. Tira la terra, e l'acqua il pefa al fondo; V'olan gli altri a le parti alte, e fapreme. Sopra la terra e l'acqua ba l'bacre il loco Trib puro fipra l'arre a fectode il foco.

Di questi fe ben son tra lor digiunti, Tutti i corpi non semplici si sumo. E come det lor corso al fin son giunti, Ne gli stelli elementi si dissamo. Tibti ne lor sini venesor sassoni sono Da quei principi, onde l'origine banno, Tolio il secco a la terra, il giel si siace, E in acqua il corpo si no sissementi.

Leuato a l'acqua amebora il freddo e' l peso, L' bimnido essenti arre, in aere assende, Top in pin pro, e purgato al ciclo assesso La froo lucidis s'mo s' accende... E' soco amebor s' accende... E' soco amebor s' accende... Tolto a l'aere il calor l'homor s' sonde, Tolto a l'aere il calor l'homor s' sonde, E' acre, qual si prinsis, l'age in onde... E' acre, qual si prinsis, l'age in onde...

Cost l'acquat talhor s'amiste, serva:
Che quando auten, che l'homido n'esfale,
Ilfreddo la congela, e la fa terva,
Come si può ueder nel far del fale.
Ciò, chè qua gilanoua signa asserva
Per orcime, cò instinto naturale.
Ciò, che nel mondo inservio si ruoua,
Non si perde giamat, ma si rinoua.

Na serfi dice quel, che s'un soggetto
Si comincia a formar quel, che non era.
Morir si dice quel, che uien costretto
A mancar de la siua furma primiera.
Hor poi, che us di quello si que aspetto.
Non si può dir, ch' alesma cosa pera.
In somma in quesso mondo errante,e uago
Cos non puo dura stoto una imago.

Equella età de l'or tanto felice.,
Che fu per l'huom fi femplice, fi pura,
Non pajsà a questo fecolo infelice,
Che dal ferro vitien nome, natura.
De le cofe la Dea rimoustric.,
Doue fi terra gia flabile, e dura,
Pè molle, e inflabil mar, doue fu l'onda,
Terra, é hor d'habitantie, uille abonda.

10 cento miglia già lontan dal lito
Cổ gli occhi, c'hamo ſeggio in questa ſrôte
D ôstreche, e conche un numero infinito
V idi, c'o litre opre affai delfalfo ſonte.
E da persone degne anche ho ſenito
Effer si ritrouata in cima al monte
V'u auchora antichisfma, c'fu ſegno. (gno.
Che'l mar in bebe alra welta pierio, e'cen
Che'l mar in bebe alra welta pierio, e'cen

Quanti campi ho uifl'io fertili, e allegri
In infelici flagni trasforma (2).
E quanti flagni archer laguidi, & egri
Ho uccluti dapoi fertili ar are:
E i diluuij tal nolta imonti integri
Non han portati, e posli i meço al mare?
Qui u'era terra, hor u'eva a fonte nona.,
Altrone era un gra finne, bor nos firona.

1 Zeath Change

R. O

In mille, e mille luoghi s'è ueduto Allhor, che'l terremoto apre la terra, Ch'u fiame i qualche parte è fuor uenuto, V n'altro ha preso il suo camin sotterra . Il fiume Lico in frigia par perduto, Done una gran uoragine il sotterra. Per altra bocca poi lo Steffo fisme . Esce, e fal'onde sue uedere al lume.

Et Erafino , che in Arcadia scorge , Auch'ei sotterra a gli huomini s'asconde. Poscia a gli armeti d'Argo il sorso porze. Là done il giorno aperto hane le sponde. Et in Misia, onde solea scorger, non scorge Ter lo stesso canal Caico l'onde Ne la ferțil Sicilia l'Amafeno Hor èsceco del tutto, bor l'aluo ha pieno.

E'l fiume Anigro in Grecia già non corfe Co l'onde dolci al mar purgato, e chiaro? E poi che fra Centauri, e Alcide occorfe Guerra, no è ogn'hor corso, e corre amaros Feriti andar tutti i Centauri a porfe In quel limpido fiume,e si lanoro. E se glieuer quel, che i Poeti ban scritto, Le freccie lo nfettar d'Hercole inuitto .

Dolce cinque giornate in Scithia Hipano Con util generale al mar discende; Poi si fa d'un sapor salato, e strano, E inutil molte miglia al ber sirende . Molto da terra Faro era lontano. Et bor per terra ferma ui s'ascende. (to, Cinfe anche Antiffa,e Tiro il mare, e'l flut Et boggi ogn'un ui ud co'l piede asciutto.

Con terra ferma Leuca era congiunta, Hor d'ogn' intorno il mar la cinge e bagna Massima, che si nede effer disgiunta Da la feconda Italica campagna, Vnita solena esfere a la punta Di Reggio, et hora il mar, che la scopagna Hail corfo,ou'era terra,e cofi occorre, (re Ch'un luogo stafi hor terra farma, hor cor

E se tu cercherai d'Helice, e Bura Dolce figlie d'Ion mirabile opra, Trouerai, che l'instabile Natura Vuol, che'l cresciuto mar l'ascoda, e copra E le torri mostrar suole, e le mura Ogni nocchier, che'l mar ni narca fopra. Ecosi auien, ch'un cerchio stesso serra Horail mar nel juo grebo, bora la terra.

Appresso di Pinteia alto s'estolle (Cosa da raccontare borrenda,e strana) Senza arbore nissur ritondo un colle, Egiafaterra foatiofa, e piana. La Dea la fe, che da le forme, e tolle, Gonfiarsi contra ogni credenza humana; Efe, ch'un mezzo globo alto dinenne: E'l modo occulto io ui uò dir, che tenne.

Nel Pian Pitteo le sotterrance Strade Gran uento bauea ne la lor parte interna Ilquale amico de la libertade Bramaun a l'aria uscir chiara, e superna: Hormentre il suo desio gli persuade, Che si sprezioni fuor de la cauerna, La Natura al terren, che duro, e baso Si stia, consiglia, e chiuda al uento il pasto.

Tanto che'l uento al soffio apre le Labbia, E d'aprirsi la strada s'affatica; El terren, che non unol, ch'ele a di gabbia, Sta duro a l'infolente aura nemica . Sforza il nento la terra, e fa,ch'ell'habbia Gonfiato il nentre, come una nessica; E mentre ella il suo cuoio no apre, e fende, A quisa d'un Pallon si gonfia, e tende .

Hormentre la Natura il uento accese A fuggir fuor del regno d'Acheronte, E fece, che laterra gliel contese, Al pian Pitcofe trasformar la fronte. Ch'un g'obo ui formò, che tanto ascese, Che'l loco si cangiò di piano in monte: Tal ch'anche il mote, e'l pian si rinouella; Per tal uariar Natura e bella.

L'acqua

- L'acqua(chil renderia) rell acquac, prête, Sêdo acqua altra apparëza, s'o altro (in. L africa ha un fonte, e mêtre il fol rifplêde Nel mezzo giorno, èfreddo, arzi gelato, E quando il 30 de n Orienta glende, O muore in occidente, e temperato, Bolle di mezza notte, e a poco a poco (co. Sì căzia hor uerfo il ghiaco, bor uerfo il fo
- VI altra Epiro n'ha detta Atamante, Che mëtre erefe, e ha le corne nome La luna, accende un legro in mu inflante, Come ini il faco, e non la fronte troue. Hasno i Ciconi un finime piu importante, Che fa per l'huom piu perigliofe prone; Ch'a chi ne bee, le parti afole impetra. E congia che toca in divan pierra.
  - In Etiopia alewi laghi shanno,
    Che s'ha cofo dina hee del for liquore,
    Coerrer in fuvor fabito il fanno,
    O gli dan grane un fonno per molt hore .
    Quei, ch'a trarefi la fere in Greeia namo
    Per lor destin dentro al Clivorio humore,
    (Qual fi fia la cagió, che quello, apporte)
    Hara fempre in odo il luis, come la marte.
- Chi di quel fonte bee, gode de l'acque, Et ha pinche fi pince, in odio il uito, Racorta diour, che quelle cofi macque Dal gran Melampo medico, e indeuino Che dapoi, ch' a Giunn' l'orgofio fiziaqi Di quelle, ch' al fino Norne airo, e dinimo Di pareggiari o l'ar, il Preto fielle. Fè il, che na cquer quelle ma angigie.
- Solean queste fanciulle esfer souente Ebre, per hauer troppo il uino in pregio, Poi con di glovios, co imprudente Di giuno hauer dicean nolto piu egregio, Lor di sino il Deci sprel la mente, El dim lor pose in odio, co in dispregio; Nè sol non disse ros dester si belle, per cerso tencan de sfer si telle,

- McLampo, che non usol, che sompre amoi Le figliusole del Re fiaria fi acrrba. Pont tutt in opra i pi rimedii fisoi, E col·Lamio il finor cura, e con l'herba. Quella purgation gitto dapoi (Ond è che itora al uin l'odio ristrio) In quella fote, e ogn'un, che poin bebbe In odio; come il morbo; il uin rêpre hebbe
- Contrario a questo in Macedonia un fiume corre detto Lincesto, e in modo osfende Che fa non men del uino ebro l'acume Da l'intelletto a ogni un, che berne intele. Fenco, lugo d'Arcalia, montre il lume, Margior del cielo a quei di fotto filende, Co l'ouda inferma ogn'u, che ber ne proua A chi ne bee di giorno, è fano, e giosa.
- Son due fiumi in Calabria, che fin bionde Le chiome è il nome di lor fibrari, ce rato. Chi ui fi laua il capo, ha da quell'onde. Quel don, tanto a le donne utile, e grato. E chi nel forto: Salmace à afonde., D'huom non divieta un corpo, effeninato ? Non cangia anchor il cor forte e virile? Non dinenta codardo, obietto, e uile?
- E cofi suien, che'l fonte, il frame, el l'ago Diurfe forze in surit tempi acquifle, Et ha li profin sulare errarte, e sugo, Già quell'acq a benezia, èr boggi trista Con la intrata au hor cargiel sungo, E trapaffe d'infeste in luca u'illa. (felle, Hor dolce, C' hor falmofre, b'or bruna, er Hor febbus al noff colho, or grata, ebil.
- L'origia ifola in mare altre fiare.

  Missana instabil hogo ogni momento.
  Le Simplegade anchora tran mandate.
  Ter Tomde a galla, one volcus il neuto:
  Et hors, the slabilite, e ben fermate.
  Hå dal fondo del mar bono fundamento:
  Al mare, e al nerto immobili fi stamo,
  Et tempelisande agara, el to mamo.

Kk 4 Etne

El Agi ne la lor picciola cela
Hanno i principi lor di membra iguadi
E prima, che' l più formino, e l'afeella
Se ne flavno ur gras tempo inette, e rudi;
Poi vola ogvi ma mia leggiaria, e bella
A far femitio al or publici iluti,
La mi dolla del buom morto, e fepole;
Parrefata che s'è d'us arque ha il sulto.

Pure ogni forma, chabbiam detta noua,
Da l'altrui corpo il fuo principio atta!;
Mà u è un'altro animal, che fi rinoua,
E da fe lieffo il fuo principio prende.
Vn fingolare augello fi sirroua,
Doue biu grato odo l'Affiria rende;
Ch'à detto da gli Affirif la Fenice,
Sopra d'ogni altro augel, bello, e felice

Non palce il fino digium di feme, o a breba, Ma d'ogni odro piu pretiolo, e fanto, Continuo in uita la martiene, e ferba L'ambra, l'incenfo, e de la mirra il pianto, Compon fopra una palma data, e fisperba, Quando unol vinouar l'etate, e'l pianto, I'n nido allbor, e'ha la fia et al fornira, E uijlo ba etique fecoli di uita.

L'empie di nardo, cinamomo, e croco, Pui tutto al caldo Sol se batte l'ale, Che fra gli odori al piu cocente fuco Del giorno (pira finor l'aura uitale. Cofi finite il po tempo e in fa lo coo Di lei il forma un picciolo animale, Che fa le piume poi cofi leggiadre, Che arimitato par al legia madre.

(Poi quardo a tale etal zinata fi nede;
Cha coraz gio, poter, forza, e gouerno,
A ferra il nido fio proprio co l piede,
La culla propria, il pio rogo materno:
E di deuncion piena, ed fede
Accefa di pietate il cor interno
A la città del S ol nolando paffà,
E nel fio tempio fauto il porta, e laffa.

E che di più Shapor può far Natura
Di quel, cò a l'avimente Hiena aniene?
Ch e [seda mafelho i li proprio e [fer gli fura,
E di [splo, che fu [spla dieviene?
E mentre un amo in quello stato dura,
Quel [spra il tergo [iw [spo]o fostielle,
A cui gia preme il doffo, e d'amo in amo
Hor maricobors moglie ambo i famno.

Il picciol animal Camaleonte,
Che fol de l'aura niue, onde rifpira,
Se ben non cangia la fiue propria fronte,
Cagia il color che a fe nario ogn'hor tira.
Quel Resche già forto l'Imano monte,
Luel Lupo feifi, che fe lunge mira,
Avrea da la nesfica no acqua impetta,

Che si congiela in pretiosa pietra.

E's boggi raccontar noglio ogni cola, ( be d una in altra [petie [i tras[porta, Farà prima la notte atra, e noio]a La bella alma del di rimaner mortai E non per quesso pomi cagione a[comparta; Si căgia antobora ogni imperio ogni regui

Troia, che già de l'Afia era regina.
Ricca, e felice fopra ogni altra terra,
Che per diace anni finmia la marina
Correr di fargue fe por tanta guerra;
Huggi non è fe non herba, e ruina,
E piema d'ofit, e coltiuta a terra;
E mositran per ricchez za, e per shefiro
I epoleri, che uban de gi ani loro.

E tal beri ubidi,c'hoggi è piu degno.

Chiara fu Sparta gid, chiara Micena, Chiaro di Cadmo il Regno, e di Minerna Hoggi il fru di Sparta è nuda arena. Giace Micena, e' alerni leggi offerna. Che refta boggi di Trebe, che d' Athena Che gia parte de l' Affa helibe per ferna? Di fi chiare città uedete, come Hoggi no refta al modo altro, che'l nome, 1 R 2 0

La fama già per mito ba pieno il mondo, Di quiao crefic bor la dara dania ROM A Nel feno apprefio al Tebro piu fecondo, Dous già naque chi da lui la noma. Da quefla, come il regno alto, e giocondo I nole, ogni Monarchia fia uinta, e doma Sara foggetto il mondo in ogni parte, A la città del gran figliudi di Marte.

Cost creftendo cangia il primo stato, E miglior forma in ogni parte prende , Poiche de fete collis, et un gran prato Vien tame alta città, chi al cielo afcende. La qual reggerà il mondo in ogni tato, Ter quel, che da Trofeti se n'intende, Et Helemo bo in memoria, quale che disse Mentre in Eustrobo il mio spirto gia susse.

Mentre il Trolano imperio al fin tendea , E molto dubbio bau ea la fua faltac, Helmo dific un giorno al giudio Enea. Fin farai quel, che con la tua urrute In piè terrai l'alta cittade Idea, Anchor che da l'Imperio il luogo mute Ti farai firada in mezo al ferro, e al foco, Ter faltar ti bonor Frigio in miglior loca

Doue i neposi tuoi poi fonder anno
Vna città di fi nobil prefenza,
Che di quante ne fur sono, o faranno,
Hana à piu con piu forza, e piu prudenza;
Di faggi suoi patriti d'anno in anno
Multiplicando andran la fue potenza,
Fin che del fanya tuo quel nato fia,
Che le darà la fomma monarchia.

Quefto dissino, e gloriofo Augusto
Come I hasa a goduto il nostro mondo,
E che ladicato hasa al l'humano busto
L alma, fostegno al luo etresfire pondo,
Darà lo firiro sino purgeto, e gissto
Al pin fetice Cielo, e pin giocondo.
No bama la terra il nome e l'mori al suelo
le la bell' attanifus godrafi il Cielo.

Quiño mi ricordo io dal faggio Heleno Al grá figlisol d'Anchôfe effer predett<sup>®</sup> E di fomma allegrezza ho colmo il feno : Pei che l'fico naticino hoggi haue effetto. E che in quel lievo, e fortunato (eno Al Ciella città nona alza ogni tetto, M'allegro, che sincefei il Greco flegno Con grande utilità del frigio regno.

MA per non uscir tanto del niaggio,
E per drizzarmi al fin del mro sentiero,
Ciò,che la luna il tar soto di nor aggio
V ede,trasforma il sio solto-primiero.
Però dissora è lumen prudente, e saggio
Con sana mente,e con giudicio intero,
Chi essentiami questa e terrene serga.
Che trasformiami questa terrene serga.

Nè folamente il corpo si trasforma.,

Ma l'alma essensi soutativa, e leue.,

Da noi partendo un'altro corpo informa,

E qualità da que'i corpo riceve:

Perche s' advun sera da la sorma,

E forza, che'l discorso ale si sleue,

Onde in que'i corpo un'altra forma prède,

Dapoi che già intendeua,bor non intende.

Tanto che di ragion dobbiam privarne
Di mangiari l'animal per men periglio,
Dapoi che inlo ria le nolf alme a flavrne
Come all corpo buman prèdono cligitio.
Che postrebbe talhor mangiar la carne.
Il padre del figlinel, el padre il figlio;
Che fel mio padre in quel corpo si versa
La carne climora mengo paterna.

Suol Lalma anchor d'un bruto entrare in noi El organo tronando piu difipolio, Acquilla lume a lumi interni fuoi, E ucde queliche pria gli era nafiosto. Si che quella anima piu noi "armoi. Doue può il padre nostro esfer rifposto; Lasfiti pore il bus, obe l'giogo porte, E che il termo gli dia, pun l'huō, la morte. Deh ui moua a piech col [uo muggies

Lo a pena nato,e tenero uitello ;

l' intenerifa il cor col [uo sagito
il lafcino capretto,e' molle aguello,
Per ifchina, che ne l human conaito
Non si mangi altri il figlio, altri il fratello
Che non rendan le mengle enapie, e fancile
Di Therso le niannde, e di Thiesse.

Quell ame da l'agnelle bauer ui piaccia, Ebilito, di armar pouno il corpo iguuto, A fia che qual la Berea il modo aghiaccia Facciamo alustro forriparo, e licato. Ballini bastare il lates, e moni fuccia Oltraggio al corpo lor cul ferro erudo. Toglia la rece, el bamo al pele il vilfo De la uprava, l'angel la rece, e l'alfo.

L'him può qualche animal nocino, e strano V ccider, perch altrui non faccia florno; Ma non faccia, di lui poi civa humanoo; Fiscare al fuo fuor gli balli il corno. A la folori, che poi fu Regnamo, Quetto fi udir Tithagora quel giorno. Molte altre cofe poi col tempo apprefe; Etomofezza pari al fuo paefe.

Pien di filosofia la lingua, el petro Torrosso Numa el Jem patrio Sabino 1 E con lo ludio poi tanto perfetto Si fiece, e col sia invegno alto, e disinos Che Re sia da Roman popolo eletto Poi ch'andò in cielo al fundator Quirino. Et ci, c'hueca al giouar l'animo inteso, Accetto di buon con lo Gettro, el peso.

De la superba Roma il Re secondo Saggia una Ninsa Egeria bebbe consorte Ch' auto a supportar si graue pundo Gli dik col profetar la stat sorte. El fanor de le Muse anchor secondo Hamendo in tanto imperio ei se di sorte, Ch' a l'ancea pace, al diuin culto, euro Seppe un popor vidur costano altero. Polèbe hen quarait ami hebbe regnato, Lastio con grande honor la uita e l'egno, E fie dal popol pianto, e dal Senato, Tassanel pianger, lui le donne il segno, Fu al fanto regoçar il sepolerto dato Con l'honor, che potea Roma piu degno, Su'l Tebro intanto, e in tutti assete colli Occhi most suedanos e non molli.

La moglie Egoria, ofenz il nolta, el manto, Fu per nenir per la gran doglia infana: Non fece udir ne fette colli il pianto o Ma ne la sulle. Articia di Diana: Doue impedie ol grido il vito fanto Al altar de la dea cafla Siluana. Cercar le Ninfe pie di torle il lutto Per uari gliempi, e uie, ma finza fruto.

Ma piu dogi un il,c'ha in euflodia il sempie Figlinol del gran Tefeogle da conforto, Non è già infortunio un cani empio, Toi,che l suo Re con tăto homore è morte. Se'l piu crudo d altrui fapelfie esfempio, Non chiameresti il suo tauto gran sorto, Ti placheria, piud un maluagio, e ria Dildetto altrui, ma pius dogi altroi il mis-

Hippolito io gid fui "di Tefto nacquis E come i fui haucan gid Habilito, A la matriqua mia fourerhio piacqui, E cerco travmi a l'amorofo imito. Ma mosfo dal dour mai non compiacqui Al fuo non razioneuole appetito. Ful a matrigna mia di colei prole, Che in Creta unstros amo figlia del Sole.

L'accelamia matrigna non foggiorna
Ma mossa da lo sugno, o dal timore,
Come il mio padre regio albergo torna,
Volta tutto al contrario il trisso amore,
E pianges, cla busque colora, e adorna,
Ch'io la nolli sforzar, torse il bosore.
Credulo il padre il crede, e l'suo figlio
Sencia da la città col trado e siglio.

Ne felo il figlinol fuo feaccia del regno, Ma con prece nemica alza la uoce Al ciel, che supra me mandi il suo sdegno E con l'empia bestemmia anchor mi noce. Io d'andare in Trezena hauea difegno, E gir fu'i carro mio presto, e neloce: E già nedea Corinto, e'l mar nicino, Quando m'auenne un piu crudo destino.

Parmi, mentre, ch'io scorro intorno il lito, (hi u globo alto nel mar cresca, e sormote, Poi neggio di quel globo effer uscito Si grade un bue marin, ch'assebra un mote E dando fuor l'horrendo alto mugito, Le corna al dritto mio uolta, e la fronte; E quanto pin a la terra s'anicina, Tanto minaccia a noi maggior ruina.

A tutti quelli entrò per l'oßa il gielo, Che l'empia mia fortuna hauean seguita. S'arricciò a tutti ogni capello, e pelo, Eccetto a me, che in odio bauea la uita. Ch'io fermi il carro, alza le strida al cielo Che noglion fare a pie l'aspra salita; Dicon, ch' al buse marin fard contefo Portar per l'afpro monte il suo gran peso.

Volgono gli occhi i miei canalli intanto Ver done tanto mare il pesce ingombra, E quando al ciel alzar si neggon tanto, L'orccchie ogni corfiero alza, e s'adobra, I mici raddoppian tosto il grido, e'l piato, Che scorgon, che'l paese il carro sgombra Per lo camin piu perigliofo, e strano, E che i caualli a me sforzan la mano.

Da intanto il carro in un troncon d'intoppe, E tutto eccol tremar, tutto si scuote: Seguono i destrier fieri il lor galoppo, Fin else fan rompere una delle ruote, Tal che nel ribaltarsi il carro troppo In terra io dò l'impalidite gotte. Il carro passò sopra essendo sotto, Tutto mi lascie Storpiato, erotto.

Le redine m'hunean l'un braccio attorto. E mi uedea thar fra faffi, e fpine; Tal che per lo camin maluagio, e torto Caddi in precipitose alte ruine. Doue restato al fin del tutto morto Lo Sprito ando fra l'anime tapine, E sanguigno la man, l'anca, e la fronte Nel fiume si laud di Flegetonte.

Rotto il corpo resto fanguigno, e brutto Da tronchi,e fassi lacerato, e tolto, Le membra interne sparse eran per tutto. E non si discernea dal piede il uolto. No parger dunque in tanto copia il lutto Tu, che con tato honor Numa hai sepolto, Che infortunio non è fouerchio rio, Egeria il tuo, s'haurai riguardo al mio.

Ma il medico divin figliwol d' Apollo , Detto Esculapio, per far noto al mondo, Di quanta arte, & ingegn il ciel dotollo : Ne neme, on'io giaceami immobil pondo, E trouato ogni mio membro, appiccollo Co'l sugo al luogo proprio, e poi secondo Si richiedea, tant berbe pofe in opra, Che felo fpirto mio ritornar fopra.

Ad onta di Plutone, e de l'inferno Col'arte, e l'herbe ei seppe oprar in modo, Che col mio corpo il mio spirito interno Legò con nouo, e indisfolubil nodo. Perche mi fece poi Diana eterno Per farmi in questa walle ch'io mi godo, Guardia al suo tepio,e come piacque a lei, Vno fon qui de i fuoi siluefiri Dei .

Perch'io non generassi invidia altrui Per tato don, cogiommi il uolto, e'l nome, E dise, ( done Hippolito io gidfii) Vò, che da questo in poi Virbio ti nome . Elefe poi fra molti tempi fui Queito, don'io facrificaffi, come Tu puoi neder, ben c'hebbe dubbio il core, Di darmi o i Creta,o'n Delo u tato honore Cofi per complair Laffitte diua

Il figlinol di Tefeo moffe l'accento;

Ma del gran fpof fio la Ninfa priua;

Torfi non può dal folito lamento.

Diana al fin, per manerte uiua,

Tai in

Gene Il corpo fio fillafarfi a più del monte,

Itusu tò anc'hoggi it perpetuo fonte.

Tutte a fatto shupir le dee Latine,
'Nè Virbio men flupor dentro al cor ferra,
Di quel, che uide già ne le Tarquine
V alti fermarfi un huom di pura terra.
Che in non redette mai useder tal fine
D'usa gleba fatal, ch'era losterra.
Il uomero feorrita, e alla finosfi.
Da se medejmasegli a mira fermosse.

Stupido l'arator le luci intende
ba di "Ne la gleba fatal", come fi moue;
terra Eucle, ch'altra forma acquilla, e prende, i
in Ta Eche tutto il terren da fe rimoue.

Eche tutto il terren da fe rimoue.
E diffe l'arator cofe dite, e noue.
Tage il nomerose fia il primo indonino,
Ch' in infegno a presit ralarmi dellino.

Non men Virbio flup) del cafo firano.
Che fece Egeria trasformare in onde,
Di quelche l'primo Re flup) Romano,
Quando ne l'osfa fina nacque la fronde.
Van ratto un dardo asieta egit, e fi l'piamo
Del monte Palatin' la punta afconde.
Vuol poi finor trarlo, el telo al juol à atiene
E créfe i ramie en frôsia, en arbor viene.

Dar-

doin

arbo

TC.

Non men di maraniglia a Virbio porse La Niinsta Egeria rrassormata in sonte, e Di quella, e bebbe Cippo, quando sonse (Ne l'onda hauer le corra in su la fronte, Gran novisti su quella, che gli occorse, E seguento il mio sil uien, ch' io la conte. Poi che samorto Numa, al regno uenne Tullo il kroce, e dopo Airo i ottema. ll regno profe poi Tarquinio Trifoo, Poi Sernio Tullo, ilqual fis toteo al giorno Dal Re, che profe a l'amorofò infoo Fè ligrade a Lucretta oltraggio, e formo, Non woller posif più i Romani a rifoo, Cò ius fol contra la patria alzale il corno, Tal, ci' ordinario il confolar gouerno, Per far quieto il lor slato, & eterno.

Venne in tanto odio iu Roma il nome regio, Cò alcun non ne soleua [entir parlare. Hor godendo fi in Roma un flato egregio Sotto il gouerno illustre confolare, Essenti de compositi di undore, e pregio In suna grande impresa il servo andare; E mentre allegro, e sincitor ritorna, Si suede in sua sonte baser le corna,

Al fonte, a gli occhi fuoi proprij non crede Cippo, da tale i man surfo le tempie , E tocca di man propria quel, che suede, E di pin gran flupor i impombra, te emple, Gli occhi, e corma a la liperna fede Alza, e dice. Signor, fe ben troppo empie Cipo Eur lopre mie ue re, perdon si chieggio nuto. Con quella fede, ge humittà, che deggio,

O ch'a lisperbo popol di Quirino,
O che minacci a me quello portento,
Scaccia da noi col two fauvo dismo
il temsto fatal danno, e tormento.
Sparge fopra latar col latre i simo.
E mose il facro, e gloriofo accento.
E preg ai dotto basvifice Tofcano,
Che' faturo delpra fi faccia piano.

Come il Tofean confiderò facrifia
De l'uccijo animel il corpo vinterno,
Diffes, Signor gran novità n'ho vufta,
Ma manufefta anchor non la difermo.
Ma come ucrio Cippo atze la vufta,
E conofec il voler del fato eterno,
Mira le corra fue contento, e lieto,
E queste cola e ul diete ni fereto.

O Salue

I I B R C

Ofdiuc Rc, ch'al buon popol di Marte Elfre dei Rc, fe' luer diec la forte: Mouitte, piu non Hare in quesfla parte, Ma ud con lieto cor dentro a le parte: Che unol quel, che legratie in ciel cioparte; Che l'huon popol Latin prudente e forte V bidifca a la tua cornuta fronte; Eche Rc, fii l'arpeo è legga monte.

Subito il canallier preude configlio
Di diffre zzar la dignità futura;
E no fee tois olarone il picicie el ciglio,
E non muol piu neder le patrie mura.
Piu tosto i nov foffrir preptuo elfgito,
(Dicao)che in Roma haner la regia cura:
Ogni stratio, e martir pria foffrir noglio,
Che farmi neder Re del Campilogdio.

Scriue sma lettra fubito al Senato,
Là done fede i facerdoti fanno,
Che portan gran periglio de lo flato,
Se coi trionfo in Roma effin eumo o.
E che i sman faper la forte, el fato,
Per poter pronedere al commun danno,
Il Senato uer lui prenda la firada,
Poi che l' fato non suod, che detro ei suda.

L'ordine senatorio ibigatito
Dalcippo, e da gli harassici Toscani,
Ogni luogo importante ben munito,
Fi pun per guardia i militi Romani:
Ters spar perader poi miglior partiro
Brama, che pin difiint amente spani Cippo quel che l'angurio, el futo ha detto,
E gir molti a trouario a quello esseno el

Prima d'olivo,d'actier, di genme, è el ero Cippo,qual Duce, uincitor s'adorna; Alconde poi co l'impre uerde alloro Al capo fuo le maitrusfe corra . Poi douc del Senato il grauc choro Per udirlo parlar, fiede, e foggiorna, Si mostra fopra un'alto tribunale , E con quello parlar chiede il fuo male . In home fix quefla nobiltà fi trona, Che fe'l fato, e l'augurio à noi non mente, Deue introdur legge odiofi,e noua, I fatif Re de la Romana gente... Queflo per fermo il Sacrotoc approna, Ter un feguo, ch'egli ha troppo cuidente. Il fegno io ben nominerò, non lui, A no ch'al reflo pronediate vui.

Son duc corna nel capo il fatal fegno).

E le chi l'haue in Roma entra per forte, Il fato mulo, the tiranneggiil regno,

E flana a lui d'entra dentro à le porte:
Ma sidetro i il teini, to gluagla il difegno

Dunque Signori, ò date a lui la morte,

O flaccitte il fatad da moi tiranno,

Tanto che fi proueda al commun danno,

Come al fossiar di Borca, à Subfolano
Murmora entr' a la felua il faggio, è l'pino;
Come mormora il mer, quado un lontano,
Mentre è fortuna, il futto ade marino :
Coji bishiglia il luon popol, Romano,
Chi fia colai, ch' banto à tal delino,
il ta colai, ch' banto à tal delino,
E l'apo a egn'un mojtra fanno foperto El capo a egn'un mojtra fanno foperto -

Per dimostrare althora in ogni parte, Il Generale il cor puro, & mtero, La corona d'alur posti a nisparte, Mostra de la ve posti a nisparte, Mostra de la due con a la capo altero. Dispiacque a tatto il buon pepel di Marte Veder quel meriteuol causdicro Le tempte di quel segno bautre ornate, Cha Ryma tor douca la libertate.

Contra fua uolontà uide il Senato,
E la plebe, & ogn'um, b'era prefemte,
Quel meriteuol capo esfir armato
Del corno infantio a la Latina gente.
Di nono a lui d'alloro il capo ornato,
E date gratie a la fua buona mente.
Tregano a la fur cofi fuor de le mora,
Cb'in Roma prenderian del tutto cura.

Per fatisfare al fato, & a la fede.

Di Cippo, e faluar Roma dal Tiramo, Voller; che Cippo baues[e per mercede.]

D'buser fatto pales un tanto damo, Tanto di quel, che l'i publico posficete. Terren, quanto in un di cerchiar potrano Due buoi, con fin, che e ol fuo frutto poir Possamera in bando i giorni fino.

Eperche'l fatto non mentisse in quanto Volca, che in Roma douesse portane Vnc, chauesse le corna, is regio manto, Di Cippo il capo ser di bronzo sare; E sa la portai ser col trio santo Por, per laqual douca pur dianzi entrare, E così assicurare il lor domino; E prostrare sur ser en adelino.

Ma ben l'afficurar da quella forte,
Che solea porre in cima de la rota...
Cippo, ma non da l'affra,e eruda moret,
Che quafi la città resi ar fe suota...
Re la Romani imperiola corte
V en una pefle in modo empia, et ignota,
Che vou pate la medicina, e l'arre
Afficurar nel millefima parte.

Toi che conobber tale effer la pesse, Che non potea gionar rimedio humano, Ricorfero al ainco alto, e celefle, Per non si affaticar piu tempo in unao. Molti mutande ale più faggie tesle, Che uel Senato allbor fosier Romano, In Delfo uer lo Dio lucido, e biondo (do. La douc ha ŭ tepio illustre i mezzo al mo

Giunti, preg an l'Oracolo, che noglia-Dar lor fido configlio, e certo aiuto, Ch'à Roma I incuratil pesse te oglia-Pria, che fia il popol fio tutto perduto. Del Lauro allbor tremò la casfa foglia. Tremò il mero, e l'altar, ne siè piu muto L'Oracol de lo loc, che l'giorno quida-, E fè ulir quefia noce, utile e fida-. L'ainto, ch'impetrar fanto, e dinino Bramate, e in que'ito tepio à me chiedetes V'era molficer corcarlo piu ucino . E sì che piu uicino il cerchevete . Per torni ai mortal uoftro empio defino, Non u'è d'huopo lo Dio, che qui ucedete: Non ui bilogna cholle, d'i fao configlio, Ma ui bilogna ben d'applulo il figlio.

Poi c'hebbero i Legati rapportato Le proprie del Orscolo parole, E che difcolo affai fine l'ensato, Done albergaffe L'appollinea prole Che Haua in Epidano fi tronatto, Ne la fisperba à lui fuerata mole. Toflo crear noni Legati, e fimo In brene dentro al definato mimo.

Al publico collegio fe ne mamo ; F porgon preci pie, ch' à lor fi presse La pia, che d' esculațio imagine hama, Fatal rimedio à la Latina pesse. Mosti per ripsara e tanto damo Di Roma, appronau le dimande honesse. Non uoglion molti (e sono a le consese) Trisara del proprio aiuto il lor passe.

Mentre il Senato dubbio non rifolue; S al Roman fatisfar denne desso olue; Lo ciel, che forra noi s'innoue, e solue; Fè, che la notte nenne il di spario. Hor mentre ne le piume ogni un's sinuolue Al nuntio appar Roman l'amato Dio; Ne la sirustra il serve baue; e la uerga-; Par, che la deltra il mento allissi; e tresta.

Poi vompe la finella in questo accento,
Pon gui forte Romênio ogni timore.
Ch'io uò uenire à Roma, e far contento
Il buon popol Latin del mio fatuore,
In questo ferpe mio tien l'occhio intento,
Nota la fias figura, e l'fuo filendore:
Si che ben riconoscer poi mi possa.
Ch'io uo uestir di lui la carne, e l'ossa.
Luel

Quel ferpe auolto al mio bastione intorno lo mi vo far, ma ben maggiore e tale Di luce, ed oroșe d'ogni pregio adorno, Qual fi couien ad buom fatto immortale, Lo Dio poi florue el Isonoc imazi, al giere L'Aurora per lo ciel battea già l'ale, (no Quado levoffi ogni bonoo, o uome al têpio Denro alquad d'Eschaipor er l'esfempis.

Dal publico configlio il giorno auante Dubbio di dar lo Dio s'era ordinate Da pprefenenția le fue pietre fante, Ter ueder s'alcun figno bauesfe dare, Hor come al faro data from dauante Col ginocchia, evol i cițiio ogri un chinato Pregar ch' ci dimosfruște a qualche fegno, S'amana flate, o pur ușiri del regno.

A pena il popol di preçar c'arrefa.

Elcu
Injoi Tal che il ferpe animato al za la cefa,
in fer
Injoi Tal che il ferpe animato al za la cefa,
in fer
E manda il fibil fiur ch' ogn imo il fente
petc. Tutta Tremante, e biogottia refla
La turba fenza fin,ch im è prefente,
E piu, che nel finir de i facri carmi;
Tremò l altra fuel status, e i fanti marmi.

Toflo prius di fe lafcia la urega
Il ferpe, e fopra il passimento feende:
E,come è in mezzo al te fipia, iz a le terg a
E gira il collo, e intorno i lumi intende.
Poi pre lafciare il indo, oue egli alberga,
V er la porta maggiore il camin prende,
V eduto quesfo il facerdote efclame,
Zueflo, quesfo è lo Dio, che Roma brama,

Saluti con la lingua, e co l pemfero Ogniu lo Dio, ch' al nosfro noto applaude: Co' Lor noto ur lui puno, e fincero Ogniu n' ladori, e cola, ogni mon il laude. Tu, che di lenendi dal celefte impero, Gioua, si prego; a noi, che ti d'iam laude. Fà che il tuo [canter da l'empirea fede Sia con viiti di di chi ti tude.

Tusto quel ben,che il facerdote funto Dice uerfo lo Dio propisio fido, Replicato è dal popol rusto quanto Col geminato tuon,col fanto grido. Col fibillo, e col cenno applaude int anto il ferpe,co efice del fuo antico nido, Scende le ficale, e nolge a dietro i lumi, E quel, che vuol lafciar faluta muni.

Co'l fhilo,e corail antico tempio
Saluta, e quindi [egue il fuo niaggio.
Del fuo fi fuo,e fi deusco effempio
Fa lieto ogni Roman dentro il corraggio,
Che fiperane, che l'morbo iniquo G' pio Debbia ammorçar, che lor fa tanto oltrag Onunque fi rinolti il ferpe,e uada, (gio D'herbe odorate,e flor gli ornan la firada

Per mezzo la citta ferpe, s'aggira, Per la firada miglior, che' lguida al mare, E quincie, eumă il pio popol rimira, Che canta le fue prase illustiri, e vare V er la naue Romana amorei litra, E'in quel, che fopra il pente unol motare, Rivolge il guardo i quefla, ei nquella, par E fa' lufico pio d'un, che fi parte.

Su l'afte poi, che sta fra il lito, e il legno Scrpendo entra lo Dio fopra la naue: La qual dal pofo sumanifelle fegno Hebbe, a' esfer d'un Dio superbase, graue, Rendon Romani al fempiterron regno Gratie del raro don, che lor satt' haue, D'un toro sartificio allegri sanno Sul l'ito, e pos le uele a uneti danno

L'onde con aura dolce il legno fende, El [erpe intanto in si la poppa fiede Et alza il collo, ei l'guardo in giro intende, dogni intorno il mar cerulco nede. Tavuo chel fiello di l'Italia prende Vicino al promontorio, our vifiede La Licinia Giumon nel fiuo bel tempio, P già flaua Licinio anaro, o empio. Lafia

- Lafcia lo Sivetto à dietro di Melfina, E da man defita la Calabria (corge, Indi al nobil Sorrento s'auticina, V'Larbor di Lico fi licto (corge, V'er la città dapoja bi lui 8 Rgina, Ch'à l'otio,e al uen defio tutta fi porge, Si drizza; indi la perde,e giugne al paffo, Onde fi (cende al regno o(suro,e baffo,
- Lafrito Cuma, el paíso, onde à l'inferno-Paísò con la Sibilla il Jaggio Enea, seguendo il lor camin ueggon Linterno, El a piaggia frutifera Circea. Quiu jurquado in mar l'horribi uerno. Fermass, à unuocer men l'onda potea, Dou'entr a i mare un gr'à l'vaccio di terra E sariparo à la marina guerra.
- Viflo i Romani un tempio effer uicino, Fer fiamar fu l'altar l'incenfo,e' l'ume: E ricercar del fito fanor dinino Il fempre biondo Dio ch'ui era Nume, V fir volle Efculapio anchor del pino Per feruar uerfo il padre il pio costume: Scrpendo ufel del pin denotamente, E' l'empio fatto del fun parente.
- Subito la fortuna al fuo fin uenne,
  Onde tutti romar fopra la naue.
  E per giudicio uniuerfal fi temme,
  Chel mar fice Efeulapio ofewo, e graue,
  Per far calare in quel lito i antenne,
  Per far l'ufficio pio, ch' ui fatt' haue.
  Allegro il legno il uento in poppa toffe,
  E nel fiu gremo il Terbo al fin l'accoffe.
  E nel fiu gremo il Terbo al fin l'accoffe.
- Viene à incontralo ogni granfenatore, Ogni gran caualier, tutta la turba. Pregan le madre piespregan le nuore, Che toglia il mal, che la città diflurba. Mille altari fil I Tebro algar I bodore. Saebo fan fino al ciel, mentre ci s'inurba. Cantan himi per tutto, e in mille luochi Fan mille (actrifici, e mille fuochi.

- Alza il collo entro a Roma il ferpe tanto, Che quafi il capo fio l'arbore eccedes; E intorno a la città dagli occhi intanto, Per weder, quale a lui conuenza fede . Rifolue poi uolere il tempio fauto , Done in due parti farfi il Tebro wede: Done diside il fiso fonte in due braccia, Indi I suifec, y nea i fola abbraccia.
- Giunta la nauc a l'ijola, dificende.
  Il ferpe, e ponfi a punto in quella parte,
  Douc d'hauere il diuin tempio insende
  Dal deuoto di lui popol di Marte.
  Quini la forma fiu di man preude,
  E l'infelice peste indi fi parte.
  S'allegra Roma,e fa fiperbo un tempio,
  E pomi d'Efulagio di ucro offempio.
- Ma sallhor i allegrò dun Dio Straniero Roma, e fondogli il rempio, el viro pio ; Ben fii il ho gaudio in ogni parte intero, Quando un de figli finoi uide esser Dio . CES.ARE, che di Roma il fommo impero Otteme primo, anche egli alciel falio: E con gaudio maggior nel patrio sito Da fuoi propri bebei l'epio, el samo rito.
- Nonfu tanto il ualor, c'hebbe ne l'armi, Nonne la roga,e nel negotio il fenno; Ch'a lui drizza ei facri, e ricchi marmi Con fi grande artificio in Roma feuno; Non fer tanto cantagul i fauti carmi Mille, che gli alti Dei gratie a lui denno; Non tanto effer lato bumano, e giufto, Quanto, ch'effer dowea padre d'Angujlo.
- Dunque il domar gl'indomiti Britanni,
  La Francia il Ponto d'Africa, e l'Egitto ;
  L'hauer tutti impigati i jornia, e gli anni
  Continuo in guerra,e rimanere inuitto;
  E in mezzo a tante morti, a tanti affami
  L'hauer con tanta gloria oprato, e ferrito;
  Noi uorrem dir, che si a di maygior pregio
  Che l'hauer fatto un feli coso e gregio?
  L'a Terche

Z 7 B

Perchestato huo, quato fu Augusto al modo Fufra le nere nubi udito intorno No d'un mortal nascesse, ma d'un Nume, Conuenia, che nel regno alto, e giocondo Cefare rifplendesse un nuovo lume; E fosse tolta l'alma al carnal pondo Fuor de l'humano, e natural costume. Ben wide Citherea l'odio.e'l trattato: Ma chi può contraporsi al cielo, e al fato?

Riguarda ben da la celeste corte Citherea Cassio,e Bruto,e gli altri insieme Al pronepote suo giurar la morte: E tanto il miser cor l'affligge, e preme, Che cerca d'impedir la fatal forte, E innanzi ad ogni Dio supplica, e geme . Ch'un fol, che gli è restato del suo sangue, Non lascin per tal nia nenire essangue.

Vedete, quante infidie, e quante pene M'appresta quella inginsta empia cogiura Mifera me, dapoi ch'ogn' hor m' aniene Noua calamità, noua sciagura. Toglie Titide il sangue a le mie uene; Cadon di Troia mia l'altere mura: Saluar conviemmi Enea da l'importune Mare, & al fin da Turno, anzi da Giuno.

Ahi, che nulla i miei paffati scempi, S'haurò riguardo al mio nouo tormento Deb no facciamo à Dei, quei crudi, & em-Tanto senno morir tanto ardimento. (pi Non comportate, che ne' fanti tempi D'Vesta resti intutto il foco spento Dal sangue del supemo Sacerdote. Perpetua doglia à l'alme alme, e deuote.

Queste, & altre parole in uan dicea L'afilitta Citherea con uan discorfo. Gli Dei bene a pietà tutti mouea, Ma non potea impedire il fatal corso. Pur se ben tor da lor non si potea Che no fosse à tant buom piagato il dorso Voller con piu d'un segno borredo e tristo: Che quagin tanto mal foffe preuifto.

Vrtarli l'arme insieme, e farli guerra. S'vdi con mesto suon la tromba, e'l corno Coltuon, che'l piu crudel folgore atterra. Fu fuor di modo ofcuro , e trifto il giorno: Tremò l'alta città, tremò la terra; Pione giu sangue, e ne le selue sacre S'udir note ne l'aere borrende, & acre.

La Luna il suo splendor di sangue sparse, Latrar di notte intorno a' tempi i cani. Ne l'hostia ogni inselice segno apparse, Lasciar gli augelli sgombri i morti,e uanis Le Statue de gli Dei di pianto sparse. E mille altri portenti horrendi,e Strani Fur wifti: @ abbandonaro i gufi il nido, E fer per tutto udir l'infame Strido.

Ma non poter mille segni infelici Farach'ei fuggiffe il fato acerbo, et empio. Andaro armati i suoi crudi nemici In mezzo del Senato, in mezzo al tepio Fra santi simulacri, e santi uffici Per far di si grand'huom l'ultimo scépio. Come ne la città non fufle Stato Luogo per tanto mal, fe non facrato

Il bianco se serì, stracciò le chiome V enere, quando ignudi i ferri nide E'l nolle in una nube asconder come Fè,quando ascose Paride ad Atride: O come quel, cui le terrene fome Ella formò, saluò dal gran Titide, Ma Gioue immantinente à lei s'oppose, E'l decreto dinin cosi gli espose.

Che fai figliola mia? che fai? non uedi, Che cosi da principio era ordinatos Estolta in tutto sei se sola credi Di superar l'insuperabil fato. I'a da testessa à le tre Parche,e chiedi, S'ètempo a schor, ch' in ciel uenga be ato. Done potrai neder nel suo destino, Ch' Atropo à questo fin già tronca il lino.

In gran

In gran quadri di bronzo esser sectione Tutto il destin del tuo germe uedra: Nè de timor, chel mio folgore imuitto; Nè chimfortunio alcun lo suolga mai, Scatcia pure il dolor dal core affitto. Alciveg pure i lagrimosi rai, Che gli ho ueduti, eletti e uo contarti Qui, che disposto ni han per rallegrarii.

Per far vest ar piu lungamente viuo Cefare, in uan it affattebbi, in cerra; Ch'è gius oi it empositual de l'alma priuo Douca fare il filo corpo andar fottera. Hor ru dei farlo at cia falemder Diuo Subito, che'l fuo spirro si disferra Dal corpo humano, hor fallo, e dane tdicio, As su cegli babbia i tempsi; el fartispicio,

Guidala pure al regno alto, e giocondo, Com efec l'alma del fuo albergo fuora. Che lifgilo baurà la Monarchia del mòdo; Ne dubitar, che inuendicato muora. Che come egi baurà i terra il maggio pòd-E che ueixì èl occasioux, el bora, (do, In pare ei condur al armate spiandre, Che uendetta fir and del motto paire.

Potran far fede e Modona, e Parfaglia, El campo Macedonico del uero, Quanto ne l'arme, e nel giudicio uaglia Quefho, c'haurà del módo il somo impero. Che uinti fieu per forza di battaglia, El faran gir de i fuoi trionfi altero, El mar Siculo anchon porrà dir, come Vincerà luiche taradi Marguo nome.

Del grande Egitto l'inclita Regina, Fatta conforte al gran Duce Romano, Haura per quel, che l'fato a lui defiina, Ne le fue nozze comfidato in umo, Che uchà del fuo imperio la ruina, E senir tutto al grande Augufto in mano, E ucdrà d'hauer prefo in um per (copo, Che ferua il Tarpeo nostro al fuo canopo.

198

Volte hifnite bourd di palma, e Lauro'o Ornato il crin quesso felice Augusto. Sara'i luo tributario e l'Indo, el' Mauro, Con lo Scita fanguigno il Moro adullo . Tornata al mondo poi teta de tauro, Si uolgerà, come benigno, e giuto, Mar le leggi, a far del mondo m tempio, A fars la ogn'un di ben'oprare essempio,

E con maturo, e prouido configlio

Miguardo hauendo a la Romana fede,

Miuo nepori, al publico periglio,

Con buona mente, e purità di fede

Selegger di fanta madre un figlio,

E del nome, e del regno il farà herede,

Fillendera fra le cognate stelle.

Rifflendera fra le cognate stelle.

Si che figliuola mia ustene intanto
Verfo la flaulifrez congiura ;
E ferito che gli hanno il carnal manto ,
Delo firto filo prendi su cara.
Fallo filendor del tegno eterno, efanto,
E la diuma in lui forma figura...
E fische del fipremo eterre co hiofiro
Rignardi il campidoglio, el tempio nofiro.

In quel, che Gione parle, i lumi intende Verfo il nepote fuo Venere, e mira, Che Caffo, e Bruo, col pugnal l'offende, Con ogni caudier, che ui cofbra. 70/jo invilibil nel Senato fende., Non l'aiuta però, ma come spira, Che si rijolha l'alma, non comporta, an acroma la prende, e di cel la porta, na acroma la prende, e di cel la porta.

Mentre la Dea per l'acre la conduce, S'infiamma, e acquista a fe foto, e fitèdore. Tosto che Citherea uede che luce, E che uiene il fuo foco ogn'hor maggiore, Sapendo la natura de la luce, C'ha d'al Zerf da fe forza, e vigore, La la feia, cilla a le parti alte, e divine Poggia con lungo, e fiammeggiante crine.

Omaster Choqie

Gadi Belban de la tua i terra luce, Che scorge l'anenir sì di lonta 10. Godi Mattheo del fratto, che produce La tim si liberal natura, e mano.

Questa satica mia, c'hor mando in luce , Hor tu nata opra mia d'una si bella , Nasce dal sun giudicio interno, e sano: Che preuedendo, e prouedendo il tutto Questo, qual ci si sia, n'è nato frutto.

Dapoi che non posso io supplir secondo · Fora il desire, a tanto beneficio, Bastiti almen,ch'io faccia fede al mondo Del tuo cor liberal, del tuo giudicio,

E che lieto il sembiante, e'l cor giocondo Cerchi gionar co'l don, & con l'u ficio: E sei ne l'opre pie, ne desir giasti Quel, ch'effer deno i Cefari, e gli Anguit.

D'vna si rara, e varia poesia, Fà noto al mondo, chel'età nouclia. Non inuidia talber l'età di pria: E mentre vine la Tofca fauella, Fa.ch' anchor uiua la memoria mia. Fa co'l tenor de tuoi uiuaci carmi. Ch'io no habbia a inidiar brozi, ne marmi

IL FINE DEL QVINTODECIMO, ET VLTIMO LIBRO.

#### ANUTE ENTERINATION OF THE PROPERTY OF THE PROP DEL DECIMOQVINTO LIBRO. ANNOTATIONI

Si vede nell'elettione di Numa Pompilio Sabino al gouerno di Roma, quata forza habbia nell'opinioni de gl'huomini la fcientia, e maggiormète la philosofia, come quella che institui fce,e da vna forma veramente nobile all'huomo, effendo come e ministra della prudetia, poiche gli huomini vanno a cercar fino ne i paesi esterni, quelli che sono dotati di vera sapienza, per dar loro in mano l'Imperio di fe stelli. Par quini che l'Anguillara sia stato più presto espo fitore della mente di Onidio, che traduttore del fino Poema, cosi le va ornando d'alcune sententiofe digressioni, come sa nella stanza. [Cosi purgato liebbe ei l'interno.lume. ]descriuendo il bello e qualificato animo di Numa Pompilio inficine con la fequente nell'altra poi ren de la ragione perche l'elegessero i Romani per Re loro dicendo Marauiglia non fu se tanto apprefe. ] Bellistima descrittione della notte è poi quella della stanza [Hauea passato il Sole il mar di Atlante. Come e aucor bella la forma dell'accusa che sa il siscale della suga di Misce lo,nella stanza,[Hor mentre di fuggirsi s'apparecchia.] le proue,che vincono il reo, e'l modo di dar la fententia che si legge nelle seguenti insieme con l'oratione di Miscelo ad Hercole nella stauzad Come si danno i tasti i branchi, e i negri 1

Ci rapresenta molto viuamente quiui ancora l'Anguill. la dottrina di Pitagora, e'l modo del contemplare, e tutto quello che comprende la Filosofia, pella itanza, (Et la sostanza, l'or- : dine, e l'effetto.) infieme con la maniera che teneua Pithagora nel leggere à fuoi discepoli, nella stanza. (Ma d'una cosa e ben ch'io t'ammonisca.) come ancora ci rapresenta vinamente i cibi de'quali donerebbe rimaner satisfatto l'huomo,nella stanza. (L'herba,la barba,il seme,il frutto, e'l fiore.) e nella leguente insieme con l'esclamatione propria ch'ei fa nella stanza,[O quanto è gran delitto,ò quato è ingiufto. }bella è l'adduttione dell'età dell'oro per far buone le sue ragioni, come è ancor bella la descrittione del modo che tenne l'huomo con cibarse dopo le faluaticine,a gli animali domettici, che si legge nella stanza, (Ne sol le lepre, e'l caprio fuggitiuo. Bellissimo e ancora il biasmo, che ei da alle ingorde, e strane voglie dello huomo , che si legge nella stanza. (O voglie troppo all'honestà nemiche.) e nella seguente, come e an cor bella la conversione che sa gli huomini nelle stanza. (O sciocchi, e forie a vn tratto ogn'

vn no corre.)insieme col lagnarsi che sa nella staza, (Onde, ei me nasce vn desir tato ingordo. Va il Poeta descriuedo la opinione di Pitagora intorno l'anima dello hitomo, laquel tiene immortale, ma però di modo che moredo l'huomo quella ilteffa ani ma possi vinificare vn'ani male cosi fiero, come domestico, e quella dello animale morto possi vinificare l'huomo, p que fto no volcua quel gra Filosofo, che gli huomini si cibassero delle carni de gli animali, ma che

ha ancora felicemete descritto il niaggio che secero gli Ambasciatori Romani ritornado a Ro ma con Esculapio trasformato in serpe, e questo vogliono molti che'l sia perche questo ani-

male hi moli, e molt i imedi per la falut e dell'h bouno, nella flanza. [L'onde con aura dolecil l'egno fonde i nella feguenti. Nella e el l'appoema. O udio canta le lodi di Cefare, nel mezzo della flanza. [Ma'al-l'hor appual i no l'arantero.] e nelle feguenti, inference on la doglifeza, e i lamenti di Ve nere, per la morte sua nella stanza, [Riguarda ben da la celeste corte.]con le seguenti.Bellissimi fono ancora i trufti fegni e mali augurij che trasporta l'Anguillara della morte di Cesare nella flazaret pi fiá le nubi nere válico intorno.] e nelle feguenti,come ancora e bella la ripré fione of fió Gioue a Venere nella flanza. [Che fiá figliuola mia>che fai non vedi. Quanto va gamento anchora defériue come falt l'anima di Cefare alla fua amica ftella nella fluxa. [Men tre la Deaper l'aere la conduce e nelle seguenti, e le lodi. di Augusto ancora inseme con la inuocatione di Ouidio a gli Dei Romani, nella stanza, [Voi Dei che già da l'Asiana Corte.

A imitatione di Quidio ancora l'Anguillara confacra questa sua in vero lodeuolissima facica al Christianiss. CARLO Re di Francia, come herede delle qualità Reali della felicissima memoria del suo grandissimo padre, alquale donò già l'Anguillara questo suo Poema, nella franza,[Tu Geneueua pia tu pio Marcello.] e nelle altre quattro che seguono, doue sa palese quanto sia deuoto scruitore di quella Corona, e in quanta stima tenghi la memoria selicissima del non gia mai a bastanza lodato Re Arrigo, e qui ui dopò hauer sette due stanze in lode del honoratifi. Messer Matteo Balbani Gentil huomo Luchese, suo vnico benefattore, finisce il suo Poema molto yagamente, nella stauza, [ Hor tu nata opra mia d'yna si bella.]

### REGISTRO

aABCDEFGHIKLMNOTQRSTVXYZ Bb Gc Dd Ee Ff Gg Hh li Kk Ll

> Tutti fono Quaderni, fuori che a , cheè Duerno, &L1, che è Duerno.

IN VENETIA, Appesso Fabio, & Agostino Zoppini fratelli, M D L X X X I I I I.



•

.

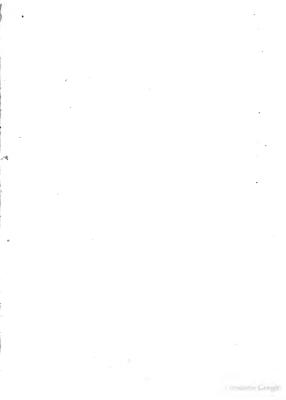

· 2 16



